







# CRONICHE.

DICALABRIA.

Conforme all'ordine de' Testi Greco, & Latino, raccolte da'più famosi Scrittori Antichi, & Moderni,

Oue regolatamente sono poste le Città, Castelli, Ville, Monti, Fiumi, Fonti, & altri luoghi degni di sapersi di quella Provincia.

Et si dichiarano i luoghi delle Minere, Tesori, e natiuità delle Piante: Per l'autorità di Timeo, Liconio, e Plinio: Et anco di Gabriello Barrio Francicano.

DAL R. P. F. GIROLAMO MARAFIOTI da Polistina Teologo, dell'Ord. dè Min. Osseruanti.

Opranon meno degna, che fruttuosa, & vtile ad ogni eleuato ingegno.



IN PADOVA, Ad Instanza de gl'Vniti. M. D C I.



### **ALL'ILLVSTRISSIMO**

#### SIGNORE

suo Patronesempre Colendissimo

300

#### IL SIGNOR

### D. Baldasare Milano Marchese di S. Giorgio &c.

IF IF IF



ER quanto fin qui ho potuto conoscere, (Illustrifsimo Sig.) tre modi di scriuere hanno of seruato gli antichi, secondo quelli tre soggetti, quali so-

gliono communimete occorrere. Imperò che le cose pastorali, come quelle, che paiono hauere troppo del basso, e del vile, per cagione delle pecorelle, prati, ombre, riui, tugury, es altre cose simili, di poca for La, e debole virtù; ricercano vn scriuere basso, et un par

lar' semplice; come veggiamo hauer offerua to Teocrito, ne' suoi pastorali Idli, l'elegate Sanalaro nella sua Arcadia, es altri, quali in simili materie s'hanno delettato es sercitar la penna. Le cose, quali per un puo co trapassano le predette; mà non hanno vir tù di giongere al vero segno della nobiltà, so gliano essere descritte con alquante eleuate parole; mà non con celebre, et inalzato stile. Il che si conosce molto esser ossernato da Esiodo, il quale cantò moderatamente de gli alberi, e campagne. Mà le cose ch'ecce dono nella nobiltà mondana tutte l'altre; come sono gli huomini, le scienze, e l'arme, desiderano parole alte, e stilo graue. E per ciò s' accinsero gli antichi Poeti, Omero, Ver gilio, et altri, di raccontare l'antiche batta glie, al suono della lira, della più celebre Musa che si fosse trouata nella celeste natura. Dà questi tre predetti modi di scriuere, cosi eccellentemente ritrouati da gli antichi, cadè nell'animo de moderni, a tre soggetti sempre drizzar la penna, e le parole: cioè, ò à cose del tutto spirituali, ò che siano pure

pure secolari, o uero miste dell'uno, e l'altro stato. Onde le cose dello spirito ricercano il dire alto, le secolari basso, e le miste mezano. Appunto crederà di me V.S. Illustrissi ma, che per non bassare la modestia religiosa, non ho voluto con parole troppo basse scri uere cose del tutto secolari, e mondane. E perche la perfettione mia non è tale (per la commune debolezza humana) che dato tut to allo spirito, con alto stile mi dedicasse à scri uere cose spirituali, e diuine; ho voluto con mediocri parole comporre, quasi da corpo, e spirito, questo mio libro delle Croniche & an tichità di Calabria, acciò con le historie mon dane, come parte corporale, dia diletto;e con le historie de Santi, come parte spirituale, inserisca al corpo vita. E questo modo di scriuere m'è parso ragioneuole, acciò con le cose spirituali, si cuopra questa mia curiosità di studiare cose diuerse, e con le cose secolari, dia al quanta ricreatione allo spirito. Per ilche prego V.S.Illustrissima non sisdegni d'accettare questo temperato vino, perche se fosse stato puro, harebbe forse troppo ri-Icalfcaldato il petto; e se fosse stata aqua hareb be troppo raffredato lo stomaco, si che in que sto modo potrà conservare l'una, e l'altra par te. Certo che più degna opra si conveniua à personaggio tale, ma à guisa d'un'altro Artaserse prenda nel picciolo dono un'ani mo grande: Che sò, come con benegna piace volezza riceve dalla mia mano il libro, cosi con amoroso affetto son ricevuto io stesso sotto l'ombra della sua benignissima protettione.

Di V. S. Illustrissima

Humilis. Seruitore

Fra Girolamo Marafioti.



### Petri Antonini Tachoni Pitiensis Calabri Medici Phisici.

#### CARMEN.

R ARA nimis monstrat terris natura per alma

Munera, dű vires pandit in orbe suas.

Temporibus claros varijs fœliciter ortos, Lumina virtutum protulit illa viros.

Hæc etiam nostro, quæ te produxit in æuo, Obtulit ingenij dona beata tui.

Non tibi posteritas, paruos debebit honores, Cum venies semper mirus in ora virum.

## Fratris Pauli Vaccarl Minoritæ Iatrinolensis.

#### TETRASTICHON:

Vo p suit Italiæ nomen discesserat olim, Et letho dederant tépora multa frui. Ast vbi de cœlo præcellens mittitur iste, Fælix nunc radiat, claraq; semper erit.

# GREGORII PASSALIÆ Galatrensis

CARMEN:

MET TE.

Roris lethei non sitibunda silet,

Imo tempus edax sorbiturum plura fuisset,

Condita, & abstruso tegmine nostra forent.

Sed qui nos celebrat, nimium sudauit, & alxit,
Prompsit, & à paucis inuenienda viris.

Oppida nam populos, mores, cum legibus, auru, Argentum, æra canit, ferra, metalla, loca.

Debemus nimium, & nimiú Pater optime; nãq; Nobilitas Calabros cum ratione viros.

Soluere non nostræ grates cum laude Camenæ, Hetruscæ encomio te celebrare lyræ.

Viue diù Pater, ò dulcissime gloria vere, Summa Calabrorum, quin Decus Italiæ.



Scrittori

#### ALLI LETTORI.

En ch'i Signori Vniti si fossero industriati di far vscire (al più possibile,) questa opra delle Croniche di Calabria dal le stampe polita, e senza errore alcuno; non dimeno per non hauersi potuto hauere la presenza dell'Autore, e per lo diuerso modo, ch'hanno osseruato i correttori, qual' in diuersi tempi successiuamente hanno corretto le stampe, occorsero gli infrascritti er rori, de' qual' alcuni rendono difficile l'intelligenza del testo, in tal maniera che l'Autore non può essere ben inteso, & altri rendono aspro il legere. E per ciò saranno co tenti i Lettori, legergli secondo l'infrascritta correttione.

Testo Corrotto.

Libro primo, cap. 1. foglio 8. pagina 1. rigo 29. hò voluto prender questa fatica di giongere alla verità del fatto formalmente le parole delli testi Greco, e Latino; quanto di moderni scrittori.

Correttione.

M'anco hò voluto prendere questa fatica di giongere alla verità del fatto, formal mente le parole, delli testi Greco, e Latino, tanto degli antichi, quanto de'moderni scrittori.

#### Testo Corrotto.

Lib.pri. cap.xi.fog.30.pag.1.rig.17.760

70 % 700 αλολου Αιδς Ιω Τοκασος ο 7δ βαγιου εκτισε.
cioè, vn figliuolo hebbe Eolo chiamato Iocasto il qual' hà signoreggiato la Città Reg
gina. Huius autem Eoli filius suit Iocastus,
qui Rhegium dominatus est.

Correttione.

τόυτου δε του ἀολου hιός ἀοκάςος, δ τό ξηγίον εκτισε Huis autem Eoli filius fuit Iocastus, qui Rhe gium dominatus est.cioè il figliuolo d'Eolo fù Iocasto, il qual'hà signoreggiato Reggio.

Testo Corrotto.

Lib.1.cap.26.fog.58.pag.1.rig.2.sta sot to il gouerno dell'Arciuescono Annibale d'afflitto: non dimeno per il dinino fanore,&c.

Correttione.

Sta sotto il gouerno dell'Arciuescouo Annibale d'afflitto, e per ben che la Città sia stata tre uolte disfatta da Turchi con mi serabile rouina, come s'è detto nelle prime nostre historie; nondimeno per lo diuino fauore hoggi habita, e viue nobilmente.

Testo Corroto.

Lib.1.cap.33.fog.71.pag.1.rig.13.altro non posso dire, perche nella musica la parte che tace.&c.

#### Correttione:

Altro non posso dire in questo castello, per non offendere l'orecchie di miei emoli per che nella musica la parte che tace &c.

Lib. 2. cap. 14. fogli. 113. pag. 1. rig. 21. edistrutto il nome di Morgetia, (come habbiamo detto nel primo libro) di doue tiraua il nome questo castello, in quelle parole come dice Stefano Bizantio, Morgetum siue Morgetia, &c.

Correttione.

E distrutto che siù il nome di Morgetia in questa prouintia (come habbiamo detto nel primo libro) solamente questo castello si chiamò Morgeto, per quanto raccogliemo da quelle parole di Stefano Bizantio, Morgetum, siue Morgetia à Morgete conditum.

#### Testo Corrotto.

Lib. 2. cap. 14.fog. 115.pag. 1.rig. 29. per l'obligo dell'affetto, ch'ogniuno le suo-le portare.

Correttione.

Per l'obligo dell'affetto, ch'ogniuno suo le portare alla propria patria. Testo Corrotto.

Lib.2.cap.14.fog.117.pag.1.rig. 7. nel tempo che Barbarossa, assediò Malta. Correttione.

Nel tempo che Dragutto, qual fù inanzi la venuta di Barbarossa, assedio Malta. Testo Corrotto.

Lib.2.cap.20.fog.131.pag.2.rig.32.per coronare gli loro Dei nelle follenità, secon do il patrio costume.

correttione.

Per coronare le loro chiome, nel tempo delle sollennità di loro Dei, secondo il patrio costume.



#### CORRETTIONE DEGLI ERRORI.

| Fogl | lio Pagina | r Rigo | Errore       | Correttione              |
|------|------------|--------|--------------|--------------------------|
|      |            |        |              |                          |
| 2.   | 2.         | 2,     | Idli.        | Idilij                   |
| 5.   | I.         | 10:    | Banio.       | Barrio                   |
| 5.   | I.         | 12.    | Breniano.    | Breniario.               |
| 5    | 2.         | 8.     | Caleanco.    | Clcarco.                 |
| 6.   | I.         | 2.     | lerode.      | Ierocle.                 |
| 6.   | ī.         | 21.    | Mandrino.    | Mambrino.                |
| 6.   | I.         | 16.    | Pietrolongo. | Pietro Bongo.            |
| 8.   | I.         | 2.     | Sibarica.    | Sibarita.                |
| 8.   | I.         | 29.    | ho voluto.   | m' anco ho voluto.       |
| 8.   | I.         | 31.    | e Latino.    | e Latino tato d'antichi. |
| 8.   | 2.         | 8.     | altte.       | altre.                   |
| 8:   | 2.         | 16.    | leggiadrio.  | leggiadro.               |
| 9.   | I.         | 3.     | è causa.     | à causa.                 |
| II.  | I.         | 15.    | Capitaniot.  | Capitanio.               |
| II.  | 2.         | 12.    | pesiero.     | pensiero.                |
| II.  | 2.         | 34.    | è fù.        | fù.                      |
| 12.  | · I.       | 21.    | Ansistenes.  | Antistenes.              |
| 12.  | 2.         | 13.    | communamente | e. communemente.         |
| 12.  | 2.         | 14.    | Iddioma.     | Idioma.                  |
| 12.  | 2.         | 15.    | Banio.       | Barrio.                  |
| 14.  | I.         | 34.    | dè           | delli.                   |
| 18.  | _ I.       | 24.    | Paucentio.   | Peucentio.               |
| 20.  | I.         | 21.    | Geronis.     | Gerionis.                |
| 21.  | I.         | 7.     | Apennina,    | Appenino,                |
| 23.  | I.         | 29.    | Stephano.    | Stefano.                 |
| 23.  | 2.         | 3.     | de Factis.   | de Fastis.               |
| 26.  | 2.         | 24.    | Troianna.    | Troiana.                 |
| 27.  | I.         | 19.    | la Città     | le Città.                |
| 28.  | 2.         | 8.     | bastarsi.    | bastarti.                |
| 29.  | 1.         | 2.     | tasciuto.    | taciuto.                 |
| 29.  | I.         | 6.     | Siluio.      | Siluino.                 |
| 30.  | I.         | 1.     | venutta.     | venuta.                  |
| 30.  | I.         | 25.    | locastris.   | Iocafius.                |
| 30.  | 2.         |        | Cicilia.     | Sicilia.                 |
|      |            | 1      |              | KKKK                     |

KKKK

|       | Desine | Pige | Eweve           | Correttione     |
|-------|--------|------|-----------------|-----------------|
| Foguo | Pagina | Rigo | Errore          |                 |
| 30.   | 2.     | 33.  | Spopo.          | Sposo.          |
| 33.   | 2.     | 18.  | Miletto.        | Mileto.         |
| 35.   | 2.     | 29.  | monetta.        | moneta.         |
| 36.   | I.     | 6.   | Apoline.        | Apolline        |
| 38.   | I.     | 23.  | in tanto.       | in canto.       |
| 39.   | 1.     | 4.   | Stracteror.     | Stracteros:     |
| 39.   | 2.     | 7.   | tentoris.       | textoris.       |
| 41.   | I.     | 4.   | in Hippiani.    | in Hippian .    |
| 41.   | 2.     | 7.   | dinaioovuns.    | d'inacoouvys.   |
| 41.   | 2.     | 17.  | ίστοριογράσφου. | ίστοριογράφου   |
| 42.   | I.     | 8.   | Democrito.      | nel Democrito.  |
| 42.   | I.     | 16.  | Titio.          | Fitio.          |
| 44.   | 2.     | 24.  | Masseo.         | Mnasseo.        |
| 48.   | 2.     | 27.  | Sottentrionali. | Settentrionali. |
| 48.   | 2.     | 35.  | Guadibaldo.     | Gundibaldo.     |
| 49.   | I.     | 33.  | Teremendo.      | Teremondo.      |
| 50.   | 1.     | 24.  | Ameneo.         | Amereo.         |
| 51.   | 2.     | 27.  | t'imperio.      | l'imperio.      |
| 53.   | 2.     | 2.   | Anacleti.       | Anacleto.       |
| 54.   | I.     | 6.   | lè fù veciso.   | fù veciso.      |
| 54.   | 2.     | 5.   | neeessità       | necessità.      |
| 55.   | 2.     | 9.   | Etedere.        | credere.        |
| 56.   | I,     | 35.  | delle sue.      | delle due.      |
| 56.   | 2.     | 4.   | gërilhuomo.     | gentilhuomo.    |
| 56.   | 2.     | 29.  | la morte.       | per la morte.   |
| 57.   | I.     | 2.   | Gostantino.     | Costantino.     |
| 57.   | I.     | 10.  | nella città.    | nella vita.     |
| 57.   | I.     | 17.  | primo.          | il primo.       |
| 58.   | I.     | 9.   | dottiffimo.     | dottssimo.      |
| 58.   | I.     | 31.  | rnum            | vinum.          |
| 58.   | 2.     | 3.   | pietas.         | pictas.         |
| 58.   | 2.     | 6.   | vinavo gov.     | vinavd gov.     |
| 58.   | 2.     | 16.  | gram.           | quam.           |
| 58.   | 2.     | 21.  | mastre.         | maestro.        |
| 59.   | I.     | 18.  | Pauolino.       | Paccolino.      |
| 59:   | I.     | 22.  | Reggiuo.        | Reggino.        |
| 60.   | 1.     | 4.   | caldiffimo.     | caldiffimo.     |
| 60.   | I.     | 27.  | ossere.         | essere.         |
| 60.   | 2.     | 4.   | Abbare.         | Abbate.         |
| 0.4   |        |      |                 | •               |

| Foglio | Pagin | a Rigo  | Errore         | Correttione.   |
|--------|-------|---------|----------------|----------------|
| 61.    | 2.    | 8.      | Cefaseto.      | Ceraseto.      |
| 62.    | I.    | 26.     | ragione.       | ragiona.       |
| 62.    | 2.    | 2.      | Jeccantica.    | seco antica.   |
| 63.    | I.    | 2.      | zaj nep.       | zap ueva       |
| 63.    | 2.    | 20.     | decreta.       | di Creta.      |
| 64.    | 2.    | 3.      | paffi.         | paffi.         |
| 64.    | 2.    | 29.     | oscuriffima.   | oscurissima.   |
| 65.    | 2.    | 29.     | Cratem.        | Crateim.       |
| 66.    | I.    | 25.     | Funerto.       | Fuefto.        |
| 66.    | I.    | 29.     | Illustriffimo. | Illustrissimo. |
| 72.    | 2.    | 9.      | si ritrona.    | si ritroua.    |
| 73.    | 2.    | 25.     | Scritto.       | ho scritto.    |
| 73.    | 2.    | 29.     | Tauriana.      | Taurianus.     |
| 76.    | 2.    | 4.      | occorre.       | occorse.       |
| 76.    | 2.    | 22.     | chiamano.      | chiamarono.    |
| 77.    | I.    | 8.      | d'nenaoro.     | d'enenaso.     |
| 77.    | I.    | 13.     | Ev Boins.      | EuBoing.       |
| 77.    | 1.    | 18.     | Troniumq;      | Phroniumq;     |
| 77.    | I.    | 2 I.    | potrebbono     | potrebbomo.    |
| 77.    | 2.    | 22.     | di Generale.   | il Generale.   |
| 78.    | 1.    | 7.      | Ceride         | Cenide.        |
| 79.    | 2.    | 14.     | adietto.       | à dietro.      |
| 80.    | I.    | 12.     | paternia.      | partenia.      |
| 80.    | I.    | 9.      | rexat.         | texant.        |
| 80.    | I.    | 26.     | Siconio.       | Sicionio.      |
| 83.    | I.    | 7.      | spoglaie.      | spogliate.     |
| 83.    | 2.    | 4.      | & hoc.         | & hot.         |
| 83.    | 2.    | 31.     | stato.         | erastato:      |
| 84.    | I.    | 17.     | magnate.       | magnare.       |
| 85.    | 2.    | 4.      | in oppidum.    | id oppidum.    |
| 85.    | 2.    | 9.      | auictis.       | accitis.       |
| 86.    | X     | 35.     | poteua.        | poteuano.      |
|        |       | Ibidem. | da Locrfi.     | da Locresi.    |
| 87.    | I.    | 5.      | Siconio.       | Sicionio.      |
| 87.    | I.    | 6.      | Patrodeo.      | Patrocle.      |
| 98.    | 1.    | 2.      | babbino.       | bubbia.        |
| 98.    | I.    | 16.     | d'condannato.  | fù condannato. |
| 116.   | I.    | 23.     | di mia zia.    | di mia aua.    |
| 116.   | I.    | 35.     | uaganonos.     | μαςαχόκος.     |
|        |       |         |                |                |

| Foglio Pagina |    | Rigo  | Errore            | Correttione        |
|---------------|----|-------|-------------------|--------------------|
| 121.          | 2. | 26.   | st posso.         | Is possono.        |
| 128.          | I. | 3.    | fotto.            | Sotto.             |
| 128.          | I. | 13.   | quei.             | quello.            |
| 129.          | 2. | 7 X.  | Superstitioni.    | Superstitiose.     |
| 134.          | I. | 13.   | qursto.           | questo.            |
| 134.          | I. | 15.   | vasitarli.        | visitarli.         |
| 135.          | I. | 16.   | visse,            | vissero.           |
| 137:          | 2. | I.    | riportaua.        | riposaua.          |
| 138.          | I. | 6.    | e dalla pietra    | e nasce la pietra. |
| 141.          | I. | 8.    | Moseio.           | Moscio.            |
| 144.          | I. | 28.   | Superstitionibus. | suspitionibus.     |
| 146.          | 2  | 15.   | Ciculum.          | siculum.           |
| 153.          | 2. | 10.61 |                   | Bauolino.          |
| 161.          | I. | 16.   | Sybarium.         | Sybarim.           |
| 164.          | I. | I.    | quatenus.         | quaternas.         |
| 164.          | I. | 7     | expositi.         | enim potiti        |
| 176.          | I. | 4.    | vnuscuiusq;.      | vniuscuiusq;       |
| 184.          | ı. | 32.   | aposiemmate.      | apoftegmate.       |
| 195.          | 2. | 8.    | Ismaco.           | 1somaco.           |
| 202.          | I. | I 2.  | βραθύπτολις.      | Βεακυπτολις        |
| 202.          | I. | 16.   | Genotria.         | Oenotriæ.          |
| 202.          | 2. | 37.   | Gregorio xiiij.   | Gregorio xių.      |
| 211.          | I. | 6.    | λαγμωνίου.        | μαγμανίευ.         |
| 215.          | 2. | 13.   | & Jinum           | & sirum.           |
| 225.          | I. | 6.    | Turino.           | Turio.             |
| 226.          | 2. | 34.   | Stefero.          | scesero.           |
| 227.          | I. | 5.    | πλημου            | BARLOV.            |
| 227.          | 2. | 36.   | Aschiui.          | Achini.            |
| 233.          | 2. | 28.   | positus esset     | potitus Bet.       |
| 282.          | 2. | 13.   | Podalyras.        | Podalyrius.        |
| 285.          | I. | 35.   | & erano           | ch'erano.          |
| 287.          | I. | 13.   | sacramente.       | secretamente       |
| 290.          | 2. | 23.   | è stata.          | è stato.           |
| 290.          | 2. | 34.   | si riducesse,     | si ridusse         |
| 293.          | I  | 33    | Impreatore.       | Imperatore .       |
| 299.          | 2  | 19    | uccrlli           | uccelli            |
| 303.          | 2  | 12    | locastro.         | locasto.           |
| 304.          | 2. | II    | Ilianasta.        | Elianasta.         |
|               |    | I     | L FINE.           |                    |

### Tauola delle cose notabili quali si contengono nella presente opera.

| Bondantio                   | Vescouo   |
|-----------------------------|-----------|
| di Paterno                  | cittadino |
| di Reggio.                  | 7.a. O    |
| 203. 4                      | , , -     |
| Abbondantio Vescouo ter     | mpsano.   |
| 276. b                      | inpjuno . |
| Acras.                      | 289 a     |
| Acrione filosofo Locrese.   | . 93 b    |
| Achille alto noue gomiti    |           |
| Aeta                        | 280 b     |
| Agatone Papa cittadino      |           |
| no.                         | 56.5      |
| Agarico nasce nelle selue   | di Ca-    |
| rida.                       | 119.6     |
| Agarico si produce ne gl',  | alberi di |
| S.Stefano.                  | 136.6     |
| Agatio guidaceri e sue opr  |           |
| Agesidamo lottatore locres  |           |
| Azostino nifo filosofo da   | Ioppolle  |
| 123. b                      |           |
| Agatocle Rè di Sicilia      | piene in  |
| Calabria.                   | 25. a     |
| Aiello.                     | 25 I.a    |
| Alcmeo filosofo crotonese.  | 1796      |
| Alcmeo inuentore delle fa   | uole de   |
| gl'animali irrationali.     | 180.b     |
| Alarico Vescigotto sacchegi | aRoma,    |
| e piglia il regno di Napo   |           |
| Albanesi, e loro vsanze.    |           |
| Alessandro Re d'Epiro vcc   | iso dal-  |
| li Brettij.                 | 26.a      |
| Alcistene Sibarita.         | 233.a     |
|                             |           |

| opera.                                     |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Alessio Poeta.                             | 233.6               |
| Aloisio Vento tropea                       | no gran sini-       |
| scalco.                                    | 1276                |
| Aloifio giglio, & A                        | Intonio giglio      |
| Medici & Astrolo                           | gi dallo Zirò       |
| 202. b                                     |                     |
| Almasunta & Atal                           | arico suo fi-       |
| gliuolo.                                   | 49.2                |
| Altilia.                                   | 253.4               |
| Altomonte.                                 | 278 a               |
| Aluidonia.                                 | 282.4               |
| Amantea.                                   | 2504                |
| Amendolia.                                 | 155.6               |
| Ambrosio Carpazano                         | medico.65.b         |
| Amicitia tra Reggin                        | i, o Ale-           |
| niefi.                                     | 34.4                |
| Amicitia tra Reggini                       | e,e Tarentini       |
| 346                                        |                     |
| Ameristo Geometra d                        | a Metauro.          |
| III.a                                      |                     |
| Amileare & Annone                          |                     |
|                                            | 88.4                |
| Amendolara.                                | 281.6               |
| Amorose osseruanze                         |                     |
| Sibarite.                                  | 230.6               |
| Anna da Cartagine se<br>to il fiume Crate. |                     |
|                                            | 226.a               |
| Annibale d'afflitto C<br>Reggino.          |                     |
| Annibale Africano                          | 58 a                |
| gio.                                       |                     |
|                                            | 39.b<br>d'Enotro in |
| Calabria.                                  | 2110110 115         |
|                                            |                     |

| Androdamo filosofo Reggino 41 b                  | Baldafarro Milano Marchese di S.                                                             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anoia. 118b                                      | Giorgio. 117.b                                                                               |
| Anoia. 118 b<br>Antonino spanò pittore Tropeano. | Baldajarro Milano Marcheje di S. Giorgio . 117. b Bafilio dalli Carolei . 253.a Bato . 280 b |
| 128. a                                           | Bato. 280 b                                                                                  |
| Antonio tilesio cosentino, e sue                 | Battaglia tra Aragonesi, e France                                                            |
| opre. 265.a                                      | si nel fiume di Seminara. 68.b                                                               |
| opre. 265.a<br>Aprigliano. 253.a                 | Beato Giorgio, e B. Giouanni Vesco                                                           |
| Aretusa fonte di Siracusa di Si-                 |                                                                                              |
| cilia. 13. b                                     | ui di Tauriano . 70 b<br>Beato Paolo da Sinopoli. 71 a                                       |
| cilia. 13. b<br>Arena castello. 120. a           | Beato Paolo da Mileto. 122. a                                                                |
| Arginoto filosofo crotonese. 182.a               | & 278.b                                                                                      |
| Arinta. 268.a                                    | Beato Francesco Metachara da Bo                                                              |
| Aristeo filosofo crotonese. 184.b.               | uolino .                                                                                     |
| Aristide filosofo locrese. 84 b                  | B. Laonino monaco. 133.b<br>B. Pietro da Crotone. 198.a                                      |
| Arnulfo Vescouo di Mileto. 121.a                 | B. Pietro da Crotone. 198.a                                                                  |
| Artauade libera Crotone dall' af-                | B.Bernardo Vescouo di Cerenthia.                                                             |
| sedio de Gotti . 198.b                           | 204. a                                                                                       |
| Astilo lottatore crotonese, e sua                | B. Matteo da Mesuraca. 215.a                                                                 |
| statua. 195.b                                    | B.Iosue Vescouo dell' Amantea.                                                               |
| Astone silosofo crotonese, e suoi                | 252. a                                                                                       |
| lihri. 179.b                                     | B. Antonio dell' Amantea 252 a                                                               |
| Ascanez pronipote di Noe viene                   | B Francesco maiorana. 252.b                                                                  |
| in Italia, & edifica Reggio. 9.b                 | B. Antonio buono. ibid.                                                                      |
| Attila Rè de gl'Unni viene in                    | B. Arcagiolo da Logouardo. 253.a                                                             |
| Italia. 48.a                                     | B.Giouanni Ioachino Abbate, e sua                                                            |
| Autaris Rè de Longobardi erge                    | historia. ibid.b                                                                             |
| in'Reggio vna colonna con l'i-                   | B. Peregrino. 256.a                                                                          |
| scrittione. 51. a                                | B. Peregrino . 256.a<br>B. Bonatio . ibid.                                                   |
|                                                  | B.Luca . ibid.                                                                               |
| В.                                               | Beato Gerardo. ibid.                                                                         |
|                                                  | B. Nicolò. ibid.                                                                             |
| D Agnara.                                        | B Matteo. ibid.                                                                              |
| Bagno in Tropea. 128.b                           | B.Roggierio. ibid.                                                                           |
| Bagni solforei in Ierace. 153.a                  | B.Nicolò. ibid. B Matteo. ibid. B.Roggierio. ibid. B.Pietro. ibid. B.Nicolò altro. ibid.     |
| Bagniin S. Biase. 220.b                          | B.Nicolò altro. ibid.                                                                        |
| Bagni nella Guardia. 273 b                       | B.Francesco da Zampano. 256.b                                                                |
| Bagni in Cosano. 284.a                           | B. Telesforo da Cosenza. 264.a                                                               |
|                                                  | B.Gio-                                                                                       |
|                                                  | -                                                                                            |

| B. Giouanni monaco.           | 266.b    | Biscala filosofessa nipote  | di Pitta-  |
|-------------------------------|----------|-----------------------------|------------|
| B.Luca Vescouo di Cosenz      | za.      | gora.                       | 184. a     |
| B.Nicolao da S.Niceto.        | 268 b    | Bosco di Calanna .          | 61.b       |
| B.Ciriaco monaco.             | 277.6    | Bosco di Rosarno.           | I I 2.a    |
| B. Pietro da Castrouillare.   | 284.a    | Bosco di Galatro.           | 119.0      |
| B. Martino da Besignano       |          | Boleto.                     | 28 I.a     |
| B. Proclo da Besignano, e     |          | Bonifate.                   | 277.a      |
| Storia.                       | 288.a    | Bocchigliero.               | 200. a     |
| B. Stefano da Rossano.        | 295.4    | Bombicino.                  | 277.6      |
| B Giorgio da Rossano.         | 296.4    | Bona.                       | 155 a      |
| B. Bernardino da Cropalato    | 0.298.a  | Bouolino.                   | 153 b      |
| Beata TeodoraVergine da       |          | Borrello.                   | 1196       |
| 296.b.                        | 0.00     | Brancaleone.                | 1546       |
| Beato Randisio da Borrello    | .119.6   | Brettia da Brento figliuolo | d'Ercole   |
| Belcastro anticamente dett    |          | 24. a                       |            |
| 215. b                        |          | Brettia Reggina.            | 242        |
| Bellezza del luogo, e sito di | Reggio.  | Brettia donna ingannatri    |            |
| Bellezza antica di Reggio     |          |                             | 130 a      |
| Bellisario capitano di Gius   | liniano  | Bruno medico da Lõgouare    | lo 298 a   |
| Imperatore.                   |          | Bront ino filosofo crotone  | le, e suoi |
| Bellisario prende l'Isola di  | Sicilia, | libri.                      | 175.a      |
| Reggio, e tutta Calabria      | . 49.0   | Bulgara filosofo Crotonese  | 2. 184.6   |
| Bellisario ferma in Crotone.  | 198.a    | Bursano, e suo casale.      |            |
| Bellezza delle donne Locre    | i come   |                             |            |
| s'approuaua.                  |          | <i>C</i> •                  |            |
| Beluedere.                    | 277.a    |                             |            |
| Belforte.                     | 136 b    | Acurio.                     |            |
|                               | 252.6    | Caio Antistio Reggi         |            |
| Benagiamo Romeo.              |          | Calabria diuisa da Sicilia  | per ter-   |
| Bernardino laoro Vescouo in   |          | remoto.                     |            |
| Bernardino mandile, e sue     | opre.    | Calabria chiamata Auson     | ia.15.a    |
| 217. b                        |          | Calabria chiamata Esperia   | . 15.b     |
| Bernardino Tilesio , e sue os | bre.     | Calabria detta Enotria.     | 19.a       |
| 265. a                        |          | Calabria detta Vitulia      | 20-a       |
| , 0                           | 288.a    | Calabria prima Italia.      | ibid.      |
|                               | 153b     | Calabria anticamente Mor    | getia.     |
| Biorgo Rè de gl'Alani.        | 48.b     | 21.6                        |            |
|                               |          | a 2 C                       | ala-       |

| Calabria superiore chiamata Si-      | Casali di S.Christina       | 72.6    |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------|
| cilia. 21.a                          | Casali d'Oppido             | ibid.   |
| Calabria detta Conia, Iapigia, e Sa  | Casali di Terranoua.        | 73.a    |
| lentinia. 22.a                       | Casali d' Anoia             | 119 a   |
| Calabria Magna Grecia. 23 a          | Cafali di Borrello          | 119.6   |
| Calabria d'onde deriua. 23 b         | Cafali di Carida.           | ibid b  |
| Calabria chiamata Brettia. 24.a      | Casali di Soreto            | 120 a   |
| Calanna 61.b                         | Cafali di Francica          | ibid.b  |
| Calcante Sacerdote sepolto in Ca-    | Cafali di Mileto.           | 122.4   |
| labriz. 282.a                        | Cafali di Filocastro        | ibid.   |
| Calimera.                            | Casali di Nicotera          | 123.a   |
| Callistene Sibarita. 232.b           | Casali di Ioppole.          | 124b    |
| Callibrato filosofo da Caulonia.     | Casali di Vaticano          | ibid.   |
| 150.a                                | Casali di Tropea            | 128.b   |
| Callicrate filosofo crotonese. 186 a | Cafali di Mefiano           | 129 b   |
| Califonte filosofo crotonese. 188.a  | Cafali di Briatico          | 130 a   |
| Calopicciato. 200.a                  | Cafali di Montileone        | 133.a   |
| Camillo carniuale Teologo . 72.a     | Casali di Soriano           | 133.6   |
| Campana anticamente Calaserna.       | Casali vicini à S. Stefano. | 136.a   |
| 200. b                               | Casali di Vallelonga        | 136.b   |
| Canna. 281.a                         | Casali di Filogase          | 137 a   |
| Capistrano. 137 b                    | Casali conuicini alla Rocca | 1.138 a |
| Carlo magno viene in Italia 5 1 a    | Casali di Maida             | 138 b   |
| Carlo d'Angio Rè di Napoli.53 b      | Casali di Squillace         | 143.a.  |
| Caronda legislatore locrese. 101.a   | Cafali di Souerato          | 145 b   |
| Carida. 119b                         | Casali di Stilo.            | 1476    |
| Chareres. 153.b                      | Cafali della Grottaria      | 152 b   |
| Cariate. 201 b                       | Cafali di Ierace            | 153.a   |
| Carcinio città distrutta. 214b       | Cafali di crepacore         | 154b    |
| Carolei . 253. a                     | Casali di Boua              | 155.b   |
| Carlo giardino da Maleto 253 a       | Casali dell'Amendolia       | 159 a   |
| Carparzano. ibid.                    | C sa'i di Cerenthia         | 2014    |
| Carlo frontiera dottore cosentino.   | Cafali di Neto              | 211.6   |
| 265 b                                | Cafali di Tauerna           | 218.a   |
| Cifali di Roggio. 61 b               | Cafali di Nicastro          | 220 b   |
| Caldi di Seminara. 70.1              | Cafali di Martorano         | 223.6   |
| Cifali di Siropeli. 72. a            | Cafali d'Aiello             | 25 I a  |
|                                      | Ca                          | fali    |

|       |     |    |   | 1986 8 |       |
|-------|-----|----|---|--------|-------|
| mand. | A   | T7 | ~ | W.     | A.    |
|       | A   | V  |   |        | A .   |
| JIL.  | 4.4 |    |   | dilimi | 2 2 4 |

| 4. 4                       | * .       | 0 2 22 4                               |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Casali di fiume freddo     | 252.6     | Chiaranalle 146 a                      |
| Casali di Montalto         | 272.6     | Ciromaco filosofo turino, e sue opre.  |
| Cafali di S. Marco.        | 275.a     | 243. b                                 |
| Cafali d'Acra              | 289 a     | Cirisano 267 a                         |
| Caso buono                 | 204.6     | Cirella. 280 a                         |
| Cassiodoro cittadino di Sq | uillace.  | Citiaro 273.b                          |
| 142.6                      |           | Chrisaora 279.b                        |
| Cassiodoro fauorito in Re  | ma con    | Cleandride capitano d'esserciti.       |
| diuersi offitij.           | 142.6     | 241. a                                 |
| Casignano città distrutta  | 114.0     | Cleonimo filosofo Reggino.             |
| Casignano altro            | 153.b     | Clearco Reggino Statuario. 46.a        |
| Castellace.                | 73.a      | Conseglio Reggiense 57.b               |
| Castello monardo           | 138.a     | Condoianne. 153.a                      |
| Castello vetero            | 148.a     | Colonie nel territorio turino.241.a    |
| Castelli                   | 2 I I.a   | Columella Reggina 62 a<br>Cosano 283.b |
| Castiglione                | 22I.a     | Cosano 283.b                           |
| Castiglione maritimo       | 257 a     | Cosano colonia di Romani, e muni-      |
| Castelfranco               | 267 a     | cipio. 283.b                           |
| Castrouillare              | 284.a     | Costantino Arciuescouo Reggino.        |
| Catanzaro                  | 218 a     | 57: a                                  |
| Catuna                     | 62 a      | Costume delli Brettij.                 |
| Cesare Tomeo Tropeano.     | 129.a     | Costume delle donne Locresi. 79 b      |
| Cesisiodoro statuario, sig | liuolo di | Costume delle donne Locresi nel        |
| . Prassitele, e sue opre   | 159.4     | piangere i morti. 100.b                |
| Cerentia anticamente Pi    | umento.   | Cosenza 252 a                          |
| 203. b                     |           | Cosenza bruciata da Saraceni.          |
| Cefalo oratore Turino, et  |           | 262 a                                  |
| d'eßerciti<br>Celico       | 243 b     | Cosenza sottoposta d Roberto gui-      |
| Celico                     | 253 b     | scardo. 263.a                          |
| Cerchiara '                |           | Cosmo morello cosentino, e sue opre.   |
| Cicale non cantano nella:  |           | 265 b                                  |
| fiume Alece.               |           | Costume di vestito appresso le don     |
| Cicale non cantano in Regg |           | ne d'Aiena. 120 a                      |
| Cinquefrondi castello      |           | Costume delle done Ipponesi. 1 3 2 a   |
| Cirifarco                  | 138.6     | Coronatione del Rè prima d'ogni        |
| Città distrutta incanto il |           | altra fatta in Reggio. 12 a            |
| crotalo.                   | 139.a     | Corigliano. 289.a                      |
|                            |           | Cotroneo.                              |

Patronca

| Cotronco. 212.b                     | Dionisio impouerisce i Reg      | gini, e |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------|
| Creso da caulonia. 149.a            | fa battere in Reggio noi        |         |
| Crepacore 154a                      | neta.                           | 31.6    |
| Crepisito 253.a                     | Dionisio Siracusano, e suoi     | atti in |
| Crisia 200.a                        | Locri.                          | 82.6    |
| Cropalato 298.a                     | Diogineto lottatore croton.     | 195.6   |
| Crotone 160.b                       | Diotima filosofo croton.        |         |
| Crotone mai pati pestilenza ò ter   |                                 | 253.0   |
| remoto 160.b                        | Descrittione della piscina a    |         |
| Crotone habitato da gl' Achini.     | siodoro nel vicino di Squ       | illace. |
| 160.b                               | 141.a                           |         |
| Crotonesi forti incontro Dionisio.  | Domanico                        | 253.a   |
| 164. a                              | Domenico vigliarolo cosmo       | grafo   |
| Crotone sotto la potestà deRomani   |                                 | 147.2   |
| 165.b                               |                                 | 253.a   |
| Crotone colonia di Romani. 165 b    |                                 | 173.6   |
| Crotone occupato da Brettij. 167.a  | Dottrine d' Ecfante filosofo. : | 176.6   |
| Cruculo 201.b                       | Dottrine di Filolao filosofo. 1 | 81.b    |
| Curinga 138 a                       |                                 | 183.6   |
| Cutro 211.b                         | Dottrine di Teana               | 1846    |
| Cropone                             | Dottrina di Filtis filosofes    | Ba.     |
| D.                                  | 186.a                           |         |
|                                     | Drimone filosofo da Caulonia    | .150    |
| Amea filosofessa figliuola di       | Drosi.                          | 12.4    |
| Pittagora. 184.a                    |                                 |         |
| Damone lottatore Turino . 243.b     | E                               |         |
| Demostene, & Eurimedonte Atenie     |                                 |         |
| si discacciati da crotonesi. 199 b  | Cfante filosofo crotonese,      | e suoi  |
| Democide medico crotonese. 187.b    | L libri.                        | 76.a    |
| Delicie delli Sibariti. 230.a       | Eliseo da Terina. 2             | 22.6    |
| Decio Vescouo di Trischene. 217 b   | Elianasta legislatore metaur    | riese.  |
| Difetto della Luna. 42.a            | 111 b                           |         |
| Dicono filosofo da caulonia. 149 b  | Egone filosofo crotonese, lotta |         |
| Dinone filosofessa discepola di Pit |                                 | 94.a    |
| tagora 186.a                        | Emiteone poeta Sibarita. 2      |         |
| Dionisio tirrano ingannato da Reg   | Enotro, e Peucentio vengono     |         |
| gini. 30.b                          |                                 | 19.4    |
|                                     | Two                             |         |

Enea

| T YY A                                          | 0. 33 234                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Enea troiano viene in calabria per              | Festiuità di Tarentini in honore                     |
| Giunone Lacinia. 208 b                          | delli Reggini. 34.b<br>Festinità di Locresi.         |
| Enrigo sesto Imperatore affannan                | Festiuità di Locresi.                                |
| do il Regno estinse i Norman-                   | Ferrebac conte di Puglia. 52 b                       |
| di . 53. b                                      | Federico Imperatore viene in Ca-                     |
| di . 53. b<br>Eolo primo osernatore del corso   | labria. 53.b                                         |
| del Faro. 29.b                                  | Ferrando, e Consaluo prendono Reg                    |
| Eolo gouernatore di Reggio. 30 a                | gio. & vecidono i fracesi. 54.b                      |
| Eradoctio historico Turino, e filo-             | Federico d' Aragona occupa Cala-                     |
| fofo. 243.a                                     | bria. 54.a<br>Ferrando entra in Seminara.67.1        |
| Fsormisto pesce 243.a 28.a                      | Ferrando entra in Seminara.67.1                      |
| Ettore pignatello Duca di Mon-                  | Fedeltà della città Tropea. 126.a                    |
| tileone 133.a                                   | Feroleto. 119.6 & 219.6                              |
| Euante capitano 77.b                            | Feroleto altro.                                      |
| Eunomio musico locrese. 105 b                   | Figura del demonio di Temesa.                        |
| Eurito filosofo locrese. 106 b                  | 105. a                                               |
| Eusebio Arciuescouo Reggino. 57 b               | Figliuole di Stesicoro Poetesse.                     |
| Euticrate filosofo locrese. 93.b                | 111,6                                                |
| Eutimo lottatore locrese. 103 a                 | Filistione medico locrese. 105.a                     |
| Eutimo nella lotta vince il demo-               | Filocastro . 122.a<br>Filogase . 137.a               |
| nio di Temesa. 104.a                            |                                                      |
|                                                 | Filolao filosofo crotonefe. 181.a                    |
| F.                                              | Filosofi crotonesi discepoli di Pi-                  |
| E Abulio .                                      | tagora. 175.a                                        |
| Fabio dottore locrese, e sue                    | Filottete adorato per Dio. 202.b                     |
| I Fabio dottore locrese, e sue                  | Filtis filosofessa crotonese discepo-                |
| opre. 106.b                                     | la di Pitagora. 186.a                                |
| Fabricio Carraffa prensipe della                | Filippo butacide lottatore crotone                   |
| Roccella. 152.a<br>Faggiano. 274.b              | se adorato per Dio. 196 b                            |
| Faggiano. 274.6                                 | Filosofi Sibariti. 232.a                             |
| Failo lottatore crotonese, e sue for            | Fileta lottatore Sibarita. 233.a                     |
| tezze. 195 a<br>Fameglia di Noè scampata dal di | Figlino . 253 b Fiscalda: 273.a Fiume Taurocino 61.b |
| Fameglia di Noe scampata dal di                 | Fiscalda: 273.a                                      |
| luuio.                                          |                                                      |
| Faro, e suoi pesci. 63.a                        | Fiume lubono, e gallico . 62.a                       |
| Fauola d'Orfeo dichiarata. 183.a                | Fiumara di muro. ibid.                               |
| Feace ambs sc. de gl'Ateniesi.85 b              | Fiume Crateia. 65.b                                  |
|                                                 | Fiume                                                |

| 3 11 V                              | O L A                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fiume Metauro. 73.b                 | Fra Pietro vigliarolo, e sue opres      |
| Fiume Lameto. 138 b                 | Francesco sopraccia medico. 70 a        |
| Fiume Cecino. 146.a                 | Francesco Gabriele dottore Tropea       |
| Fiume Sagra. 150 a                  | no. 127.6                               |
| Fiume Locano. 152 b                 | Francesco Simoneta dottore. 204.a       |
| Finme Alece. 159.a                  | Francica. 120.4                         |
| Fiume Trionto. 199.b & 298 a        | Francica . 120.a<br>Francauilla . 138.a |
| Fiume Neeto. 205.b                  | Fuluio flacco spoglia il tempio di      |
| Fiume Esare. 206.b                  | Giunone Lacinia.                        |
| Fiume Siro. 215.b                   |                                         |
| Fiume Sibari, e Crate. 223.b        | G .                                     |
| Fiume freddo. 252.b                 |                                         |
| Fiume Acheronte. 267.a              | Abriello Barrio, e sue opre.            |
| Fiume Lao. 280.b                    |                                         |
| Fiume Acalandro. 281.a              | Galatro . 119 a                         |
| Fiume Lusia co i pesci neri. 287.b  | Galeato Casale.                         |
| Fiume Moccone. 289 a                | Gasparo lo fosso Arcinescono Reg        |
| Fondatione della Città Sibari.      | gino. 52 a. & 264.b                     |
| 227. b                              | Gaudentio Vescouo di Squillace.         |
| Fonte d'acqua salsa in Calimera.    | 143.a                                   |
| I 2 2 . a                           | Georgio Reggino. 58 a                   |
| Fonte miracoloso nella sepoltura di | GëfericoV ādalo assalta Italia.48.b     |
| S.Bruno. 135.a                      | Gimigliano. 219 a                       |
| Fonte d'acqua salsa nella Rocca.    | Giouanni nipote diGiustiniano Im        |
| 138.4                               | peratore ricupera Calabria dal-         |
| Fote d'acqua salsa inMaida. 138.b   | la mano di Gotti .                      |
| Fonte Aretusa nel territorio di     | Giouan Campsino vuol farsi Rè di        |
| Squillace. 142.a                    | Napoli. 51. a                           |
| Fonte Meliteo . 145.b               | Giouanni Arciuescouo Reggino.           |
| Fote d'acqua salsa in Cinga. 204.b  | 57· a                                   |
| Fonte d'acqua salsa in Belcastro.   | Giouanni Vesc di Tauriano 75.a          |
| 217. a                              | Giouanni Andrea mezzatesta Ca-          |
| Fonte di sangue in Sibari. 229 a    | ualliero Tropeano. 127.b                |
| Formione guerriero crotonese, e sua | Giouani Vescouo di Vibone. 133.a        |
| historia. 196.a                     | Giouani Vescouo di Crotone. 198.a       |
| Fortezze di Milone Croton. 191.b    | Giouanni Simoneta, e sue opre.          |
| Fortezze di Pirro . 223.a           | 204. a                                  |
|                                     | Gio.                                    |

| I A V                                | (   |
|--------------------------------------|-----|
| Gio. Lorenzo anania, e sue opre.     | (   |
| Gio Giacomo pauisio filosofo catan   | - ( |
| zarese, e sue scritture. 218.b       | (   |
| Gio. Chrisostomo da gimigliano ar    | -   |
| ciuescouo. 219.b                     |     |
| Gio.Battista rosso astrologo da S.   | (   |
| Biale. 220.a                         | (   |
| Giouanni Vescouo di Turio 250.b      |     |
| Gio Antonio da Castiglione, e sue    | - ( |
| opre. 257.4                          |     |
| Gio. Paolo da Castiglione, e sue     | (   |
| opre. 257.a                          |     |
| Gio. Antonio pandosio vescouo cit    | 4   |
| tadino cosentino, e sue opre.        | (   |
| 264 b                                |     |
| Gio. Battista d'amico filosofo cosen | (   |
| tino,e sue opre. 265.a               |     |
| Gio. Tomaso pandosio cosentino, e    |     |
| sue opre. 265 b                      |     |
| Gio battista Ardoino cosentino, e    | ,   |
| Jue opre. 265 b                      | 4   |
| Gioia castello. 152.a                | j   |
| Gioiosa castello. 152 a              |     |
| Gineto. 277.b                        | 1   |
| Gittio filosofo locrese. 101 a       | j   |
| Giuliano vescouo di cosenza 263.b    |     |
| Giulio Iazzolino medico da Mon-      |     |
| tileone. 132.b                       |     |
| Giuramento di pace tra reggini, e    |     |
| greci di Calcidia.                   |     |
| Giuramento d'inganno fatto da lo-    | 1   |
| cresi. 87.a                          |     |
| Giustitia di Zeleuco. 98.a           | 1   |
| Glauco filosofo reggino: 42.a        |     |
| Glauco filosofo locrese, e sue opre. | 1   |
| 106.6                                | 1   |
| Glauco lottatore crotonese. 195.b    | 1   |
|                                      |     |
|                                      |     |

Gratida filosofo crotonese. 184.b Grumento città distrutta. 283.b Guardia. 273.4 Guerre antiche del Peloponneso. II.a Guerra d'Africani, e Brettij. 25.a Guerra tra locresi, e crotonesi nel fiume Sagra. 150.b. Guerra tra Crotonesi, e Sibariti 162.6 Gundibaldo Rè di Borgogna saccheggia lombardia. 48.6 Guglielmo ferrebac. Guglielmo secondo, e quinto Re. 53.6 Guglielmo sirleto cardinale. 147.b

#### H

Herba da far impazzire.

112.b

Herbe quali nascono in S.Giorgio.
115.a

Herba qual' in sette hore vecide.

Herba iusquiamo che fa impazzire.

117.b

#### I

Ano parrasio oratore, e poeta cosentino, e sue opre. 264.b
Iapigy habitatori del paese di crotone. 161.a
Idomeneo Rè di Creta edisca las Grottaria. 152 b
Ierace. 153.a
Ilario arciuescouo reggino. 57.b
Ilario vescouo tempsano. 276.b
Ibico

### TA A V O L A.

| Ibica musico reggino, e sue    | pres.   | Leonimo guerriero crotone    | se, e sua |
|--------------------------------|---------|------------------------------|-----------|
| 45.4                           |         | historia.                    | 1936      |
| Iniquità graue degli hnomin    | i.43.a  | Leonia città distrutta.      | 206.6     |
| Imudia di due sorti.           | 41.a    | Lettera d'Onorio terzo som   | mo Pon    |
| Iocasto regna in Reggio        |         | cefice al vescouo di Cos     |           |
| Eolo.                          | 30.4    | 256.b                        |           |
|                                | 123.6   | Lettera delli sette martiri. | 285.6     |
| Ipparco filosofo reggino.      | 42.4    | Lettera del Beato Nilo J.    |           |
| Ipparco diede nome alle ste    |         | 296.a                        |           |
| 42.a                           |         | Lettera di S.Bruno à suoi s  | monaci.   |
| Ippio filosofo reggino.        |         | 134a                         |           |
| Ippodame filosofo turino, e    | · sue   | Lettera di Teodorico Rè à    | Caffio-   |
| obre.                          | 244 a   | doro.                        | 143.6     |
| Ippone colonia, e municipio    | di Ro-  | Lettera del conte Roggiero   | alle sue  |
| mani.                          | 131.6   | città.                       | 135.6     |
| Irriuerenza delli Sibariti.    |         | Libri composti da Cassiodo   |           |
| Isola città.                   |         | Libri di Pittagora bruciati  |           |
| Isomaco lottatore crotonese.   | 195.6   | Libri di Telauge filosofo d  |           |
| Isole d'Vlisse nel conuicino a |         | ſe.                          |           |
|                                | 130.4   | Libri d'Alcmeo filosofo.     |           |
| L                              |         | Libri di Filolao filosofo.   |           |
|                                |         | Libri d'Orfeo musico, e      |           |
| L Accania. Laco castello.      | 138.a   | 182.b                        |           |
| Laco castello.                 | 25 I.a  | Libri di Teano moglie di T   | ittago-   |
| Laino.                         | 280.a   | ra.                          | 184.4     |
| Lagaria città distrutta.       | 283.a   | Libri di Democide medico.    |           |
|                                | 253.6   | Libri di S. Tomaso d'aquino  | .216.b    |
| Latio dinominato dall'asco     |         | Libri del Beato Gio. Ioachi  | no Ab-    |
| turno.                         | 17.6    | bate.                        | 255.a     |
|                                | 273.4   | Libri del Beato Telesforo.   | 264.6     |
| Leggi di regni intorno al ma   |         | Lico filosofo reggino.       | 41.6      |
| nio.                           | 30 b    | Licofrone poeta traggico.    | 41.6      |
| Legge delle donne locresi.     | 80.b    | Locri è data à gl'africani.  | 88.6      |
| Legge di locresi intorno la g  | elosia. | Locri chiamata Ierace per    |           |
| 81.6                           |         | d'un recello.                | . 93.a    |
| Legge di Zeleuco degne d'e     | (Jeres  | Locresi mai piangenano i l   | oro mor   |
| ammirate.                      | 98.6    | ti.                          | 100 b     |
|                                |         | I                            | ocri,     |
|                                |         |                              |           |

| Locri, e sua prima fondation | one.76 b | Manna in cropone.              | 217.    |
|------------------------------|----------|--------------------------------|---------|
| Lodi de gli huomini, e do    |          | manna in simare.               | 217.    |
| gine.                        | 3        | Manna in Bouolino.             |         |
| Lodouico charerio dottore    | reggino. | Mangone.                       | 253.1   |
| 58.a                         | 00       | Marco arciuescouo reggin       |         |
| Lodouico reggino.            | 58.4     | Marco laoro da Tropea v        |         |
| Lodouico marafioti teolog    | 0:       | campagna.                      |         |
| Lodouico vulcano generale    |          | Marcasite nascono nel biac     | 0.153.6 |
|                              | 128.a    | Marcello Sirleto rescouo o     |         |
| Lodi della città squillace.  |          | lace                           | 117 h   |
| Lodi del cascio, e vino di s |          | Marcinara.                     | 139.4   |
| 144.6                        |          | Maraueglie occorse in Tro      | bea.    |
| Longo bucco.                 |          | Marco filippi e sue opre.      |         |
| Loreta città distrutta.      |          | Marmo (i ritroua in Sinop      |         |
| Lorenzo vescouo di Boua.     |          | Marmo si ritroua in Sitiza     |         |
| Lucani d'onde hebbero no     |          | Marmo si ritroua in Paler      |         |
| origine.                     |          | 143 a                          |         |
| Lucio Attilio si salua in 1  |          | Marmo si ritroua in Petelia    | 1.214.b |
| 88.b                         | (38.     | Marino Corriale Duca di        |         |
| Lucio vescouo di Trischene   | .217 d   | noua.                          |         |
|                              | 2886     | Marte calcidico.               | II.d    |
| M                            | 2000     | Martirio di sette martiri d    |         |
| Era.                         |          | bria.                          | 285.a   |
| A Acherate.                  | 270 b    | Martorano anticamente Ma       |         |
| Maida.                       | 128.0    | 222.6                          |         |
| Maia filosofeßa figliuola d  | i Pita-  | Matteo colaccio da Feroleto    | .210.h  |
| gora.                        | 184.4    | Medicamento di Pitagora        |         |
| Mallea città distrutta.      |          |                                | 70.6    |
| Maleto.                      | 253.4    | Melicucco.                     | 113.4   |
| Mamertino geometra meta      |          | Melissa.                       | 204.6   |
| 111.6                        |          | Meluito.                       | 275.a   |
| Manna firaccoglie nalle ma   | remnie   | Menelao, & Achille in Ca       |         |
| orientali di Calabria.       |          | 207.4                          |         |
| Mamerco filosofo crotonese f |          | Menandro poeta Sibarita.       | 233.b   |
| lo di Pitagora.              |          | Mendicino.                     | 253.a   |
| Manna di Calabria, e sue     |          | Messina soggetta alli locresi. |         |
| 201.4                        |          |                                | 215.4   |
| ,                            |          | *                              | Me-     |
|                              |          |                                |         |

| Metauria città. 109 a                                       | Muesarco padre di Pitagora.                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Metauro siume di Galatro. 119.a                             | 169 b                                                                                |
| Menecrate rescono di cariate.                               | Moglie, e sigli di Pittagora. 175.a                                                  |
| 201.6                                                       | Moglie d'Alinoo sepolta in cala-                                                     |
| Milito, e sua prima fondatione.                             |                                                                                      |
| 1 20. b                                                     | bria. 202.a<br>Monasterio di S. Filareto. 70 a                                       |
| Milone crotonese lottatore olimpio                          | Monasterio di S. Fantino. 70 a                                                       |
| . (1 6 0                                                    | Monasterio di S. Elia. 70.b                                                          |
| mico, e filosofo. 191.a<br>Minera d'argento, & argento viuo | Monasterio di S. Bartolomeo. 72 a                                                    |
| in Cinopoli                                                 |                                                                                      |
| in Sinopoli. 71.a                                           | Monasterio di S. Luca. 72.a                                                          |
| Minera d'oro, e di ferro in Bofon-                          | Monasterio antico i Rossano. 1 12.a                                                  |
| gi. Minera d'oro in Polia. 136.a 137.b                      | Monasterij antichi nel conuicino                                                     |
| Minera dinera nol territorio di                             | paese di Polistina.                                                                  |
| Minere dinerse nel territorio di                            | Monasterio di S. Filippo in cinque-                                                  |
| Squillace. 145.b                                            | frondi.                                                                              |
| Minere diuerse nel territorio di                            | Monasterio di S. Elia in Galatro.                                                    |
| Stilo. 147.4                                                | 119.4                                                                                |
| Minere amerje in casteno petero.                            | Monasterij antichi nel territorio di                                                 |
| 150.a                                                       | Tropea . 128 b<br>Monasterio di S.Onofrio . 133.a<br>Monasterio di S.Stefano . 133 b |
| Minera d'oro nella Roccella. 152.a                          | Monasterio di S. Onofrio. 133.a                                                      |
| Minera d'oro nella Grottaria.                               | Monasterio di S. Stefano. 133 b.                                                     |
| 152.6                                                       | Monasterio di S. Giouanni di fiore.                                                  |
| Minera d'argento, & altri mine-                             | 204. a                                                                               |
| rali in Verzine. 203.b                                      | Monasterio di S. Maria acqua for-<br>mosa. 278 a                                     |
| Minera di sale, e solfo in ceren-                           | moja. 278 a                                                                          |
| thia. 204 a                                                 | Monasterio di S.Adriano: 288 a                                                       |
| Minera di vitriolo in Pietramala.                           | Monasterio di S. Maria del patir.                                                    |
| 224.4                                                       | 289.a<br>Monesterace. 147.b                                                          |
| Minera d'oro, e di ferro in celico.                         | Monesterace. 147.b                                                                   |
| 253.b                                                       | Monete diuerse stampate in Reg<br>gio. 35.6                                          |
| Minere d'oro, argento, e ferro, in                          | g10. 35.b                                                                            |
| Altomonte, doue si troua anco                               | Monete diuerse quali si Stampaua-                                                    |
| il christallo. 278 b                                        | no,e spendeuano in Locri. 92.b                                                       |
| Miracolo di S. Bruno in persona.                            | Monete quali si Stampouano in                                                        |
| del conte Roggiero. 135.b                                   | Ippone. 132.b<br>Monete diuerse quali si stampa-                                     |
| Miracoli di S. Francesco di Paola.                          | Monete diuerje quali ji stampa-                                                      |
| 269.6                                                       | uano in caulonia. 149 b.<br>Monete                                                   |
|                                                             | Monete                                                                               |

| · A                            | 4.    | - 11 11.                    |           |
|--------------------------------|-------|-----------------------------|-----------|
| Monete di Siberina. 21         | I.b   | Morte d'Alessandro Re d'E   | piro.     |
| Monete di Petelia 2 I          | 4.a   | 267 b                       |           |
| Monete delli crotonesi. 19     | 6.b   | Motta l'eucopetra.          | 60.6      |
| Monete di catanzaro. 22        | o.a   | Mnesteo viene in calabria.  | 140°a     |
| Monete di Terina. 22           | 2.a   | Mutimanno.                  | 280-a     |
| Monete de' mamertini. 22       | 3.4   |                             | 1         |
| Monete delli Sibariti. 23      | 2.4   | N                           | 1.3       |
| Monete delli Turini. 24        | 2-4   |                             | 177       |
| Monete di cosenza. 26          | I.a   | Arse capitano di Gius       |           |
| Monete di Pandosia. 26         | 8.a   | no viene in calabria.       |           |
| Monete delli Temesini. 27      | 6.6   | Narse, e non Narsette secod |           |
| Montibello.                    | so.a  | dolfo collenuccio.          |           |
| Montileone. 13                 | 0.6   | Narse sa venire Alboino     |           |
| Monte rosso. 13                | 7.6   | Longobardi in Italia.       |           |
| Monte santo. 13                | 76    | Natura del faro tra Calab   |           |
| Monte soro. 13                 | 8.a   | Sicilia.                    |           |
| Monte paone.                   | 15 6  | Naui di Greci bruciate nel  |           |
| Monte clibano. 21              | 2.a   | -                           | 206.4     |
| Monte eucuzzo. 26              | 57.a  | Naui greche bruciate presso | il fiu-   |
| Monte alto . 27                | 72.6  | me Crate.                   | 226.6     |
| Monte mula doue nasce il crist | allo, | Neocle filosofo Crotonese.  |           |
| e si ritrouano i berilli. 27   | 77.a  | Necto.                      | 205.6     |
| Monte caritore. 27             | 78.b  | Neneo habita in Calabria.   |           |
| Monte pollino. 2;              | 79 a  | 00                          | 58 a      |
| Monte cilistarno. 28           | 33.a  | Nicolò Carbone dottor in    | legge.    |
| Morano. 27                     | 78 b  | 71.4                        |           |
|                                | 13.6  | Nicolò da Rogliano huomo    |           |
| Morte d'Ibico musico reggino   |       | e sue opre.                 | 253.a     |
| Morte di Costantino Imperato   | re.   | Nicotera.                   | 122.6     |
|                                | n.ic  | Nicastro.                   | 219.6     |
| Morte di Polite copagno d'Vl   |       | Nitro, e sua natura.        | 71.4      |
| in Temesa di calabria. To      |       | Noa.                        | 281.a     |
| Monte d'Eutimo locrese. 1      |       | Nobiltà alle donne Locresi  |           |
| Morte di Pitagora . 17         | 74.6  | donana.                     | 80.b      |
| Morte di Milone.               | 93.a  | Nocera.                     | 2 2 2 . b |
| Morte del Rè Alarico in coser  | ıza.  | Nocara.                     | 28 I.a    |
| 262.4                          |       | Nomi delli figli di Noe.    | 9.6       |
|                                |       | Od                          | 04-       |

| Doacre Rè di Neruli occupa Italia. 48 b Olimpia vinta da sette Crotonesi. 161.b Onomacrito filosofo Locrese. 102 a Openione d'Ipparco verso l'anime humane. 42 b Opre d'Agostino Niso. 123.b Oreste con Ifigenia viene in Calabria. 37 a Oreste si laua nel siume metauro, sotto Seminara. 38 a Orfeo musico, e poeta Crotonese. 182.b Origine della lingua greca in Calabria. 12.b Origine della gente Salentina. Oromarso. 280.a Opre di Pietro da Pentedattilo. Ottauio Cesare originato da Turio. 242.b Otone secondo vinto nelle riuiere di Cosenza. 32.a & 263.a  Palizze. Papassidero. 280.b Parmenide, e Melisso filosofo locresi. 93.b Panaghia. 136.b Panaghia. 136.b Panaghia. 136.b Pentedattilo. 60.b Pentedattilo. 60.b Pentedattilo. 60.b Pestedattilo. 60.b Pestedato. 60.b Pesteno vibonese. 132.b Petelia rouinata da Cartaginesi. 213.a Petelia rouinata da Cartaginesi. 213.a Petelia colonia, e municipio di Ro mani. 214.a Patrocle poeta turino. 243.b Panagora. 124.b Pietro abbate. 60.b Pietro abbate. 60.b Pietro abbate. 60.b Pietro Borgia, Prencipe di Squil- lace. 143.a Pietra adegna di memoria scritta da Pitagora. 174.a Pietra gagate,e suo scereto. 200.b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A                                  | Pacanica. 14716                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Olimpia vinta da sette Crotonesi.  161.b  Onomacrito silosofo Locrese. 102 a Openione d'Ipparco verso l'anime humane.  42b Oppido città.  Oracolo per la città crotone. 16. a Oreste con Isigenia viene in Calabira.  Oreste si laua nel siume metauro, sotto Seminara.  33 a Orfonarico, e poeta Crotonese.  182.b Origine delle barche, & altri vasfelli di mare.  Origine della sente Salentina.  Orsine della gente Salentina.  Orfonarso.  Ottauio Cesare originato da Turio.  242.b  Paolo e Pietro voiani medici tropeani.  Ocidine de Pietro voiani medici tropeani.  Ocidine de Pietro voiani medici tropeani.  Cresi.  Panaghia.  Talpaolo vescouo di squillace.  Paolo vescouo di squillace.  Patrocle, e Damea statuary crotones.  Otes de Denedattilo.  60.b  Pestavo pibonese.  132.b  Pestano ribonese.  132.b  Pestano ribonese.  132.b  Petrizze.  146 v  Petrizze.  147 a  Petrizo Borgia. Prencipe di Squillace.  143 a  Pietra abbate.  60 b  Pietra antica scritta in Mileto.  135 b  Pietra degna di memoria scritta da Pitagora.  174 a  Pietra gagate,e suo secreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | Palizze. 1551a                        |
| Olimpia vinta da sette Crotonesi.  161.b  Onomacrito silosofo Locrese. 102 a Openione d'Ipparco verso l'anime humane.  42b Oppido città.  Oracolo per la città crotone. 16. a Oreste con Isigenia viene in Calabira.  Oreste si laua nel siume metauro, sotto Seminara.  33 a Orfonarico, e poeta Crotonese.  182.b Origine delle barche, & altri vasfelli di mare.  Origine della sente Salentina.  Orsine della gente Salentina.  Orfonarso.  Ottauio Cesare originato da Turio.  242.b  Paolo e Pietro voiani medici tropeani.  Ocidine de Pietro voiani medici tropeani.  Ocidine de Pietro voiani medici tropeani.  Cresi.  Panaghia.  Talpaolo vescouo di squillace.  Paolo vescouo di squillace.  Patrocle, e Damea statuary crotones.  Otes de Denedattilo.  60.b  Pestavo pibonese.  132.b  Pestano ribonese.  132.b  Pestano ribonese.  132.b  Petrizze.  146 v  Petrizze.  147 a  Petrizo Borgia. Prencipe di Squillace.  143 a  Pietra abbate.  60 b  Pietra antica scritta in Mileto.  135 b  Pietra degna di memoria scritta da Pitagora.  174 a  Pietra gagate,e suo secreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Doacre Rè di Neruli occupa         |                                       |
| Olimpia vinta da sette Crotonesi.  161.b  Onomacrito filosofo Locrese. 102 a Openione d'Ipparco verso l'anime bumane.  42 b Oppido città.  Oreste con Isigenia viene in Calabria.  Oreste si laua nel siume metauro, sotto Seminara.  33 a Oreste si laua nel siume metauro, sotto Seminara.  33 a Origine delle barche, & altri vassessi felli di mare.  Origine della lingua greca in Calabria.  Origine della gente Salentina.  Origine della gente Salentina.  Orse di Pietro da Pentedattilo.  Ottauio Cesare originato da Turio.  242.b  Palas.  | U Italia. 48 b                     | Parmenide, e Meliffo filosofi lo-     |
| Panaghia. 136.b  Onomacrito filosofo Locrese. 102 a Openione d'Ipparco verso l'anime humane. 42 b Oppido città. 72 b Opre d'Agostino Niso. 123 b Oracolo per la città crotone. 16 a Oreste con Ifigenia viene in Calabria. 37 a Oreste si laua nel fiume metauro, fotto Seminara. 38 a Origine delle barche, altri vasse selli di mare. Origine della lingua greca in Calabria. 12 b Origine della gente Salentina. 12 b Orjomarso. 280 a Opre di Pictro da Pentedattilo. 243 b Ottauio Cesare originato da Turio. 242 b  Dala.  Panaghia. 136.b Panaghia. 136.b Patrocle, e Damea statuari croto- ness. 196.b Pentedattilo. 60 b Pestedattilo. 60 b Pestedato. 65 a Pescelato. 65 a Pe | Olimpia vinta da sette Crotonesi.  | cresi. Entra The San 195.b            |
| Onomacrito filosofo Locrese. 102 a Openione d'Ipparco verso l'anime humane. 42 b Oppido città. 72 b Opre d'Agostino Niso. 123 b Oracolo per la città crotone. 16 a Oreste con Isigenia viene in Calabria. 37 a Oreste si laua nel fiume metauro, fotto Seminara. 33 a Orfeo musico, e poeta Crotonese. 182 b Origine delle barche, & altri vasfelli di mare. Origine della lingua greca in Calabria. 12 b Origine della lingua greca in Calabria. 12 b Origine della gente Salentina. 12 b Origine della gente Salentina. 12 b Ortauio Cesare originato da Turio. 242 b Ottauio Cesare originato da Turio. 242 b Oracolo Pietro voiani medici tropeani. 127 b  Paolo e Pietro voiani medici tropeani. 127 b  Paolo e Pietro voiani medici tropeani. 127 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 161.6                              | Panaghia. 136.b                       |
| Openione d'Ipparco verfo l'anime humane.  42 b Oppido città.  72 b Opre d'Agostino Nifo. 123 b Oreste con Ifigenia viene in Calabria.  73 a Oreste fi laua nel fiume metauro, fotto Seminara.  73 a Orfeo musico, e poeta Crotonese.  182 b Origine delle barche, & altri vasfelli di mare.  Origine della lingua greca in Calabria.  12 b Origine della gente Salentina.  Orfomarso.  280 a Opre di Pietro da Pentedattilo.  Ottauio Cesare originato da Turio.  242 b  Palolo e Pietro voiani medici tropeani.  127 b Palos Pentedattilo.  Patrocle, e Damea statuari crotoones.  196 b Pentedattilo.  Pestelato.  Pescelato.  Pescelato.  Pesce spato,e sua pescagione. 65 a Pesca pato,e sua pescagione. 65 a Pesca  | Onomacrito filosofo Locrese. 102 a |                                       |
| Dumane. 42 b nesi. 196.b Oppido città. 72 b Oppido città. 72 b Opre d'Agostino Niso. 123 b Oracolo per la città crotone. 16 a Oreste con Isigenia viene in Calabria. 37 a Oreste si laua nel siume metauro, sotto Seminara. 33 a Orfeo musico, e poeta Crotonese. 132 b Origine delle barche, & altri vassessime della lingua greca in Calabria. 12 b Origine della gente Salentina. 12 b Ottauio Cesare originato da Turio. 242 b Ottauio Cesare originato da Turio. 242 b Otone secondo vinto nelle riviere di Cosenza. 32 a & 263 a  Petriz degna di memoria scritta da Pietra antica scritta in Mileto. 121 b Pietra absidama da farsi il vetro. 135 b Pietra gagate, e suo secreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Openione d'Ipparco verso l'anime   |                                       |
| Opre d'Agostino Nifo. 123.b  Oracolo per la città crotone. 16 a Oreste con Ifigenia viene in Calabria.  Oreste fi laua nel fiume metauro, fotto Seminara.  182.b  Orfeo musico, e poeta Crotonese. 182.b  Origine delle barche, & altri vassellabria.  Origine della lingua greca in Calabria.  Origine della lingua greca in Calabria.  Origine della gente Salentina.  12.b  Origine della gente Salentina.  Patrocle poeta turino.  253 a  Pandosia città distrutta.  267.a  Pietro abbate.  Pietro Borgia, Prencipe di Squillace.  121 b  Pietro Borgia, Prencipe di Squillace.  121 b  Pietra antica scritta in Mileto.  121 b  Pietra obsidama da farsi il vetro.  135.b  Pietra degna di memoria scritta da Pietra gagate, e suo fecreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | humane. 42 b                       |                                       |
| Oracolo per la città crotone. 16 a Oreste con Ifigenia viene in Cala: bria. 37a Oreste fi laua nel fiume metauro, fotto Seminara. 38a Orfeo musico, e poeta Crotonese. 182b Origine delle barche, & altri vas- selli di mare. Origine della lingua greca in Calabria. 12b Origine della gente Salentina. Paterno. 253 a Orfomarso. 280 a Orfeo di Pietro da Pentedattilo. Ottauio Cesare originato da Turio. 242b Otone secondo vinto nelle riuiere di Cosenza. 32a & 263.a  Pesces pato, e sua pescagione. 65 a Pesci quali si prendono nel mare di Patra. 70.b Pestano vibonese. 132b Petetia voinata da Cartaginesi. 213 a Petelia rouinata da Cartaginesi. 213 a Petelia colonia, e municipio di Ro mani. 214.a Patrocle poeta turino. 243 b Paterno. 253 a Pandosia città distrutta. 267.a Pietro abbate. 60.b Pietro Borgia Prencipe di Squillace. 143.a Pietra obsidama da farsi il vetro. 135.b Pietra degna di memoria scritta da Pitagora. 174.a Pietra gagate, e suo secreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oppido città                       | Pentedattilo. 60.b                    |
| Oracolo per la città crotone. 16 a Oreste con Ifigenia viene in Cala: bria. 37a Oreste fi laua nel fiume metauro, fotto Seminara. 38a Orfeo musico, e poeta Crotonese. 182b Origine delle barche, & altri vas- selli di mare. Origine della lingua greca in Calabria. 12b Origine della gente Salentina. Paterno. 253 a Orfomarso. 280 a Orfeo di Pietro da Pentedattilo. Ottauio Cesare originato da Turio. 242b Otone secondo vinto nelle riuiere di Cosenza. 32a & 263.a  Pesces pato, e sua pescagione. 65 a Pesci quali si prendono nel mare di Patra. 70.b Pestano vibonese. 132b Petetia voinata da Cartaginesi. 213 a Petelia rouinata da Cartaginesi. 213 a Petelia colonia, e municipio di Ro mani. 214.a Patrocle poeta turino. 243 b Paterno. 253 a Pandosia città distrutta. 267.a Pietro abbate. 60.b Pietro Borgia Prencipe di Squillace. 143.a Pietra obsidama da farsi il vetro. 135.b Pietra degna di memoria scritta da Pitagora. 174.a Pietra gagate, e suo secreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opre d'Agostino Nifo. 123.b        | Pescelato. 65.a                       |
| Oreste con Ifigenia viene in Calabria. 37 a  Oreste si laua nel siume metauro, sotto Seminara. 33 a  Orfeo musico, e poeta Crotonese. 182 b  Origine delle barche, & altri vassellabria. 12.b  Origine della lingua greca in Calabria. 12.b  Origine della gente Salentina. 12.b  Origine della gente Salentina. 12.b  Origine di Pietro da Pentedattilo. Ostauio Cesare originato da Turio. 242.b  Otone secondo vinto nelle riuiere di Cosenza. 32.a & 263.a  Palola. Paolo e Pietro voiani medici tropeani. 127.b  Pestano vibonese. 132.b  Petrizze. 146 x  Petrizze. 146 x  Petelia rouinata da Cartaginesi. 213 a  Petelia colonia, e municipio di Ro  mani. 214.a  Patrocle poeta turino. 243 b  Patrono. 253 a  Pandosia città distrutta. 267.a  Pietro abbate. 60.b  Pietro Borgia Prencipe di Squillace. 143.a  Pietra antica scritta in Mileto. 121.b  Pietra obsidama da farsi il vetro. 135.b  Pietra degna di memoria scritta da Pitagora. 174.a  Pietra gagate,e suo secreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |
| Oreste si laua nel siume metauro, fotto Seminara.  33 a  Pedace.  253.b  Orseo musico, e poeta Crotonese.  182 b  Origine delle barche, & altri vas- selli di mare.  Origine della lingua greca in Calabria.  12.b  Origine della gente Salentina.  Orse di Pietro da Pentedattilo.  Ottauio Cesare originato da Turio.  243.b  Ottone secondo vinto nelle riuiere di Cosenza.  32.a & 263.a  Petelia rouinata da Cartaginesi.  213 a  Petelia colonia, e municipio di Ro mani.  214.a  Patrocle poeta turino.  243 b  Paterno.  253 a  Pandosia città distrutta.  267.a  Pietro abbate.  60.b  Pietro Borgia Prencipe di Squil- lace.  143.a  Pietra antica scritta in Mileto.  121 b  Pietra obsidama da farsi il vetro.  135.b  Pietra degna di memoria scritta da Pitagora.  174.a  Pietra gagate, e suo secreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oreste con Ifigenia viene in Cala- |                                       |
| Oreste si laua nel siume metauro, fotto Seminara.  33 a  Pedace.  253.b  Orseo musico, e poeta Crotonese.  182 b  Origine delle barche, & altri vas- selli di mare.  Origine della lingua greca in Calabria.  12.b  Origine della gente Salentina.  Orse di Pietro da Pentedattilo.  Ottauio Cesare originato da Turio.  243.b  Ottone secondo vinto nelle riuiere di Cosenza.  32.a & 263.a  Petelia rouinata da Cartaginesi.  213 a  Petelia colonia, e municipio di Ro mani.  214.a  Patrocle poeta turino.  243 b  Paterno.  253 a  Pandosia città distrutta.  267.a  Pietro abbate.  60.b  Pietro Borgia Prencipe di Squil- lace.  143.a  Pietra antica scritta in Mileto.  121 b  Pietra obsidama da farsi il vetro.  135.b  Pietra degna di memoria scritta da Pitagora.  174.a  Pietra gagate, e suo secreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bria. 37 a                         | -di Parma.                            |
| fotto Seminara. 33 a Pedace. 253.b  Orfeo musico, e poeta Crotonese. 146 x  182 b Petelia rouinata da Cartaginesi.  Origine delle barche, & altri vas- felli di mare. 213 a  Origine della lingua greca in Calabria. 12.b  Origine della gente Salentina. Paterno. 243 b  Origine della gente Salentina. Paterno. 253 a  Orfomarso. 280 a  Opre di Pietro da Pentedattilo. Pietro abbate. 58.b  Ottauio Cesare originato da Turio. 242.b  Ottone secondo vinto nelle riviere di Cosenza. 32.a & 263.a  Pietra antica scritta in Mileto. 121.b  Pietra degna di memoria scritta da Pitagora. 174.a  Pietra gagate, e suo secreto. 200.b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | Pestano vibonese. 132.b               |
| Petelia rouinata da Cartaginesi.  Origine delle barche, & altri vas- felli di mare.  Origine della lingua greca in Ca- labria.  12.b  Origine della gente Salentina.  Paterno.  Paterno.  Paterno.  Paterno.  Paterno.  Paterno.  Pietro abbate.  Pietro abbate.  Ottauio Cesare originato da Turio.  Pietro abbate.  Pietro Borgia. Prencipe di Squillace.  I 43.a  Pietra antica scritta in Mileto.  I 21 b  Pietra obsidama da farsi il vetro.  I 35.b  Pietra degna di memoria scritta da Pitagora.  I 74.a  Pietra gagate, e suo secreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fotto Seminara. 33 a               | Pedace. 253.b                         |
| Petelia rouinata da Cartaginesi.  Origine delle barche, & altri vas- felli di mare.  Origine della lingua greca in Ca- labria.  12.b  Origine della gente Salentina.  Paterno.  Paterno.  Paterno.  Paterno.  Paterno.  Paterno.  Pietro abbate.  Pietro abbate.  Ottauio Cesare originato da Turio.  Pietro abbate.  Pietro Borgia. Prencipe di Squillace.  I 43.a  Pietra antica scritta in Mileto.  I 21 b  Pietra obsidama da farsi il vetro.  I 35.b  Pietra degna di memoria scritta da Pitagora.  I 74.a  Pietra gagate, e suo secreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Orfeo musico, e poeta Crotonese.   | Petrizze. 146 s                       |
| Jelli di mare.  Origine della lingua greca in Calabria.  12.b  Origine della gente Salentina.  Origine della gente Salentina.  Opre di Pietro da Pentedattilo.  Oftauio Cefare originato da Turio.  242.b  Otone fecondo vinto nelle riuiere di Cofenza.  32.a & 263.a  Palola.  Palola.  Petelia colonia, e municipio di Romani.  214.a  Patrocle poeta turino.  243 b  Paterno.  253 a  Pandosia città distrutta.  267.a  Pietro abbate.  60.b  Pietro Borgia, Prencipe di Squillace.  143.a  Pietra antica scritta in Mileto.  121 b  Pietra obsidama da farsi il vetro.  135.b  Pietra degna di memoria scritta da Pitagora.  174.a  Pietra gagate, e suo secreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | Petelia rouinata da Cartaginesi.      |
| Origine della lingua greca in Calabria.  12.b  Origine della gente Salentina.  12.b  Origine della gente Salentina.  12.b  Origine della gente Salentina.  12.c  Opre di Pietro da Pentedattilo.  Oftauio Cefare originato da Turio.  242.b  Otone. fecondo vinto nelle riuiere di Cofenza.  32.a & 263.a  Pietra antica feritta in Mileto.  121.b  Pietra obfidama da farfi il vetro.  135.b  Pietra degna di memoria feritta da Pitagora.  174.a  Pietra gagate, e suo secreto. 200.b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Origine delle barche, & altri vas- |                                       |
| Tabria.  12.b Patrocle poeta turino. 243 b Origine della gente Salentina. Paterno. 253 a Opre di Pictro da Pentedattilo. Oftauio Cefare originato da Turio. 242.b Pietro abbate. Otone fecondo vinto nelle riuiere di Cofenza. 32.a & 263.a Pietra antica feritta in Mileto. 121 b Pietra obfidama da farsi il vetro. 135.b Pietra degna di memoria feritta da Pitagora. 174.a Pietra gagate, e suo secreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | Petelia colonia, e municipio di Ro    |
| Origine della gente Salentina.  Orfomarso.  280.a  Opre di Pietro da Pentedattilo.  Ottauio Cesare originato da Turio.  242.b  Ottone secondo vinto nelle riviere di Cosenza.  32.a & 263.a  Pietro abbate.  Dietro Borgia, Prencipe di Squillace.  143.a  Pietra antica scritta in Mileto.  121 b  Pietra obsidama da farsi il vetro.  135.b  Pietra degna di memoria scritta da Pitagora.  174.a  Pietra gagate, e suo secreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Origine della lingua greca in Ca-  |                                       |
| Orfomarso. 280 a Pandosia città distrutta. 267.a Opre di Pietro da Pentedattilo. Pianta chiamata musa. 58 b Ottauio Cesare originato da Turio. 242.b Ottone secondo vinto nelle riviere di Cosenza. 32.a & 263.a Pietro Borgia, Prencipe di Squillace. 143.a Pietra antica scritta in Mileto. 121 b Pietra obsidama da farsi il vetro. 135.b Pietra degna di memoria scritta da Pitagora. 174.a Pietra gagate, e suo secreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | Patrocle poeta turino. 243 b          |
| Opre di Pietro da Pentedattilo.  Ottauio Cesare originato da Turio.  242.b  Ottone secondo vinto nelle riviere di Cosenza.  32.a & 263.a  Pietro Borgia, Prencipe di Squillace.  143.a  Pietra antica scritta in Mileto.  121 b  Pietra obsidama da farsi il vetro.  135.b  Pietra degna di memoria scritta da Pitagora.  174.a  Pietra gagate, e suo secreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | / /                                   |
| Oftauio Cesare originato da Turio.  242.b  Otone secondo vinto nelle riuiere di Cosenza.  32.a & 263.a  Pietra antica scritta in Mileto.  121.b  Pietra obsidama da farsi il vetro.  135.b  Paolo e Pietro voiani medici tropeani.  127.b  Pietra gagate, e suo secreto. 200.b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |
| Pietro Borgia, Prencipe di Squil- lace. 143.a  Pietra antica scritta in Mileto.  121.b  Pietra obsidama da farsi il vetro.  135.b  Paolo e Pietro voiani medici tropeani. 127.b  Pietra gagate, e suo secreto. 200.b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                       |
| Otone secondo vinto nelle riuiere di Cosenza. 32.a & 263.a  Pietra antica scritta in Mileto.  121 b  Pietra obsidama da farsi il vetro. 135.b  Paolo e Pietro voiani medici tropeani. 127.b  Pietra gagate, e suo secreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                       |
| di Cosenza. 32.a & 263.a Pietra antica scritta in Mileto.  121 b Pietra obsidama da farsi il vetro. 135.b Pietra degna di memoria scritta da Pitagora. 174.a Pietra gagate, e suo secreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | Pietro Borgia, Prencipe di Squil-     |
| Paola Pietra voiani medici tropeani.  121 b Pietra obsidama da farsi il vetro.  135 b Pietra degna di memoria scritta da Pitagora i 174 a Pietra gagate, e suo secreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                       |
| Pietra obsidama da farsi il vetro.  135.b  Pietra degna di memoria scritta da Pitagora. 174.a  tropeani. 127.b  Pietra gagate, e suo secreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | di Cosenza. 32.4 & 263.4           |                                       |
| Paolo e Pietro voiani medici da Pitagora. 174 a tropeani. 127b Pietra gagate, e suo secreto. 200b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |
| Paola. Paolo e Pietro voiani medici da Pitagora. 174 a tropeani. Pietra gagate, e suo secreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P                                  |                                       |
| Paolo e Pietro voiani medici da Pitagora. 174 a tropeani. 127 b Pietra gagate, e suo secreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e                                  |                                       |
| tropeani. Pietra gagate, e suo secreto. 200 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DAola.                             |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Paolo merenda da Pietramala.       | Pietre antiche scritte in strongioli. |
| 224. a 205.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 224. a                             |                                       |

Pietre

| Pietre frigie in Zacharise. 217.a                 | Policastro. 212.6                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pietra piobina in Tauerna.218 a                   | Policastrello. 277.b                  |
| Pietre diuerse i gimigliano. 219.b                | Polistina. 115.a.                     |
| Pietra mala. 223.b                                | Polia. 137.b                          |
| Pietra mala. 223.b<br>Pietra fitta. 253 b         | Porto d'Oreste: 75 a                  |
| Pietra indice in Acta. 281.a                      | Porto d'Ercole. 124.b                 |
| Pietro vescouo di Crotone. 198 a                  | Porto turino. 241.a                   |
| Pietro Paolo parise dottore cosenti               | Porto delli focesi. 279.b.            |
| no, Cardinale, e sue opre. 264 b                  | Porto di S. Nicola, e porto Dine.     |
| Pirro Rè d'Epiro viene in Italia.                 | 280.b                                 |
| 3 2 a                                             | Preizano. 119.b                       |
| Pirro Rè d'Epiro saccheggia il të-                | Promontorio vaticano. 124 b           |
| pio di Proserpina locrese. 90 b                   | Promontorio cenide. 62.b              |
| Pitagora reggino statuario, e mu-                 | Promotorio zefirio.78.a & 153.b       |
| Geo AAh                                           | Promontorio zambrone. 129 a.          |
| Pitagora samio nipote di Pitago-                  | Promontorio cocinto. 146.b            |
| ra reggino. As.a                                  | Promontorio d'Ercole. 154.b           |
| Pitagora maestro di Numa pom-                     | Promontorio crimisa. 201 b            |
| pilio. 169.b<br>Pitagora filosofo nato in Samo di | Promontorio Stortingo. 207.a          |
| Pitagora filosofo nato in Samo di                 | Promontorio lacinio. 208 b            |
| Calabria. 154.a                                   | Promontorio posteriono. 211.a         |
| Pitagora samio primo inuentore di                 | Promontorio brettio. 220.b.           |
| questo nome, filosofo. 173 a                      | Promontorio tilesio. 251.a            |
| Pitagora con la musica mutò il cuo                | Promontorio lina. 252 a               |
| re d gli huomini. 174 a                           | Promontorio lampete. 277.a            |
| Pitone filosofo reggino. 46.a                     | Promontorio Rossia. 297.a             |
| Pitture mirabili di Zeusi. 197 a                  | Promontorio leucopetra. 60.b          |
| Pizzo. 137.a                                      | Proemto delle leggi de Zeleuco.       |
| Platone discepolo di Timeo intito-                | 98 b                                  |
| lò va libro al suo maestro. 93 b                  | Prassitele scultore, e sue opre.156.a |
| Platone discepolo di Ieremia profe                | Profetia per S. Tomaso d'Aquino.      |
| ta quanto alla dottrina. 94.b.                    | 216.6                                 |
| Pedalirio veciso d'Ercole in Cala-                | Profetia soura cosenza. 263.a         |
| bria: 282.a                                       | Profetia per la Chiefa di cosano.     |
| Pampa delli crotonesi. 164.a                      | 284.a                                 |
| Pompeo vescouo di Tropea:122 a                    | Proserpina rubbata da Plutone.        |
| Pomponio leto, e sue opre. 281.b                  | 37.b.& 132.a                          |
|                                                   | Pro-                                  |
|                                                   |                                       |

|      | A .   | 77  |   | T | A.    |
|------|-------|-----|---|---|-------|
|      | A     | V . |   |   | A     |
| A 2. | 42.   |     |   | - | 7 7 8 |
| 0 6  | 0 - 2 |     | 4 |   |       |

| Prospero parise cosentino. 266.a |         | Quintio buongiouanni medico tro- |          |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|----------|
| Prouerbio di Reggini come s      |         | peano e suoi libri.              | 127.6    |
| de.                              | 39.a    |                                  |          |
| Prouerbio, Ibicus equus.         | 45.a    | R                                |          |
| Prouerbio, Ibici grues.          |         |                                  |          |
| Prouerbio di Locresi.            | 80 b    | R Eggio, e sua prima fo          | ndatio-  |
| Prouerbio di Locresi intorno     | la bel  | 10.b                             | 3 13.4   |
| lezza.                           | 8 1.a   | Reggio chiamato Possidoni        | a. 26.b  |
| Prouerbio del demonio di Te      | mesa.   | Reggio occopato da Dionisi       | o Sira-  |
| 104 a                            |         | cusano.                          | 3 I a'   |
| Prouerbio di Stesicoro.          | 11.6    | Reggio chiamato Febia.           | : 32.a   |
| Prouerbio, hoc sagra verius.     |         | Reggio chiamato, Rhegiu          |          |
| Prouerby di crotone. 1           | 61 b    | lium.                            | 32.0     |
| Prouerbio di Pitagora.           | 74a     | Reggio municipio di roman        |          |
|                                  | 91.b    | Reggio assediato dall'esserc     |          |
| Prouerbio della sanità di Sil    | ariti.  | Gotti.                           | 396      |
| 228 a                            |         | Reggio soggetto al Papa.         | 54 a     |
| Prouerbio d'Isamiris.            | 229 a   | Reggio rouinato da Turch         | i.       |
| Prouerbio delle donne Sibo       | irite.  | Reggina delli locresi nariti     |          |
| 230. b                           |         | Reggina castello.                |          |
| Prouerbio della mensa sibar      | ita.    | Reggini chiamati taurocin        |          |
| 231.4                            |         | Reggini benigni,& amoro          | (i. 10 b |
| Prouerbio dello sforgio sib      | arito.  | & 30.a                           |          |
| 231.b                            |         | Riolo.                           | 281.a    |
| Prima venuta delli Saraceni      | in Cu   | Roberto Guiscardo Duca d         |          |
| labria •                         |         | bria.                            | 53.a     |
| Prinilegij di Tropea.            | 1 26.6  | Robeto.                          | 253 b    |
| Publio Scipione riceue Loca      | ri nel- | Rocca dell'Angitola.             | 137.6    |
| l'amicitia del popolo Ro         | mano.   | Rocca bernarda.                  | 212.0    |
| 89.6                             |         | Rocca imperiale.                 | 281.4    |
| 2                                |         | Rocche di sale in Neto.          | 2.11.6   |
|                                  |         | Roccella.                        | 151.6    |
| Valità del paese di re           | ggio.   | Rogliano.                        | 25.3·a   |
|                                  |         | Roggiano.                        | 275·a    |
| in Locri.                        | 90.a    | Rosa castello.                   | 288.b    |
| Q Manlio turino pretore Ro       | mano.   | Rosarno.                         | 112.4    |
| 249.6                            |         | Rojeto.                          | 281.4    |
|                                  |         | R                                | o ssano  |

, \*

, j

| 1 1                           | 7 A        | O L M.                         |            |
|-------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Rossano colonia di Romani.    | 1974       | S.Dimitre castello:            | 133.6      |
| Rossano preso da Totila.      | 297b       | S. Bruno monaco.               | 1336       |
| Roggiero secondo Duca di ca   | alabria.   | S.Catarina castello.           | 146.6      |
| 53. a                         |            | S Elia abbate cittadino di     | Bouic.     |
| Roggiero primo, Rè dell'un    | a, e l'al- | 155. a                         |            |
| tra Sicilia. 21 b.            | & 53.a     | S. Dionisio conuerte la città  | Crotone,   |
| Roma antichissima inanzi la   |            | alla fede di (bristo.          | 198.a      |
| troiana.                      | 21.6       | S. Seuerina.                   | 211.6      |
| Rotilio benincasa astrologo   | cosenti-   | S.Gacharia Papa nato in S      | Siberina . |
| no,e sue opre.                | 265.6      | 2 I 2. a                       |            |
| S                             |            | S.Antero Papa cittadino        | di Pete-   |
|                               |            | lia.                           | 214.6      |
| C Aleto filosofo crotonese.   | 182.a      | S.Zosimo Papa nato in Me       | suraca.    |
| Sale terrestre in Vernaude    |            | 215.a                          |            |
| S. Paolo conuerte Reggio alla | a fede di  | S. Tomaso d'Aquino nato        | in Belca-  |
| Christo.                      | 47.a       | Stro.                          | 215.6      |
| S. Stefano Arciuescouo reggi  | no.47 a    | S.Telesforo Papa e martir      | e cittadi- |
| Santi martiri di Reggio.      | 47.a       | no di Turio.                   | 250.a      |
| S.Fatino cittadino di taurian | 10. 55.6   | S.Eufemia anticamente la       | metia.     |
| S. Leone papa cittadino reggi | no.56.h    | 220. b                         |            |
| S. Cipriano Abbate.           | 57.0       | S.Ilarione eremita Calabres    | e. 266.a   |
| S. Tomaso Abbate.             | 57.a       | S. Nicolò eremita.             | 266.b      |
| S.Lorenzo castello.           |            | S. Falco eremita, e sua antifo | na. ibid.  |
| S. Agata castello.            | 61.4       | S.Rainaldo eremita.            | ibid.      |
| S.Christina castello.         | 72.a       | S.Franco eremita.              | ibid.      |
| S.Luca Abbate.                | 74.6       | S.Niceto castello.             | 268.b      |
| S.Zacharia monaco.            | 74.6       | S.Francesco da Paola.          | 269.a      |
| S. Giouanne Abbate.           | 74.6       | S.Marco.                       | 274 b      |
| S.Venera verg.e mar.locrese.  | 108 a      | S. Senatore.                   | ibid.      |
| S Ieiunio monaco locrese.     | ibid.      | S.Viatore.                     | ibid.      |
| S. Antonio monaco locrese.    | ibid.      | S.Cassiodoro.                  | ibid.      |
| S. Nicodemo monaco locrese.   | ibid.      | S. Dominata.                   | ibid.      |
| S.Fili casale.                | I 1 2.b    | S.Donato.                      | 278.a      |
| S Giorgio castello.           | 113.4      | S. Agata castello, iterum.     | 277.6      |
| S. Caloiero castello.         | 122.4      | S. Daniello mar. da Beluedere  | . 277.6    |
| S. Domenica cittadina di Tr   | ореп.      | S. Angiolo martire.            | 284.6      |
| 128 b                         |            | S.Samuello mart.               | ibid.      |
|                               |            | c S                            | Do-        |

| S. Donolo mart.                 | ibid.     | sertorio quattrimano filosofo  | cosenti- |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|
| S. Leone mart.                  | ibid.     | no,e suc opre.                 | 265.6    |
| S V golino mart.                | ibid.     |                                | 123.4    |
| S. Nicolò mart.                 | ibid.     | scritture antiche di Reggio i  | -        |
| S. Lo enzo castello, iterum.    | 288.a     | sibari, e sua discrittione.    |          |
| S. Nilo abbate, e sua historia  | 289.6     | sibariti inuentori delli conui |          |
| S.Bartolomeo Abbate da R        |           | cate viuande.                  | 231.4    |
| 293.b                           |           | sibariti inuentori delle fauol |          |
| Saraceni vengono in Calabri     | a la se-  | sibari rouinata per ilballare  |          |
| conda volta.                    | 5 I.b     | ualli.                         | 236.b    |
| Saraceni, e Greci discacciati d | a Cala-   | sifea città distrutta.         | 278 b    |
| bria.                           | 52.a      | simare.                        | 217 a    |
| Saraceni la quarta volta a      | Baltano   | sinopoli.                      | 71.0     |
| Calabria.                       | 52.a      | siderone.                      | 153.a    |
| Saracena castello.              | 278.b     | smindiride sibarita.           | 232.6    |
| Saturno, e Titano figliuoli d   | Vrano.    | soldati di capagna rouinano    | Reggio.  |
| 16.b                            |           | sorelle di Priamo in Calabri   | a. 206.4 |
| Saturno tronsa i genitali al    | padre.    | soreto.                        | 1196     |
| ibidem.                         |           | soriano.                       | 133.6    |
| Saturno come s'intende esser    | e figliuo | Spazzano.                      | 253.6    |
| lo del cielo.                   | ibid.     | squillace.                     | 139 b    |
| Saturno diuorare i figli masc   | hi come   | sittingiano.                   | 139.a    |
| s'intende.                      | 17.a      |                                | reggino. |
| Saturno viene in Italia.        | 17.b      | 44. b                          |          |
| Satriano, e suoi casali.        | 146.a     | statua fatta da Clearco regg   |          |
| Scalex colonia di Sibariti.     | 280.b     | Statua d'Apolline sicionio o   |          |
| Scala.                          |           | li locresi.                    |          |
| scigliano.                      | 253.a     | Statue d'Eutimo locrese.       |          |
| Sciglio.                        | 63.b      | Statua d'Ernomio musico l      | otrese.  |
| scipione spinello Duca di se    | minara.   | 105.6                          |          |
| 201, 6                          |           | Statua di Pitagora filosofo    |          |
| scunno città distrutta. 53.a.e  |           | Romani.                        | 168.b    |
| fellia.                         | 217.a     | Statua di Milone nell'olimp    |          |
| seminara.                       | 66.a      | Statua di Milone in Ffore.     |          |
| senocrate poeta locrese.        |           | Statua di Failo lottatore.     |          |
| sepoltura di Filottete nella c  |           | Statua di Megonio fatta d      |          |
| rio.                            | 239       | ni.                            | 2144     |
|                                 |           |                                | Statue   |

| 1 1 1                                      | () L A                                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Satue d' Annibale nella città Turio.       | Tempio di Diana fascelide edificato                   |
| 240.b                                      | in Reggio. 38.a                                       |
| statue fatte dalli Turini a Romani.        | Tempio d'Apolline edificato in Reg                    |
| statua fatta da Cosentini à Giulio         | 30.                                                   |
| agrio romano. 263 b                        | Tempio di Venere, e di molti altri                    |
| stefano terzo Papa cittadino reggi-        | Dijedificati in Reggio. 39.4                          |
| no. 56.b                                   | Tempio di Minerua in scilla. 63.b                     |
| stefano arciuescouo reggino. 57 b          | Tempio di Proserpina locrese saccheg                  |
| stefano rescono locrese. 109 a             | giato da Pleminio Romano. 90 a                        |
| Stefano vescouo di tropea. 127.a           | Tempy di Dijin Locri. 106.b                           |
| Stefano vescouo di vibone. 133 a           | Tempio di Proserpina, e sua fabrica                   |
| Stefano poeta sibarita. 234 a              | in Locri. 107.4                                       |
| Stenida filosofo locrese. 101.a            | in Locri. 107.4<br>Tempio delle Muse in cinquefrondi. |
| Stesicoro poeta lirico metauriese.         | 1 1 8.a                                               |
| 100 h                                      | Tempio di Marte in Tropea. 127.a                      |
| strongioli. 204 b                          | Tempio di Cibele in Mesiano. 129.a                    |
| T.                                         | Tempio di Gioue Eumenio in Cau-                       |
|                                            | lonia. 149.a                                          |
| Tauerna. 288.a 217.a                       | Tempio di Giunone lacinia. 197.a                      |
| Tauerna. 217.a                             | Tempio d'Ercole in Crotone. 197.b                     |
| Tauriano città antica, e distrutta.        | Tempio di Cerere in Crorone. ibid.                    |
| 73.b                                       | Tempio delle Muse in Crotone. ibid.                   |
| Teagene filosofo reggino. 41 b             | Tempio d'Apolline Aleo. 202:a                         |
| Teana indouinatrice locrese. 106 b         | Tēpio di Filottete in strogioli. 204 b                |
| Teana moglie di Pitagora. 175.b.           | Tempio di Giunone in Turio. 249.b                     |
| E 184.a                                    | Tempio di Minerua in Turio. ibid.                     |
| Telange filosofo crotonese figlinolo di    | Tempio del vento settentrionale in                    |
| Pitagora. 175.b                            | Turio. 250.a                                          |
| Pitagora. 175.b<br>Teeto filosofo reggino. | Tempio di Polite in Temesa. 104.b                     |
| Tempo della venuta d'Ascanez in            | & 275.b                                               |
| Italia. 13.a                               | Tempio di Dracone compagno d'V-                       |
| Tepo dell'edificatione di Reggio ibi.      | liffe. 280.b                                          |
| Tempio di Nettunno fabricato in            | Temesa città distrutta. 275.a                         |
| Reggio : 26.b                              | Teodorico ostrogotto piglia il regno                  |
| Tépio d' Eolo edificato i reggio. 30.a     | di Napoli. 48.b                                       |
| Tempio di Proserpina edificato in Ip       | Teodato Rè cosobrino d' Almasunta.                    |
| pone di Calabria. 37.b.& 132.b             | Teodoro rescono di tropea. 127 a                      |
|                                            | Teodofio                                              |

| Teodosio capitano rotto da Sabb    | a sa  | Troiani habitarono i calabria | 282.4         |
|------------------------------------|-------|-------------------------------|---------------|
| raceno presso Crotone. 19          | 8 b   | Tribisazze.                   | 282 h         |
| Teofilo vescouo di Turio. 25       | 0 6   | Tribifazze<br>Turo Sibarita   | 2326          |
| Temesa colonia di Romani. 27       | 6 b   | Turio, e sua fondatione.      | 237.4         |
| Teremondo, & Amereo capitan        | i di  | Turio colonia, e municipio di |               |
| Bellisario. 4                      | 9.a   | 240. a                        |               |
|                                    | 0.a   | Turini liberali verso i roman | ii. ibid.     |
| Terranoua. 7                       | 2 b   | V                             |               |
| Terranoua di Tarsia. 28            | 7.b   | · ·                           |               |
| Terina città distrutta. 22         | I.a   | Valle longa.                  | 146.a         |
| Tessano. 25                        | 3 a   |                               | 136. <b>b</b> |
| Timare filosofo locrese. 10        | 1.6   | Valerio vescouo di Rossano.   | 297.b         |
| Timeo filosofo locrese. 9          | 3.b   | Valeriano capitano de gl'arn  | ieni vie      |
| Timeo, e sue opre.                 |       | ne in Calabria.  Vernicario.  | 50 a          |
| Timasiteo lottatore crotonese. 19  | 5.a   |                               | 297 <b>b</b>  |
| Tito Cecilio reggino console roma  | ino.  | Versi aurei di Pitagora.      | 172 a         |
| 46.b                               |       | Verzine.                      | 203 b         |
| Tifone egginese habita in Calab    | ria.  | Vescoui cittadini di Tropea.  | 127 a         |
| 148.b                              |       | Vliße in scilla.              | 63.6          |
| Tiberio rosello filosofo da Gimig  | lia-  | Vmbriatico anticamente Bri    | staccia.      |
| no . 2 I                           | 9.a   | 203. a                        |               |
| Triolo . 21                        | 9.a   | Vibone porto.                 | 130 a         |
| Tisicrate lottatore crotonese. 19  | 5.6   | Vincenzo laoro da Tropea C    | ardina-       |
| Tomaso sirleto rescouo di squille  | ice.  | le.                           | 127.4         |
| 147.6                              |       | Vincenzo voiano medico da     | Maida.        |
| Torano 27                          | 73.a  | 138.b                         |               |
|                                    | 30 b  | Virtù contrarie delli fiumi S |               |
| Totila conquista il regno di Na    | poli. | Crate.                        | 226.a         |
| 40.6                               |       | Z                             |               |
| Totila pinse seicento caualli di E | elli- | 7 Acharise.                   |               |
| fario.                             | 50 a  | Zacharia vescouo di sq        | uillace.      |
| fario.<br>Totila affedia Reggio.   | bid.  | 143.4                         |               |
| Totila Re di Gotti assedia Crot    | one.  | Zampano.                      | 256. <b>b</b> |
| 168. a                             |       | Zanclea chiamata Mejjina.     | 33.6          |
|                                    | 17.a  | Zeleuco locrese, e sue leggi. | 97.6          |
| Tropca.                            | 25.a  | Zirò anticamente Chrimissa.   | 202,4         |
| •                                  |       |                               |               |



### SCRITTORI

# Antichi, e Moderni,

DE' QVALI S'HA SERVITO l'Autore nel compore dell'opra.



· A.

Africano.

S. Agostino.

Agestino Steuco.

Almaino.

Antioco Siracusano.

S. Antonio da Padoua.

Antia Poeta.

Appiano.

Apollodoro.

Archestrato.

Archia.

Archiloco.

Aristodemo.

Aristotile.

Aristoßeno.

Ariftarco.

Aristofane.

Artemidore.

Asclepiade.

Ateneo.

Atenagora.

Ausonio Poeta.

Azzio Poeta.

 $B_{\bullet}$ 

Borieo.

Banio.

S. Bartolomeo monato.

Breuiano Gallicano.

S. Basilio.

Benedetto Brugnolo.

B Cai

Caio Patercolo.
Callimaco.
Calistrato.
Catone.
Celio.
Caffiodoro.
Cicerone.
Calcanco.
Ciemente Aleffandrino.
Corne'io nipote.
Confegli Ecclefiastici.
Commentarij di Cefare.
Costantino Lafcari.

#### D.

Darete Frigio.
Dictis Cretese.
Dionisio Alicarnasseo.
Dionisio Afro.
Dionisio Areopagita.
Dionisio Cartusiano.
Dioscoride.
Duris.

#### E.

Ecateo.
Eforo.
Ellanico.
Eliano.
Eraclide.
Erma.
Erodoto.
Efchilo.

Euripide
Eusebio Panfilo.
Eusebio Emisseno.
Eustathio.
Eutropio.

#### F.

Fania.
Fauorino.
Ferccide.
Filistio.
Filostrato.
Freza.
Francesco Alunno.
Francesco de Puteo.

#### G.

Galeno.
Giulio Frontino.
Giulio Polluce.
Giustino.
Gio: Andrea Anguilara:
Gio: Antonio Sorano.

S. Girolamo.

S. Gregorio Papa.
Gregorio Nisseno.
Gioseffo Giudeo
Giouanne Mesue.
Giouanne Tzetza:
Giouanne Ioachino.
Euerre di Francia.
Guillelmo Parisiense.

z.

Iamblico
Ierode:
Iernando.
Ifacio.
Ifidoro.
Itinerario d' Antonino
Pio.

I.

Laertio.
Lamprido.
Lattantio Firmiano.
Leodontio.
Liconio.
Lodouico Viues.
Lorenzo Surio.
Lorenzo Dardano.
Lodouico Dolce.
Luciano.
Lucilio.
Licofrone.

M.

Macrobio.

Mandrino Rofeo.

Marfilio Ficino

Martirologio di Beda

Martirologio di V fuardo

Martirologio di Mauroli =

co.

Martiale.

Matteoli.

Mercurio Trifmegifto.

Mofco Siciliano.

Nonio Marcello. Nicolao Alessandrino:

O.

Omero.
Orofio.
Orione.
Ouidio.

P.

Paolo Giouio. Pandolfo Collenucio. Pausania. Platina. Platone. Plotino. 'Plutarco Plinio. Pindaro. Pietro Longo. Pietro Commestore. Pietro Boimeuenne. Persio Parise. Polibio. Polieno. Pomponio Mela. Pontano. Porfirio. Poffunio: Probo. Proclo. Procopio. Propertio.

B 2 Pio-

Q.

Quintiliano. Quinto Curtio.

R.

Rainaldo Scozza

S.

Sabbino.
Salustio.
Sebastiano Corrade.
Senofonte.
Servio.
Sesto Pompeio
Simplicio.
Simonide.
Sofocle.
Solino.
Siluino.
Stefano Bizantio.
Stobeo.
Strabone.
Suida.

T.

Tatiano.
Teocrito.
Teodoreto.
Teofrasto.
Teopompo.
Temistio.
Temistocle.
Testore.
Timeo.
Timone.
Tito Liuio.
Tomaso da Trugillo.
S. Tomaso d'Aquino.
Trogo.
Tucidide

V.

Valerio Massimo.
Varrone.
Velleio Patercolo.
Vergilio.
Vitruuio.
Voloterra.



# LIBRO PRIMO

del Reu. Padre Fra

#### GIROLAMO MARAFIOTI

DA POLISTINA

Teologo dell' Ord. de Minori Osferuanti;

Nel quale si tratta della più antica Republica d'Italia, chiamata Republica Reggina,

Con l'antiche Città, Habitationi , Luoghi, Monti, & Fiumi di quella, con tutti gli antichi Filosofi, & buomini Illustri, quali in Reggio fiorirono , & in tutto il suo Territorio .



Descrittione del luogo, doue è situata Calabria, con molte altre cose pertinenti all'intelligenza delle seguenti historie.



Ordine di natura, che da buono prin cipio, riesca sempre ottimo sine; e dal l'impersetto (per natural costume) sia che si gionga con debito honore al si ne dell'opra; ò che sia da natura prodotta, ò d'artissicolo ingegno ritrouata. Non è dubio (secondo Arist. vero maestro di Filosofia) che l'arte

2. ph. text.

h ingegna con ogni studio imitare la natura inquanto puote: onde ella dall'imperfettione comincia, per giongere con molta sua lode alla persettione della cosa, qual' intende lauorare, Certo è ch'ogni Istorico, ò poeta si

dice

dice artefice; imperoche l'Istorico con artificioso ordine, e maestreuoli parole, si ingegna descriuere, quanto dibao no,ò di cattiuo, negli antichi tempi,à più illustri huomini del mondo, per disgratia di fortuna, ò da premeditato pensiero occorle. Et il Poeta con arrefitiolo parlare, si industria dilettare, à chi l'ascolta; e sotto apparente verità, con semplice, e puro figmento far credere agli huomi ni, quel che mai nel mondo occorse. Non fia mai c'hab bia io da prendere vstitio di Poeta; inà da verillimo Istorico, acciò che con la verità delle parole faccia credere, quanto di buono, e di cattino, per la volubilità dè tempi, e della forruna occorse alle antiche, mà sempre samose republiche di Calabria. E perche (come io diceua) l'imperfetto è principio del perfetto nella natura, & anchora nell'arte; confesso quiui al publico, che per hauere letto quella non meno elegante, che dorta, e veridica operetra, qual'ha composto il nostro paesano Gabriele Barrio Francicano, huomo nelle sacre, & humane lettere dottis simo, e nella latina, e greca lingua, quasi vguale à Cicerone, e Demostene; ch'in fatto chiamar si puote, in questi nostri tempi splendore non solo di Calabria, mà d'Ita lia : doue non per diferto dell'istesso Gabrielle : mà più tosto per mancamento degliantichi libri, quali forse non ha potuto hauere, benche con molta industria cercati li hauesse, molte cose notabili di Calabria, degne d'essere publicate, sono taciute: Nelle quali si rende anco egli iscusato; perche non può vnhuomo ogni cosa vedere, come anco non può ogni cosa sapere. Donque fia di mestie ro che doue colui si dimostra alquanto scemo, diamo noi compimento con le fatiche dè nostri studij: E non m'obligarò caminare con l'ordine del fito, delle Città, e Ca stella di Calabria, perche in questa maniera, imaginandomi serbare ordine, diuerrei disordinato; onde mi parue più ispediente diuidère i Territorij, è caminare secondo l'ordine dell'antiche republiche; perchein questa ma niera più facilmente si possono titrouare gli antichi nomi delle Città, & altre habitationi. E perche quattro furono

furono l'antiche Republiche di Calabria, cioè, la Repu blica Reggina, Locrese, Crotonele, e Sibarica, in luogo della quale doppo succedè la Republica Turina; in quat tro libri partiremo l'opra. Doue fà di mestiero, questa sola cosa più d'ogni altra avuertire; che non tutte queste quattro republiche in vn principio di tempo cominciarono regnare: mà prima fiorì la Republica Reggina, secondo la Republica Crotonese, terzo la Republica Sibarita, e quarto la Republica Locrese. Mà doppo le rouine della città Sibari, nell'vltimo luogo succedè la Republica Turina; come di ciò s'hatà migliore certezza nel discorso delle historie. Imperoche Micilio (del quale par laremo appresso) quando venne in queste parti d'Italia, per edificare la Città Crotone, ha veduto la Città Sibari, qual'in grandissima pompa fioriua; nondimenola chia rezza di questo negotio si vedrà nel terzo, e quarto libro. Ho dato questo aunertimento per torre l'occasione agli emoli di mormorare contro l'ordine, ch'io seruo nella descrittione di queste quatro republiche. Imperoche m'accorgo, effere tanto gli huomini inchinati al male; che ò vinti da l'ignoranza, ò pure occupati da pessima inuidia, senza hauer riguardo alle fatiche, & alli studij, attendono à cercare nell'opre dè Scrittori, quel che possono calonniare, e detraere; e chiudono gli occhi, e l'orecchie à quel che deuono attendere, e lodare. E perche hò preueduto à quante venenose lingue, sliano soggette queste historie, non solo hò voluto con sciolta frase scriuere la verità delle Istorie di Calabria, come sogliono scriuere gli altri historici; hò voluto prendere questa fati ca di giongere alla verità del fatto, formalmente, le parole delli testi Greco, e Latino, quanto di moderni scrittori; Acciò che gli emoli veggendo la formalità del proprio testo, e doppo ricorrendo all'autore principale, che lo scri ue, cessino dalla peruersa opinione, e non habbino occasione d'aggrauatsi la conscienza con la detrattione. Pure riceuerò per singolar fauore, quando sarà dagli altri benignamente accettato questo modo di scriuere; Do-

de per distinta cognitione sarà descritta nel primo trogo d'ogni republica, la Metropoli, doppo i Castelli, Vil le, Monti, Fiumi, Fonti, & altre cose simili. Delli huomini illustri, in quelli medefimi luoghi doue fiorirono d'ogni cosa puntualmente si farà mentione. E se nel rag gionare d'alcune Città qual'hoggi non sono in quelli luo ghi, doue erano prima, come per estempio la Città Metauria, Ippone, & altte, quale hoggi sono trasserite in luogo alquanto lontano dall'antico sito, sempre le histo rie si riferiscono all'antica Città. Nelle misure delle distanze, ad altra osferuanza non ho guardato, solo che à: quella degli antichi Cosmografi; perche il mio intento in questa opera è di non raccontare cosa alcuna di proprio parere, mà solo quanto dagli antichi scrittori Greci, e Latini ho con lungo studio, e con molte fatiche raccol to . Potrei pure obligarmi ad vno polito e leggiadrio di re, mà non prerendo farlo, per non forzare l'idioma del parlar greco alla lingua toscana, & anco se nella traduttione della lingua io sforzasse l'idioma greco, facilmentë torrei la fedeltà delle parole del testo. Per fugire don que si fatti disturbi, con le più semplici parole, che sò e posso, trattarò le seguenti historie. Doue forza è che pré da ogni ingeg no maraniglia, nel conoscere, e vedere, ch'i più grandi Filosofi del mondo, e Poeti, e Musici, e Guerrieri, e Lottatori Olimpionici, & inuentori d'arti, escienze siano stati Calabresi, e nella marauiglia s'harà consolatione, non tanto per la curiosità delle historie, quanto che l'opra esce dà mano religiosa: Che certo pare cosa strana, vn religioso di Chiostro, sotto regola monastica, scriuere historie humane. Mà il principale motiuo su p trattare de i Santi di Calabria, de quali hormai s'era la memoria posta in oblio, & in parti colare de i Santi della nostra religione, tutto ciò non ho curato di dire nell'altra mia opera; p che mi credeuo ch's ogni cofa fosse presa in buono, senso, mà per ch'alcuni huomini (come ho detto più rosto s'inchinano al male, t ch'al bene, sia necessario scourire questo mio intento

Ne

Ne pur' si deuono conturbare gli huomini, se scriuendo le dottrine d'antichi filosofi; noto in carta alcune cosette, quali par ch'habbino del sciolto ò lascino; è causa che semplicemente riferisco quel, che gli antichi dissero, & iui non sono religioso, mà faccio vsfitio di Istorico, e rela tore, delle cose d'altri, basta ch'io mai addurrò altro, solo che scritture di fideltà, autentiche, & vere, e s'alcun dop po vorrà riprendermi, riprenda prima gli antichi scritto ri. Onde per dare principio all'opera, fia di mestiero sapere, che e la Calabria vna delle più belle prouintie, quali fossero in tutta l'Europa, cinta nel sinistro lato dal mare d'Occidente, e nel destro dal mare d'Oriente, congionta à due prouintie principalissime del regno di Nap. cioè, Basilicata, & anticamente à Puglia, e da rimpetto verso il mezzo giorno ha l'Isola di Sicilia, qual'è dinisa dalla Calabria, per vn canale di mare, detto il Faro, doue si congionge il mare d'occidente, col Mare d'oriente, e l'istesso Faro, è quello, che fa cingere Calabria dà dui Mari. La grandezza di questa prouintia per circuito, dicono coloro, i quali in questo fatto sono più esperti di me, che sia da settecento trenta milla passi in circa. Ella doppo il diluuio su prima habitata, trà tutte queste parti occidentali, e per che la prima habitatione fit nella famosa, & antica Città di Reggio; da quella fà di mistiero dar principio.

Della prima Città edificata in Calabria, quale hoggi è chiamata Reggio, anticamente detta Aschena, Netropoli, vna delle quattro Republiche di Calabria. CAPVT 11.

I legge nel Sacro primo libro di Moise al decimo capitolo, c'hauendo Dio per giustissime cause, man dato l'vniuersale diluuio soura la terra, per il quale ogni anima viuente miseramente corse alla morte; per sola diuina pietà, scampò dall'acque la sola famiglia di Noe, huomo giustissimo, & à Dio gratissimo. Il qua

Genesi.zo.

Francelia de Noi Jeamparo dal de lunio

Nomi de figli a. Noc.

Temistacle.

Origine delle but he, es a'tri 7.6,5.lls di mare

Ascanez figli nolo di Noe nie ne in Italia, 🔥 edifica Reggio.

Bellez Za del si a di Reggio.

le hauea tre figli, cioè, Sem, Cam, e Iafet. Mà Iafet gene rò vn figliuolo detto Gomer, dal quale nacque Ascanez pronipote di Noe. Di questi scriue Alemaino nel terzo delle Croniche d'Egitto, i cui fragmenti sono spesso alle gati nella Giografia Orientale di Themistocle, doue così cominciano le formali parole del testo greco. more o roμής ἀχό τ πατρός ήκοον τὰ μεγαλεία εποίκσεό θεός. & c. quando à patre suo audiuit Gomer magna que fecit Deus, &. c. cioè, c'hauendo inteso Gomer dal suo Pa dre le cose grandi, c'hauea fatto Iddio, e'l miracoloso modo, col quale furono liberati dall'acque del Dilunio, per mezo d'vna arca fatta di legno: pensò tra se stes so di fare alcune picciole arche, con le quali nauigasse soura il mare, in quel modo che con quella prima arca si nauigò sù l'acque del Diluuio. E volendo con l'opra dar fine al pensiero, in breue tempo fece alcune machine di legno, polite, e chiuse nelle fissure, con bitume, e pe gola, appunto come furono chiuse le fissure dell' Arca del vecchio Noe, e con quelle cominciò nauigare il Mare, & insegnò nauigare i suoi Figliuoli. In quelli tempi na uigando Gomer vide molte Isole nelle parti orientali, do ue per la bellezza de'i paesi lasciò molti dè suoi Figli iui ad habitare. Imaginandose doppo, che più bello paese s'harebbe veduto nelle parti d'occidente, armò alquanti nauigli, nè quali fece salire il fuo Figliuolo Ascanez, con molti Huomini, e Donne della sua famiglia. Nauigò Ascanez verso le parti d'occidente, e doppo la lunga nauigatione gionse à prender porto in questa vltima parte d'Italia, doue stà hoggi fabricata la nobilissima Città di Reggio. Piacque il paese à tutta la famiglia d'Ascanez, e per non fare più lungo viaggio trà le pericolose tempe-Re del Mare, determinò quiui fare la sua habitatione. è tanto più che la soauissima amenità del paese innamoraua si dolcemente tutta la famiglia, che da se stessa al fer marsi s'inanimiua volentieri. Pareua il paese bellissimo dalla parte di terra, e dalla parte del mare; perche dà ter ra si cagionaua al paese vna bellezza incredibile, come

per isperienza hoggidì si vede ; che stendendo nel matino dall'orieute il sole i suoi lucidi raggi sù l'altezze dè Reggini monti, gl'alberi frondosi, e verdi par c'habbino le chiome d'oro, l'acque con dolce mormorar cadendo, vengono insino alle marine sponde, done si dimostrano dolci, chiare, delicate, e fresche, ch'anco nel tempo dell'estade, trà l'arene del lido, gli animali tutti beuono acque dolcissime, per gli abbondanti riui, quali d'intorno la Città discorrono. Abbondano le verdure delle delitiosissime piante, si producono in abbondanza mirabile i più belli, e soam frutti, quali mai da ingegno humano si possono imaginare, da lingua esplicare, e da delicata pennascriuere. Sembrano gli horri vn terrestre Para diso, e l'Arabia forse che porta inuidia al bel paese Reggino, per i soaui odori delle rose, viole, gelsomini, zacha re, & altri di vario colore, e per le moltissime herbe, di diuersi odori, quali nelli Reggini horti, parte spontanea mente nascono, e parte d'artifitiosa mano sopo coltinati. Anco da matina à sera s'odono cantare gli vecelli sot to l'ombre degli amenissimi alberi, e tra le verdure dell'ombrose siepi; doue le calandre come maestre dell'vccellina musica, par che per lungo tempo mantengano pia ceuole, e dolce primauera. L'aria è si salutifera, e soaue e da celesti influssi tanto ben contemperata, ch'ogni cosa dimostra mantenersi in tenera etade; & in bellezza molto amabile. Certezza di questo può dare l'isperien za stessa, à chiunque mirar gli piace, l'essere, il modo, la vita, e le proportioni bellissime degli huomini, e donne Reggine. Par ch'il Cielo si rallegranel rimirare la bellezza degli huomini Reggini, le fattezze del corpo, la cor ragiosità dell'animo, i nobilissimi costumi, le virtù delle scienze, la prudenza nel gouerno, la fortezza nel difendersi, e quel che soura ogni altra cosa adorna l'essere dé Reggini, e la diuotione che portano à luoghi sacri, e la riuerenza grande nelle cose della religione. Anco si veggono le donne reggine nella persona disposte, nelle proportioni del corpo delicare, nel riguardare modeste,

Lodi de gli huomini e donne di Reggio.

mel parlare honeste, nel 11dere graciose, nel conuersare piaceuoli, nel cammar leggiadre, nelle strade vergognose, nelle cale prudentilime, ne giardini bellittime, nelle fatiche corraggiole, nelle tribolationi piatole, nel difender si disperate, nelle cose di Dio dinote, e quanto di buono, e di bello si vede nell'altre donne del mondo in carestia, in queste donne reggine si vede in abbond. za. Anco la piaceuolezza, quale si riceue nel riguardare in Reggio la parte del mare, las lio che la vegga ogniuno per ispe rienza; perche basterammi solamente seruere, quel che Calliodoro scrine ad Anastasio preposito di Lucavia, nel duodecimo libro delle sue Epistole: il tenore della cui lettera intieramente portaremo as presso. essendo dong; in quelli antichi tempi, tutto questo paese di Reggio bel listimo, dibellezza solamente naturale, ranto si compiac que Ascanez con tutta la sua fameglia, che quini volle fa re la sua habitatione : doue formò à guisa di tugurij pastorali vna picciola Città, secondo la capacità della piccola sua fameglia, e quella dal suo nome Ascanez chiamò Aschena, egli habitatori chiamarosi Aschenazi, & in questo modo habitarono moltianni, finche doppo la mor te d'Ascanez, moltiplicate le genti venne ad essere ridot ta in forma di Città, con Castelli, e propognacoli, come si conviene ad vna Città maritima, quale ben spesso ha d'esser difesa dagli assalti dè Corsari.

Regno, e sua pri

1. 2 15 1.15:16.10

esit,

Come la Città Aschena sù ridotta in forma di Città, sabricata da Greci di Calcidia. CAP. 111.

T'emifocle ..

Itrouasi nella Geografia Orientale di Temisto cle, allegato vn fragmento di scrittura, d'Almaino nel terzo delle Croniche d'Egitto, doue cosi comincia il testo Greco, Εν Ταῦτης παιρότισι παρὰ τιν Γυλοποννίσον ἐν Βραχίονη ω ἀνδ ειστιπι δ Γιμένος μεοσηνίος, τὸ Αρες χαλπισένις ῶνάλλος ω πανευσθενης πυγμάχος, &c. intemporibus illis apud Peloponnesum in brachio erat forti Ghimenus messenius,

nius, & Larcs, fine Mars Chalciaier fis & quorum alter erat fortiffmus pigl. ec cioè che nel Peloponelo erano anti camente dui famolissimi Signori, quali per l'amicitia, e co federatione c'haueuano fià loro fielli, si mossero à fare prede & arrichirli delle robbe altrui; le che à commodo ten jo sfeir folcuano per ogni anno, con grandislime copie di soldati, Areto (che cinterpictato Marte) da Cal cidia, e Ghimeno da Messena, e mandauano à sacco tutti loro convicini paesi della Grecia; non lasciando cosa alcuna à quei melchini, con laquale potessero humanamé te viuere. Perilche non porendo sopportare quella infe lice natione de'Greci tanto affanno; si concitò tra di lo ro sdegno tale, ch'acceso d'ua quasi il Peloponeso tutto raccolle vn'essercito di soldati si mirabile, soura ilquale eletto sù Capitanio: il figliuolo di Lampece, di nome Arsenio (tecondo che riferisce l'istello Temistocle, per testi monio d'Almaino) dal quale su mossa contro d'Areto, e Ghimeno crudelissima battaglia, nella quale oltre che furono troncati à pezzi quasi ruttii soldati dell'esser cito Calcidiele, e Messenio; hebbero per molto caro, e co me per dono del Cielo, Areto, e Ghimeno l'hauersi potuto saluare nella Città Messena; nella quale in tempo di notte entrarono da sconosciuti, e trauestiti soldati. Per dare doppo luogo all'ira vniuersale della Grecia, acciò non fossero con loro medesimamente mandate in rouina le famiglie delle loro Città: fecero pensiero d'abbadonare il Peloponeso, e caminare altroue; pensando forfe, che nelle parti occidentali d'Italia potessero senza per turbo di nemici vinere. Siche senza induggiar molto, fatto l'apparecchio dè Nauigli in Mare, posero soura quel li il carico delle loro ricchezze, e doppo ascesi con le mo glie, figli, e la migliore parte di quei Cittadini, che dop po la rotta dell'essercito gli erano rimasti, cioè, i giouani per potere combattere nè bisogni, quali nè viaggi poteuano accadergli, e le donne giouanette per fare figli, e moltiplicarsi colà, done erano per fermarsi ad habitare. elasciarono in Calcidia, e Messena solamente gli infer-

Marte Calcidi-

Cuerre antiche nel Peloponeso.

Venuta antichif fima di Grecs in Calabria,

mi, e vecchi. Si che carchi d'argento e d'oro, col più bel fiore della loro giouentiì cominciarono solcare l'onde del Mare, & al primo incontro, doppo la lunga nauigatio ne, presero porto nel Mare d'Aschena, in questa vltima parte d'Italia. Quiui gli Aschenazi veggendo tanta mol titudine di gente, per fermo crederono, che fossero loro nemici, venuti per saccheggiare l'Aschenaziche maremme: perilche da più piccioli; insino à più maggiori armaronosi tutti per troncare à pezzi tutta la forastiera natione. certo ches'harebbe compito il danno, s'altrimente non accadena: che da Ghimeno, & Areto conosciuto il pesiero degli Aschenazi, timorosi di non perdere le genti, insieme con le robbe, alzarono i segni di pace, per dare d'intendere, ch'erano huomini pacifici, non venuti per fare battaglie; mà per habitare in pace, in qualche commodo paese. Soura di ciò mandarono gli ambasciadori à gli Aschenazi, con doni d'argen to, e d'oro, humilmente pregando, che gli concedessero almeno vn luogo di prender terra, per riposo dell'affannate donne, doppo i lunghi trauagli della nauigatione. A'i quali gli Aschenazi risposero, che tutto ciò volentieri farebbono, tal hor che per pieno segno di pace gli cedessero anchora l'arme. sù presa d'Areto,e Ghime no questa risposta in sospetione grandissima, egiudicarono che gli Aschenazi dimandassero l'ordigni di guerra,acciò fatti deboli, senza potersi difendere, fossero i gre ci vccisi, e le loro donne insieme con le ricchezze rimanes sero in potere degli Aschenazi; onde ricusarono la fatta proposta, con fargli intendere questa loro sospetione. Ma gli Aschenazi troppo compassioneuoli dell'altrui fatiche permesero che dismontasse à terra Ghimeno Messenio, e quello giurasse da parte della greca sua natione, d'hauer pace con gli Aschenazi. Scese à terra Ghimeno, e preso vn ceruo, è su da parte dell'vna, e dell'altra natione communamente veciso in sacrifitio: collocato, mà in parte diuso, in dui altari di pietre : doppo per mezzo passando gli Aschenazi con Ghimeno, giurarono

Giuramento di pace tra Reggini e Greci diCal sidia.

di viuere communamente in perpetua pace. Il che compito scesero i greci dalle naui, e fedelmente habitarono con gli Aschenazi E per ch'il popolo greco si moltiplicò in grandistimo numero, come anco fi moltiplicò il popolo Aschenazo, era cosa ragioneuole, che tanta numerosa gente ad vn solo Prencipe stasse soggetta, è dà quello gouernata, acciò dalla moltitudine de' Prencipi, e gouernatori, in breue tempo non corresse all'vltime rouine. per il che con publica elettione, volle il populo Aschenazo, e Greco elegere vno Rè, e questo fii il vecchio An tinesto, d'altri chiamato Antistene, fratello d'Areto Calcidiese, il quale per essere stato conosciuto, huomo di mol ta sapienza nel gouerno, con molto applauso del populo è stato eletto in Rè:à cui in segno di regale dominio, e di perpetuo honore, con pretiosa corona di gemme, e d'oro, su con solenne rito satta la coronatione. e questo ( dice Alcmaino, per la relatione che fa à noi Temistocle ) sù il primo Rè coronato al mondo. le parole del predetto autore fanno fede in questo modo. & Avrio fevns πρώτος δ Βασιλεύς παρά τους ξηγίνους ύπης χε σ έφανον έχων. Ansistenes primus Rex apud Rheginos fuit coronam ha bens. cioè il primo Rè sù Antistene ch'appresso i Reggini hebbe la corona. Per che se bene si legge nella genesi di Moise, ch'il primo potente nella terra, doppo l'acque del diluuio, è stato Nembrot, & altri in diuerse par ti del mondo hanno regnato; non dimeno mai gli sti costume di portare corona; mà questa solennità di coronare il Rè solamente nella Città Aschena sù ritrouata. nella coronatione d'Antinesto, & egli sù il primo Rè co ronato al mondo. si che da questo presero doppo essempio gli Egittii di coronare i loro Reggi, e l'istesso costume s'ampiò per tutte le nationi del mondo . anzi il predetto autore, dice che dinanzi la coronatione d'Antinesto non era vscito costume di corona al mondo. le cui parole cofi fonano. ουθε μεί γαρ πρίν τον Αντισζεναία Lω ό βασιλευς επί της γης σγεφανον φερον Sed non quidem ante Antistenem erat Rex in terra coronam ferens. cioè

Coronatione del Rè prima d'ogni altra fatta in Reggio. LIBIRIO

Eraclide.

Origine della lin gua grecain Ca labria.

Str. ebone.

S. Girolamo.

Gioseffor

non era alcun Rè inanzi Antistene che portasse corpna. Cominciò doppo Antinesto con molta sapienza gouernare il popolo Afthenazo, e Greco, che riferisce Eraclide, haucre instituito quello mille capitani al gouerno di si grande republica. Αγεμώνων χίλια ω ο έηγίνος λαός. mille ducum erat Rheginus populus. fotteficò doppò la Cit tà Antinesto con torri, e castelli, tanto dalla parte dè mo ti, quanto dalla parte del Mare, circondandola di fortif sime mura, come si coueniua ad vna Città maritima, per potersi difendere dagliassalti dè corsari. E per ch' i Gre ci di Calcidia pratticauano trà il popolo Aschenazo, in poco tempo si lasciò la lingua natiua aschenazica, e tutti communamente parlarono in lingua greca; e quindi heb be Originel'Iddioma del parlar Greco in Calabria. que sta venuta de i Greci in Calabria non scriue il Barrio, mentre dice nel primo suo libro, non hauere ritrouato più antica venuta di Greci in Calabria, di quella, di Peu centio, e d'Enotro, della quale noi raggionaremo appres so. mà in ciò deue esser iscusato il Barrio, per hauergli mancato la prealegata scrittura. Però quando dice Strabone che la Città Reggio è stata edificata dalli Calcidie si, ta di mistiero intendersi al soura detto modo. e questi Calcidiesi Aschenazi edificarono doppo in Calabria mol te Città, ben che piccole, e spesse, secondo il costume de gli antichi, & in particolare nelli paesi conuicini à Reggio. Per il che diciamo che malamente alcuni scrittori calunniano l'antica fondatione di Reggio, con dire che non sia stata d'Ascanez: per che S. Girolamo Dottore di grandissima fede, nelle questioni hebraiche, che fa sou. ra la genesi, dice ch' Aschena è quella Città d'Italia, qua le da Greci è chiamata Reggio. E Giolesso scrittore He breo, molto più antico di S. Girolamo, dice nel primo libro dell'antichità di Giudei, ch'Ascanez ha instituito i popoli Aschenazi, quali da Greci sono chiamati popoli reggini à questi allegatiscrittori, ne saperà, ne potrà opporsi il mio emolo, il quale s'ingegna mordere le mie scritture di mendacio; ne altro de suoi pari, priui di tanta

## PRIMO. 13

tara cognitione di lettere, talche (per ritornare al nostro pposito) sà di mistiero affermare ch' Ascanez figliuolo di Gomer è stato il primo fondatore di Reggio; mà doppo la detta Città si da Calcidiesi magnificata. La venuta d'Aschanez in queste parti d'Italia, si giudica (per quato si raccoglie da diuersi martirologii, quali fanno il computo de gli anni del mondo) essere stata dà cento cinquanta anni in circa, doppo il Diluuio. tal che computando gli anni dell'Edificatione di Reggio, diciamo, che dal diluuio infino alla Natiuità di Christo, corsero anni due milia, e noue cento cinquanta sette; dalla natiuità di Christo infino ad hoggi, sono anni mille cinque cento nouanta otto, quali gionti insieme fannoil numero di quattro milia cinque cento cinquantacinque; tolti quelli cento cinquanta, quali corfeto dal diluuio insino alla venuta d'Ascanez, rimangano anni quattro milia, quattro cento, e cinque: tal che tanto tempo corse dalla fondatio ne della Città di Reggio infino ad hoggi. e se le scritture in cio errassero (il che non credo) forse l'errore sareb. be da dieci anni più, ò meno in circa.

Tempo della venuta d'Ascanez in Italia.

Tempo dell'edificatione di Reg gio.

Come fù mutato il nome alla Città Aschena, & in Lingua Greca sù detta Righi. C A P. IV.

Acconta Eschilo scrittore antichissimo, che Calabria anticaméte era congionta con Sicilia: quale hoggi è Isola separata da Calabria; siche dalla parte del Mare d'Oriente doue sù sabricata Aschena era vna Valle di Marc, quale donaua alla Città vn bellissimo, e larghissimo porto; sormato dal corno de l'Isola di Sicilia, quale s'alza verso Siracusa, e dal corno della terra ferma d'Aschena, quale s'alza verso Oriente. Anco dalla parte del Mare d'Occidente gli era vn'altro porto, sormato dal corno dell'Isola di Sicilia, quale comincia da quella parte, doue si vede insino ad hoggi l'antica Torre del Faro, e dal corno di terra ser ma, quale cominciana dal castello di Scilla; e tutto que

Eschile.

Porto antico de Reggio.

fto

sto porto entraua infino à quel luogo, doue fù fabricata da Reggini l'antica Columella; della quale ne raggiona remo appresso, tal che trà la Città Aschena e'l porto del Mare d'Occidente, era per mezo vn grande ispatio di terra, quasi da dieci milia passi in circa. Mà perche l'Iso la di Sicilia (come viene riferito dà historici, e Poeti)con tiene sotto di se cauerne grandissime; come hoggidì per isperienza si veggono Monti concaui, quali in aria suapo rano fiamme di fuoco; vno dè quali è il monte Etna pres so Catania, e molti altri Monti Isolati nel Mare, infino all'Isola Lipari, e più oltre; ch'anco da Siracusani quasi per miracolo di natura si racconta, ch'il fonte Aretusa nella Città Siracusa di Sicilia, porta le sue acque da lon tanissimi paesi, e vogliono, che le istesse acque sossero quelle del fiume Giordano, del paese di Palestina, nel quale da Gio: Battista su battezato CHRISTO Nostro Signore; e tutto ciò congeturano per molti euidenti segni: vno dè quali è, che nel tempo de l'Autunno,il fonte manda fuori alcune frondi d'alberi mai vedute in questi nostri paesi; mà solo conosciute negli alberi delle ripe del Fiume Giordano, da coloro che furono nel paese di Palestina. Anzi quasi per miracolo si dice, che la natura fà trapassare le istesse acque del fonte Aretusa per sorto l'onde del Mare, e quelle doppo si manisestano per dentro la Città, senza menar seco punto di salsedine, mescolatagli dal mare. E questo (fuori della commune opinione del volgo) è scritto da Mosco nella sua Buccolica, doue queste sono le sue parole.

Arctusa fonte i Siracusa di Sicilia.

Mosco nella Buc colica.

Αλφείος μετά πίσαν, επω κατά πόντον όδευης Ερχετης είς Αρεθοισαν άγων κο τινηφόρον υδωρ, Εδρα φέρων καλά φύλλα, κοὰ αἴθεα, κοὰ κονιμίραμ. Καὐ βαθύς εμβαύνει τοῖς κύμασι, τω δε θαλασαμ Νέρθεν ύπο τροχάει, κου μιγνυται υδασιμύδωρ.

Alpheus post Pisam, vbi mare ingressus est, Procedit in Arethusam aqua sluens oleastros vegetante, Et dona pulchra frondes ferens, slorcsque, Ssacrum puluerem Et profundus in vndis manat, sub mari autem Inferius prosluit, nec eius aqua salsugini miscetur.

cioè. Doppò Pisail fiume Alseo entrando in Mare, s'accosta in Aretusa, qual con l'acque sa crescere l'oliue, e porta siori, e frondi, e polue sacro, e prosondo sotto il

Mar correndo non prende punto del salso sapore. Queste parole istesse sono riferite da Stobeo nel sermo ne 62. intitolato Loyos Apgoditus, che vuol dire, Vituperatio Veneris. Mà ch'il Fonte passasse per mezo de l'onde del Mare, e non diuenga salso, parmiduro à credere: più tosto giudico esser meglio dire, ch'essendo i sas si sotto il Mare concaui, l'acque passassero per l'occolte cauerne, e doppo chiare, e fresche rampollassero nel son te. E questo non sarebbe merauiglia, perche communamente l'Isola di Sicilia contiene sotto di se concauità gra distime. E Giustino historico per testimonio di Trogo, nel quarto libro raggionando, dice che da Sicilia infino à Cuma Città antica, destrutta nel conuicino di Napoli, si trouano cauerne grandissime, e che sotto l'Isola di Sici lia discorrono fiumi, e che vi sono cauerne piene di fuo co oltre misura. Hor essendo donque il predetto spatio di terra, quale tramezaua il porto d'Aschena verso Orie te, el porto d'Occidente, doue sù fatta doppo la Reggina Columella, tutto cauernoso, doue per lo battere del Mare, e per l'attiuità del Sole si rinchiusero dè molti im petuosi venti: l'Isola ministran do siamme di fuoco; dal Mare, dalli venti, e dalle fiamme si cagionò tal terremo to, che rompendosi la predetta terra, si lasciò cadere nè profondi abbissi delle concaue cauerne : perilche si diede luogo al Mare, ch'entrando per le fissure si cagionò si gran fracasso, ch'il Mare d'Oriente congiongendosi co'l Mare d'Occidente, fece vn canale, qual'hoggi è detto il Faro, questa donque su l'antica divisione tra Calabria, e Sicilia. Diciò sa piena sede Strabone nel sesto libro, & adduce in suo fauore la testimonianza d'Eschilo. Medesimaméte Vergilio nel terzo delle historie d'Enea, in per sona d'Eleno, dice, ch'anticamente Calabria era con-

Stobeo ferm. 62;

Giustino liber

Calabria divisa da Suilia per terremoto.

Strab.lib. 6.

Vergilio Ene.30

gionta à Sicilia; mà per terremoto doppo amendui luoghi furono diuisi. le parole d'Eleño in Vergilio sono in

questa forma.

Aft ubi digressium Sicula te admonicrit ora Ventus, & angustivarescent claustra Pelori:
Leua tibi tellus, & longe leua petantur
Acquora circuitu, dextrum suge littus, & vndas.
Hec loca vi quondam, & vasta conuulsa ruina,
(Tantum eui longinqua valet mutare vetustas,)
Dissiluisse serunt; cum protinus vtraque tellus
Vna foret; venit medio vi pontus, & vndis,
Hesperium Siculo latus abscidit, aruaque, & vrbes
Littore deductas angusto interluit astu.

Doue Vergilio descriue la diussione di Calabria, e Sicilia, fatta per terremoto: e dice ch'il nome di Calabria era anticamente Esperia; come appieno sarà dichiarato nel seguente capitolo. Veggendo poscia gli Aschenazi si fatta rottura, che già di lei sù sparso romore, quasi in tutto il mondo; chiamarono la loro Città in lingua greca Righi, che vuol dire rottura, cioè, Città fabricata in quella parte del mondo, doue per terremoto si cagionò tal rottura, che l'vno Mare si congionse all'altro. No deuo anco tacere quel che dice Ouidio nel quintodecimo delli Metamorsosi, in comprobatione dell'vnione, e diuisione tra Calabria, e Sicilia, doue egli à questa guissa canta.

Nunc freta circumeunt, Zanchle quoque iun&fafuiße Dicitur Italię, donec confinia pontus Abstulit, & media tellurem reppulit vnda.

Ilche doppo elegantemente fù cantato da Giouanne Andrea dall'Anguillara, in questo modo.

Conterra ferma Leuca era congionta,
Hor d'ogni torno il mar la cinge e bagna;
Messina che si vede esser disgiunta
Dalla feconda Italica campagna,
Vnita soleua essere alla punta
Di Reggio, & hor il mar che la scompagna,

Hail corso oue eraterra, e cosi occorre, Ch'unluogo stassi hor terra ferma, hor corre.

come il paese di Calabria sù chiamato Ausonia, e doppo Esperia, e per la venuta qual sece Saturno, tutto il parse qual hoggi si chiama Italia, sù chiamato La tio. CAP: V.

Rederanno in questo luogo gli emoli ch'io non raconto historie, perche si leggono in questo capitolo alcuni atti di Saturno, e Gioue, quali fauolosamente dà poeti sono celebrati per anti chi Dij : mà se saperanno moderare l'ignoranza, co credere che falsamente surono coloro chiamati Dij, ma ben si huomini valorosi e forti nella terrà; caderà da bocca à mormoratori il venenoso morso, & attenderanno solo à contemplare la verità della historia. Però diciamo che la prouincia detta hoggi Calabria, doppo l'essere così dal l'Isola di Sicilia separata, cominciò moltiplicarsi d'habitatori, e quelli della Città Righi cominciarono allargarsi in parti più lontane, dalla propria loro Città. E veggen do il paese in ogni luogo bello, & abbondante di qualun que cosa necessaria al viuere humano, chiamarono le conosciute riniere col nome d'Ausonia, quale derina dal verbo Greco, ανξω, che vuol dire abbondo, cioè, paese abbondante d'ogni cosa vtile, e salutifera alla vita humana. Di questo nome ne sa certi Licofrone nella Cassan dra, doue raggionando di Filottete, vno delli compagni d'Ercole, dice ch'è stato veciso da gli Ausonij, quali habitauano nè conuicini paesi della Città Crotone, nel Ma re Orientale di Calabria, le parole de l'Autore sono in questa forma.

Calabria chia-mata Ansonia-

Licofrone .

Κράθις δε τύμβους όδεται δεδουπότος Ευράξ άλαίου παταρέος άνακτόρωμ, Νιουαιτος έμθα πρός κλύδωμ' έρευγεταί. Κτενοῦσι δ'αὐτόμ Αὐσομες πελλήνοι.

Chratis autem monumenta videbit occifi, Econtra Alçi patarei delubrum, N eethus vbi ad mare defluit, Occident autem ip sum Ausones pellenij.

Cioè incontro il tempio d'Apolline Aleo, doue entra nel mare il fiume Neeto vedrano ne l'ode del fiume Cra te il sepolcro di Filottete veciso dagli Ausonij doue dice Licofrone, che gli Ausonij habitauano le riuiere del fiume Crate, e se'l fiume Crate altroue non discorre, so lo che nelle terre di Calabria; fà di mestiero affermare che la Calabria anticamente si diceua Ausonia. Strabone anco dice, ch'il Mare Aufonio sia quel che da noi si dice Mare di sicilia. E Dionisso Halicarnasseo raggionando della parte Occidentale di Calabria, dice che fù chiamata anticamente Ausonia; talche per testimonianza di Licofrone, di Strabone, e di Dionisio si raccoglie, che tutta Calabria fù detta dà primi habitatori Ausonia. Osseruan do doppo i Greci che tutto il paese Ausonio stà soggetto alla stella Occidentale, dagli stessi Greci chiamata Espero; per cagione che nella sera và emulando nell'occa soil Sole: volsero che dal nome della stella si chiamasse la prouintia Esperia Di questo nome dona certezza Ver gilio, nel terzo delle Historie d'Enea, doue dice .

Strabone. Dionisso Halicarnasseo.

Calabria chiamata Esperia. Vergilio.En.3.

Eustathio. Dionisio Afrod. Est locus, Hesperiam Graij cognomine dicunt, Terra antiqua potens armis atque vbere gleb.e.

Et appresso altri Historici, e poetis'hà certezza, che Calabria sù chiamata Esperia. Anchora Eustathio inter prete di Dionisso asro, sopra quelle parole di Dionisso, quali da noi sedelmente cosi sono portate ad literam.

Hinc Italorum filij incontinenti pascuntur.

Ab Ioue Ausonij valde dominantes.

Incipientes à Borea, vsque leucopetram,

Qua in mari siculo radicata est.

Dice, che gl'Italiani, quali da Dionisio sono chiamati Ausonij, negli antichi tempi furono monarchi nel domi nio, le cui parole così sonano. Italos quondam monarchas magnopere dominatos suisse Dionisius air, quos &

Auso-

Ausonesappellat: hinc Ausonius pontus, mare quod Orientalem Calabriæ partemabluit; quod & Siculum appellatur. Ma per dichiarare in qual modo questi nostri paesi, e tutta Italia sortì il nome di Latio, fà di mestiero sapere, che l'antico Aschanez primo fondatore di Reggio, hebbe vn fratello consobrino di nome Cetim, figliuolo di Iauan, fratello carnale di Gomer ( come di ciò ne fa certi la Scrittura Sacra nel decimo capitolo della Genesi. doue dice. Filij Iapheth; Gomer, & Magog, & Madai, & Iauan, & Thubal, & Mosoch, & Thiras. Porrò Filij Gomer: Aschanez, & Riphath, & Thogorma. Filij autem Iauan : Elifa, & Tharsis, Cethim, & Dodanim. ) il quale, per quanto riferisce a noi Temistocle, venne ad habbitare con tutta la sua famiglia in queste parti Occidentali, e fabricò vna Città detta Cethia, quale piacque ad alcuni che fos Cethia Città. se stata l'antica Cuma, della quale appena si veggono hog gi alcune antiche muraglie, nelle conuicine maremme di Napoli; ilche sta falso, come ben puo sapere ogniuno, il quale per l'antiche scritture, potrà vedere la prima fondatione di Cuma. Altri hebbero à dire che questa Città Cethia fosse stata nelli paesi maritimi d'Ancona . & altri scrittori dissero, che Cethia sia vna Città antichissima nell'Isola chiamata Cipri. mà sia quel che si voglia, à noi basta sapere, che la famiglia di Cetim habitò tutti quelli paesi, quali doppo con discorso di tempo surono chiamati Latini. Et à questo par che si concordi la scrit tura sacra, quale nel predetto decimo cap.della Genesi, mentre ragiona di Cerim,e de gli altri figli di Iauan, dice che da costoro furono diuise l'Isole, e paesi de'gentili; ogniuno secondo il proprio linguaggio. Ab his divise sunt insulæ gentium in regionibus suis, vnusquisque secundum linguam suam, & familiam suam in nationibus suis. Doppo ch'alquanti anni discorsero, mentre questa Esperia stana habitata da Greci di Calcidia, e da Greci Aschenazi: Il paese habitato dalla famiglia di Cetim, e dalla sua postera generatione sù gouernato da diuersi. Reggi

Gene. So.

Temistocle. 3. cron. Aegyp.

Giano Re in Ita

Lattantio Firm.

Saturno, e Titano figli d' V rano

Saturno trenca i genitali alpadre

Saturno come s'entende essere fi gliuolo del cielo.

Reggi, & al fine accade d'effere signoreggiato da vn Rè chiamato Giano, al cui dominio venne a soggettarsi Saturno; per cagione del quale sù detto poscia il paese La tio. Done per intelligenza del tutto fà di mestiero sape re quanto da Lattantio Firmiano è raccontato, nel primo libro, de diuinis institutionibus. cioc, che nell'Isole della Grecia ha signoreggiatovn Rè di nome Vrano: costui hebbe mola figli, mà dui furono in particolare, dè quali il primogenito sti chiamato Titano, e'l secondo Saturno, ad esso nati dalla moglie Vesta, e mentre nel suo regno viuea in pace, che con prosperità grande di vita era homai gionto al principio della sua vecchiezza, l'empio figliuolo Saturno, desideroso di regnare, temendo che il padre non generasse altri figli, & egli in tutto, ò in parte perdesse il regno, determinò tagliare il membro virile al padre; e così fece; che dormendo senza sospetto al cuno, vn certo giorno il Rè Vrano, l'empio Figlinolo gli corse di soura, e gli troncò i testicoli, e quanto hauea dè genirali. Quetto è quello Saturno (dice Lattantio) finto da Poeti figliuolo del Cielo, e che troncò le membra virili al Padre; mà questa figliuolanza del Cielo è fauola, estratta dal nome d'Vrano, il quale per che secon do l'vso della lingua greca è interpetrato cielo; finsero i Poeti che Saturno per essere sigliuolo d'Vrano, sosse stato figlinolo del Cielo. Morto che fù il Re Vrano: Titano, e Saturno cominciarono litigare del Regno, Titano come primogenito desideraua prender il posesso: Saturno per essere più coraggioso, e forte voleua il Regno per se stello. Tra questo tempo Vesta Madre d' amendui, per acquietare la rissa, col mezo d'Ope, e Cerere Carna li Sorelle di Titano, e Saturno, congionfel'vno, e l'altro al patto: che cedendo Titano il Regno à Saturno, mai l'istello Saturno serbasse figli maschi da segenerati; acciò ch'il regno doppo la morte di Saturno ritornasse à Titano, ò à suoi Figli, e fermato il patto, prese Saturno il posesso del regno. Riceuè allhora per moglie Saturno vna sua carnale sorella chiamata Ope, ò uero secondo

Pvso della lingua greca Rea: à cui diede comando d'vc cidere tutti figli Maschi, quali da lei nascessero, e conser uasse le femine; non tanto per consolare il suo fratello Titano, quanto per ch' vn indouino gli hauea predetto, hauere da lui à nascere un Fgliuolo, del quale tosto che colui entrasse in giouentà, sarebbe priuo del Regno. Concepì Ope, e partori vn figliuolo Maschio quale di subto vecise, secondo il precetto di Saturno, e quindi (Lattantio dice) presero i Poeti occasione di dire che Sa turno era vno Dio, qual diuoraua i figli Maschi, e serbaua le femine. Ben ch'altri filosoficamente intendono per Saturno il tempo, il quale ogni cosa generata corrom pe, e serba solamente il seme, il qual'haue in se stesso la virtù generatiua, e moltiplicatiua. Nel secondo parto, partori Ope dui figli, vno maschio, e l'altro semina, quali furono Gioue, e Giunone; ma innamorara Ope della bel lezza di Gioue, occultamente quello mandò in Creta, hoggi detta Candia, Isola della Grecia, ad esser iui nodrito, e dimostrò a gli occhi di Saturno solamente la figliuola femina Giunone, con dargli d'intendere, ch'vna sola figliuola Femina hauea generata. Nel terzo parto nacque Nettuno, il quale secretamente sù ascosto dalla faccia del Padre Saturno, e mandato in vna Città maritima della Grecia, ad essere nodrito, con sare intendere Ope al suo marito, che gia l'haueua veciso, appunto come haueua veciso il primo. Nel quarto parto partori Ope dui figli, Plutone, e Glauca; mà Plutone fù secretamente preso da Vesta Madre d'Ope, e da lei fatto nodrire, essen do solamente à Saturno dimostrata Glauca; mà l'istessa si morì fanciulla. Doppo alquanto tempo scouerse Tita no: che Saturno haueua molti figli Maschi all'hora viui, per il ch'acceso di sdegno s'armò con suoi Figli, quali ap presso i Poeti sono chiamati Titani, e prese Saturno, & Ope, quali chiuse in priggione dentro vna Città, fin ch'hauesse potere d'uccidergli i Figli. Tosto gionse à Gioue il quale dimoraua in Creta l'ambasciata, & acceso d'ira contro Titano, s'armò con grossissimo esfercito di E

Saturno dinora= re i figli maschs come s'intende.

Soldati Cretesi, e combattendo vinse, fin che tratti da carcere Saturno, & Ope, coloro ristitui nel regno, & egli vittorioso si ridusse in Creta. Rihauuto il Regno da Saturno gli cadè nell'animo di rendere gratie ali Dij con offerte, e sacrifitij, e'l Sacerdote indouinando disse, che stasse molto bene attento Saturno al suo Figliuolo Gioue, che di certo verrebbe vn giorno quando sarebbe da quello veciso, e spogliato del Regno: il che da Saturno inteso su con molto prosondo pensiero in mente ritenuto, e tanto più che queste parole corrispondeuano al pri mo vaticinio. Per il che si risolse ordire in Creta inganni, & vecidere il Figliuolo Gioue? mà conosciuto l'inganno, come poteua di buon core softrirlo Gione? per ciò s'armò con i soldati Cretesi contro del proprio Padre, e perche le bande de' suoi soldati erano molto grandi, & arricchite d'huomini valorosi, e forti, hebbe tanta paura il Saturno, che lasciato il regno suggi dalla faccia di Gio ue,e doppo la lunga nauigatione arriuò in queste parti d'Italia, (quale ancora non haueua questo nome) nel pae se dell'antica Cuma, doue regnaua Giano; dal quale su benegnamente riceuuto. e perche Saturno era huomo molto sauio, e diede molte buone leggi à vassalli di Gia no, giudicarono coloro, che dal cielo fosse loro mandato Saturno; come solemo dir noi altri, quando n'accade alcuna cosa di buono: par ch'il cielo ne l'habbi mandata, e per questa cagione sù anco Saturno in queste parti d'Italia istimato figliuolo del cielo. Mà perche Saturno per tutto il tempo di sua vita è stato ascoso nel regno di Giano, dalla faccia del suo figliuolo Gione, e nella latina lingua, il verbo, lateo, lates, fignifica ascondere, si detto il regno di Giano, latio, cioè paese nel quale è stato ascosto Saturno dall'ira del figliuolo Gioue, E gli habitatori di Latio furono detti latini. Tutte queste cose, dice Lattantio, haner egli raccolte dalli detti della Sibilla Eritrea, le cui scritture non per testimonio d'altri, mà co gli occhi proprij (dice egli) hauere vedute, e lette.

Saturno viene i Italia.

Latio denomina 10 dall'ascoso Sa 101100 Come doppo la uenuta d'Enotro d'Arcadia, fù chiamata questa nostra provintia parte Enotria, e parte Peucentia. C A P. V I.

Itienè questo nome d'Esperia la nostra prouincia per molti anni; mà per la venuta d'Eno tro d'Arcadia, e di Peucentio suo fratello, sù parita in dui nomi, secondo i dui dominij quali in essa furono: imperò che la parte occidentale sù detta Enotria,e di ciò ne dona certezza Ferecide scrittore antichissimo, il quale nel libro intitolato περί των διωμ αρχων αθινεων ; che vol dire , de vita Principum athenien fium, ben ch'altri lo scriuono, de originibus atheniensium; comincia ragionare con queste parole. ἀχ του πελάσγου κου Δειανίρας γεννασιται ο Λικαόνος, ο γέγαμεικαι την Κυλληνιν νύνφαν, από ταυτης Κυλληνις όρως επονώμετε της Αρχαδίας. à Pelasgo, & Deianira nascitur Licaon, hic pxorem duxit Cyllenen nympham, d qua denominatur Cyllenes mons Archadia . cioè, da Pelasgo,e Dianira nasce Licaone, costui si sposò con vna ninfa detta Cillene, dalla quale prese la dinominatione il Monte Cillene dell'Arcadia. così per vn pezzo ragionan do l'istesso autore, scende à parlare d'Enotro, e Peucentio successori di Pelasgo, e Licaone, e dice. D'Enotro furono chiamati alcuni popoli Enotrij in Italia, e da Pau centio hebbero nome i Peucentij, quali habitano le riuie re del mare Ionio. Questo Mare Ionio, è quello che noi hauemo nella parte Orientale della pronintia, come dimostraremo appresso. Anzi Sofocle nel Trittolemo in persona di Cerere, quale insegna Trittolemo, quanto ispatio di paese ha da caminare, per seminare le sementi da lei ricenute; nomina primieramente il paese Iapigio, înfino al mare di Sicilia, e doppo scende nella parte occidentale, e nomina tutta l'Enottia, quale sta dalla parte destra del Mare. done vuol significare Sofocle, che la parte Occidentale di questa prouintia si diceua Enotria.

Ferecide.

Sofacle

le parole del testo greco di Sofocle, per adesso non addu co nella propria forma, perche sono lunghissime, e gene rarebbono facilmente noia, mà saranno addotte altroue. Vergilio ragionando di questo paese dice.

Fergi!io.

Dionisio Hali-

Oenotrij coluere viri, nunc fama minores.

Della venuta qual fece Enotro d'Arcadia in queste no fire maremme, ne ragiona Dionisio halicarnasseo, nel pri mo libro, doue parlando dè Prencipi del Peloponeso vsa queste parole, de Agnadais Top EMuvap mentos, ioveκου του κλύονα περόνταις, την Ιταλίαν κεκατοίκουσιν, υπό του Οενώτρου λυκαόνου παίδου, ο πέμτος ω ἀπό του Αγήου κου φωρονήου, δι πρώτοι έπι τω πηλοπουνήσω βεβασιλάμασι. Arcades gracorum primi Ionicum Mare transeuntes Italiam babitauerunt, sub Oenotro Lycaonis filio, qui quintus erat, ab Aegeo, & Phoroneo, qui primi in Peloponneso regnauerunt. cioè gli Arcadi Greci furono i primi, quali trapassando il Mare Ionio ha bitarono in Italia, fotto Enotro figliuolo di Licaone nato nella quinta generatione d'Egeo e Foroneo primi Signori del Peloponneso. e per quella parola Tay EMNVay οι πρώτοι, che vuol dire Gracorum primi, giudico ch'il Barrio hauesse detto, che i primi greci quali vennero in Calabria, furono coloro i quali haueuano per capitani Enotro, e Peucentio: forse non auertendo ch'i compagni d'Enotro vennero nelle maremme del Mare Ionio, qual'è nella parte Orientale della prouintia; mà i greci di Calcidia più primi vennero nel mare di Sicilia, nella frontiera di Calabria, non verso Oriente, mà isposta all'ostro, però non intendo in queste parole progiudicare il Barrio, essendo ch'io gli sono obligatissimo, per hauermi egli certificato di molte cose, intorno alle quali io steno negli anni à dietro alquanto dubioso. segue poscia il parlare Dionisio halicarnasseo, e dice, ch'i primi huomini quali regnarono nel Peloponneso, furono Egeo, e Foroneo: d'Egeo nacque il primo Licaone, ilquale hebbe vna figliuola per nome Dianira. mà Foroneo su padre di Niombe, e Niombe padre di Pelasgo; costui prese per

fua sposa Dianira, dalla quale nacque il secondo Licaone, e costui essendo Rè del Peloponneso hebbe venti dui figli, à i quali morendo lasciò in testamento, che il Peloponneso fosse diuiso in ventidue parti, & ogniuno dè suoi figli regnasse nella parte quale gli accadeua. Nó molto piacque ad Enotro, e Peucentio fratelli, questa vltima volontà di Licaone; mà sdegnando la piccola parte del regno, lasciata dal padre Licaone, partirono dal Peloponneso, con le mogli, figli, e ricchezze, e con alcune bade di soldati greci, e gionsero in queste maréme d'Ausonia & Esperia. Peucentio sceso dalle naui con la sua Fameglia, prese terra nella parte Orientale, nelle contrade del Paese Iapigio, del quale ne ragionaremo al proprio luogo; & Enotro prese terra nelle parti Occidentali, in quei luoghi doue si doppo edificata Arinta, Arianta, Artemisio, e molte altre Città Enorrie, delle quali ragiona Stra bone, e Stefano Bizantio, e noi ragionaremo nè proprii luoghi. Doue per che conobbe Enotro il Paese commodo, e bello per fare greggi, & armenti, cominciò coltiuare molte Terre, e fabricare molte Città, ben che piccole espesse, nell'altezze de' monti, secondo il costume degli Arcadi per che fù sempre costume, & vso a gli antichi habitare più to to nell'altezze de'Monti, che ne' luoghi Piani, forse per potersi con facilità difendere nel tempo degli assalti di nemici. E per che molte Città hebbero origine d'Enotro, e sotto il suo gouerno stauano, essendo etiandio da lui fignoreggiate, & ordinate nè gouerni degli vffitii della Republica, volle che dal suo nome Enotro si chiamasse tutta la parte Occidentale d'Esperia col nome d'Enotria. l'istesso fece ancora Peucentio nella par te Orientale della prouintia, c'hauendo edificato molte Città, & à forza d'arme hauendosi impadronito di molte altri, quali erano state edificate dalli Calcidiesi di Reggio, volle che quella parte orientale d'Ausonia, & Esperia fosse chiamata dal suo nome Peucentia. La venuta d'Enotro, e Peucentio nelli paesi d'Esperia, è stata dicessete età inanzi la Guerra Troiana per quanto credemo alli detti

Enotro, e Pencetio vengono in Calabria

Parte di Calabria chiamata Enotria.

Anni della venuta d'Enotro in Calabria. Antioco Sirachlano.

# LIBRO detti d'Antioco Siracufano, il quale nel primo libro che

fà, raggionando degli antichi habitatori d'Italia, vsa que sto modo di dire. Antiochus Xenophanis hac scripsit Ger monibus priscis valde credita, & certissima, hanc terram que nunc Italia dicitur habuerunt Oenotrij, e doppo vn lungiffimo discorso di parole, verso il fine del secondo foglio, sog giongendo, dice: Oenotrum autem atates septem, & decem Italiam aduentasse compertum est, cioè, cinquecento sessanta anni manco quattro mesi; mà mille anni inanzi l'edificatione di Roma, perche dalla venuta d'Entro d'Arcadia, insino alle rouine troiane, corsero (come s'è detto) cinque cento sessanta anni manco quattro mesi: dalle rouine di Troia infino al principio dell'edificatione di Roma, corsero (come ben riferisce Solino) anni quattro cento tren ta tre, dall'edificatione di Roma, infino alla natività di Christo NostroSignore, corsero anni settecento cinquan ta vno, dalla Natiutà di Chritto infino ad hoggi, sono anni mille cinquecento nouanta otto: si che facendo il computo di tutti gli anni, dalla venuta d'Enotro in que ste parti d'Esperia, insino ad hoggi, sono anni tre milia tre cento quaranta noui. Accade doppo la morte, prima à Pencentio, ch' ad Enovro, per cagione della quale stese la mano Enotro, es'impadroni della Parte Orientale chia-

tutto il paese della Città Righi: e per ch'in breue tempo diuenne padrone di tutta la prouintia, vuolle che dal suo nome sosse chiama-

mata Pencentia, e cosianco si stese à signoreggiare per

ta Enotria, e questo nome si mantenè, mentre visse

Enotro, e per molto

altro dominio, e su mutato questo nome.

L'età secondoalcum è spatso di venta anni; mà secondo altri è spatso di trentatre anni, e quattro mesi, e secondo questa openio ne è fasto il des to computo, Come doppo la Morte d'Enotro, Enotria hebbe altro nome, e fu chiamata Italia, e Morgetia, e doppo questo nome fù detta Sicilia, Chonia, Iapigia, e Salen tinia, e poscia congionta in vn nome sù detta Magna Grecia, & al fine Calabria. CAP. VII.

Criue Ellanico Lesbio, che mentre Ercole haueua i Ellanico.
bout di Gerione nella Città Argos, ritrouandosi doppo in Italia, quale, anchora non haueua questo nome, vn gionenco si parti dall'armento, e mentre Ercole seguitaua appò colui, per ridurlo tra gli armenti, il vitello fuggendo circondò molto paese, ne mai seppe fermarsi, sin che non giongesse nel Lido del Mare, nè conuicini luoghi della Città Righi: doue Ercole hauendolo preso, colui ridusse doppo molti giorni, colà doue era il proprio armento. Essendo doppo dimandato Ercole, in che luogo fosse stato nelli giorni à dierro? rispose, nella Vitulia, cioè nel paese per doue andò errando il mio vitello, si che dal vitello d'Hercole si detto il paese E notro, vitulia le parole d'Ellanico cosi cantano. Hercules dum Geronis boues ageret in Argos, dum esset in Italia, Iuuencus quidam è grege fugiens, oram peragravit omnem, atque in Siculo ponto cum peruenisset, eum quem persecutus fue rat Hercules apprehendit, oraque illa quam vitulus peragrauit vitulia dicta est. Mà perche il tempo corrompe tutte le cose, s'ingegnò medesimamente corrompere il nome di vitulia, che tolta la prima lettera, v, su detta Itulia, poscia mutato il seguente, v, in, a, sù detta Italia, è questo nome, non solamente quiui si mantenè, doue era l'Enotria; mà etiandio si stese infino agli Alpi, quali diuidono l'Italia, dalla Francia. E che ciò sia verò l'afferma Stra bone nel quinto libro, doue queste sono le sue parole. Post insimas alpium radices, eius, quam hec atatem Italiam vo cant, initium est. nanque maiores Italiam, que ab siculo freto reque ad finum Tarentium, & Hipponiatem progressa est Oeno

Calabria chiamate Vitulia.

Calabria chiamata Italia.

Strab.lib.si

triam

Antioco Siracu.

triam appellabant, nomen autem obtinens, vsque ad alpium ra dices processit. Ma Antioco Siracusano di questa mutatio ne di nome assegna più sofficiente ragione; dicendo che doppo la morte d'Enotro, nacque dalla medesima stirpe vn huomo chiamato Italo, quale fù molto sauio nelle cose del gouerno, e molto valoroso nelle fattezze del corpo, ch'essendo d'vn'aspetto bellissimo, accompagnato anco d'vna affabiltà, e dolcezza nel parlare leggiadrissima, forza sù che d'amendue le parti delle sue buone qua lità, vinti gli huomini, fossero astretti ad amarlo soura modo. Oltre che la sapienza sua gli porgeua ornamen to tale, che ciascuno desideraua stare congionto seco in amicitia: siche per tal sauio suo essere, moltissime Città dell'Enotria à se fece soggette. E per questo dominio moltiplicandosi le forze, fece si numerosi esferciti, ch'à forza d'arme in breuissimo tempo, tutto il paese Enotro sogiogò al suo dominio. Quando egli si vide vniuersale Signore di tutta l'Enotria, volle che dal suo nome Italo fosse chiamata l'Enotria Italia, in quel modo che negli' anni inanzi dal nome d'Enotro fù chiamata Enotria. le parole d'Antioco nella predetta historia cominciano in questa forma. Italia post aliquod tempro vocata est à vivo præpotente nomine Italo, &c. Ma che questo nome fosse sta to originato dal vitello d'Ercole, o d'Italo Signore, poco importa: io più tosto crederò che fosse stato d'Italo, ilquale volle imitare la denominatione qual'hauea fatta Enotro. & à questo consente Arist polit. libro settimo, doue dice ch'Enotria sù detta Italia d'Italo Rè, ilquale diede molte leggi alli suoi popoli, e l'ha insegnato l'agricoltura, e'l modo di fare conuiti, e sontuosi apparecchi da magnare. le cui parole sono in questa forma. Tradunt periti homines, Italia fuisse Italum quendam Oenotria Regem, à quo mutato nomine pro Oenotrijs, Itali sunt vocati; oramque illam maritimam Europæ, quæ est inter Scyllaticum, & Lameticum sinum, Italia nomen primo recepisse. hunc ergo Italum tradunt agriculturam Oenotros docuise, illisque leges posuisse, & commessationes instituisse primum , quapropter etiam nunc quidam

Arist. polit.lib. 7

quidam illorum populorum commessationibus vtuntur, & legibus quibusdam ab illo positis. Doppo la morre d'Italo soccedè nel regno Morgete suo figliuolo, ilquale volle che si lasciasse il nome d'Italia è dal suo nome fosse chiamata la prouintia, Morgetia. (questo è quello Morgete pri mo fondatore del Castello Morgeto, chiamato hoggi S. Giorgio, posto nè pendici de l'Apennina, soura Pollistina mia patria.) e'l nome di Morgetia durò per molto tépo. à questo corrispondono le parole del predetto Antio co Siraculano. Cum aute consenuisset Italus regnauit Morges. e perciò Strabone nel quinto libro, ragionando con le pa role d'Antioco, dice che tutto il paese nè conuicini di Reggio fù habitato dalli Morgantij; ben ch'altri coloro chiamarono Morgetij. Mentre in questo dominio staua Morgete, e con molta sapienza gouernaua il suo regno, gli souragionse à casa vn huomo forastiero Cittadino Romano, chiamato Sicolo, la cui venuta è stata molto tempo inanzi la guerra Troiana. Dalle quali parole si raccoglie, ch'inanzi le rouine Troiane si fosse stata in Ita lia qualche Città chiamata Roma. e non credo ch' Antioco, & insieme Dionisio halicarnasseo, nel secondo libro, à questo consentirebbono, se d'antichissimi scrittori, degni di fede, non hauessero eglino ritrouato scritta questa più antica Roma che non è la Città d'hoggi. Essendo donque venuto nel regno di Morgete, Sicolo, sù conosciuto per huomo molto guditioso, e sauio e perciò è stato constituito presidente nella Città Righi; dal nome del quale tutto il paese conuicino alla riuiera del canale del Faro sù detto Sicilia, e gli habitatori Siciliani, e questa è l'antica Sicilia in Italia, tanto celebrata nell'antiche scritture. e crederò che per questa ragione (dice Strabone di mente d'Antioco) ch'il paese di Reggio no solamente è stato habitato dalli Morgantij, ma etiandio dalli Siciliani, non che i Siciliani dell'Isola ha uessero habitato le riuiere di Reggio; ma i Siciliani vassal li di Morgere, quali furono gonernati da Sicolo loro pre sidente, da cui presero la dinominatione di Siciliani, e questa

Calabria chiamata Morgeiia

Antioco Siracu. Strabone lib.5.

Roma antichisfi ma inanzi la guerra Troiana

Dionisio Halicar.lib.2.

Calabria superiore chiamata Sicilia.

Strabone.

Origine de Sici-

Roggiero Gui-Jeardo Rè di Si cilia.

Platinas

Dionisio Hali-

Tucidide lib. 6.

questa è la vera intelligenza delle parole di Strabone. Si moltiplicarono doppo questi popoli in moltitudine si grande, ch'vna buona parte di loro sdegnando l'habitatione di questa parte del Faro, trapassarono nell'Isola, quale da loro su detta Sicilia, e questo nome ritiene insi no ad hoggi. Si ch'i Siciliani quali habitano oltre il Faro, trassero l'origine loro da l'estrema parte di Calabria, qual'anticamente fi diceua Sicilia: la cui dinominatione fù ampiata da Roggiero Guiscardo, Signore di Calabria, e Sicilia, il qual'hebbe d'Anacleto Antipapa, e d'Innocen zo secondo, il titolo di Rè, dell'yna, e l'altra Sicilia cioè, dell'antica Sicilia, quale stà da questa parte del Faro, e della più moderna Sicilia ch'è l'Isola. come diciò fanno fede le parole di Platina, nella vita d'Innocenzo secondo, doue così comincia. Innocentius Secundus Patria Romanus, ex Transtyberina Regione, Patre Ioanne, Pontifex creatus: in Rogerium Rogery Comitis Sicilia Filium: here dem nuncupatum; quod mortuo Gulielmo Apulia Duce, omnique Roberti Guiscardi Familia in eo deficiente. è quel che segue sarà più distintamente dechiarato nel secondo libro, doue ragionaremo della Città Mileto. Mà (per no lasciare il cominciato raggionamento) per più piena cer tezza, ch'i Siciliani da Calabria trapassarono il Faro per habitare in Sicilia Isola. adduco le parole di Dionisso Halicarnasseo, il quale per testimonio d'Ellanico, dice ch'i Siciliani d'Italia, tre età dinanzi le guerre Troiane abbandonarono il proprio Paese, e trapasarono nell'Isola . Hellanicus lesbius ait (Dice Dionisio) Siculi reliquerunt Italiam tribus atatibus ante Res Troianas. e Tucitide scrittore Greco, di grandissima fede, nel selto libro dice, ch'i Siciliani quali habitauano in Italia, per fugire gli al salti dell'Opici loro nemici, trapassarono nell'Isola detta hoggi Sicilia. Le parole di Tucitide sono in questo mo do, nella tralatione latina, (per ch'io non ho le sue opere nel testo Greco) Siculi ex Italia (ibi nanque habitauere) fugientes Opicos in Siciliam traiecerunt, & pt credibile est, & fama fertur ratibus observato, cum ventus posuisset, freto & aliter trans-

transuecti. Filistio si racusano anco dice lo stesso, mà è dif Filistio Siracus. ferente nel numero de gli anni; con dire che i Siciliani habitatori d'Italia ottanta anni innanzi le Guerre di Tro ia trapassarono nell'Isola, da loro chiamata Sicilia. Mà la parte Orientale della Prouintia, doue fù edificata l'an tica Città Petelia, Crotone, &altre, hebbetre nomi, cioè, Conia, Iapigia, e Salentinia. Fit detta Conia dagli Enotrii, quali în quello paese edificarono vna Città chiamata Coni, della quale ne ragionaremo nel terzo libro. Ben che Apollodoro dice che Coni, si edificata da Fillottete, soura il promontorio chrimissa, nell'istessa orientale maremma; nondimeno potrà ben essere, che gli Enotrii hauessero edificato questa Città, ouero magnificata da gli Ausonij l'hauessero fatta loro Colonia: in quel modo che negli anni inanzi s'haueuano eretto delle mol te altre colonie, e doppo per le molte guerre dissatta la Città, nella venuta di Filottete fosse stata riedificata e dall'istesso Filottete, e suoi compagni fosse sata detta quella parte della Prouincia Conia. Ben ch'altri quella ziniera chiamanano Sirtim; mà questo nome per poco tempo durò, come anchora per poco gli durò il nome di Saturnia: che gia quando questa prouintia si diceua Esperia, & Ausonia, altri colei chiamauano Saturnia, cioè, paese di riposo, per le molte cose pretiose, qualisenza fatica humana, la pronintia da se stessa produce. Dal promontorio Stortingo, doue sù edificato il samosissimo tem pio di Giunone Lacinia, del quale ne ragionaremo nel terzo Libro, insino alla Città Squillace tutto il paese sit nominato Iapigia, ò dal promontorio Iapigio distinto in tre promontorii nella stessa parte Orientale, ò vero che questo nome gli sia stato dato à volontà, e compiacen za de gli huomeni; ch'anco hauemo d'Arist nomina rebus imponuntur ad placitum, vel secundum rerum proprietates .mà quanto è per me sarò contento del testimonio di Strabo ne, il quale nel sesto libro, colloca il paese Iapigio tra Squillace e'l Promontorio Stortingo, d'altri detto Lacinio, le cui parole sono queste. post Scyllaceum Crotoniata-

Parte di Calabria detta Consa Lapigia, e Salin

Apollodore.

Parte de Calas bria chiamata Sirtim, e Saininia

Parte di Calabria chiamata Inpigia.

Ariflotile.

Strabone les 6

Parte di Calabria detta Salen tina. Ouidio 15. Metamor.

l'arrone lib.5. Origine della gé te Salentinarum fines sunt, & Iapygum terna promontoria, deinde Laciniu Iunonis templum. Fù chiamato anchora l'istesso paese Sa lentino ouero dal fiume Neeto quale produce il sale, come scriue Ouidio, nel quintodecimo delli Metamorfosi.

Praterit & Sybarim, Salentinumque Neathum. ouero come riferisce Varrone, nel terzo libro de rebus humanis, done dice che la gente Salentina hebbe origine da tre paesi, cioè, da Creta, d'Illiria (hoggi detta Sca uonia) e d'Italia; e queste nationi si congregarono insieme, per cagione ch'Idomeneo Rè di Creta, doppo che ri tornò con le bande di suoi soldati greci, dalle battaglie di Troia; per vna seditione nata in Creta, è stato discacciato dalla sua Città; perilche acceso di sdegno, deliberò far vendetta delli Cretesi suoi robelli, e trasferitosi à Cliuico Rè di Scauonia, hebbe da colui grandissima moltitudine di sol dati. Si congionse medesimamente in amicitia con 1 Locresi, quali habitauano in queste parti d'Ita lia, delle quali più à lungo si ragionarà nel secondo libro, da i quali ottenè il medesimo: siche raunate queste tre nationi furono menati d'Idomeneo in Creta, con i quali disfece la robbella sua Città. Ritornando doppo con i vittoriosi suoi soldati, volle habitare à queste parti d'Ita lia, e nel Mare della soura nominata Iapigia (prima che dalle naui scendessero à terra) giurarono insieme tutti, di viuere fra di loro insieme con perpetua pace, e fatto il giuramento scesero à terra; doue Idomeneo fabricò molti Castelli, vno dè quali sù chiamato Vria, più oltre della Iapigia verso l'Ostro, e l'altro sù detto Castello di Mi nerua, dè quali ragionaremo nel seguente libro: & i soldati furono diuisi i duodeci popoli, quali edificarono mol te Città, cominciando dal conuicino di Locri per tutto il paese Iapigio. delle quali Città s'è perso il nome, e ne rimane solamente la memoria, per i vestigij dell'antiche mura, quali per tutte le maremme della parte Orientale di Calabria hoggidì si veggono. E questi popoli suro no chiamati Salentini. perche soura l'acque salse del mare fecero giuramento d'hauere fra di loro perpetua pace.

La

La stessa historia di Varrone è portata da Probo nella se sta Egloga di Vergilio, doue così parla . Varro in tertio rerum humanarum resert, gentis Salentine tribus è locis coaluis se sertur, e Creta, Illirico, Italia . Idomeneus è Creta oppidolito pulsis Se. Di questo ne dona anco certezza Sesto Pó peio, ilquale dice ch'i Salentini siano quelli popoli Cre tesi, Scauoni, e Locresi, quali nel salso mare d'Italia secero commune pace, & in quella terra habitarono, quale doppo sù detta Magna Grecia . Vergilio ancora nel terzo delle historie d'Enea, non facendo mentione dè Locresi, e Scauoni, dice ch'i popoli Salentini surono così chiamati d'Idomeneo, & habitarono tra la Città locri, e Petelia, della quale ragionaremo apieno nel terzo libro. le parole di Vergilio sono così raccontate in persona d'Eleno Sacerdote, & indouino .

Has autem terras, Italique hanc littoris oram, Proxima quæ nostri perfunditur æquoris æstu, Essuge; cuncta malis habitantur menia grays: Hic & Narity posuerunt menia Locri. Et Salentinos obsedit milite campos, Lictius Idomeneus. hic illa ducis Melibei Parua Philoclete subnixa Petilia muro.

Fù detto anchora questo paese Magna Grecia, per cagione di Pittagora Filosofo principalissimo, ilquale nella Città Crotone hauea le famosissime Scole della Filosofia, doue concorreuano gli huomini, quasi da tutte le parti del mondo, per ascoltare le singolarissime sue dottrine. Ouero sù detta Magna Grecia, per molti Illustri huomini, quali doppò le guerre Troiane vennero ad habitare in questi paesi, come sù Filottete compagno d'Ercole. Vlisse, del quale scriue Dionisso Afro, e Solino nel libro De Mirabilibus Mundi ch'edisicò vn Tempio à Minerua, in quel luogo doue sta fabricato hoggidì il Castello di Scilla. Quiui habitò anchora Epeo, Chrisso, Panopeo, Saggare, Aiace, Mnesteo, Menelao, e molti degli altri di coloro. Siche per amendue le parti, tutta la nostra promintia hebbe il nome di Magna Grecia, & in conferma-

Sesto Pompeio

Vergilio Ene. 36

Calabria detta Magna Grecia.

Dionisio Afro. Solino.

ione

Onidio fast.li.4.

tione di ciò potrei addure quasi mille scritture, ma le seguenti potranno dar cettezza del vero. Imperò che Oui dio nel quarto libro De Factis vsa queste parole.

Itala nam tellus Gracia maior erat.

Etrabone lib.c.

Tlinie.

Sesto Pompeio lib. 20.

Cice.Txfc.lib.4.

Ateneo lib. 12. Eustathio. Archiloso.

Calabria d'onde derina.

E Strabone nel sesto libro ragionando di questo paese di Calabria, per dimostrare ch'anticamente si diceua Magna Grecia, dice. Tanto tempore res graca amplificata fuerat, vt hanc magnam graciam appellarint. Plinio nel principio che fa della descrittione d'Italia, dimostra apertissimamé te, che Calabria sù chiamata Magna Gracia in quelle parole. ipsi de ea indicauere Graci, genus in gloriam suam effusissimum, quotam partem ex ea appellando Græciam Magnam . Sesto Pompeio anco nel ventesimo libro, ragionando delli Metapontini, con termini anticamente di Calabria, vsa queste parole, omnis illa pars Italia maior Gracia appellatur. e Cicerone nel quar to libro delle Tusculane quastioni, dimostra có molta lode de' nostri paesani, che quella parte nella quale habitaua Pittagora, cioè la maremma del paese orientale, doue hog gidì è la Città Crotone, era chiamata Magna Græcia, mentre in questo modo ragiona. Quis est enim qui putet cum floreret in Italia grecia, potentissimis, & maximis vrbibus, ea qua Magna Gracia dicta est, in hisque primum ipsius Pythagora, deinde Pythagoreorum tantum nomen esset, no-Strorum hominum, ad eorum doctissimas voces, aures clausas fuise? & in più luoghi di quello stesso libro nomina il paese di Calabria col nome di Magna Grecia. l'istesso an cora afferma Ateneo nel dodecimo libro, Eustathio in Dionisio, Archilogo Poeta, & molti altri. Mà perche tut to questo paese sù conosciuto per buono, & abbondante, anzi delitiofissimo fra tutte l'altre parti d'Italia; doue per l'abbondanza del bene si ritrouò ogni delitioso modo di fare conuiti, e viuande, ( come s'è dimostrato poco inanzi per Autorità d'Aristotile, e più dimostraremo nel quarto libro, doue ragionaremo d'alcune Città, nè quell's'attendeua molto allo sblendido magnare) fù detto Calabria, da Calo, che vol dir buono, e brio, che vuol

P R I M O. 24

dir essubero, & abbondo, cioè paese essuberante, discorréte, & abbondante d'ogni bene, e questo nome tiene insino ad hoggi.

Come la parte Occidentale di Calabria congionta alla Lucania, quale noi chiamamo Basilicata, parte su chiamata Brettia, e parte Lucania, e d'alcune Guer re quali occorsero in essa. CAP. VIII.

Iacque ad alcuni antichi scrittori, che la parte Occidentale di Calabria, qual' anticamente fit chiamata Brettia, hauesse hauuto si fatto nome d'vna Donna qual'haueua il medesimo nome Brettia: e costei nel tempo di Dionisio Tiranno di Sicilia, fece vn'inganno, e diede in mano di Ladroni vna Città di questo paese; per memoria della quale dop pò fù detta questa Occidentale parte di Calabria Brettia. Mà quanto di verità contenga questo fatto, chiaramente si potrà conoscere, da quel che noi diremo appresso. furono ancora di parere altri, che la parte Occidentale di Calabria hauesse sortito il nome di Brettia, da Brento Fi gliuolo d'Ercole il quale venuto in queste parti d'Italia prese terra nell'Occidentale paese di Calabria, dal fiume Lameto in fuori: e per le sue forze (corrispondendo me desimamente in esso vn leggiadro modo di viuere, & vn' abbondanza d'honorati costumi piaceuolissima) tutte quelle Città convicine l'accettarono per loro Rè, e come prima dal nome d'Enotro furono detti gli habitatori di quel paese Enotrii, cosi dal nome di Brento surono detti Brettii. E questo apertamente testifica Eustathio in Dionisio; e della stessa mente è Stehpano in quelle pa role, nel libro de Vrbibus. Brettium prbs brettiorum thyrrenorum à Brento Filio Herculis, & Baletia, qua fuit Baleti, inco Le bretti, & regio Brettia, & lingua. Altri furono di parere, che questo nome di Brettia sosse stato assegnato à questa parte della Provintia, dalla Reggina Brettia, quale cominciò regnare doppo Brento Figliuolo d'Ercole:e di

Parte di Calas bria chiamata Brettia.

Breia da Brez to figliolo d'Ex-

Eustathie, Stefano.

Brettia reggina

Estando.

Giustino lib.23.

Costumi delli Brettii.

ciò ne fa fede Iernando nel libro intitolato de rebus geticis. Doue ragiona in questa guisa. Brettiorum regio nomen quondam à Brettia sortitur regina. Ma Giustino nel ventesi mo terzo libro, racconta vn'altra historia cioè che talhor che si disposse Agatocle tiranno di Sicilia trapassare il ca nale del faro, e venire in questa parte d'Italia, i primi nemici quali se gli fecero incontro furono i Brettii, huomini valorosi, e forti, e nelle ricchezze molto copiosi; mà nel soffrire l'ingiurie in patientissimi, che di loro in quelli tempi, ne vguali, ne maggiori poteuansi vedere cosi pronti à far vendetta delle riceunte offese: imperò ch'ha uendo eglino patito alcuni danni d'alcune Città greche di questo paese; non solamente per far vendetta manda rono à sacco le predette Città, ma etian dio con perpetuo bando discacciarono gli habitatori di quelle, da que ste parti d'Italia, ch'anco molte delle Città Lucane, qua li hoggi sono chiamate di Basilicata soggiogarono al loro dominio. Anzi talmente soggiogarono i Lucani, che doppo con leggi vguali viueuano i Brettii, & i Lucani. Era costume (dice l'istesso Giustino ) alli Brettii, e Lucani viuere con le leggi de'Spartani; & à loro figli per auezzare crudeli, rustici, e forti guerrieri, subbito nati no costumauano nodrire vezzosamente, e con delicatezze; mà gli insegnauano viuere ignudi senza veste alcuna, e faceuano coloro dormire sù la nuda terra; & acciò non hauessero occasione di domestichezza, ò benegnita alcuna, l'auezzauano dalla fanciullezza viuere ne' Boschi, Monti, e Selue, senza hauere mai conuersatione d'huomini: nel cibo, altro non gli concedeuano, solo ch'vn po co di latte, e per beuenda altratanta acqua con mele; mà pure gli concedeuano il magnare delle cose quali s'hauessero acquistato nella caccia, ò nel rubbare le persone viandanti. Si ch'il sostenimento dellà loro vita tutto nasceua ò dalla caccia, ò dal rubbare, & in questo modo si cresceuano i Brettii huomini rustichissimi, e quasi senza humanità. Si congiosero doppo in vn certo tempo, cinquanta di costoro, prima soliti rubbare nelle campagne, à quali

à quali raunatasi grandissima moltitudine de ladroni, del la stessa loro natione, & anco de' Lucani, cominciarono saccheggiare tutte le Città del loro conuicino paese, e co me prima danneggiauano le campagne, cominciarono doppo danneggiare le Città, & habbitatori di quelle; si che niuno in quei luoghi era lasciato viuere in pace. Ma non potendo i Cittadini soffrire tanta inquiete, proclamarono appresso Dionisio tiranno di Sicilia, quale vo lendo à tanto male dare alcun rimedio, mandò seicento soldati Africani à prendere morti ò viui si fattiladroni. i qualigionti che furono nella Terra Brettia, presero il loro allogiamento in vn forte Castello; mà i Ladroni Brettii, quali haueuano in loro compagnia non piccolo numero de Soldati Lucani, assediarono il Castello, doue vna Donna Cittadina imaginandosi forse, ch'i Ladroni sarebbono per vincere, e ch'ella in queste rouine potrebbe esser vecisa, deliberò per inganno dare il castello ne' mani di coloro; il che fù compito, c'hauendo ella di den tro orditi gli inganni, sù il Castello preso, & i soldati vccisi, e per che la donna ingannatrice haueua il nome Bret tia, tutti coloro, quali dopo le fatte rouine habitarono nel detto Castello, surono chiamati Bretii, e questo apertamente dicono le parole di Giustino. Agathocli Sicilia Regi in Italiam transeunti Brettij primi hostes fuere, qui fortissi mi & opulentissimi videbantur, simul & ad iniurias vicinorum prompti. nam multas ciuitates graci nominis Italia expu lerunt. Auctores quoque suos Lucanos bello vicerunt, & pacem cum eis aquis legibus fecerunt. Nanque Lucani ifdem lezibus viuere, & liberos suos, quibus & Spartani instituere soli ti erant. Ab initio pubertatis in syluis inter pastores habeban tur sine ministerio seruili, sine veste, qua in duerentur, vel qua ncumberent, vt à primis annis duritie parsimonieque, sine vllo osu prbis assuescerent. cibis his preda, aut venatione, potus aut nellis, aut lactis, aut fontium liquor erat. e per non fastidite l'animo del legente con la molta latinità, lascio le sequenti parole del testo, per che sono lunghe; mà conclule l'intento con quelle parole, Brettiosque se ex nomine mu

Guerra d' Afri. cani, e Brettii .

Brettia donna ingannattrice. Giuftino. Agatocle Re di Sicilia, viene in Calabria

lieris

Antioco Siracu. PL17/10.

Strabone lib.6 ..

Lucani d'onde hebbero nome, et origine.

lieris vocauerunt. Mà è da credere che molto più prima di Dionisio furono gli stessi popoli chiamati Brettii, se credemo alli detti d'Antioco Si racusano, il qual dice ch' Italia fù prima chiamata Brettia, e dopo Enotria. E quando questo non fosse vero, più tosto è da credere, ch'i Bre tii hauessero hauuto nome da Brento Figliuolo d'Ercole,ò da Brettialoro Reggina, che da Brettia donna ingan natrice. Furono anco i Brettij molto potenti c'hauendo insieme con i Lucani vinto questa soura raccontata batraglia, tanto s'inalzarono che si mossero à far Guerre, & ispugnare altre Città; si ch'al solo nome delli Brettij, te meuano quasi tutti i Reggi,e potenti della Terra (come riferisce Giustino nel preallegato libro ) & hauendo occupato con loro foldati, vna buona parte del Paese della Città Turio, della quale ragionaremo nel quarto libro, in quella habitarono i Lucani. come riferisce Plinio. e per ciò il paese vicino alla Città Turio sù detto Lucania Fu rono i Lucani (dice Strabone nel sesto libro) i Sanniti, quali sotto il loro capitano all'hora Lutio: trapassarono in queste parti, & hauendo con la potenza loro superato i Conii, & Enotrii, habitarono nelle stesse Terre: si che dal Capitano Lutio furono loro detti Lucani, & l'habitato paese Lucania. Dopo vinti da Grecis'allargarono. nel paese da noi hoggidi chiamato Basilicata, & habitaro no in quello; tal che p'queste parole si dimostra l'origine dè Basileschi essere stata da Sanniti, quanto al nome dè Lucani; mà quanto all'essere natiuo dice Strabone che fiì da Barbari, che se ciò non fosse, forse egli non chiamarebbe i Lucani Barbari, in quelle parole del sesto libro. Cum autem Res samnitica eo magnitudinis creuißet, vt chones & Oenotros eiecissent, Lucanos eam in partem colonos sannites. deduxerunt. cumque greci virunque simul littus ad fretum vfque tenerent, inter gracos, & barbaros diuturnum conflatum est. bellum, demum postea Barbari, hoc est, Lucani à Gracis inde exacti sunt. Bretty autem admodum potentes extitere. Furono i Brettij tanto potenti, che delle loro fortezze ne ragiona Liuto nell'ottano libro, e Giustino nel ventesimo

Zinio lib.8.

terzo libro, doue dice, ch'essendo la - Città Taranto da Brettii assediata, non potendo i Tarentini risistere alle forze di coloro, ricorsero per aiuto ad Alessandro Rè d'Epiro, il qual'essendo con grandissimo essercito venuto à combattere in difesa delli tarentini, non tantosto gion se nella Città Pandosia, (della quale ragionaremo nel quarto libro,)che nel fiume Acheronte (hoggi detto cam pagnano) è stato da Soldati Brettii veciso, insieme con tutto l'essercito; per la perdita del quale, ricorsero i Ta rentini per aiuto ad Agatocletiranno di Sicilia, 'il qual' hauendo speranza d'ampiarsi il regno, trapassò con molte copie de Soldati in queste parti d'Italia; m' hauendo aslaggiato la potenza delli Brettij, ne alli Tarentini diede aiuto, ne alli soldati brettii sece offesa. Hauendo al fine i Soldati Bretij vinto la Città Taranto, quella costituirono per loro colonia tal che dalle soura dette historie si rac coglie, che la parte occidentale, esettentrionale di Calabria, anticamente è stata chiamata Brettia, e Lucania.

Giustino lib. 2

Alessandro Re d'Epiro vecifo dalli Bretin.

Del primo Tempio edificato nella Città Righi dedicato & Nettunno Dio del Mare, e come per un poco di tempo fù mutato il nome alla Città, e fù chiamata Possidonia, e doppo fù det ta lattinamente Reggio.

CAP. IX.

A per ritornare alla prima Città d'Italia, dal la quale digrediendo per la mutatione, dè diuersi nomi di Calabria n'erauamo poco dinan zi allargati, chiamata dalla rottura del Faro Righi, cioè, apertura; vedremo che non solo questo nome ella hebbe; mà sù chiamata anchora Possidonia (secondo scriue Dionisio Halicarnasseo) d'Antioco, il quale venuto in queste parti d'Italia, poi che vide quel mirabile fracasso, quale si fece nel Mare, cagionato da continui terremoti, auezzo nelle soperstitioni dè gentili, giudicò che tutto ciò sosse accaduto alla Cuttà per la mira-

Dionisio Hali-

Tempio di Nettuno, fabricato in Reggio.

Reggio chiama-10 Possidonta.

Strabone.

Reggini chiama ti Taurocini.

Sabbino.

Catone. lib.de

bile potenza di Netunno Dio del Mare; doue acciò che lo stesso Dio tenesse soura la Città particolate protettio ne, institui di farsegli un tempio, nel quale con Sacrificii, e prieghi fosse coluiadorato. È per che nella dedicatione del Tempio sù pregato Netunno, che si degnasse tene re particolare protettione soura la Città, su chiamata quella Possidonia; cioè, Città dedicata à Nettuno : imperòche tanto vale Possidon in lingua Greca, quanto vale, cosa dedicata à Nettuno in lingua Latina. Di questo nome, fuori di Dionisio Halicarnasseo, ne sa certi Stra bone, il quale ragionando del Canale del Faro, vsa queste parole. à canide vsque in possidonium recessum, & Rheginam columellam angustum prouenit meatum. Doue egli per lo promontorio cenide, intende quel capo à mare, quale noi diciamo hoggi capo del pessolo; per la Regina Colu mella intende l'habitatione di Fiumara di muro, (come dimostraremo appresso) e per so recesso possidonio, inten de il poggio della Città Reggio. Hebbero anco nome i Reggini, Taurocini, dal Finme Taurocino, quale discorre nel conuicino di Reggio. hoggi è detto dà Cittadini, Fiume di calo pinace. Ma il nome di possidonia si mante nè alla Città infino alla venuta degli Arunci, quali (secondo alcuni)sono stati gli Achei, che vennero in queste parti d'Italia dopo la Guerra Troianna, e diedero à Pof sidonia il nome di Reggio. Mà questo non ha del buono, ne del vero; per ch' Anthioco fù assai molto tempo dopo la Guerra Troiana, e se costui diede alla Città Righi il nome di possidonia, sà di mistiero dire, che nella venuta degli Achei, la Città Righi non haueua nome di Possidonia. Però giudico migliore la sentenza di Sabbino, il quale vole, che da gli Arunci habitatori di Latio, fecondo l'uso della loro Latina lingua, la Città Pos sidonia su chiamata Reggio. Catone anco nel libro de originibus, dice che Reggio su habitato da gli Arunci ; mà difficilmente si puo d'esso raccorre , se so no stati gli Arunci greci, ò latini. E dunque migliore il mantenerci nell'opinione di Sabbino, pure questa distintione di tempo si rimette à miglior giuditio:perch'io veg go appresso i scrittori antichi i predetti nomi molto intri gati, de' quali chi ragiona in vn tempo, e chi ragiona in vn'altro. A me solo basta sapere con certezza, che la Cit tà Righi sù chiamata possidonia, e dopo Reggio, e cotal nome à lei non è moderno, mà antichissimo, ò da gli Achiui, ò da gli Arunci, ò da Sanniti, secondo altri.

Della bellezza antica di Reggio, e della potenza, e nobiltà fua. CAP. X.

Rima che scendiamo al particolare de diuersi do minij, e guerre occorse ne gli antichi tempi alla Città Reggina, sà di mestiero fare mentione alquanto della bellezza, potenza, e nobiltà, qual'anticamente in lei fioriua ; e se nel secondo capitolo di questo libro n'ho ragionato in parte, nondimeno perche quella è la bellezza, e nobiltà, quale fiorisce in questi no stri tempi, & iui ho ragionato per quanto à me costa:po trebbe alcun maledico riprendermi ch'in alcune cose di queste historie parlo di propria mente, e se lodo la Città di Calabria, potrebbe dire che ciò faccio per affettione d'amore che gli porto. Mà acciò conosca apertamente ogniuno, ch'io niente scriuo di proprio parere, mà solo racconto quanto appresso gli antichi scrittori trouo notato, per più piena certezza che la Città Reggina è molto più bella, e diletteuole di quel ch'io nel secondo capi tolo diceuo, e molto più bella, potente, e nobile era nè tempi antichi, quando era più libera: ecco che porto per restimonio Cassiodoro scrittore molto illustre, e di grandissimo credito, appresso tutti gli huomini dotti; ilquale nel duodecimo libro delle sue epistole, fra l'altre cose quali scriue ad Anastasio suo amicissimo, e cancelliero di Lucania; in vna lettera gli descriue tutto l'essere, il sito, e la bellezza del paese della Città Reggina, doue così co mincia. Regini ciues vltimi Brettiorum, iniqua suggerunt seexatorum prasumptione fatigari, implorantes non aurium, sed

Bellezza 'antica di Reggio.

Cassioder :

oculorum nostrorum nota remedia, qui possumus scire territorium corum quod petitur non habere, e quel che segue . l'atgomento, e tenore della qual'epistola porto intieramente nel nostro idioma volgare, acciò possi d'ogniuno esser in telo, & è; ch'essendo nè passati tempi, quando sotto Teo dorico Rè era Cassiodoro preposito de gli vstitij realisoura tutte queste parti d'Italia, molto affannati i Reggini da gli vsfitiali del detto Rè, ch'à forza costretti doues sero contribuire grani, & horgi alla corte, secondo la determinatione de gli vsfitiali stessi, hebbero ricorso al Rè, contro si fatti aggrauij, à i quali per questa, & altra cagione sù mandato Cassiodoro, à prouare con isperienza, s'il territorio di Reggio sopportaua di pagare detti-pesi. Done gionto Cassiodoro, veggendo ch'il territorio Reggino era nella prodottione delle biade sterile, scrisse ad Anastasio questa lettera, acciò nè detti pagamenti più no gli aggrauasse, e dice . mi fanno intédere i cittadini Reg gini vltimi delliBrettij, che sono molto aggranati da pre sontione iniqua de nostri vsfitiali, e desiderano ch'io non folo con l'orecchie ascolti le loro parole; mà con gli occhi proprij vegga il loro territorio, e dopo darti certezza, che quanto da loro si dimanda, appresso loro non si tro ua. Già ch'io sò il predetto paese come gli è, che la terra Reggina nella parte delle montagne è rarissima, e lapillosa: per i pascoli molto arida, e sterile; mà per le vindemie molto abbondante . alle sementi dell'agricoltura è contraria, mà alle oliue è molto commoda; per il che tutta la coltura delle campagne confifte nella forza delle zappe : per cagione ch'il terreno nella parte superiore è secco, e non puo nodrire le piccole piante, quali nascono, e più tosto il campo per industria oprata con sterco si veste, che da se stello. E couerto nondimeno da se solo per la verdura dell'oliue, per che loro in luogo arido sono lodate, doue con alte radici insino al profondo del la terra scendono. le biade per poter viuere s'adacquano, e quel che si deue fare alle foglie, in questo paese conmutata conditione si sà alle sementi, Mà le reggine de-

Qualità del Pae se de Reggio.

sitie sono ne gli horti, doue habita grandissima moltitudine d'huomini bassi, quali attendo no alla coltura delle fogli, dè quali non sò se più saporose altroue si vedesseto, perche quiui sono saporosissime, parte per industria della coltura, e parte per essere risperse della marina irroratione. E ben che Marone dica, le corteccie dè citrangoli esfer amare, contro la sua sentenza quiui sono dolcissime, che vengono à tal perfetta maturità, nella qua l'essendo gli stessi frutti dal fecondo germoglio dell'arbo scello tronchi, si sogliono alle volte per delicata tenerez za frangere à guisa d'vn verro. Di questi frutti & altri simili, quanto sia abbondante questo paese, con i proprij occhi potrai vederlo. si rallegra anchora tutta questa maremma, con giocondità mirabile, d'vna copiosissima abbondanza di delitie marine; doue il mare superiore co inserti fonti congionto all'inferiore, e co la volubilità sua congregando il golfo dell'vno, e l'altro pelago, dimostra vna copiosa abbondanza di piaceri. Et iui in gran copia i pesci corrono, doue conoscono che col gioco del nuota re felicemente possono trapassare l'onde. Di più, si pren de in questo mare vna sorte di pesce veramente reale. dà questi greci chiamato essormiston. ha egli il corpo nella figura, e nel colore, simile à quello della morena, col naso alquanto setoso; mà è adornato d'vna delicatez za simile a quella del latte cagliato, la cui grassezza è cagliata, mà ogliosa, con soaue, e delicato liquore, molto diletteuole al magnare. Quando questo pesce nuotan to fra le fluttuose onde del mare è portato nella superficie dell'acque, all'estremo dellaere, non sà più ritorna re nelle cauerne d'onde era vscito; credo per esser egli irrecordeuole del suo ritorno, è uero perche dalla sua tenerezza è fatto tanto molle, ch'inalzato dall'onde, non si puo di nuouo immergere, e nuotare al contrario corso di quelle; mà è portato come corpo esanime, quale ne conarre, ne con forze sa fuggire il pericolo. Et abbandonato dalle proprie forze si crede mai poter ritornare, perche si sente mai poter suggire, & è giudicato di tan-

Essormiston, hog gi chiamato mo rena dissondo bianca senza spine.

va dolcezza, ch'à lui altro pesce non si troua simile. Que ste sono quelle cose, quali nelle maremme di Reggio si veggono: da noi conosciute non per relatione d'altri, mà con gli occhi proprii habbiamo vedute. Per lo che noi diterminamo, in tempo niuno douersi dimandare in que sto paese grano, & horgio, per che troppo calunniosamé te si dimanda d'alcun luogo quel benesitio ch'egli non possede. Anzi deue bastarsi la chiarezza della verità, e la testimonianza mia come giudice; perche troppo essecrabile malignità sarebbe, altro con la lingua diterminare, di quel che la verità della conscienza dimostra. Anzi è tanto trauagliata questa città da forastieri concorrenti, che meritamente noi douemo dargli requie . questo è quanto scriue Cassiodoro ad Anastasio del paese reggino. Siluino ancora tra l'altre cose belle quali scriue del la Città Reggina, tre nota come cole particolari, cioè la verdura deglialberi, la soauità dolcissima delli frutti, e la bellezza, e corresia delle donne. delle quali nel primo delle sue Epistole scriue vna lettera à Nicostrato suo ami cissimo in Roma, quale cosi comincia. Vix me in hac Rhe gina pltima Italia ora bis mutata cornua Luna retinent. o quel che segue. Il cui tenore porto tutto nell'Idioma volgare. Cioè, appena dui mesi sono, ch'io da Roma sono arriuato in questo vltimo paese d'Italia, nella Città Reggina, e tanto mi sono inuaghito del bello paese, che dubbito non dare in esso perpetua casa alli mie ossa, per che s'il paese è bello, l'aria salutifera, e la Città abbondante d'ogni cosa necessaria all'humano viuere, la bellezza delle donne è si mirabile, ch'io giudico non hauer dato più gran flagello i Dii à questi huomini, quanto che la morte; per che se non morirebbono, viuendo fra si belle donne sarebbono perpetuamente beati. Imperò che la quali tà di queste donne è tale, che con gli occhi feriscono, co le parole allacciano, con le losinghe stringono, e con la loro bella persona donano vita. altre cose piaceuolissime à giouani lasciui scriue Siluino delle Donne reggine. del le quali nell'altra opra delle historie ne faceuo al quato mentione

Siluino lib. 1.ep.

mentione, mà dalli poco sauij ingegni sono stato alquan to mormorato, e pure ho talciuto, e non ho nominato co sa degna di riprensione; e quando ben l'hauesse nomina to, poteuo ragionenolmente farlo, perche l'vfficio dello historico è fare cosi aperto ragionamento del male, come del bene. e Siluio non dice male in questa Epistola del le Tonne Reggine, anzi loda le loro bellezze, e cortesse. e non ragiona delle bellissime, & honestissime donne di questi tempi, mà ragiona delle donne antiche, nelle qua li con difficultà si poteua vgualmente trouare bellezza, & honestà. & io per questo deuval più possibile lodare le donne reggine, ch'alla bellezza della persona, alle dol cissime parole, & alla piaceuole conuersatione, ritengono vn dono d'honestà tanto mirabile, che sono dalla verità costretto ragionarne in scritto, & in voce. e s'alcuno mi dicesse che l'vniuersale propositione alle volte viene scema per vna parte, che manca; & io gli risponderò con l'adagio comune, ch'altri ileà, e Siluino credo c'hab bia scritto questa lettera scherzando, e non per verità vni uersale, però i detti di Siluino appartengono alle donne antiche, e non alle donne dè nostri tempi, e chi vol vedere il tenore dell'epistola puntualmente, legga il proprio originale, nel primo predetto libro, e l'epistola è in ordine quartadecima. Quanto dopo alla potenza antica della Città Reggina, oltre che s'harà chiara certezza nel discorso del libro, anco di ciò ne ragionano molti antichi scrittori, ch' Appiano, nel quarto libro delle guerre ciuili, annouera Reggio, & Ippone tra le sette illustri Città d'Italia. E Cicerone nell'attione sesta in Verrem, dice, ch'i Siciliani portano grandissima inuidia alli Reggini, ilche per altro non accade; solo che per la potenza, e nobil tà della Citta Reggio.

Appiano

Cicerone.

Del dominio, qual prese Eolo in Reggio, e come dopo lui co minciò regnare Iocasto suo sigliuolo. Si raccontano anco quiui alcune rouine fatte alli Reggini da' Siciliani. C. A. P. X. I.

N#14170.

Polibie.

Eolo primo osser natore del corso del Faro.

Strakene.

IJACIO.

Egnaua in quel tempo nell'Isola chiamata Lipari (dice Sabbino) quale sta in mezo l'onde del mare occidentale di Calabria, à rimpeto del l'Isola di Sicilia, e di Calabria stessa, vn'huomo chiamato Eolo, del quale si fà mentione appresso qua si tutti historici, e poeti. Dal qual'anco presero la denominatione l'Isole conuicine à Lipari, di chiamarsi Isole Eolide. E perch'era costui huomo ispertissimo nell'arte del nauigare; ch'all'impensata con suoi nauigli à tempo di procellose tempeste, e valide fortune, veniua ben spes so à saccheggiare queste nostre maremme, per mantener si forte, e riccho, nella sua Isola (dice Polibio)è stato cre duto Dio delli venti, e del mare. E perche nè predetti tempi, il nanigare nel Canale del Faro era pericolosissimo, per il corso, e ricorso del Mare, il quale correndo, in ognisei hore, muta il moto, d'Oriente in Occidente e d'Occidente in Oriente, ne si poteua trouare huomo tale, che sicuramente, e con regole certe, tapesse nauigare per il detto Canale, Eolo fu il primo il quale per mol ti giorni hauendo dimorato in Scilla, offeruò, ch'alzando si la Luna in Oriente, il Mare per quello dritto corre, e uolgendosi doppo in Occidente il mare nell'Occidente stesso muta il corso, nauigò prosperamente per queste sue osservanze nel predetto canale, e gionto in Reggio, insegnò à Reggini il vero modo di nauigare il Faro. Diciò oltre la testimonianza di Polibio, e Sabbino, ne dona certezza Strabone, nel primo libro, done dice. A Eolus per Euripi Sicilie locis, que per cursus, & recursus est, & nauigationis asperitas, per fluxus, atq; refluxus aggrediendi signa pra monstrat. Della venuta d'Eolo in Reggio, ne dona certezza anchora Isacio in Licofrone, il quale mentre raggiona della venutta d'Vlisse ad Eolo, isponendo quelle

parole della Cassandra.

Βύκτας δ'έμ ασκῶ συγκατακλάσας βοος. dimostra il dimorare d'Eulo in Reggio, quando isponendo vsa queste parole. αιολος δ ίπποτου εμ εκγίω της έταλίας ώμ βασιλεύς άς ξονομικώτατος, κώι πολυπε eoc. &. c. E queste parole saranno sofficienti à far credere che la nauigatione d'Eolo in Reggio non è fauola poetica, come ha voluto dire vn certo huomo. Tanto gen tilmente doppo si portò Eolo appresso i Reggini, che me ritò da coloro esser honorato, con essergli datti uffitii di gouerno nella Città. Ne pure cessò egli dalli stessi uffitii insino algiorno di sua morte, quando accortisi Reg gini d'hauer perso vn molto buono rettore per premio d'amore concederono il dominio della loro Città à Ioca sto suo figliuolo. e di ciò ne fa certi il predetto Isacio in Licofrone, il quale via queste parole. Toutou d'e Tou αίολου πιος lu loxasos, ο το βηγιον έκτισε. cioè vn figli uolo hebbe Eolo chiamato Iocasto, il quale ha signoreg giato la Città Reggina. Huius autem Eoli Filius fuit Iocastus qui Rhegium dominatus est . E questo vogliono dire anchora le parole di Callimaco, portate anco dall'isteffo Isacio. ως φησι καλλίμαχος, ξή γιόν αςυ λιπών αοκάς ου αλολίδαο. νε inquit Callimachus. Regium vrbs quam te nuit Iocastris Filius AEoli. cioè Reggio Città posseduta da Iocasto figliuolo d'Eolo. e non l'ha posseduta per guerra, come alcuni s'imaginano; mà folo per dono, e cor tesia delli Reggini, quali sono tanto piaceuoli, e conoscé ti dè riceuuti benefitii, che volentieri amano chiunque loro ama, e molto più corrispondono con gli effetti nel premio d'amore, che con le parole; la marauigliosa e splé dida liberalità delli quali anco con stupore ammira Sab bino, che veggendo come d'ardente amore spenti, si mos sero ad edificare un tempio ad Eolo, &adorarlo perDio delli venti, e del mare, in lode dè Reggini vsa queste pa role.En verbis ora restringam, cum Rheginos video etiam post mortem, amicos benefitiis Fouere? nonne magnificum illud A Eo

Eolo Gouernase re di Reggio.

Iocafio regna su Reggio doppo Eolo. Isacio.

Callimaco.

Reggini benegns Gramoros

Sabbino. Tempio d'Eolo edificato in Reg gio.

li templum condiderunt, boni ciuis memores, quem & primum fluctuantium ventorum Deum coluerunt? Hor mentre in gra dissima prosperità si staua la Civil Reggina, nel tempo che Dionisio Tiranno di Sicilia volle trapassare il Faro, e venire in queste parti d'Italia; inuaghito della bellezza del paesereggino dimorò per molti giorni in quello. Occorle in quel tempo di dar occhio ad vna giouenetta della Città, e fece intendere alli Reggini che desideraua colei per sposa: à cui risposero i Reggini voler di molto buono animo concedere la sposa, sempre che Dionisio promettesse di non trasportar colei da Reggio in Siracu fa; per ch'era leggealli Reggini, mai sposare le loro donne ad huomo foraltiero. A i quali promesse Dionisio vo ler osseruare quanto coloro desiderarebbono; mà erano queste promese d'inganno; imperò c'haueua egli riuelato à suoi, come non tantosto sarebbe da lui riceunta la sposa, che subbito l'harebbe seco menata in Cicilia, con dire che non doueua egli soggiogarsi à leggi di Reggini. E per che sempre si ritrouano di coloro, i quali portano l'ambasciatè, seppero i Reggini tutta l'intentione di Dio nisio, per la quale fortemente si sdegnarono, e doue colui credenasi ingannare, rimase d'altrui ingannato, che nella sera delle nozze, quando douenano i Reggini introdurre la sposa in camera di Dionisio, gli menarono la figliuola d'vn boia, huomo forastiero, il quale per seruitio della giustitia dimorana in Reggio. Accortosi dopo nella matina Dionisio, e veggendo che con vna donna si -celebrarono le nozze, e con vn'altra si consumarono, heb be quelto atto in grauissimo scorno, e fortemente sdegna to, subbito trapassò in siracusa. Era costume a gli antichi Greci (per dichiarare anchora questa altra cola) che nel la prima notte delle nozze, per legge d'Himeneo la spo sa aspettasse lo spopo nel letto, e colui doueua entrare à lei senza lume, per che dicena Himeneo, la commissione carnale dell'huomo, e della donna solamente nè matrimonii esser concessa, e perche cotal' atto è vergognodo, deuest la vergogna torre con le tenebre, acciò,

Legge di Reggini intorno al ma trimonio.

Dionisio ingannaso da reggini. che nel seguente giorno con la luce potesse pratticar la donna col suo marito senza rossore. Eti parenti dello sposo, e della sposa, in quella notte vigilando stana no suor di camera, acciò dal cantare d'alcun' vecello, pre dessero augurio, se le nozze douenano hauere selice, ò pur inselice sine. Ch'anco Ouidio nell'epistola di Fille à Demosonte sa mentione alquanto di questa cerimonia, doue in persona di Fille, quale si doleua dell'inselice sine, che douena succedere alle sue nozze, dice.

Pronuba Tisiphone thalamis vlulauit in illis, Et cecinit mestum deuia carmen auis.

Mà per tornare al primo proposito; gionto che sù Dio nisio in Siracusa ( dice sesto Giulio Frontino nel terzo li bro delle stratagemme) armò vn molto grande esfercito di soldati Siciliani, e con quelli assaltò molte Città di quetta parte d'Italia, quali vinte, e sottopose al suo domi nio. Volendo dopo assaltare la Città Reggina, per vendicarsi della fatta ingiuria, perche la Città abbondaua molto di copie di soldati, e di ricchezze; finse di voler con i reggini pace : mà che gli facessero questa sola gratia, mentre l'essercito suo dimorana nelle loro maremme, hauessero commune commercio, acciò da coloro poresse hauer l'essercito con prezzo le cose necessarie al manteni mento della vita. Al ch'i Reggini, come huomini troppo compassioneuoli dell'altrui bisogni, non hebbero sguardo all'antica nemicitia, mà per dimostrare la loro magni fica cortefia, e larga liberalità, concederono à coloro il commune pratticare, e con debito prezzo gli somministra uano le cose necessarie alla vita dell'essercito. Quando al fine conobbe Dionisio ch'era mancato il grano alla cit tà, di subbito occupò i passi alli reggini, per non potersi à quelli d'altra parte introdurre il grano, si ch'assaltando la Città affamata, con pochissima fatica vinse. Inganno veramente iniquo, e proprio di coloro i quali da molto bene sogliono rendere molto male. Questo non parue sofficiente all'empio Dionisio (secondo dice Arist.nel secondo libro dell'Economia) mà conuocò à se tutto il

Ouidio.

Giulio Frontine.

Reggio occupato da Dionisso Sira cusano.

Arist. Occon.lib.

popolo

popolo Reggino, al quale cominciò assegnare la cagione, per la quale giultamente erano stati da lui presi; non dimeno sempre che eglino gli pagassero tutte le spese quali sece per mantener l'essercito, e di più ogniuno gli donasse tre mine, egli senza dubbio lasciarebbe la Città nella prima libertà. Al ch'i Reggini acconsentirono, al meno per torsi da soura vn tanto crudele tiranno, e tutte l'ascose loro ricchezze posero al publico, e dè poueri chi non haueua, prendeua da ricchi ad'usura; si che con gregarono rutta quella somma di moneta, quale da loro il tiranno desiderana, &in mano dell'istesso tiranno quel la consegnarono. Se quiui s'hauesse quietato Dionisio sarebbe stato men male; mà il peggiore sù che spogliò co loro di tutto quell'altro poco di bene che gli auanzaua. Imperò che volle vna grandissima quantità di moneta con patro di renderla sempre che ne loro bisogni la chie dessero, e per questa sua volontà pose pena di morte à tut ti i Reggini, che douessero manifestare le ricchezze qua li possedeuano; doue per timore della morte, cosa veruna gli fù ascosa, mà posta in publico, e consegnata in ma no di Dionisio. Il quale per dimostrare che gli voleua ritornare le monete, prese tutto l'argento de Reggini, e fece battere vna moneta con vn nouo sigillo, e quella quale dianzi valeua vna dramma, fece valer due dramme. Er in questo modo benche dimostrò egli rendere il dinaro; non dimeno tutte le ricchezze rimasero presso di se, e con carco d'argento e d'oro ritornò in Sicilia. Ri mase la Città disfatta, con i muri gittati a terra, e quel che fù più miserabile gli huomini ridotti in estrema pouertà . ecco quanto patirono i Reggini per voler esfere zelanti delle loro leggi, e per hauer fatto bene à suoi nemici; ma non è da stupire se Dionisio vsò tante crudeltà, perch'era auezzo in quel paese, il quale spesso produs se huomini pieni d'iniquità, e malitia.

Dionisio impoue risce i Reggini,e fabatter in Reg gio noua moneta. Come nel tempo di Pirro Rè d'Epiro la Città Reggina fù chia mata Febia, e d'una crudeltà mirabile, quale patirono i Reggini dalli foldati Capoani. E perche la Città Reggina dopo le fatte rouine fù da Giulio Cefare Imperatore Romanorie dificata, fù chiamata con un cognome di più, cioè Reggio Iulio.

C A P. X I I.

Opo che Dionisio al souradetto modo rouinò la Città Reggina, nelle stesse rouine quella si rimase per molti anni, che poco dinanzi della venuta di Pirro Rè d'Epiro, prese il figliuolo di Dionisio vna buona parte della Città Reggina, e quel la riedificò, e restituì in non minor bellezza che la prima, e questa parte della Città riedificata, volle che fosse chiamata Febia, per quanto riferisce Strabone nel sesto libro, per testimonio d'Antioco Sicacusano. mà non mol to tempo si mantenè questo nome alla Città, per ch'alla venuta di Pirro, dopo le rouine qual'ella pati da i soldati di terra di lanoro, essendo stata da Giulio Cesare Imperatore riedificata fù chiamata Reggio Iulio. Della venuta di Pirro in Italia ne ragiona T. Liuio nel duodecimo libro ab vrbe condita.e Polibio nel primo libro, doue dice, che nel tempo quando Pirro Rè d'Epiro trapassò con le copie dè suoi soldati in Italia, essendo ch'in quel tempo medesimamente i Cartaginesi andauano discorrendo i mari dell'istesso paese; s'atterrirono i Reggini in si fatta maniera, per la venuta del predetto Pirro, che dubbiosi della loro salute, hebbere ricorso al popolo Romano per aiuto, à i quali furono madati dal popolo Romano quat tro milia Soldati Capoani (cioè, da tutto il paese di Ter ra di Lauoro) sotto il gouerno di dui Capitani, Detio, e Campano, i quali per alcun tempo con molta fedeltà custodirono la Città Reggina; mà al fine inuaghiti delle ricchezze della stessa Città, mossi dall'essempio dè Si-

Reggio chiama: to Febia.

Reggio chiamato Rhegyum lulium. T. Liuio.

Pirro Rè d'Epiro viene in Italia.

ciliani

## L'IBRANO

Aldati di Cam pagna rouinan Reggio.

T. Liuis.

Reggio munic. pio de Romani.

Cicerone.

ciliani aspettarono commodo tempo, quando impadroniti della Città (le cui fortezze stauano nelle loro mani) roperono la fedeltà alli Reggini. Imperò ch'altri di colo ro discacciarono dalla Città, & altri vecisero, si che eglino non solo rimasero padroni della Città; mà etiandio delle vigne, e giardini, & altre ricchezze de'Reggini. Mà quando su intesa da Romani tanta scelleragine, armarono vn grosso esfercito, e gionti in Reggio, in virtù della loro fortezza presero la Città, & à tali iniqui, secondo la loro iniquità, diedero la condegna pena. Perche (dice T. Liuio, nel primo libro de bello Macedonico) i Romani hauendo ridotto sotto la loro potestà la Città Reggina, à gli infedeli loro primi soldati, legati per rouerso, fecero menare à strascino per tutta la Città, e doppo che furono tutti vecifi, ristituirono le ricchezze, e possessioni alli Reggini; con quelle stesse leggi di libertà, con le quali erano possessori ne gli anni a dietro. Mà perche sù riserito à Cesare la Città Reggina essere in gran parte disfatta, hauendo egli discacciato da Sicilia Pompeio, prese dalle sue naui non picciola parte dè Soldati Romani, e volle che coloro habitassero nella Città Reggina, la qua le d'allhora in poi fù chiamata Reggio Iulio, e fatta Municipio delli Romani nobilissimo, come si raccoglie dalle parole di Cicerone, nella prima Epistola Philipp. doue dice : Cum autem me ex Sicilia ad Leucopetram, quod est promontorium agri Rhegini venti detulissent, ab eo loco conscendi ve transmitterem, nec ita multum prouectus, re iestus sum in eum ip sum locum unde conscenderam, cumque in tempesta eset, mansissemque in villa Publy Valery comitis, & familiaris mei, postridie apud eundem ventum expectans manerem, Municipes Rhegini complures ad me venerunt. tal che dopo le fatte rouine da Dionisio, e Capoani, su sempre la Città Reggina amicissima al popolo Romano. come si dimostra per i tanti fauori, qual'ella da Romani meritò hauere, dà iquali anco ella ottenè doni grandissimi, che quasi non fosse stato bastante l'essere fatta colonia de Ro mani, fù eretta in Municipio nobilissimo. e di ciò non so

lo

lo Cicerone è testimonio, nel preallegato luogo; mà l'istes so afferma anchora, Nonio Marcello, e Sesto Pompeio. Anzi C. Patercolo, nel primo libro, vía queste parole. Scyl laceum, & Neptunnia colonia deducta, Cosa donata ciuitas.doue egli per Nettunia intende la Città Reggina, come di soura habbiamo dichiarato. E T. Liuio nel terzo libro de bello punico dice ch' i Reggini, e Petelini infino all'vltimo sono stati constantissimi nella fede, & amicitia del popolo Romano. Mà per ritornare al primo, quando i Romani ridussero in libertà la Città Reggina dall'empia infedeltà delli Soldati Capoani, cominciò di subbito ella rifarsi, e nobilitarsi, e ritornare nella prima sua bellezza, e nobiltà, che se bene poco dinanzi la guerra Mar sica, gran parte della Città andò in rouina per terremoto: e nel tempo del consolato di Lutio Martio, e sesto Giu lio, vna gran parte del muro dell'istessa Città, anco per Terremoto andò à fracasso (come riferisce Giulio nel libro de prodigiis) nondimeno sotto la tirannide d'Anas silao, per esser molto fauorità dal popolo Romano, mutò conditione, che sempre andò crescendo nelle ricchez ze, nobiltà, e bellezza. E questo apertamente dimostra Aristo. nel sesto libro, della Politica, doue usa queste pa role. Rheginorum Respublica in Anaxilai tyrannide commu tata est, e quel che segue.

T. Liuio.

C. Patercolo.

Giulio Pollu.

Arift. pol. lib. 6.

Come sotto il gouerno d'Anassilao Tiranno Reggino, la Città Messina di Sicilia sù sotto il gouerno della Republica Reggina, E della grande amicitia che fù tra Reggini, & Atenesi, & anco tra Reggini, e Taventini. CAP.

XIII.

Oppoch'il Rè Datio nell'acquisto di molte Città dell'Asia, tra le quali molte prese à patto,e molte distrusse infin dai fondamenti, vna delle Città d'esso dishabitate sù la

Erodoto. lib. 6.

Città Mileto, della quale ragionando Erodoto nel sesto libro, dice che dopo le fatte rouine, pochistime genti efsendo rimaste, accoppiatisi tra di loro, hauendo ricouu to anchora in loro compagnia non poca moltitudine di Soldari Samii, alcesero su le naui ; insteme con le loro mogli, e figli, e partiti dalla loro roninata patria, cominciarono far viaggio, per ritrouarsi noua habbitatione, appunto come anticamente haucano fatto i Troiani, dopo la distruttione del loro Ilio: quali gionti in Reggio, non furono d'Anassilao Tirrano Reggino riceuuti; ma persua si dall'istesso andarono ad habitare nella Città Zanclea oltre il canale del Faro, qual' hoggidi con altro nome è chiamata Messina, done surono unseramente dalli Zanclesi vinti, e costretti dalla necessità, quei pochi che sima sero, ascesi sù le naui, si dinisero in due parti, cioè, i Samii nell'vna, & i Milesi nell'altra, e varcato il Faro, presero i Milesii Terra in Calabria, nella parte occidentale, e fabricarono la Città Miletto, della quale ragionaremo nel secondo libro. & i Samii presero Terra nella parte orien ta della stessa prouintia, & habitatono nella Città Samo, qual'hoggidi è chiamata Crepacore, anticamente dal li Samii edificata. Ma Thucitide Historico greco ragionando delli Samii, quali vennero in queste parti d'Italia, nel tempo de Milesii, dice che vinsero, & occuparono la Città Zanchlea, & hauendo discacciato i Siciliani dalla loro patria, si possedeuano la Cirtà di coloro in buo na pace. M'Anassilao tiranno di Reggio, cià non permese, fo: se preuedendo ch'alcun giorno moltiplicati i Samij assaltarebbono la Città Reggina, per il che s'armò con grande moltitudine di soldati reggini, e diede assalto alla Città Zanchlea, qual' in breue tempo ottenne, e discaccia ti i Samii da Sicilia, per ch'egli era di nattione greca, e portaua l'origine sua dalla Città Messena del Peloponneso, mutò il nome alla Città zanchlea, e volle che dal nome della sua antica parria si chiamasse Melsena, e que Ito nome tiene infino ad hoggi; che solo mutata Pe in ,i, come prima si diceua Messena, hoggidi si dice Messina.

Tocitide lib.6.

Zanchlea chiamata Messina.

tutto ciò si raccoglie dispersamente appresso Tucitide, mà le più raccolte parole sono quelle del libro sesto, doue ragionando d'Anassilao dice . hic extreminatis Samiis qui antea Siculos è Zanchlea expulerant, Zanchleam vrbem pro miscuis hominibus frequentem reddidit, & à sua quondam patria Mellanam appellauit. Doue per ch'i Samii furono discacciati, habitarono molti nobili Reggini, per mantenere la Città vbbidiente alla Città Reggina, & anco per potersi la Città moltiplicare d'habitatori; si ch'in questa maniera è stata Messina, per molto tempo, sotto il gouer no della Città Reggina, fin ch'i Reggini per premio d'amore la diedero in dono à gli Atenesi, come diremo nesecondo libro. l'origine dell'amicitia tra Reggini, & Atenesi è raccontata da Tucitide nel preallegato sesto libro, doue dice, ch'essendo venuto in Italia l'essercito degli Atenesi, hauendo dato in Terra le naui di coloro, in luogo alcuno gli è stato permesso di riposarsi, & hauere con gli habitatori del paele commercio al meno di parole, solo ch'in Reggio; Anzi da Tarentini, e da Locresi sono stati discacciati. Doue Tucitide dimostra la prudenza de'Reggini, quali non permelero che gli Atenesi habitas sero per dentro la Città:e dimostra anchora la loro beni gnita, nel riceuergli in ospitio, con molta fedeltà, & integrità d'animo, le parole dell'istesso Tucitide fanno fede in questa forma. Cum classis Atheniensium in Italiam appu lisset, à nulla ciuitatum recepti sunt, neque in mercatum, neque in prbem, aquatione eis, & statione concessa, ac nec his quidem concessis, à Tarentinis, atque Locrensibus expulsi, donec ventum est Rhegium Italie promontorium, phi contractis iam copiis (quoniam intra muros non recipiebantur) castra tenuerunt, & apud Rheginos verba facere, vt illi chalcidienses essent, Leontinis, qui & ipsi Chalcidienses erant, auxilium ferrent . Rhegini negant se alterutris affuturos , sed quicquid Italicis cateris communiter placeret, id esse facturos. Non solo per questa cortelia, & altre fatte hebbero i Reggini stretissima amicitia con gli Atenesi, ma etiandio per la loro generosità d'animo, furono cógionsissimi nell'amicitia, có i Tarentini. Del

Amicitia tra Reggins & Aie ness.

Tucitide lib. 6.

Amicitiasra Reggini e Ta-Terisms.

Eliano lib 5. Festiunti futta da Tarentini, in honore de Keg gini. Eluzzo.

Trogo.

Eradora lib. 7.

li quali, Eliano nel quinto libro de varia historia dices ch'essendo assediati i Tatentini da Romani, mentre stauano quasi per essere da giorno in giorno presi, per il man camento ch'haueuano de cibi : sece la Città Reggina vn publico decreto; che per ogni dieci giorni si facesse vn commune di giugno nella loro Città, e'l cibbo di quel giorno fosse mandato in Taranto, il che fatto diuenne la Città Tarentina libera, dalla stragge, qual'haucuano i Ro mani diterminato fare in quella. Mà non futono i Tarentini ingrati di tanto fauore, per ch' in honore delli Reggini instituirono, ch'in ogni anno si facelle vn giorno di Festività, quale chiamarono Nistian, che vuol dire digiuno. le parole d Eliano sono apertissime. Cumque Tarentini à Romanis obsiderentur, & sere parum abesset quin præ nimia fame caperentur, Regini publico decreto sanxere decimu quenque diem ieinnium agere, villis cibos prabere, recedentibus postea Romanis, seruati sunt, & memores periculi illius festum agunt quotannis vocatum nistian, idest, ieiunium. V sarono in questo atto grandissima pietà i Reggini verso i Tarentini, & anco grandislima fedeltà verso il popolo Romano. per che (come dice Trogo) per alcune maligne seditioni nate dentro la Città Taranto, contro del popolo Romano, s'in quella guerra la Città Tarentina fosse stata presa, sarebbe stata forse tutta mandata à sangue, e suoco; nondimeno Reggio, e liberò colei dalla morte, e si cagione che frenato lo sdegnò del popolo Romano, la Cit tà Tarentina fosse rimalta ne seguenti anni in grandissima pace con i stessi Romani. E stata anchora tanta l'af fettione d'amore ch'hanno portato i Reggini à Tarentini, che riferisce Erodoto nel settimo libro: nel tempo che Micito seruo d'Anassilao Tiranno (del quale poco dinan zi hauemo fatto ricordo,) gouernaua la Republica Reggina, essendo la Città Taranto assediata dall'essercito del li Soldati Mesapii, destinarono i Reggini tre milia soldati in aiuto de' Tarentini, presente Micito loro gouernato re, iquali gionti che furono in Taranto, per disauentura della guerra, ch'hor vince vna parte, & hor un'altra, fo-

no stati tutti tagliati a pezzi; per il ch' i Reggini si contristarono molto, e Micito Icro gouernatore tanto dolore senti, che rinunciato il gouerno alli figli del morto Anassilao, andò ad habitare in Tegea Città d'Arcadia. Per che raggione ancora Micito seruo d'Anassilao hauesse gouernato la Republica Reggina, fà di mistiero dechiararlo. Riferisce Giustino nel quarco libro, ragionando di mente di Trogo, ch'è stato tanto piaceuole Signore Anassilao con i suoi vassalli, che la sua giustitia essendo moderata con vna non piccola moltitudine d'altre virtù, apportò gradissimo frutto alla fameglia sua: per ch'es sendo egli morto, & i figli rimastianchora fanciulli, no atti ad effercitar ufficio di gonerno, & altre cose pertinenti al reggimento della republica, i Reggini per che quasi sono per dono di natura soura tutte l'altre nationi benegnissimi; ricordeuoli dè buoni apportamenti d'Anas filao loro fignore(fin ch'i figli di colui fossero atti al gouerno) si contentarono con piaceuolezza commune, per amore del padrone essere comandati dal seruo. le parole di Giustino sono apertissime. Hic (dice egli parlando d'A nassilao) iustitia, cum caterorum crudelitate certabat, cuius moderatio, haud mediocrem fructum attulit; quippe decedens, cum filios paruulos reliquisset, tutelamque eorum Micytho spe-Hatæ fidei seruo commisit, tanti amor memoriæ eius apud eos fuit, ve parere seruo, quam deserere filios mallent, principesque ciuitatis obliti dignitatis sua, regni maiestatem administrari per seruum paterentur. Si che per le predette cose, & altre simili, quali dinersamente si tronano disperse appresso l'antiche storie, si dimostra quanto fosse stata nobile la magnanimita, e gentilezza delli Reggini.

Giustiniano lib.

Dell'Antiche

### LIBRC

Dell'Antiche Monete quali si Stampauano, e spendeua no in Reggio, e per tutto il suo Territorio. CAP. XIV.

'Onde hauessero hauuto origine le monete no fa di mistiero ragionare imperò che di ciò non solo ne ragiona Plinio, Isidoro, e molti altri, mà anchora i volgari, à questi nostritépi, ne sanno apertissimamente rendere ragione; però bastarammi solo di scriuere l'antiche monete, quali si stăpauano, e spendeuano in Calabria, acciò ch'alcune poche, quali si veggono insino ad hoggi, quando capitaranno nel le mani d'alcuno, ueggendosi l'insegna di coloro, si sappia giudicare sotto qual gouerno, & in qual Città di Calabr:a furono Stampate. E perche siamo nella prima Città d'Italia chiamata Reggio, fà di mistiero delle sue monete prima d'ogni altra ragionare: sue dico, per ch'in essa si stampauano, e per tutto il suo rerritorio si spendeuano, & insieme per tutta la prouintia, per cagione del con uicinanzo del paese. e per che l'antichità del tempo no concede à noi sapere tutte le sorti delle monete, quali si stampauano nella Città Reggina, & in altre Città di Ca labria, io non posso notare altre, solo che quelle de quali ne parla Guidone, nel terzo libro, doue tratta dell'antiche monete. Dice dunque egli che nella Città Reggina, po sta nel fine d'Italia, si soleua stampare vna moneta, quale dall'una parte haueua impressa l'imagine di Gioue;e dal l'altra la salute, cioè l'imagine d'Igia Figliuola d'Esculapio, la quale nella mano destra tenena un Serpe. Sigillauano anchora altre volte nella monetta, in una parte Mercurio col caduceo nella mano destra, e con una borsa nella mano sinistra, e nell'altra parte dui Dii, cioè Ca store, e Polluce. Altre fiate scolpiuano i Reggini nella. moneta, nell'vna faccia Marte Dio delle Guerre, e nell'altra due donne, l'vna dè quali era la Vittoria, e l'altra Minerua, con vn scudo in mano. Altre monete stampa-

Guidone lib. 3.

Monete disserse stampate in Reggio.

uano,

## POR I M O. 3

nanoinelle quali in vna parte staua scolpita vna lita, e nel l'altra vna Musa, & vn'altra moneta nella quale i vna par te staua impressa la Musa, e nell'altra vn Leone, come se co la faccia riguardasse in terra. Altre fiate segnauano i Reggini nella moneta in vna parte iFigli di Latona, cioè, Apoline, e Diana, e nell'altra parte vn tripode appropia to ad Apolline, ò vero segnauano nell'altra faccia della stessa moneta l'arco appropiato ad Apolline vecisore del Serpéte Fitone; & appropiato achora à Diana come ninfa cacciatrice credo che cotal moneta per tato volétieri si sta paua in Reggio, per quato fu instituita d'Oreste, il qual'in Reggio edificò dui tempii, uno ad Apolline, & vn'altro à Diana, quali Dii erano molto dalli Reggini honorati, per l'abbondanza degli oracoli che dauano, come più ampiamente dimostraremo appresso. Segnauano anchora in altre monete i Reggini, dall'vna faccia Apoline appoggiato ad vno alloro, e dall'altra vn Serpente, con la faetta nell'occhio. In alcune altre monete scolpiuano solamente Apolline nell'vna parte, e la rota del Sole nell'altra. In altre monete scolpiuano nell'vna parte il So le, come appare nella rota di suoi raggi, e nell'altra parte il Sole, con la faccia, e corpo di Leone in altre monete scolpiuano nell'vna parte dui Dii, cioè, Castore, e Polluce, e nell'altra un Soldato inanzi vn'altare, come se uoles se sacrificare, con una tazza di vino in mano. Altre vol te segnauano nelle monete la Luna con due facci, e nell' altra parte Gioue ledente soura vna pietra. In altre monete scolpinano nell'una parte Gione, e nell'altra la sua figliuola Minerua, con una corona di fiori nella mano de stra. In altre monete segnauano nell'una parte, Gioue, e nell'altra Esculapio, ò uero nell'una parte Gioue, e nel l'altra Proserpina. Queste erano l'antiche monete, quali si stampauano in Reggio, intorno alle quali sempre era scolpita quella scrittura greca, enviruy righinon. Giulio Polluce anco riferisce, ch' Anassilao Tiranno Reggino fece stampare vna moneta, la quale nell'vna parte ha neua vna carretta, e nell'altra vno cuniglio, ò vero un le

Ginlio Poluce.

pre, e tutto ciò fece Anassilao, per ch'anticamente in Ca labria non si generauano cunigli; mà egli da Sicilia quelli trasportò in Calabria, e fece nodrire, e moltiplicare. Fù anchora openione che nell'Isola di Sicilia anticamente non si generauano lepori; mà l'istesso Anassilao da Ca labria quelli trasportò in Sicilia. e per ch' il predetto Anassilao ne'giuochi olimpici vinse vna carretta, per memo ria della sua vittoria Olimpica, e di si fatta trasportatione d'animali, fece stampare la souradetta moneta.

Dè dui Tempii Edificati in Reggio d'Oreste cioè, il Tempio di Diana Fascelide, e d'Apolline, e de' molti altri Tempii in Reggio Edificati.

CMP. XV.

Oppo che per giuste o per ingiuste cause sece quel gran delitto Oreste, che strinse l'empia mano ad vecidere la propria madre, qual' in fatto vecise, cadde in tante miserie, che quasi tutte l'antiche scritture abbondantemente ragionano del le sue disauenture. E se bene tra l'altre sue disgratie gli occorse d'esser pazzo; nondimeno per che le pazzie non erano continue; mà solamente à tempo: è da credere, ch' egli dopo il materno homicidio sosse stato da qualche spirito maligno, come apertamente dimostra Eu ripide in Oreste, il qual' in persona d'Elettra, ch'in parte iscusa il materno homicidio, vsa queste parole.

φοίβου δ'άδικίαν μθύ τὶ δεῖ κατηγορεῖυ,
Γείβει δ'Ο ρεευυ, μητερ ἢ σφ'εγείνατο,
Κ'ζεῖναι, πρός ουχ ἄπαντας ἔυκλειαυ φέρωμ Σ
Ο'μως δ'ἀπέκτειν, ουκ ἀπειθκοας θεῶ.
Κ'εγὼ μετεσχον, οῖα δ'ἢγυμὴ φόνου,
Γυλάδης β', ος ἡμῖυ συγκατειργας αι τάδε.
Ε'ντεῦθεν ἀγρία συντακείς νόσω, νοσε β΄
Τλήμων Ο ρέσθης. οδό πεσώμ ἐν δεμνίοις
Κεῖται. τό ματρός δ'ἀιμά νῦν τροχηλάτεῖ
Μανίαισιυ. ονομάζειν γὰρ αἰδοῦμαι θεὰς
Εὐμενίδας, αι τονδ' ἐξαμιλωντε φόδω.

Enripide .

Appollinis autë iniuftitiam quidem quid opus est accujare?
Persuadet vero Oresti, matrem qua ipsum genuerat
Intersicere, apud non omnes gloriam ferens.
Attamen occidit, non inobediens Deo.
Et ego particeps sui, tanquam scilicet mulicr, cadis,
Pylades que, qui nobiscum patrauit hac.
Hinc inde agresti colliques actus morbo, agrotat
Miser Orestes. Hic prostratus in lecto
Decumbrt. Matris vero sanguis ipsum agitat
Furoribus, nominare enim vereor Deas
Eumenidas, que hunc certatim territant timore.

cioè, non si deue riprendere l'ingiusto Apolline, che per suase Oreste vecidere la propria madre, & io pure con Pilade sono stata consentiente, mà l'intelice Oreste per il materno sangue patisce graui affanni dall'infernali Dee chiamate Eumenide. l'istesso anchora par che vada accen nando Ouidio nel primo libro de Tristibus, done dice.

Ouidie de trift.

Vt foret exemplum, veri Phoceus amoris,
Fecerunt furiæ tristis Oreste tuæ.
e l'istesso dice nel libro quarto. Post quam
Dubium est, pius an sceleratus Orestes,
Exactus suriis venerat ipse suis.

Doue dice Ouidio che dalle furie è stato agitato Oreste, lequali sebene erano surie di pazzia; non dimeno per che consisteuano solo in alcuni impeti, sa di mistiero dire, che secondo egli era commosso dallo spirito maligno, così vsaua le furie delle pazzie. Volle dopo ritrouare rimedio à tanto male, & entrato nel tempio di Diana Taurica, dopo l'osserto sacristio, intese dalla Dea, che facilmente si guarirebbe, se prendesse il Conseglio di Proserpina Ipponiaca, il ch' inteso d'Oreste sù per porsi in esserto, & insieme con la sua sorella Isigenia nauigando gionse alla marina di Vibone in Calab.ia, sotto Monteleone, per ispatio di tre miglia in circa, doue dismontato dalla naue, ascese nel tempio di Proserpina, à prendere l'oracolo. Era all'hora in Ippone

Oreste con Isige ma viene in Calabria. Procle-

Proferpina rub bata da Plutone

Tempio di Pro-Serpina edificato in Ippone di Calabria.

vn famolissimo tempio di Proserpina, no minore di quello ch'era in Locri, il quale sti sabricato dagli Ipponesi, dopo che Proferpina è ttata rubbata da Plutone Corsaro Siciliano fotto la marina di Vibone, la cui historia cosi vie ne racconta da Proclo nell'Epitome de oraculis, mentre ragiona degli atti d'Orefte. Porrò tunc Hipponium vrbem Calais vita funcii Ermippi vxor regebat, cuius filia Proserpina per Vibonense littus cum vagaretur, Plutonis Siculi pirata in cursus non cuasit, qua cum plerisq; mulieribus rapta, vt matris dolor quiesceret, tanquam in Dex sortis mutatam suaferunt hipponenses, eique templum erexerunt. didicitque ibi Orestes deponendum furorem si post ablutionem Rhegii Diana Fascelidis simulacrum erigeret, quod opere compleuit. Cioè, che mentre Calais sposa d'Ermippo Ipponese, dopo la morte del ma rito signoreggiaua la Città Ippone, per ch' haueua una figliuola di nome Proserpina, spesso con altre donne Ip ponesi colei mandaua à diporto. In quel tempo era vsci to un famofo corsaro da Sicilia, chiamato Plutone, il quale andaua discorrendo le maremme di Calabria, occorse ch' in vn giorno Proserpina figliuola di Calais stauasi à diporto in canto al lido del mare di Vibone, doue all'improuiso giongendo Plutone corsaro, seco la menò via, con molte altre donne sue compagne; mà per la perdita di co lei grauemente si dolse Calais. Alla quale gli Ipponesi volendo consolare, persuasero che non Plutone corsaro hauesse tolto la giouenetta; mà Plutone Dio dell'Inferno per farla seco Dea, & insegno di ciò edificarono vn magnifico tempio, & adorarono colei per Dea:. Poeti per magnificare la figliuola di Cereresorella di Saturno, attribuirono questo ratto à Proserpina figliuola di Cerere. Gionto che sù Oreste in questo tempio di Proserpina intese dalla Dea, che per guarirse da quella sua infermità, gli era di mistiero lauarsi in sette fiumi, e po scia finite le lauande, collocasse in Reggio il fimologi di Diana fascelide. Accetto il conseglio della Dea Oreste, e partito d'Ippone, gionto che fù in Reggio, edificò il tépio à Diana, e costitui nel fano il simolacro dell'istessa.

Ma

Mà Probo nella Buccolica di Vergilio accenando il camino d'Oreste verso Reggio : dice che gionto colui nel fiume fine del Territorio reggino iui fece la lua prima la uanda. Questo fiume nel fine del Territorio Reggino(se condo Strabone) è'I fiume Metauro sotto Seminara; per il che fia di mistiero dire, che nel medesimo fiume si fosse lauato la prima fiata Oreste, per espiatione del materno homicidio. e tanto più che la Dea gli disse, douer esser i sette fiumi congionti in uno, e questo predetto fiume leg giadrissimamente è originato da sette fiumi, come potrà ogniuno vedere per isperienza, cominciando dal fiume di S. Anna, insino al fiume di Razzà sotto Iatrinoli. & in co fermatione di ciò, le parole di Probo sono apertissime, mé tre dice. Orestes post parricidium suress, responso didicit, quod de poneret furorem, ita demum recuperata sorore Iphigenia ablueretur fluuio, qui septem fluminibus confunderetur: diù vexatus, cum in Taurica Iphigeniam reperisset, venit ad fines Rheginorum, illique inuento flumine elutus est. Ma se bene Probo in questo luogo non nomina di proprio nome il fiume, fi ne del Territorio Reggino; habbiamo nondimeno la dichiaratione da Catone, nel terzo libro de originibus, doue dice ch'il nome di questo siume sia Paccolino, il quale discorre in tanto la Cinà Tauriano. In corum agrum fluuij sunt sex, septimus finis Rhegynorum atque Taurianum dispescens. Auuio nomen Paccolino. Siche nel fiume Paccolino secondo Catone, ò Metauro secondo Strabone, nel co uicino di Seminara, si lauò la prima volta Oreste. Dell'edificio del tempio di Diana Fascelide, fondato, e compito dall'istesso, altra scrittura non trouo, solo che quella dell' oratione fatta d'Archia Poeta, in lode de' Reggini, nel giorno della festinità, dell'istessa Diana, per ch'in quel tem; o era stato dalli Reggini honorato Archia con gran diffimi doni, come di ciò ne fa certi Cicerone, nell'oratione pro Archia Poeta. Rhegini, & Locrenses Archiamipsum ciuitate ceterisque premiis donarunt. Dice dunque Archia nell'orazione à Reggini . Si tanto vos ò Rhegini funt immortales Dii honore prosecuti, e quel che segue, cioè, se tan

Probo.

Oreste si laua nel fiume Meta uro fotto Seminara.

Catone de orig. lib. 3.

Ciccrone.

### LOIBER ACT

Tempodi Diz me ful didecti fic ato in Regolo

to honore Phanno portato ò Reggini l'immortali Dei, che si compiacquero non tolo honorarui nella sapienza à pare delli Theologi d'Egitto, e de filosofi Croionesi, quali in tanto hanno ecceduto negli antichi tempi le famose scole d'Atene, quanto eccedono hoggi gli Atenesi l'altre nationi del mondo: Anci mi stupitco nel uederui tanto honoratrdalli Dei nelle ricchezze. Testimonio 16 dono in questo festino giorno le pompe, & honori, quali voi attribuite all'immortale Dea Fascelina Diana: che se'l valoroso Oreste, non hebbe rignardo alle grandissime spese che gli correuano (per ester egli da questo paese forastiero) nell'edificare questo Sacro Tempio, doue co me Tesoro particolare collocò l'Eburneo simulacro della Dea, & adornò di marmoree colonne le fabriche del Fano: voi per dimostrare la grande affettione d'amore quale portate alla vostra protettrice Dea, èl buono ricordo di quel valoroso guerriero, nel festiuo giorno da colui instituito, non occoltate le vostre ricchezze; mà largamen te quini l'appendete per ornamento del tempio, e per ho norare con pompa mirabile la festiua sollennità. Et io da questi vostri si celebri riti, prendo occasione, non solo di lodare; mà d'ammirare la vostra relligione. Segue in oltre Archia Iodando i Reggini da dinerse cose; mà del tempio di Diana fascelide altro non nomina, solo che la fondatione di quello è stata d'Oreste, che sù adornato di colonne marmoree, e ch'il simolacro di Diana era d'auorio. Ragiona anchora di questa Diana Fascelina posta in Reggio, Lucilio nelle sue Satire, al terzo, doue dice.

Lucilio.

Et sepe quod ante optasti freta Messana.

Et Rhegina videbis menia,

Tum lyparas Fasceline templa Diana.

Edificò anco Oreste in Reggio un Tempio ad Apolline, Tempio d' Ap. ilquale dopò è stato di tanta fama, per la verità degli opolline edificato racoli, che quasi tutti paesi della Grecia lasciando d'an; dare per gli oracoli ad Apolline Delfico, concorreuano. con grandissima frequenza in Reggio, e di ciò ne fa fede Varrone nel decimo libro delle cose humane, doue ragio

Varrone.

an Reggio.

nando

nando dè sette fiumi nè quali si lauò Oreste in Reggio, foggionge, ch'ini lasciò la spada, & edificò il tempto d' Apoiline, le cui parole sono queste. Iuxta Rhegium fluui funt continui leptem, Lapadon, Micodes, Eugion, Stracteror, Polme, Melcissa, Argeades, in his à matris nece dicitur purgatus Orestes, illique aiù fuisse ensem, & ab eo edificatum Apollinis templum, cuius loco Rheginos cum delphos proficiscerentur, re dinina facta, lauream decerpere solitos, quam ferrent secum Di questo stello fatto, ne ragiona anchora Catone nel ter zo libro d'originibus, doue dice. Orestem autem cum Iphige nia atque Pallade dicunt maternam necem expiatum venisse, & non longinqua memoria est, cum in arbore ensem viderint quem Orestem abiens reliquisse dicitur. Fù ancora edificato in Reg gio un celebre tempio, e dedicato alla Dea Venere: doue il simolacro della Dea è stato di tanta bellezza, ch'i Romani offeriuano sei milia Sestertii alli Reggini, se gli lo voleuano concedere; e veggendo il popolo Romano, ch'i Reggini stauano pur duri, e non voleuano permettere, ch'il detto simulacro segli fosse rimosso, diterminaua pré derlo per forza, e facilmente l'harebbe fatto, se non hauesse dubitato di prouocare à sdegno la Dea. E Cicerone à più potere difendeua i Reggini, acciò ch'il detto simulacro non fosse lor tolto. e questo vogliono dire quelle sue parole, nel sesto libro in Verrem. Quid arbitramini Rheginos, qui iam ciues Romani sunt, mereri velle, vt ab his marmorea Venus illa ne auferatur? Chiama Cicerone i Reg gini, Cittadini Romani, per caggione che Reggio era municipio del popolo Romano, e tutti nobili di Reggio erano annouerati tra i Patricii Romani, e tanto più ch'usauano i Romani (dice Proclo nell Epitome de oraculis) niuno costituire sopremo sacerdote nelli tempii de loro Dii, eccetto se fosse stato Cittadino Reggino, al quale, se bene fosse stato di bassa conditione nato, nondimeno annouerauano tra i gentilhuomeni Romani. E ciò faceuano, per ch'haueuano openione, non trouarsi huomini tanto amici del culto della relligione, quanto i Reggini, per il ch'era nato anticamente vn prouerbio, nil timidius Rhegi-

Catone de Orig.

Tempio di Venere,e di molti altri Dy,edifica ti in Reggio.

Cicerone in Ver

Prouerbio di Reggini come intende,

nis. Cioè, non si veggono huomini più timorosi delli Dii, quanto i Reggini. Furono anchora edificati in Reggio molti altri tempii: come il Tempio di Gione Olimpio, & vn'altro à Mercurio, dè quali ne sa mencione Proclo, il tempio della Fortuna, della Vittoria, di Minerua, dè quali si ne ragiona appresso diuersi autori, come si puo vedere nell'officina tentoris.

Teftore.

Come nella Guerra degli Africani sotto Annone, e nella Guerra delli Gotti in tempo di Totila, la Città Reggina si man zenè inuitta, e forte; e d'alcune altre cose degne di memoria fatte in Reggio.

CAP. XVI.

On è anco da tacersi, che la Città Reggina è stata crudelissimamente trauagliata d'i Sol dati d'Annibale Africano, nel tempo che l'i stesso Annibale debellaua quasi tutte le

Annibale Africano aßalta Reg

Procoppio lib. 3.

Reggio affediato dall'effercito de Gotti.

Città del popolo Romano, che dice T. Liuio nel quarto libro de bello punico, hauer mandato Annibale in Reggio vn grosso esfercito, sotto la guida del Duca Annone. doue colui gionto con i suoi soldati Africani, pose in asse dio la Città, e ben che per molti giorni gli diede grauissi mi abbattimenti; nondimeno conoscendo che non poteua fare profitto contro l'inuincibile fortezza de' Reggini, lasciò l'impresa, e partiro da Reggio andò ad ispugna re la Città Locri. Nel tempo dopo, quando quasi tutta Italia è stata si miseramente trauagliata dalli Gotti, sotto il gouerno di Toula; dice Procopio nel terzo libro de bello gothico, che venuto l'effercito de Gotti nel Mare di Sicilia, non piacque à coloro prima trapassare il Cana le del Faro, che non abbattessero la Città Reggina, tal che disceni dalle nani, circondarono nell'assedio la detta Città. Belisario in quel tempo haueua constituiti presidenti delle guardie reggine, con fortissimi, e valorolissimi soldati Teremondo, & Imereo, quali armandosi fortemen te contro di nemici, non solamente discacciarono colore dall'-

dall'assedio co la loro prudenza di gouerno; mà etiandio essendo entrati con quelli à battaglia rimasero gloriosamente vincitori. Mà per che eglino erano di minor numero, à rispetto della numerosa moltitudine dell'essercito Gothico, si ritrarono per dentro le mura, il che fatto giudicò Totila, che facilmente prenderebbe la Città, man tenendola solamente in assedio, senza agitar battaglia al cuna, per cagione ch'affamata colei, da sestessa costretta si renderebbe à patto; per il che diuiso l'essercito in due tur me, mandò vna in Taranto, e l'altra lasciò nell'assedio, done hauendo per alquanti giorni dimorato, al fine si par tì con buona pace di tutti, imperò che sece amicitia con Reggini. Mà per non entrare cosi tosto nelle cose, quali par ch'habbino homai del moderno, ritornando alle prime antichità della Città Reggina, peradesso altro non occorre dire, solo che Cicerone nell'epistola à Trebatio, dice, ch'hauendo egli per alcun tempo dimorato in Reg gio, ini scrisse il libro della Topica. Certo è da credere ch'altre antichità si sarebbono da diredella Città di Reg gio, mà per il mancamento delle scritture, altra memoria a noi non rimane Si ch'hauendo io al più possibile ragionato d'alcune cose vniuersale; fà di mettiero scendere alle particolare, e raccontare quei illustri, e celebri huomini, quali in diuerse scienze & arti, quasi diuinamente fiorirono; e per le loro innumerabili virtù adornarono la Città Reggina di tanti splendori, e lumi, per i quali è an nouetata nell'antiche carte tra l'Illustrissime Città d'Ita Fia.

Cicerone.

D'alcuni Illustri Huomeni Filosofi Reggini, cioè, Cleonimo, Teete to, Ippia, Androdimo, Theagene, e Glassia C. A. P. X. V. I. 1.

Scole della Filosofia, che non era Città in cota le prouintia, quale non fosse stata adornata di sapientissimi huomini, come appresso dimostra-

l'amblico de sett.py.

Cleonimo Filofoto. Atbeneo lib. 9.

Teetete Filosofo

Ippia filosofo.

Suida.

Plutarco.

remo nè proprii luoghi. Ma credo ch'à Reggio hauesse portato inuidia ognialtra Città d'Italia; per ch'in essa, quasi per particolare dono del Cielo fiorirono huomini famosissimi in diuerle sorti di dottrine. Et era ben ragione, perche fù ella habitata da molti suoi natiui figli, filoso fi sapientissimi, discepoli di Pittagora, dè quali con eterna lode fa mentione Iamblico nel libro de secta pythagorica. cioè, Demostene, Euricle, Hipparco, Calais, Atofione, Ari Stide, Mnesibolo, Aristocrate, Obsimo, Elicaone, Teocle, e Fitio. quali non solo adornarono la Republica Reggina d'Eccellentissime dottrine; mà etiamdio di giustissime, & honestissime leggi . Fiorinella Città Reggina, tra gli altri Illustri huomini, Cleonimo Filosofo, e poeta singularissimo, il quale (secondo riferisce Ateneo nel nonolibro ) ha scritto molte Epistole ad Alessandro Magno, e molti versi ditirambici, per lo che sù egli chiamato Poeta di Tirambico. Fù natino Cittadino di Reggio Teeteto, Filososo, e legislatore eccellentissimo, molio caro amico di Platone, à cui l'istesso Platone per pegno di beniuole za, intitolò vn libro de scientia, il quale si dice hoggi il Teeteto di Platone. Fù appresso il mondo l'amicina di costoro presa alle volte in sospetione, per quelle parole ch'vsa Platone, nel Teetete doue dice. Pulcher est Teethe thus, pulcher & Carmides. nacque, e visse in Reggio Ippia, il quale non solo è stato celebre per la filosofia; mà anchora per ch'è stato nobilissimo historico, Poeta, & ora tore, il quale (secondo dice Suida) fù il primo che scrisse le historie di Sicilia, distinte in cinque libri. Scrisse anco cinque altri libri intitolati; de Temporibus, ben ch'altri dicono siano stati, πορι τ μετάβολωμ χονομ: cioè, de mutabilitate temporum. Tre altri libri ha scritto delle cose Argoliche, et egli è stato il primo il quale scrisse la Pa rodea, èl Chiliambro. scrisse anco, de Italia constructa: mà i libri delle historie di Sicilia, da Miate, (quale alcuni chia marono Mien) furono ridotte in breue compendio. Ra giona d'Ippia Plutarco nel libro de oraculis deficientibus, e dice inanzi lui hauerne fatto mentione Fania. è stato co-

Aui carissimamente da Platone amato, à cui l'istesso Platone intitolo dui libri, vno de Pulchro, e l'altro de mendacio, e per ciò appresso diuersi scrittori si veggono alle gate le dottrine di Platone in Hippiani . Di costuiadduce un poco di Dottrina Galeno, nel libro de historia philosophorum, doue dice ch'affermaua Ippia, la materia delle cose della natura essere l'acqua e'I fuoco, e che le femine nella generatione seminano, come il maschio, mà ch'il seme di coloro niente serue alla generatione, perche lo mandano fuori. Voleua medesimamente Ippia che le donne, & in particolare le Donne vedoue) per la relatio ne ch'à noi fa Galeno nel preallegato libro ) quando sono troppo molestate dall'ardore della Lussuria, sentono tanto prurito nella carne della natura feminile, che riscal dandosi gittano fuori il seme, appunto come s'hauessero con loro il maschio . Ordinaua Ippia ( dice Stobeo in serm. quod bonum &.c. ) per conseruatione della sanità, e della vita, ch'vn giouane dilicato non si sposasse con donna vedoua, e tanto più se colei sarà rubusta; per ch'è troppo ardente nella parte feminile, e facilmente succan do strugge la virtù sostantiale del giouane. alcune dottrine d'Ippia dispersamente si veggono appresso Stobeo, & in particolare nel serm. intitolato, 750 diaBodys, de ca- Plutarco. lunia, done per testimonio di Plutarco, vsa queste parole. Hippias grauissimam rem calumniam esse dicit, quia nulla pana sancita sit calumniatoribus, vt furibus, quamuis amicitiam quæ optima est possessio, furentur. quam ob rem contumelia licet malefica sit, iustior tamen est quam calumnia, qua quia latet nocentior est. Dottrina degna d'essere considerata, e massir me d'huomini quali non seruano amicitia, vn'altra poca dottrina porta l'istesso nel serm. 700 povoy, de inuidia, doue dice che l'inuidia è di due maniere vna giusta, con la quale (diceua egli) che giustamente l'huomo scelerato è inuidiato negli honori, quali non merita possedere: & vn'altra ingiusta, con laquale ingiustamente è inuidia to l'huomo buono, il qual'è meriteuole d'hogni honore.e per ciò gli inuidi sono calamitosi al doppio, più degli al-

Galena.

Stobee.

Inuidia di due maniere.

tri,

Elisno lib. 12.

Senofonte lib.4.

An Irodamo filo

Arit. Po! lib. 3. Les filosofs. 1/11.

χαλπιδεύς, .i.de natione Calcidica, olim apud Rheginos.

Suida.

Ierocle.

Suida. Lico frone poeta Traggico.

Teaggene filofofo. Tatiano.

tri, per che non solo sono aggrauati dalli proprii mali, mà etiandio dall'affanno, che sentono dell'altrui bene . Ragiona d'Ippia Eliano nel duodecimo libro, de varia histo ria, done dice ch' Ippia soleua vestire di pouere vestimenta. dell'istesso se ne fà mentione anchora appresso Senofonte nel quarto libro de factis, & dictis Socratis. la cui dottrina è riferita da Stobeo nel ser. 7502 d'inac oouung. cioè, de iustitia. verso il mezo, è stato anchora Cittadino Reggino Androdamo filosofo e legislatore, eccellentissimo, del qual' infino ad hoggi si veggono alcune leggi in titolate, de cede, & de hareditatibus. Di costai ne ragiona Atist. nel terzo libro, della Politica, doue dice ch'egli scrisse le leggialli Calcidiesi, e Tracciani. E stato Cittadi no Reggino Lico Filosofo Pittagorico, di cui ne sa mentione Isacio Tzetza nel principio della vita di Licofrone. in quelle parole. ο Λυκόφεων ούτοσί: τμεν γενει ω χα Anidevs hids own heous, i hunou rou isogiozpas pou il Tinas. e Suida dell'istesso ragionando, dice anchora ch' è staro padre adottiuo di Licofrone poeta Traggico, & in sieme con Lico visse in Reggio, doue surono rappresenta te molte delle sue Traggedie, per quanto posso io raccor re d'una sua Traggedia intitolata Delbora, nella dedicatione del tempio della Fortuna, e di ciò ne fà anco mentio ne Hierocle, de Tragicis Comicis, & Histrionibus . è stato ve ciso Lico(Secondo dice Suida) per orditi inganni da De metrio Falereo, mà visse dopo il suo Figliuolo Licofrone, il qual' è stato nello scriuere molto celebre, e tra l'altre sue opre, vna si vede hoggi, chiamata Alessandra, ò uero Cassandra: poema oscurissimo solo d'Isacio Tzetza fedel mente interpetrato; doue cominciando d'i fati d'Ercole, ragiona delle rouine Troiane, de vaticini di Cassandra, in fino alle cose d'Alessandro magno . Della morte di Lico, cosi parla Suida, Lycus, qui & Buteras Historicus, adoptio ne pater Licophronis tragici, qui fuit sub Alexandri successoribus. Insidits petitus à Demetrio Phalareo. &.c. E stato anchora Cittadino reggino Teagene, il quale secondo Tatiano nel libro aduersus Grecos, su il primo ch'interpetrò Homero,

# PRIMO.

42

Homero, e ferisse in lode della sua poesia. Di costui ragionando Eusebbio Pansilo nel decimo libro de praparatione Euangelica, dice che siorì nel tempo di Cambise Rè, Padre di Ciro. Fiorì anchora in Reggio Glauco silosofo Pittagorico, e Musico nel suo tempo principalissimo, il quale ha scritto delli Poeti, e Musici antichi, costui visse nel tempo di Democrito Filosofo, per quanto credemo alli detti di Laertio, Democrito & anco Plutarco ne ren de restimonio nella Musica.

Eusebbio.

Glauce filosofe.

Laertio. Plutarco.

D'Elicaone, Fitio, & Ipparco Filosofi Reggini. CAP. XVIII.

Torirono in Reggio tre filosofi, e legislatori dottissimi, Discepoli di Pittagora, dè quali sà particolare ricordo Iamblico, nel libro de secta Pytha goreorum doue dice, che costoro, cioè Elicaone, Ipparco, e Titio costituirono le Republiche Reggine, in ordine perfectissimo. Horum Elicaon; Hipparcus, item Phitius Philosophi clari fuerunt, & legum latures, qui Rheginas Respublicas constituerunt, & eam quam gymnasiarcham vocant, & eam que sub Theocle dicebatur. D'Ipparco (dice Plinio nel secondo libro) ch'indouinò agli huomini per ispa tio di sei cento anni il corso dell'vna, e l'altra stella, cioè, del Sole, e della Luna, con tutte le ragioni degli anni, mesi, giorni, & hore, e constitutioni dè luoghi, & habitationi degli huomini. E di ciò ne rendè testimonianza l'età stessa degli huomini, nel corso dè predetti seicento anni dopo lui . Dice anchora Plinio nel predetto libro, che nel corso di ducento anni, con isperienza si connobbe la grande sapienza d'Ipparco nell' A strologia, che si vi de la Luna alcuna volta patire il suo difetto nel quito me se, & il Sole nel settimo, appunto come haueua egli insegnato, e che la Luna due volte in ispatio di trenta giorni s'asconde soura la Terra, mà d'alcune genti si puote vedere, e d'alcuneno. E quel ch'in questa Stella è di

marauiglia; insegnò che per l'interpositione dell'ombra

Iamblico.

Ipparco filosofo.

Plinio.

della

Difetto della Lu na. Plinio.

Oprnione d'Ipparco verso l'aminie kumane.

Ipparco diede zome alle Stelle.

Stobear

Dottrina d'Ip. parce.

della Terra ella s'eclissa, la quale alcune volte s'interpone dalla parte d'oriente, & altre volte dalla parte d'occidente. Riferisce anchora Plinio nell'istesso luogo, ch' Ip parco mai à sofficienza puote esser lodato, per la moltitu dine delle sue virtu, ilquale più d'ogni altro ha conosciu to la mirabile cognatione ch' è tra gli huomini, e le stel le. insegnò che le nostre anime sono parti del Cielo, & yna noua stellas dice egli) hauere veduto mentre osferua ua le Stelle, & vn'altra essere nata nel tempo ch'egli viueua. Ipparco (dice Plinio) fin colui che prima d'ogni al tro ha posto il nome alle Stelle, & Eccellentissimamente ha esplicato il numero di quelle. Et in vn'altro luogo per dimostrare Plinio nel predetto libro, ch' è stata migliore l'opinione d'Ipparco, che l'opinione d'Eratostene, intorno alla misura della grandezza della Terra, vsa que ste parole. De terre vniuerse mensura Eratosthenes ducentoru quinquaginta duorum millium Stadiorum prodidit. Qua men sura Romana computatione efficit trecenteis quindecies centena millia passum. Hipparcus & in coarguendo eo, & in reliqua omni diligentia minus adiecit computationi illius, Stadiorum paulominus viginti quinque millia. Tanto fu amato Ipparco da Platone, che colui gli intitolò vn libro, de studio Luerandi. alcuni frammenti della dottrina d'Ipparco sono di spersi appresso Stobeo in diuersi sermoni; mà la più raccolta dottrina è quella del Sermone. ori d'ai revais pe εων πεοσπίποντα όντας άνθεώπους, κου κατ αξείνν ? lw oper non Tag. quod eventus rerum fortiter ferendi fint bomi nibus, & secundum virtutem vitam instituere debentibus, estrat ta dal libro dell'istesso Ipparco intitolato, me nou rias The Juxus de tranquillitate anima. Doue dice, gli huomini quali hanno brenissimo tempo di vita, se pur di colei gli fosse fatta comparatione à tutta l'età del mondo, sempre che viuerebbono con tranquillità d'animo, di certo s'accorgerebbono hauere fatto la loro vita quasi vna peregri natione perfettissima. Mà tutto ciò conseguiranno coloro, quando primieramente haranno la scienza, e cognitione di loro stessi, con ogni diligenza acquistata, cioè

cioè, conoscendosi che sono mortali, di carne, e che porta no il corpo facilissimo à riceuere l'offese, e la corrottione, e finalmente che sono costretti patire cose grauissime, etiandio infino al fine della loro vita. Per che le prime co. se quali si debbono piangere, sono quei mali, quali soglio no accadere intorno al corpo. Come sono i morbi costali, pulmonarii, frenetici, podagre, stillicidii d'vrina, la tormina,i veterni,i comitiali, le putredini, & altri infiniti. Mà quei mali ch'occorrono intorno l'anima sono più graui, e più difficili: e questi altri non sono, solo che quei nefandi vitii, quali si commettono nel corso della vita. Imperò che per l'immoderate cupidità, molti incorfero contro l'ordine della natura, in affettioni troppo sfrenate, che n'anco s'hanno temperato di non sfogare la loro Iussuria con le figlie, e con se madre, Anzi alle volte i figli vecisero i loro padri, e molti de padri strangolarono i proprii figli. Mà che mistiero sà di raccontare l'altrui mali, poscia che molti altri dà fuori accadono per le piog gie, per le distemperate staggioni, e per i moltifreddi ? in tal maniera che per la disuguale distemperaza dell'aere, occorrono le pesti, le fami, & altre molte, e diuerse disauenture; ch'alle volte le Città intiere si sono fatte disso late. Hor poi che dunque molte cose simili stanno soura noi imminenti, non douemo molto inalzarsi, e gloriarci delle nostre corporali doti, quali per vna minima fe bricciuola, per volontà delli Dii mandata, di subitosi marciscono, ne possono per esteriore prosperità mantenersi; poscia che, per lo più delle volte, più facilmente si perdono che si riceuono. Certo è che tutte queste cose ottennero vna incerta, & instabile natura, e per isperienza habbiamo conosciuto in diverse, e molto varie mutationi generarsi, e di loro niente essere continuo, fermo, immobile, e permanente : per lo che s'à tutte queste cose noi drizzaremo il pensiero, conoscendo le cose presen ti quali à noi sono date, che niuna almeno per vn minimo spatio di tempo può durare, faremo la nostra vita mol to tranquilla, e qual si uoglia infelice caso fortemente so sterremo.

iniquita graue degli huomini.

sterreme. Mà adesso molti huomini si veggono, quali tut te le cose ò dalla natura, ò dalla fortuna à loro concesse: nell'animo presumendo di conoscere quanto dourebbono, credendo coloro esfere buone, e non riguardando di che qualità elleno siano; mà solo quali potrebbono essere, nel tempo da venire, nell'eccellétissimo loro stato; sub bito di quelle prini vengono in tanto furore, che s'aggrauano, di molto grandi, illegitimi, e temerarii mali. E per ciò gli viene poscia in vso di fare vna molestissima, & acerbissima vita. Ne pur sono cosegrrandi, queste, ch'in cotal maniera accadono; mà solo perdite di monete, mor ti d'amici, figli, ò d'altre cose simili, dè quali appresso lo ro si faceua grandissimo conto. Dopo con ramarico, e pianto soli si tengono disauenturati, & infelici, ne pur gli viene in mente, che simili disauenture ad altri siano acca dute; e di giorno in giorno continouamente accadono. N'anco possono riguardare, ò vero la vita d'alcuni huomini del nostro secolo, ò vero la vita di coloro quali hog gidì sono morti, inquante calamità, e miserie, coltoro hog gi si ritrouino, e coloro nel tempo passato si sieno vitrouati. Considerando dunque che molti huomini dopo perse le monete, sono vsciti fuor d'ogni pensiero, ch'altri mente, ò da ladroni harebbono patito danni, ò da Tiranni sarebbono statiastretti venireà termine di patire acer bissimi dolori; certo che dourebbono prendere consolatio ne. Similmente molte persone surono, iquali dopo hauer amato con beniuolenza singolare, & affettione d'animo grande alcuno loro amico, poco tempo gli corse, che grauemente l'hanno odiato. Hor se tutte queste cose hare mo conosciute, d'vna historia qual'in si fatta maniera a noi è somministrata, & haremo inteso che molti da proprii figli, & amici furono condotti all'vltime rouine, e faremo comparatione tra l'infelice vita di coloro, e nostra, e che le disauenture humane, à tutti communemente oc corrono, e non sono solamente à noi riserbate; faremo la nostra vita molto tranquilla. Perche non è cosa conue neuole gli altrui mali giudicare leggieri, & i nostri gra-

ui:

PRIMO

ui:mà i nostri mali douemo anchora leggiermente soffrire, poscia che la uita humana à molte contrarietà si sta foggetta. E coloro che piangono, e si contristano fuori la perdita delle predette cose, e fuori le communi disaué ture, à niuno rendono giouamento; anzi in maggiori per turbi spengono la loro anima destinata in molte maligne affettioni. Per lo che conuiene in tutti modi purgare, e torre da noi quei induramenti fatti nel corpo della filosofia, e questo noi faremo sempre ch'abbracciaremo la prudenza, e la temperanza; senza desiderare molte ricchezze; mà solo che delle cose presenti, temperatamente ne seruiamo. Vò alle nolte anchora pensando, à ch'effet to gli huomini acquistano molte richezze, se poscia che passato il tepo di questa presente uita, di loro non si puo hauer uso alcuno ? seruianci dunque de i presenti beni, quali per virtu della filosofia sono honorati, & honesti, e dall'insatiabile cupidità dè mali saremo liberi. questo è quanto porta Stobeo, della dottrina d'Ipparco, nel predetto sermone. il cui principio nel testo greco così comin cia. Ως πρός τ ξυμπάνζα αἰῶνα εζετά ζοντιχύζατομ έχουτες δι ανθροποι τ τας ζωας χόνομ, &c. Mori Ipparco in Reggio sua patria, la cui sepoltura sù fatta dà Reggini honoratissima di pietre marmoree, adornata di dottissimi uersi, de quali un solo epittasio riferisce Stobeo in lingua greca scritto.

qual'in latino cosi è portato. Sepulchrum hoc Hipparchi est, Perge iustitiam animo complettens.

Di Pittagora Reggino musico, e statuario eccellentissimo: si sa quiui mentione d'Ibico, e di molti altri illustri huomini Reggini. CAP. XIX.

Pittagora Reggim. statuario, emusico. Laertio.

Pittagora Samione pote de pitt.regg.

Plinio lib. 34.

Paufania.

statue fatte da Pittagora reggino.

Vò essere più d'ogni altra Città d'Italia lodata la Città Reggina, perche non solamente in essa fiorirono huomini eccellentissimi nella musica; ınà etiandio gli inuentori stessi della musica: Imperoche Pittagora Reggino huomo nelle lettere greche sapientissimo, statuario, e sigolo singolare sù (come dice Laertio)il primo ch'hauesse ritrouato l'arte del numerare, uno, dui, tre, quattro, cinque, e cosi discorre ne gli altri numeri, & egli fù il primo che ritroud le note musicali, e le consonanze harmoniche. siorì nel tempo di Pittago ra filosofo illustrissimo, del quale ne ragionaremo nel secondo, e terzo libro. Costui hebbe uno nipote figliuolo di sua sorella chiamato Pittagora Samio, imperò che la so rella di Pittagora reggino sù sposata ad'un huomo di Samo, parlo io di Samo di Calabria, doue nacque il gran filosofo Pittagora.pur di questa Città ne ragionaremonel secondo libro, per che sta posta dentro il territorio Locre se. Questo secondo Pittagora nel principio della sua gio uentii è stato pittore, mà dopo nella scoltura è stato disce polo del suo zio Pittagora Reggino. di cui ragionando Plinio nel trentesimo quarto libro, dice che nell'arte del la scoltura uinse Mirrone statuario diligentissimo. Pytha goras Rheginus statuarius vicit Myrrhonem diligentissimum Statuarium Pancraciaste Delphis posito licet ipse primus multiplicasse varietatem videtur, numerosior in arte quam Policretus, & Symmetra diligentior. egli fu il primo che ritroud le proportioni quali deuono hauere le statue. Di costui ra gionando Pausania nell'eliaci, dice ch'è stato discepolo di Clearco reggino nell'arte figlina senza pare, e fece molte statue di grandissimo valore, come la statua d'Astilo cor ridore eccellentissimo. Nell'olimpia fece la statua di Mas seo corridore, la statua d'Eutimo lottadore Locrese, la sta

tua d'vn'altro valorosissimo huomo chiamato Leontisco. Dice anco Varrone, nel primo libro della lingua latina, che questo Pittagora fece in Taranto vna Itatua molto egreggia di bronzo, la qual era figura del Toro trasportăre Europa figliuola del Rè Egenore, da Fenicia. Anco di ce Paulania nelli Fociaci, che lo stesso Pittagora fece nell'olimpia la statua di Protalao Mantineo lottatore, ilqua le nello steccato vinse i giouenetti della scrima. dice Plinio nel preallegato libro, che Pittagora Reggino visse nel l'olimpiade settantesima settima, circa glianni dell'edifica tione di Roma trecento e sedeci. Nacque nella Città, di Reggio, & in lei uisse Ibico Poeta Lirico, & Historico, ma nella musica huomo molto celebre, figliuolo di Certande Reggino. di costui facendo alquanto ricordo Isacio Tzetza nella Cassandra di Licofrone, dice ch'è stato vno de noui poeti Lirici di tutta la grecia D'Ibico ragionando Ateneo nel quarto libro, dice ch'ha scritto sessan ta libri in uerso, e ch'egli è stato il primo ch' ha ritrouato quello strumento triangolare di sono, ilquale si sona con linguette di rame battendosi per mezo, & egli sù l'in uentore della Cetra triangolare anticamente chiamata Sambuca, quale (fecondo Porfirio) hà le cordi disuguali nella lunghezza, e grossezza, hoggi da noi è chiamatoHar pa. è stato Ibico (per quanto dice Cicerone nelle questio ni Tusculane, al quarto libro) troppo sfrenato innamora to, le cui parole sono queste. Maxime verò omnium flagrasse amore Rheginum Ibicum: apparet ex scriptis, de quo author Epigrammatum ita scribit.

Rhegium Italiç palustris extremum cano,

Semper trinacriam gustans aquam.

Propterea quod amantem lyram, amantem pueros, Ibicum frondosa posuit sub vlmo...

Hic multa passus, multam sub sepulchro hederam fundit,

Et candidi plantam calami.

Ragiona d'Ibico Platone nel Parmenide, doue con queste parole assegna la cagione dell'antico prouerbio, Ibycius Equus. èl caso è raccontato in questa forma. Ibyci

Varrone.

Pau Sania

Plinio .

Ilico Reggino e Suos Libre. Ifacso. Atenee

Porfirie .

Platone. Proserbio, Ibycus Equisis.

Equo

Swide

Ateneo lib. 1. Suida.

Plutarco. Marte d'Ibico.

Equo athleta, & seniori cursum subituro , certamen & propter experientiam euentuum extimescenti Ibicus ipse se conferens, in tuitus inquit, & ipfe iam fenex ad amores regredi cogor, vnde Ibycius Equus prouerbium. Riferisce Suida, che nella Battaglia tra Romani, e Celti, lo strumento musicale d'Ibico diede al popolo Romano grandissimo fauore.le cui paro le sono queste. Ibycinum instrumentum ab Ibico inuentore in conflictu celtarum cum Romanis, erat autem innumerabilis tibicanetarum, & tibicinum multitudo, simul totius exercitus ca nentium paana. Clamor evat commixtus, pt & vicina loca resonarent, & videbantur edere vocem terrificam. Id magno adimmento tum Romanis fuit. Ateneo nel primo libro, dice ch'affermaua Ibico, l'ambrossa esfere none volte più dolce del mele. e Suida dice che nell'olimpiade quarantesima quarta, Ibico figliuolo di rertande Reggino andò in Samo, mentre che regnaua Policrate, padre di Policrate Tirano . Hic Certandis Rhegini Filius fuit Samumque petut, Olymp.44 Policrate, Policratis tyranni patre regnante. della morte d'Ibico ne ragiona Plutarco, nell libro de Futili loquacitate, doue dice, ch'essendo stato preso Ibico da Ladro ni, stando egli d'hora in hora per esser veciso, volana per l'aria alquanta moltitudine de grue, quale chiamò in testimonio della sua morte. dopo che sù vcciso, i la droni, ritornarono nella Città, e dimoranano in vn certo giorno nella piazza, nel quale tempo passauano per aria alcune Grui, quali non tantosto furono dà ladroni veduti, che fubbito vno di coloro scherzando, disse; ecco venire le Grui d'Ibico. Fù intesa questa parola d'alcuni Cittadini,e presa in grandissima suspitione, per la commune beniuolenza quale portaua tutta la Città ad Ibico, e dima dando, che cosa volesse dire questa parola, coloro treman do rispondenano con molto vario parlare, mà sottoposti alli tormenti confessarono che mentre eglino sauano per vecidere Ibico, colui chiamò in testimonio della sua mor te le Grui. Et in questa maniera furono le Grui fedeli testimonij della morte d'Ibico. ch'anticamente quando per soli inditij, si manifestaua alcuno delitto si diceua

in pronerbio. Ibyci Grues. Fiori nella Città Reggina Cle arco Staruario, molto celebrato da Pausania nelli Laconi ci, doue dice, che fece vn segno di bronzo nel tempio di Gioue calcieco, ch'essendo la statua nó formata in vna su sione, mà fatta da membro, à membro separatamente, con chiodi congionta, quasi miracolosamente si manteneua, dalla qual'opra fi conosce quanto sia stata mitabile l'industria dell'artefice. Le parole di Pausania cosi sonano, in persona di Clearco. In Dextera Iouis Chalciaci parte, ex ære signum factum est omnium, quæ ex eadem sunt materia vetustissimum: neque enim vna, & eadem fuit vniuersis operis fabricatio, sed particulatim membra, excusæ inter se deinde sunt apre clauis confixa, atque ita ne dissolui porsint congmentata: fecisse aiunt Clearcum hominem Rheginum, quem dipoemi, & Scyllidis nonnulli, alii Dedali discipulum dicunt fuise. nelle quali parole, dice anco Paulania, esfere stata openione appresso gli antichi, che sia stato Clearco discepolo di De dalo. Non cessaremo anchora di lodare, quel celebratissi mo filosofo Academico Reggino, chiamato Pitone, del quale ragionando Filostrato, nella vita d'Apollonio Tianeo, racconta quel mirabile arro; ch'essendo eg i dalla sua patria essiliato, andò in Sicilia, sotto la protettione di Dionisio Tirano, dal quale per le sue molte virtu, è stato con grandissimo honore riceuuto. Mà non molto tempo corse, ch'intese Pitone hauere volontà il Tiranno di pren dere, e sfasciare la Città Reggina; per il che di subbito, (come amoreuole della sua patria) scrisse in Reggio, auui sando à Cittadini il pensiero di Dionisio. Mà doppo che Dionisio conobbe l'auiso dato da Pitone alli Reggini, gionto che sù con l'essercito in Reggio, in vna delle machine, qual'egli hauca odificato, per sfasciare le muraglia della Città, appele viuo Pitone, credendo ch' i Reggini per non veciderePitone, non menassero dardi verso l'istes sa machina: tal che credeua Pitone douer estere sofficiente commodità à suoi Soldati di sfabricare i muri della Città Reggina. Mà Pitone appeso cominciò gridare: me nate à Reggini verso me, e questa machina le saette, e

Pronerbio d'1bico. Clearco Reggino Statuario. Statua fatta da Clearco Reggi=

Paufania.

Filofrato. Pitone Filosofe Reggino.

M

# LOIBRIO

T.Cecelio. Reg-

Valerio Massimo. C. Antistio Reg gino. non crediate ch'io quiui sia posto per principio della vostra cattiuità; mà per segno della vostra libertà. dopo concludendo Filostrato dice. Hic Academicam Disciplina sequutus, sapiens, liberque euasit. fiorirono anco molti Illustri huomini Reggini. come sù T. Cecilio il quale nell'anno 310. dopo ch'in Roma cominciarono gouernare i consoli, nella stessa Città di Roma è stato creato console. del quale si fa mentione nel Codice de Signori Legisti ver so il fine, doue sta notato il Catalogo de Consoli Romani.E Lutio Reggino è stato in Roma tribuno della pleb be, del quale ne sà particolare ricordo Valerio Massimo, nel quarto libro. C. Antistio, del quale si ne ragiona nel sesto libro, delle Guerre di Francia, huomo in armi valorolissimo, ambasciadore di C. Giulio cesare nelle Guerre di Francia e molti altri dè quali per la malignità del tem po, e per l'iniuria degli huomini nel conseruare delle scrit ture, habbiamo perso la memoria. Gia che della Città Reg gina habbiamo detto tutte quelle poche cose, quali appresso gli antichi scrittori habbiamo potuto ritrouare, oc corfe dinanzi la venuta di Christo Nostro Signore: rima ne hor di vedere le cose occorse dopo.

Come la Città Reggio da San Paolo Apostolo fù insegna ta, e conuertita alla Fede di Iesu Christo Nostro Signore, e dè primi Santi, quali per amore di Christo Morirono in Reggio, tioè, Stefano, Suera, Felicità, Perpetua, Agnete. E A P. XX.

A questo luogo inanzi sa di mistiero ch'io m'accinga à ragionare di cose quali nell'altre mie prime historie, per mancamento delle scritture, taceuo, che se bene dell'istesse ho al quanto toccato; nondimeno si puo dir tacere, il non ampiamente dichiarare. Si che in questo luogo si sa auuisato il Lettore, che legga attentamente quanto si dirà in questa

PRIMO.

47

questi leguenti capitoli, acciò facilmente, e senza confusione intenda le rouine de Gotti, Saraceni, Francesi, &al tre nationi, quali patì Calabria. Nondimeno fà di mistiero prima preponere la Historia della riceuuta fede di Christo in Calabria, e dopo discorrere gli anni del mondo, e vedere di tempo in tempo l'occupationi, soggettioni, & affanni, quali patì Calabria, da diuerse nationi del mondo. E per incominciare dal principio. leggesi ne gli atti de gli Apostoli, al ventesimo ottano capitolo, ch'essendosi partito Paolo Apostolo dalli paesi della Giu dea, per andare in Roma, occorse dopo vna crudele tem pesta, nella lunga sua nauigatione, di prendere terra nell'Isola chiamata allhora Mitilene, e Melite, hoggi da noi detta Malta, conuento de caualieri di S. Giouanne Ierosolimitano. nella quale dimorò tre mesi, e conuertì i bar bari di quell'Isola alla fede di Christo. Dopo imbarcato da Malta per seguire il suo viaggio, gionse in Siracusa, Città dell'Isola di Sicilia. nella quale dimorò tre giorni, e predicò la fede di Christo, done conuertì quasi la mag gior parte de gli habitatori della Città. Partito al fine da Siracusa gionse in Reggio prima Città d'Italia, nella quale dimorò vn giorno intiero, & hauendo secondo il suo costume cominciato à predicare la dottrina dell'Eua gelo di Christo, per che le sue parole non andauano in va no, conuertì alla santa fede la Città Reggina. Et acciò che dopo la sua partita nó s'allontanassero i Reggini dal la riceuuta fede, & insegnata dottrina, gli lasciò Stefano di Nicea suo discepolo per Vescouo, e maestro della Chie sa. e quindi è, che la catedrale di Reggio è Archinescouato, per ch'in essa su collocato il primo Vescouo inanzi tutti gli altri Vescoui di Calabria. & anticamente alla Chiela Reggina vbbidiuano tutte le Chiele di Calabria. Partito dopo da Reggio. S. Paolo, fatta la nauigatio ne d'vn giorno, nel seguente giorno per lo prospero ven to, gionse à Puzzuolo, che gia cosi dice. S. Luca. & post unum diem flante Austro, secunda die uenimus Puteolos. & indi si ridusse in Roma. Ma Stefano rimanendo in Reg

S.Paolo conuera te Reggio alla Fede di Christo

S. Stefano Av chiuescouo do Reggio.

gio fece grandishmo profitto nella Chiesa, in sino al gior no della fua morte : E mella stessa Città (per quanto mi fu riferito d'alcuni Sacerdoti dell' Archivescouato, )si tro ua la vita di S. Stefano Archiuescono Reggino, tradotta dal greco nel latino, e dell'istesso modo vn'altra ho ritro uata io nel monasterio di S. Bartolomeo dell'ordine di S. Basilio, posto nel convicino d'uno casale di Sinopoli, derto S. Eufemia, in un libro vecchio, fcritto in carta pergamena, il quale per lo mancamento d'alcune prime carte non ha titolo; nondimeno dinanzi la predetta historia, sta scritto vn sermone molto lungo d'Andrea Vescouo Ierosolimitano. & immediatamente dopo il sermone, co mincia la historia di S. Stefano in questo modo. è rav-Aos Αποςόλος ἐπὶ του ἡμγίον ὁ ἐρκῶυ &c. Paulus Apo-Stolus Rhegium perueniens. &c.cioè Paolo Apostolo essendo venuto in Reggio, & iul vn giorno dimorato, veggendo ch'i Reggini adorauano gli Idoli, cominciò predicare la fede di Christo, e si come la terra buona rende il seme a cento volte più, cosi i Reggini presero la fede di Chri sto, & in quella si rimasero, de' quali assaissimi ha batteza to, nel nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito San to. E per ch'egli haueua da partire constitui per Vescouo Stefano luo discepolo, huomo Niceno, ilquale seco era uenuto dalla Giudea, e per dicessette anni continui ha uendo santissimamente gouernato la chiesa Reggina, có hauere anco ordinato molti diaconi, preti, e Vescoui nelle Città conuicine. dopo che molti conuicini popoli, per la predicatione della sua dottrina riceuerono la fede di Christo, nacque contro Christiani vna crudelissima persecutione, mà il Santo Archivescouo Stefano, e Suera Vescouo d'vn'altra cittadella connicina a Reggio, insieme con Agnete, Felicita, e Perpetua donne discepole del beato Stefano stando costanti nella fede di Christo, & ifprobando gli insensati Idoli de legno, esasso, furono da Ierace presidente della Città Reggina presi, per ordine del quale furono battuti, e contuficon fassi, e cauati gli occhi sono stati posti dentro va ardente sornace, d'onde

SS. Martiri di Reggio. P R I M O. 48

per virtù di Dio essendo vsciti liberi, e senza lesione alcuna, molt i anchora idolatri veggendo il miracolo, confessa rono la grandezza del Dio di Stefano, e di Suera, e crederono in quello. Nondimeno persistendo l'empio presidente nella sua crudeltà, surono i dui Vescoui, con le tre beate donne per la confessione di Christo vecisi, nel settimo giorno di Luglio. E'l corpo del Beato Stefano è sta to preso nella meza notte da Christiani, e portato lontano dalla Città quasiavo miglio, verso il mezo giorno, e nel suo proprio oratorio è stato sepolto. I corpi de gli altri Santi, cioè di Suera Vescouo, d'Agnete, di Felicita, e di Perpetua, nell'istesso luogo doue surono vecisi, sono stati sepolti.

D'alcuni affanni d'Italia fotto diuerfe nationi, ne' quali tempi ,
patendo tutto il corpo d'Italia, hà patito grauemen
te Calabria, come membro principalissimo di quella. CAP. XXI.

Ome cosa a tutti notissima propongo prima, che il primo anno della natiuità di Christo nostro. Signore è stato sotto l'imperio di Cesare Augu sto, come apertamente ne dimostra l'Euangelo. dal quale anno infino all'imperio di Tito tutte le prouin cie soggette all'imperio Romano erano gouernate da fuoi pretori, & altri maestrati, secondo si ricercaua al gouerno delle prouincie. Mà dopo che la sedia imperiale è stata trasferita in Costantinopoli, e l'imperio cominciò à poco à poco, à diuentare non solo di lingua, e luogo, mà etiandio di costumi Greco, e per conseguente à declinare dalla sua prima virtù e gloria; si come Roma cosi an chora l'altre prouintie d'Italia, cominciarono per isperienza sentire qual fosse lo stato della name che si ritroua senza gouernatore, e nochiero. Imperò che intorno gli an ni di Christo 406. Alarico vescigotto, e Christiano, successore di Radagaso suo zio nel Regno dè Gotti, con es sercito di dui cento milia di loro, per la uia del Frioli en-

Alarico vesciges
10. Saccheggia
Roma, e piglia
il Regnio di Na
poli.

# LIBRC

trò in Italia, per passare in Francia, mà offeso dalla persidia di Stelicone Vandalo, capitano d'Arcadio, e d'Onorio imperatori, figliuoli di Teodosio magno, uoltò l'essercito uerso Roma, e nell'anno 41 2. sotto l'imperio d'Ono. rio solo, el pontificato d'Innocenzo primo, assediò, e prese Roma per forza, quale pose à sacco senza rispetto di persona alcuna . dopo tre giorni trapassò con l'essercito nel Regno di Napoli, & hauendo occupate tutte le prouintie; & in particolare questa nostra calabria, si condusse in Reggio, con pensiero di passare in Sicilia, e fattone qualche proua, ribbuttato da naufragii finalmente in Co senza si morì, come dimostraremo nel quarto libro, e per ch'adesso comincio raccontare quelle historie, de' quali non si ragiona da scrittori greci, ma solamente da latini, non si sdegnaranno i lettori, s'io par che muto stile, e no andarò allegando l'autorità di passo in passo, come ho fatto ne precedenti, e farò anco nelle seguenti historie del secondo, terzo, e quarto libro: imperò ch'io quiui rac conto quanto dalle historie di Monsignor Paolo Giouio, da Pandolfo Colenuccio, e da Mambrino Roseo ho raccolto. si che quando alcuno de lettori uorà uedere la ue rità di queste historie, potrà ricorrere alli predetti scritto ri. Mà per fare ritorno al primo proposito. dopo Alarico nell'anno del Signore 450, uenne in Italia Attila Rè de gli Vnni, con infinita moltitudine de genti Vnni, Ostrogotti, Cepi, Rugi, Neruli, Quadi, Trucilinghi, & altre nationi sottentrionali.ne gli anni 456.su aggrauata Italia da Genserico Vandalo, con tre cento milia persone. ne gli anni del Signore 463. fiì occupata parte d'Italia da Biorgo Rè de gli Alani. ne gli anni 471.scorse Italia Odoacre Rè de Neruli habitanti doue è adesso la Valachia, oltre il Danubio. nell'anno 481. occupò Italia Teodorico Ostrogotto, có innumerabile moltitudine di Got ti, con le mogli e figli, & in particolare occupò tutto il re gno di Napoli. Nell'anno 486. Guadibaldo Rè dè Borgo gnoni, con grandissima moltitudine di soldati passò l'Al pi, e pose à Sacco tutto il paese di Genoua, e di Lombar-

Paolo Gionio. Pandolfo Colenuccio.

Mambrino Rofeo.

Attila Re de gli
V ani viene in
Italia.
Genferico V andalo.
Biorgo Rè degli
Alani
Odoacre Re de
Neruli.
Teodorico Offro
gotto.
Guadibaldo Re
di Borgogna.

dia. e ritornò in Borgogna. Mà T codorico matenè questo Regno pacificaméte, per il fauore di Zenone Imperatore, che dopo Genserico, in due battaglie uinte, & uccise Odoacre. Hor quindi potrà considerare ogniuno quanto erano graui gli affanni in quei infelici tempi, e quanto siamo noi da Dio fauoriti, quali uiuiamo in tanta pace. à Theodorico successe Almasunta sua figliuola, d'altri detta Amalasunta, quale promosse nel Regno d'Italia, & in particolare nel Regno di Napoli Atalarico suo figliuolo, all'hora d'età d'otto anni, quale morì nell'adolescenza, à costui successe Teodato per elettione della stes sa Almasunta, qual'era à lui sorella consobrina. Mà per che Teodato per suoi mali costumi diuenne odiosissimo à tutti suoi, come agli altri Italiani. Giustiniano Impera tore primo di questo nome deliberò discacciarlo, eliberata l'Italia da mano degli Ostrogotti vnirla con l'Imperio, alla qual'impresa fece Capitano Bellisario huomo di singolare virtù, trà questo tempo fortificò i presidii nel Regno di Napoli Theodato, con i soldati gotti, & in Calabria haueua mandato presidente Embrino suo genero, d'altri chiamato Euermido. Et ecco negli anni del Signore 537 Bellisario con vna grossa armata, facendo fama di voler passare in Africa, prese l'Isola tutta di Sicilia: dopo partendo da Messina, & arrinando in Reggio di Calabria, quello hebbe per accordo, insieme con tutti i luoghi circostanti, iquali alla sua prima gionta si renderono. il che veggendo Euermido presidente di Teo dato, anchor egli si rimesse nell'arbitrio di Bellisario, con tutta la prouintia, e su da lui benignamente raccolto; dal quale fù mandato à Giustiniano in Costantinopoli, il quale honoratamente, e con molti doni lo riceuette. e constitui Bellisario nel presidio di Reggio, dui Capitani, Teremendo, & Amereo. come s'è detto à dietro, anzi ha uendo acquittato Bellifario tutto il Regno di Napoli, e fornito di presidii, gloriosamente parti vittorioso d'Italia, dell'altri fatti di Bellisario diffusamente ragiona Procopic, nelle sue historie, mà noi solamente rammentamo quel tanto che fa al nostro proposito. Come

Almafunta e Atalarico sua j gliuolo Rè.

Teodato Re.

Bellifario Capiatano di Giufii niano Imperatore. Bellifaro brende l'Ifola di Sicilia, l'eggio je tuz ta Cambriz.

Teremondo és Amereo Capi: ni di Bellifario.

Procopia.

Come Totila è fatto Rè de' Gotti, distrugge Roma, e s'impadronisce del Regno di Napoli, contro il quale viene Bellisario da Costantinopoli, e per Giouanne suo Capitano ricupera Calabria, e del sine di Totila. CAP. XXII.

Totila conquista il Regno di Napols.

Giouanne nipote di Giustiniano ricopera Calabria dalla ma no de' Gotti.

Opo la partita di Bellisario d'Italia, in quel' tempo Totila huomo di molta virtù è stato fatto Rè delli Gotti, il quale hauendo fatto in Lombardia, e Romagna grandissime pro ue cotro i €apitani di Giustiniano, nell'Anno del Signo re 545. prele Beneuento, e Napoli, e perche non haueua persona che gli facesse resistenza, occupò tutte le prouintie di questo regno, che solamente Otranto si mante nè forte. Il che inteso da Giustiniano Imperatore, gli fù di mistiero rimandare di nouo in queste parti d'Italia Bellisario, il quale mandò Valentiniano suo Capitano con parte dell'essercito, e liberò per all'hora Otranto dal l'assedio. Mandò anchora Giouanne Figliuolo di Vitelliano, fratello di Giustiniano, & vno de suoi Capitani da Durazzo, e dopo ch' hebbe Giouanne ricuperato Brin disi, passò in Calabria, & hauendo rotto l'essercito di Richimondo Gotto, mandato da Totila alla guardia di que ste prouintie, ricuperò per arendimento Calabria, Basi licata, e Puglia, Bellisario drizzo il camino verso Roma, qual'era stata presa da Totila, e distrutta, e saccheggiata, per lo sdegno, che Giustiniano gli rimandò gli ambascia tori senza concedere la pace, che Totila desideraua, per possedersi Italia. allhora intendendo Totila, che Giouan ne haueua tolto dalla mano dè Gotti queste prouintie, viene di nouo da Roma, e rihaue tutre le prouintie come prima. E mentre era in Calabria intendendo che Bellisario riedificana Roma, lasciata Calabria andò contro Bellisario, mà non potendo risistere alle forze di Bellisa zio, andò all'assedio di Perugia, tra questo tempo Giouani

ne diede vna crudele rotta alli Gotti soura il Garigliano di campagna, per il che volendosi vendicare Totila, lasciando parte dell'esfercito à Perugia, ritornò nelle prouintie del regno, e gionto nè confini di Calabria rompè l'essercito di Giouanne, si ch'hebbe assai colui, quando s'ha potuto ridurre in Otranto, con i dispersi Soldati. All'hora fouragionse Valeriano Capitano degli Armeni, mandato per atuto all'effercito di Bellisario, e venendo Bellisario da Roma per accettarlo, non potendo felicemé te toccare Otranto si fermò in Cotrone, doue non hauendo di che pascere i caualli, ritenendosi ducento fanti ch' hauea, mandà sei cento Caualli nella valle di Ros sano, con intentione d'aspettare quiui Giouanne, che ve nisse ad vnirsi con lui. Totila mouendo assaltò con tre milia caualli, prese i sei cento Caualli di Bellisario, & vecise dui loro capitani, doppò pose in assedio la Città Rossano, della quale ragionaremo al proprio luogo. Toti la lasciando Calabria andò all'assedio di Roma, e siì la terza volta, e Bellitario su richiamato da Giustiniano in Costantinopoli . hauendo preso Totila doppo il lungo alsedio Roma, deliberò di ricuperar Sicilia, e per via di Terra viene in Calabria, e gionto che fu in Reggio, pose la Città in assedio quale staua sotto il presidio di Teremondo, & Ameneo Capitani di Bellifario, e non potendo prenderla per forza, sece alfine con i Reggini pace, e trapassò in Sicilia, quale ricuperata lasciò in gouerno di quatro capitani, & egli andò in Vercelli di Lombardia doue con la morte lasciò ad altri il Regno, e le Guerre, che già su creato Rè de Gotti Teia. à questo tempo gió se Narse da Costantinopoli, mandato da Giustinia

Narse da Costantinopoli, mandato da Giustinia no, ilquale per vn suo Capitano Artauade ricuperò Sicilia, liberò Cotrone dall'assedio de Gotti, rihebbe le Prouincie del Regno, Roma e buona parte d'Italia. Valeriano Capi tano degli armeni viene in Calabria.

Totila uince sce cento caualls de Bellisario.

Totila aßedia Reggio.

Teia Re deGotti Narse Capitano di Giustiniano viene in Calabria.

N 2 D'alcuni

D'alcuni assanni, quali pati Calabria, per la mutatione di diuerji Signori, dalla Coronatione di Teia, Re de Gotti,insino agli Anni del Signore 1008. & in particolare d'alcu ne cose occorse in Reggiò. CAP. XXIII.

Norfe, e no Nar fe to, secondo Pa dolfo collenuc-C10.

Gotti estinti d'I salia.

Narse fa uenire Alboino Re de Longobardi in Italia.

Opo che nel tempo di Teia Rè de Gotti ha uea fatto molte buone proue Narse in Italia in fauore di Giustiniano Imperatote: ec co che Teia trappassa con l'essercito in Puglia, mà per le molte battaglie ch'hebbe da Narse supera to& vecifo, co la sua morte diede fine agli Ostrogotti, qua li per ilpatio di settanta doi anni s'haueano posseduto Ita lia. si ridusse Narse dopo in Napoli pacifico, e presiden te del tutto; mantenendo l'Italia fuor di romori In quel lo tempo morto Giustiniano, su eletto imperatore Giusti no secondo allhora Sofia Imperatrice femina ribalda, & superba, stimolata dall'inuidia de' corteggiani pottata à Narse, e dalla sua naturale malignità, operò che fosse riuocato Narse d'Italia, con auuisarci queste parole, cioè, che voleua promouerlo à più conueniente essercitio alla sua conditione, e fargli dispensare lana, e tessere tela tra l'altre femine della corte, e Narse rispose, io ordirò tela, che ne l'imperatrice ne'l suo marito potrà estrigarla. Per ilche chiamò da Pannonia Alboino Rè de Longobardi, quale non tantosto era entrato in Italia, che Narse in Ro ma si morì, doue per ordine di Giouanne terzo Pontesice, surono satte honoratissime essequie. l'entrata d'Alboi no in Italia è stata ne gli anni del Signore 5 6 8. e dopo ch'hebbe occupate molte parte d'Italia, e del regno di Napoli, staua l'Italia parte soggetta à longobardi, e parte vbbidiua all'Imperatore di Costantinopoli; mà all'impe rio vbbidiuano solamente Napoli, Puzzuolo, Basilicata, Puglia, e Calabria. i gouernatori allhora di Longobardi si chiamauano Duchi, &i Gouernatori dell'Imperiossi chia

mauano

mauano Prencipi Succedè dopo alquanto tempo vn Rè de Longobardi chiamato Autaris, ilquale scorse tutto il regno di Napoli, infino al Faro di Calabria, e Sicilia. gió to che fù in Reggio fabricò nel conuicino della Città una colonna, nella quale scolpì questa scrittura. Questo e'l confine del regno de Longobardi, qualunque il mouerà, seueramente sarà punito, nondimeno dopo ch'egli morì, tutta la predetta parte del regno ritornò fotto l'imperio de' Greei, appunto come era ne gli anni dinanzi. Nell'an no del Signore 612.nel fine dell'Imperio di Foca Gioua Campfino gouernatore dell'Imperatore, nel regno di Napoli di natione Costantinopolitano, per la morte dell'Imperatore, e del fommo Pontefice Bonifatio quarto, de liberò farsi Rè di Napoli, & ecco che titannicamente oc cupa Calabria, Puglia, Basilicata, e tutta quella parte di Campagna, quale non era soggetta à Duchi Longobardi. mà elsendo creato imperatore Eraclio, mandò in Italia Nercasso Eleuterio, il qual'à fatto d'armi vecise Gio uan Campsino, e di nouo adunò il Regno sotto l'imperio de' Greci. Dopo alquantianni Romoaldo Longobat do Duca di Beneuento conturbò gran parte di Lombardia, per il che Costantio Imperatore, successore di Costă tino figlinolo d'Eraclio, con grande essercito venne in Italia, e dopo hauere dimorato per sette anni continoi in Rona, e spoglia o quella Città quasi di tutte le cose belle ch'haueua, di marmi, bronzi, e pitture, venne in Na poli, trapassò in Sicilia, & in Siracusa da suoi è stato veciso dentro vn bagno. Mà per ch'i Longobardì vsauano molte iniquità in Italia, Adriano primo fommo Pontefice chiamò Carlo magno da Francia, contro l'insolenza di colo o . il quale venuto in Italia prese Desiderio Rè de' Longobardi, e mandollo carcerato in Francia, e questo fit il fine de' Reggi Longobardi. essendo ritornato Carlo in Germania, Costantino sesto Imperatore comandò à greci, qual'erano in Italia, che prendessero l'arme contro gli Italiani, e congregatisi da Calabria, Basilicata, e Puglia assaltarono il ducato di Beneuento, mà d'Ildebrando Du

Autaris Re de Longobardi erge in Reggio una colonna, con l'in scrittione.

Giouan Campsi no uole farsi Re di Napoli.

Morte di Costa tio imper atore.

Carlo Magno uiene in Italia

ca di Spoleto, e Grimoaldo Duca di Beneuento furonoi Greci posti in rotta. qual'atto di Greci dispiacque à Car lo, & Irene madre di Costantino sesto, la quale hauendo cauato gli occhi all'Imperatore suo figliuolo, cioè Costă tino sesto, e postolo in carcere per i suoi demeriti, per gra tificarsi à Carlo, confermò, e conseruò la pace con i Beneuentani, e Romani, si che queste prouintie di Puglia, e Calabria done in grandissimo numero habitauano i Greci, sono state per alcun tempo quietissime. Quando per la coronatione di Carlo magno fatto Imperatore, e di Niceforo fratello dell'Imperatrice Irene, fù diuiso l'-Imperio, si che da Napoli insino à Siponto, con tutta l'Ifola di Sicilia rimale fotto l'Imperio de' Greci, e'l rimané te d'Italia sotto l'Imperio di Carlo magno, staua questa parte dell'imperio de Greci molto quieta. ecco che ne gli anni del Signore 845. vénero i Saraceni d'Africa in que ste parti d'Italia, & assediarono Taranto, è nell'acque di Cotrone fra pochi di bruciarono, e sommersero molte na ui de Venetiani, qual'erano insieme con i soldati di Teodosio Imperatore venuti in aiuto di queste pouere prouinrie. Nell'anno del Signore 914 per hauersi vsurpato l'imperio de Greci Romano huomo uilissimo, Calabria, e Puglia si ribellarono da quello, per il che à richiesta dell'istesso imperatore vennero i Saraceni d'Africa, e tutta la parte occidentale, & orientale di Calabria, Basilicata, e Puglia mandarono à sacco. dopo furono discacciati i Saraceni nell'anno 963. fotto t'imperio d'Otone primo, essendo sommo Pontefice Leone ottauo. fecero ri torno dopo alquantianni i Saraceni & occuparono gra parte di Calabria, & in particolare posero à Sacco Cosenza. mà essendo venuto in Roma Otone primo, eseco menato Otone suo figliuolo, il quale sù detto Otone secondo, il Prencipe di Capoa persuadeua all'Imperatore la facilità di discacciare i Saraceni da queste parti d'Italia. Mà l'Imperatore desideraua insieme con i Saraceni discacciare i Greci da queste prouintie: per cagione ch'hauendo egli dimandato Teofania per isposa, del suo figliuolo

Prima uenuta di Saraceni in Calabria.

Saraceni nengono in Calabria la sec nda polta

gliuolo Otone, figliuola di Niceforo Imperatore, Greco, ricusò colui di dargliela del che sdegnato mosse guerra, per mano d'Otone suo figliuolo, e discacciò i Saraceni, & insiemetutti Greci da Calabria, e Puglia, solamente lasciando i Preti, con le mogli, e figli, e quindi, è ch'in alcuni pochi casali si mantiene hoggi la lingua greca, e si veggono i Preti con le mogli, e figli secondo l'vso antico, in Calabria i Greci di Costantinopoli veggendo che per l'o stinatione del loro Imperatore haueano perso queste prouintie, vecisero colui, e diedero Teofania per isposa ad Otone il giouane, & in luogo di Niceforo sù fatto Imperatore Giouanne suo figliuolo, & Otone tornato in Roma, insieme con Teofania su coronato da Gioanne. 13. nella Chiesa Lateranense, efatte le consuete acclamatio ni, siì detto Otone secondo. dopo la morte d'Otone primo, Basilio, e Costantino figliuoli di Giouanne Impe ratore di Costantinopoli, con grande essercito di Saraceni, Creresi, Schiauoni, e Mori assaltarono, e presero Ca labria, e Puglia. per la qual cosa acceso d'Ira Otone secondo, deliberò del tutto vnire Calabria, e Puglia alla parte del suo imperio. Siche congiontosi con Beneuenta ni, & altre genti, raccolte da Napoli, Capoa, e Salerno, si drizzò uerso Puglia, &indi étrato in Calabria, in vn luogo detto Bassanello hebbe da Greci, e Saraceni vn crude lissimo assalto, nell'ano 983. doue perche i soldati Roma ni, e di capagna voltarono le spalle, Otone pati crudelissi mo esterminio del suo esfercito, & hauedosi gittato in ma re per saluarsi, benche da certi marinari Greci sosse preso; nondimeno scampando le loro mani, salì soura una barchetta, fuggì in Sicilia, & indi con molta spesa di mo nete si ridusse in Roma doue al fine mori, e su sepolto nella Chiesa di S. Pietro, a cui succedò nell'imperio Oto ne suo figliuolo, nell'anno 9.84. il quale non diede distur bo alcuno alle persone del Regno.

Saraceni, e Gresci de Calabria.

Saraceni la quarta volta affultano Calabria

Otone secondo è posto in rotta da Saracens in Callabria.

D'alcune cose occorse in Reggio, & in tutta la Calabria, dell'anno 1008. insino alla coronatione di Car lo d'Angiò, che fù nell'anno 1265. CAP. XXIIII.

ro origine.

Guglielmo Ferchac.

Ferrebac Conte ds Puglia.

Ell'anno 1008 .stando questo regno dinisoin tal maniera, che parte vbbidiua all'imperio dè Greci, e parte era soggetto à Duchi: cominciarono moltiplicarsi nel dominio i Normandi. Hebbero origine questi Normandi in Italia da dui fratel li, cioè, Roberto, eRiccardo, discesi da Rollone, primo Du ca di Normandia, quali sotto debiti stipendii militando in Italia accrebbero molto nobilmente la loro famiglia. Nacque da loro fra gli altri illustri huomini, vn valoroso caualliero, chiamato Guglielmo, d'altro nome detto Ferrebac, il quale desideroso d'acquistare honore, e signoria, s'accoppiò con Malocco luocotenente dell'Imperato re di Costantinopoli in Calabria, e Puglia, & adunò anchora seco alcuni altri S gnori del Regno, con i quali as saltando l'Isola di Sicilia, qual'allhora staua in potere di Saraceni, & occupando tutta l'Isola, discacciò i Saraceni da quella. Allhora veggendo Malocco l'isola in suo potere, distribui le terre di quella à suoi soldati, per lo che sdegnato Ferrebac, senza palesare per allhora lo sdegno trapassò il Faro, e venne in Reggio, d'onde partito andò in Puglia, & cominciò occupare le terre di quella prouin tia, hauendo occupato molte altre di Calabria corse il romore à Malocco, e lasciata Sicilia in potere à Gouernato ri, venne contro Ferrebac, mà al conflitto della battaglia Malocco sù vinto, e Ferrebac si sece chiamare Conte di Puglia, il quale dopo alcun tempo morì, e succedè nel Contato Drogone suo fratello. Nel tempo che nelle par ti occidentali era Imperatore Corrado, & in Costantino poli imperaua Michele secondo, i Normandi, quali s'haueano aggrandito in Puglia, combattendo contro Greci uinsero in tal modo, che tutta la prouintia ridussero ne!

la lo-

la lor potestà, si che per questa cagione i Normandi di giorno, in giorno diueniuano più potenti, e perseuerarono nel dominio di Puglia, insino à Roberto Guiscardo dell'istessa casata Normanda, tra il qual tempo i Saraceni venendo in questa parte, presero, e distrussero Scunno in Calabria. Ma Roberto Guiscardo come huomo ingenioso, e forte hauendo occupato gran parte di Calabria, da Nicolo II. Sommo Pontefice, nell'anno 1060. heb be il titolo di Duca di Calabria, e nel tempo di Alessandro secondo discacciò tutti i Greci da Puglia. Volendo doppo fortificare lo stato, si drizzò con l'essercito per ter ra verso Reggio, lasciando in Brindisi Ruggiero, & al gouerno di Puglia. Riccardo suoi fratelli, comandando à Goffredo che con l'armata per mare venisse in Reggio; si che trà pochi di amendui si ritrouarono nella stessa cit tà; e non molto tempo corse che Roberto seguitando la vittoria, soggiogò à se tutte le terre di Calabria: Anchora per l'ordimenco di Bettimino armiraglio di Bescauetto Prencipe delli Mori conquistò l'isola di Sicilia. tal che per vn si felice corso di vittoria, la casa Normanda si fece in Italia molto celebre, e nell'anno 1082, passò Roberto da questa vita, nel mele di Luglio soprapresso di acuta febre, a cui succedè nel ducato Ruggiero secondo, nell'ordine di Ruggieri Normandi, mà primo nell'ordine de' Duchi. Cottui hebbe molti conflitti di battaglia, per cagione del dominio, con Boemondo suo fratello:mà composta al fine la pace tra di loro, rimase Ruggiero Du ca di Calabria, e Puglia, il quale doppo il corso di 25. anni del ducaro, morì in Salerno, à cui succede nel ducaro Guglielmo suo figliuolo: essendo anchora Conte di Sicilia Ruggiero terzo, figliuolo del primo Ruggiero, fratello di Roberto Guiscardo. Mà poco dimorò nel ducato Guglielmo, perche morto senza figli nell'anno 1125. Ruggiero Conte di Sicilia occupò Calabtia, e Puglia, e leuato in superbia, non più s'intitolaua Duca, mà Rè d'Italia. Costui su riceunto in Napoli, & in tutte quelle terre, qual'erano logette all'imperio de' Greci, e d'Inno-

Scunno città in Calabria distrut La da Saraceni.

Roberto Guiscav do Duca di Cas labria.

Rupgiero secono do, Duca do Gao labria.

Ruggiero primo Rè dell'ona , e l'altra Sicilia.

cenzo secondo hebbe il titolo di Rè dell'una e l'altra Sicilia, il ch'hebbe anchora d'Anacletiadulterino Pontefice . S'impadroni anchora Ruggiero di Tunnisi, per il

che portaua nella spada scritto questo verso.

Guglielmo fe do, e quinto Re.

Inrico 6. Imperatore, ilquale affannadoil Re gno estinse i Nor mandi.

Federico Imperatore viene in Calabria .

Carlo d' Angio Rè di Napolt.

Appulus, & Calaber, Siculus mihi servit & Apher. Questo è quello Ruggiero ilqual'edificò quelle Chiefe, e Monasterij in Calabria, delle quali ne parlaremo ne proprij luoghi, e passò da questa vita ne gli anni di Christo 1149. à cui succede nel Regno Guglielmo secondo; mà quarto nell'ordine de'Guglielmi Normandi. Costui visse nel Regno anni 21. à cui succede Guglielmo quinto, il quale fece molte buone proue per Santa Chiesa, e morì nell'anno 1186. dopo hauer regnato anni 26. e perche parti da quelta vita fenza figli, fu assunto nel Regno Ruggiero figliuolo di Tancredi, bastardo di Ruggiero quarto, pet lo che Calabria, e Puglia tutta si posta sottosopra. Imperò ch'essendo coronato Imperatore Enri co 6. figliuolo di Federico barbarossa; con patto di racquistare per se lo Regno delle due Sicilie, nell'anno 1.191. cominciarono di nouo in queste pouere Prouincie, e saccheggiamenti, e le rouine, e continoarono insino alla morte dell'istesso Enrico: quando estinti i Normandi, succedè nel Regno di Napoli, e dell'Isola di Sicilia Federico secondo, creato Rè d'età di tre anni, per opra di sua madre Costanza, quale per la fanciullezza del Rè, con grandissimi disturbi gouernaua lo stato. e sempre que se Prouintie sono state in riuolta, insino al tempo di Federico coronato Imperatore, d'Onorio terzo Sommo Pontefice, nell'anno 1220, quando venuto l'istesso Imperatore in Calabria, e Puglia, tolse con la sua presenza ogni romore, e dopo alcuni suoi tranagli morì nell'anno del Signore 1250. à cui succede Manfredi, e doppo Corrado, con molti disturbi tra di loro. mà al fine per le male opre di Manfredi, fiì chiamato d'Vrbano 4. Carlo Du ca d'Angiò, fratello di S. Lodouico Rè di Francia, e doppo molti fatti d'armi, veciso Mansredi, sù coronato Carlo primo di questo nome, Rè dell'una, e l'altza Sicilia, nell'anno

l'anno 1 265. & allhora cominciò il Regno essere gouernato dà Francesi. Contro Carlo venne dopo Corradino Sueuo, primogenito di Federico secondo Imperatore, col Duca d'Austria, & altri Signori, seco menando vn grosso esfercito, per ricuperare il Regno, eritornarlo sotto la casa Sueua, mà superato, e preso da Carlo, è su vcciso, con essergli tagliata la testa nel mercato di Napoli, insieme col Duca di Austria, & altri.

D'alcune altre calamità di Calabria; occorfe dalla coronatione di Carlo d'Angiò secondo Rè di Napoli, insino al tempo ch'il Rè Fernando venne col gran Consaluo in Reggio;p racquistarsi tutto il Regno. Cap. XXV.

Opo la morte di Carlo predetto, succedè nel Regno Carlo secodo, coronato nell'anno del Signore 1289. il quale d'allhora ch'hebbe la corona dell'imperio sempre è stato in continoe battaglie, & in particolare è stato perturbato da Federico d'Aragona Rè di Sicilia. Imperò che dopo hauersi l'Isola di Sicilia ribellato contro Francesi, che nell'anno del Signore 1281, ad hora di vespro la natione Francesa è stata tutta vecisa, che d'allhora infino ad hoggi s'usail Prouerbio, del vespero Siciliano, ottenne Sicilia il proprio Rè, e dopo Pietro d'Aragona essendo succeduro nel regno di quell'Isola Federico di Aragona suo figliuolo, nemico di Carlo per la predetta istirpatione di Francesi, nell'anno del Signore 1229. viene l'istesso Fede.ico, e foggiogò tutta Calabria, con grandissima perse. cutione, stratio, e rubbamento di tutto ciò che di buono, e di bello in questa pouera prouincia si trouaua. e tanto si molteplicarono le guerre, che Reggio sotto il pontesicato di Gionanne 22. vbbidina al Papa, & era soggetto alla Chiefa. E quasi fosse stata poca la rouina fatta in Ca labria da Federico; ecco che nell'anno del Signore 1322. di nouo ritornò à faccheggiare Calabria, e quasi tutta la scorle, ne mai più d'allhora in poi cessarono le guerie,

Federico d' Ara допа оссира Са Labria.

Reggio Sogetto Papa.

tra gli Aragonesi, & Angioini; mà sempre s'incrudeliua no, intanto che in ogni mutatione di Rè queste pouere Prouincie erano saccheggiate, e mandate in perditione. e tanto le guerre crebbero, ch'insino al tempo d'Alfonso d'Aragona (il quale vinto dalla necessità rinuntiò il Regno à Fernando suo figliuolo) questo regno potenasi dire vniuersalmente vn mare di sangue. ch'allhora per istirparione della casa Aragonese, e rinouatione della casa d'Angiò, venne Carlo Rè di Francia, il quale riceuuto in Napoli talmente occupò questo regno, che in tutte le città haueua posto le guardie, i gouerni, & i presidi; di Francesi. e Fernando suggitino andò à saluarsi nell'Iso la d'Ischia, quale sta incontro di Puzzuolo intorno à 16. miglia, poco più, ò meno. Mà althora il Rè di Spagna ha nendo mandato il Gran Consaluo, detto il gran capitano, per rimettere nel Regno Fernando, & estendo colui trapassato con le galere da Spagna in Messina, in vn subito si parti Fernando d'Ischia.e venuto che siì nella predetta città, e riceunto con gran festa dalli Messinesi, si consultò col Gran Consaluo, in che modo s'hauea da ma neggiar la guerra, per istirpare i Francesi, e ritornar ei nel regno. E non molto dopo Fernando, e Consaluo hauendo posto sù le naui d'intorno à sette cento caualli, e cinque milia fanti Spagnuoli, e Siciliani, da Meisina varcato il Faro arriuarono in Reggio, e subito messo in terra le genti, e piantato l'arregliarie, cominciarono à bat tere la città. I Reggini quali per un poco presidio di Fran cesi non si spauentarono punto; mà voleuano saluare se medesimi, e le loro sostanze, si che dopo à commodo tempo scoprissero l'affettione verso il Rè Fernando. tra questo tempo i Francesi si fecero forti nel castello, & i Reggini apersero la porta al Re Fernando, e sù doppo per tre giorni il castello combattuto, & alla fine mentre che valorosamente si combatteua, per tradimento d'un certo legnaiuolo fù preso, & i Francesi gittati tutti dalle mura. Racquistato che sù Reggio, Fernando mandò Federico suo Zio in Puglia, con trenta galere, & egli cot

Fernando, e Con faluo prendono Reggia, er vecidono i Francessi. gran Consaluo cominciò seguitare la battaglia, si che quanto dopo occorse tra Fernando, e Francesi in questa nostra prouintia, pian piano si dirà nè proprij luoghi, ho voluto porre queste cose vniuersali inanzi, breuemente raccolte, acciò che quando nelle città di Calabria si farà ricordo di qualche cosa occorsa nè tépi de' predetti Rè, sia facilmente intesa. Ne pur si deue sagnare il lettore, se delle predette cose non ho fatto più lungo discorso, imperò che la necessità mi strinse, per non vicire con la strauaganza delle historie, dalla proposta materia, delle historie di Calabria.

Di tre Sommi Pontefici Romani cittadini Reggini, & altri Santi, & Archivescovi Reggini, quali furono presenti à consegli generali. Cap. X X V I.

Icercana l'ordine delle historie, che le cose più antiche fossero anteposte; mà per non interrompere l'incominciata tela delle guerre, e disturbi di Calabria; hò giudicato seguire quell'ordimento, acciò si conoscessero gli affanni, e dopo ragionare più posatamente de' Sommi Pontefici Romani, nati in Calabria, acciò che come cose più graui hauessero miglior luogo. Mà prima ch'io cominci ragionare, fa di mistiero rimouere gli errori; Imperò ch'errarono quasi ben mille volte molti antichi scrittori, nello scriuere molte historie di Calabria, e Sicilia confusamente, che ben spesso per estere stata anticamente Calabria chiama ta Sicilia, molte cose di Calabria furono attribuite à Sicilia; come errò Francesco Maurolico, scrittore Siciliano, il quale se bene in alcune dottrine è stato singolare; nondimeno per la commune imperfettione humana, ò per la corrottione de gli antichi testi facilmente ha potuto errare, e molte cose di Calabria attribuì à Sicilia. Scrisse questo Francesco Maurolico, che S. Fantino di Tauriano scittà antica di Calabria mà hoggi distrutta, della quale sagionaremo nel fine di questo primo libro) fosse stato

Sira

Siraculano, e ch'il padre Fanto, e la madre Deodata fossero stati martiri. È non d'altra occasione si mosse, solo perche nel tempo della distruttione di Tauriano, il beato Fantino fuggendo la guerra (secondo alcune non certe openioni) andò ad habitare in Siracufa. Mà io dico che si deue dare più fede à quelle leggende de' Santi approuate dalla Santa Chiesa, quali continoamente si leggono da Monaci dell'ordine di S. Basilio, nel recitare del loro vstitio, che non si deuono ctedere le scritture di Maurolico, e s'in quelle leggende si ritroua scritto, che S. Fantino è stato cittadino di Tauriano, per qual cagione egli lo scriue cittadino Siracusano? di ciò posso dare certezza vera, perche con gli occhi proprij, cosi ho veduto scritto, in vn libro greco, de gli vffitij, di quelli predetti monaci, nel colleggio del Saluatore di Messina, e l'istesso ho veduto in vn altro libro d'ufficij, nel monasterio di S. Bar tolomeo, dell'istesso ordine, posto in vn casale di Calabria detto S Eufemia, nel territorio di Sinopoli. e nel mar tirologgio antico d'Vsuardo si leggono queste parole. Calabria oppido Tabritano Sancti Phantini confessoris però è da credere che si come errò Francesco Maurolico, così anchora molti de gli antichi scrittori errarono nello scriuere le historie di Calabria, e Sicilia confusamente. Habbiamo l'essempio in Tucitide scrittore greco, il quale nel terzo libro, dice che Messina, e Reggio sono ricchissime città di Sicilia, e pure à noi costa, che Reggio non è in Sicilia, mà in Calabria. E rutto ciò accadè, perche ne' tempiantichi, tutto il paese contticino à Reggio si diceua Sicilia: l'erò non è bene che sotto quella confusione sia spogliata Calabria del proprio honore, si che doue gli antichi scriuendo non hanno fatto distintione di Sicilia oltre il Faro, e di Sicilia inazi il Faro, fa di mestiero che per honor nostro la facciamo noi. Nel catalogo de' Sommi Ponrchei Romani, fotto nome di Sicilia sono scritti tre Pontefici, quali (come dimostraremo) sono sati da Calabria, e non da Sicilia. Il primo si Agutone, Papa settantesimo nono dopo S. Pietro. Il secondo sin Papa Leone fecon-

S.Fantino citta: dino di Tauria: no.

Tucitide lib. 3.

secondo, in ordine ottantesimo dopo S. Pietro, e'l terzo fù Stefano terzo, Pontefice dopo S. Pietro nouantesimo quinto, quali tutti sono stati cittadini Reggiai, e non di Sicilia oltre il Faro. E che ciò sia vero appare da questa ragione. Quando è stato congregato il conseglio Costantinopolitano sesto, sotto Agazone Papa; furono vicarij del Papa Teodoro, e Giorgio Previ, e Giouanne diacono, come appare nella prima attione dell'istesso conseglio, done sono queste le formali parole. Conueniente quoque san-Aa, & vniuerfali Synodo, que secundum imperialem sanctionem congregata est in hac regia vibe, Theodoro, & Georgio prasbiteris, & lohanne diacono vicem agentibus Archiepijcopi antique Roma. Anchora delli cento venticinque Vescoui pre sential conseglio, coloro che per ordine del Papa rappresentauano nel coseglio la persona di tutti, erano tre, cioè, Giouanne Vescouo di Porto, Abondantio Vescouo di Pa terno, e Giouanne Archivescouo Reggino, come appare nelle parole della prima attione dell'istesso conseglio, doue cosi sta scritto. Iohanne Episcopo Portuensi, Abundantio Episcopo ciuitatis paternensis, & Iohanne Episcopo ciuitatis Rhegitanæ locum præsentantibus, centum vigintiquinque venerabilium Episcoporum sancti Concilii antiqua Roma. Nella commissione ò nella bolla, qual fece Papa Agatone à que sti tre Vescoui, quando viene à nominare Abondantio Vescouo di Paterno, e Giouanne Archinescouo Reggino, vsa queste parole. Abundantium Episcopum Paternensem Johannemque episcopum Rhegiensem conterraneos nostros. per le quali parole io dico, s'il Papa era da Sicilia oltre il Faro, per qual cagione nominando alcuni Vescoui di quella Sicilia non chiama loro suoi conterranei; mà Abondantio, e Giouanne dice che siano suoi conterranei? questo è segno ch'egli era cittadino Reggino, & i dui Vescoui, cioè, il Vescouo di Paterno, e l'Archivescouo di Reggio erano anco cittadini Reggini. e come per l'errore delle sue Sicilie errarono i scrittori nella persona d'Agatone, facil cosa è ch'hauessero errato anchora nella persona di Leone, e di Stefano. Però doueano fare distintio-

Conc. const.6.

Platina.
Agatone Papa,
cutadino Reg.
gino.

S. Leone Papa, cittadino Reggi no. Platma.

ne tra Sicilia oltre il Faro, e tra Sicilia inanzi il Faro, acci ciò con molto pregiuditio non togliessero l'honore d'una città, e lo donassero ad vn'altra. E stato Agatone (dice Pla tina) figliuolo d'un gérilhuomo Romano, ma egli nacque in questa nostra Sicilia, e senza hauer hauuto altra digni tà da monaco è stato creato Somo Potefice, nell'anno del Signore 702. huomo di grandissima santità, ch'essendosi incontrato con vn leproso, & hauendolo baciato, colui diuenne sano. haueua in se canta mansuetudine, che mai persona alcuna da lui parti contristata. con tutti viuca benignissimo, & allegro. Visse nel ponteficato dui anni. sei mesi, e quindici giorni, e passò da questa vita à dieci di Genaro, e con publico pianto de'popoli sù sepolto nel la Chiesa di S. Pietro, vacò la sedia per vn anno, e cinque mesi. doppò ilqual tempo sù eletto Leone secondo Citta dino Reggino, e collocato nella maiestà Ponteficale . Il Padre di Leone (dice Platina) si dimandana Paolo, & i Siciliani, per quelle parole del preallegato auttore natione Siculus credono che fosse della Sicilia oltre il Faro, e lo fanno cittadino d'Aidone. costui è stato dottissimo nella latina, e greca lingua, huomo di grandissima santità, amatore della pouertà, e molto sollecito nel souuenimento de'poueri. Confermò gli atti del sesto conseglio Costantinopolitano cominciato sotto Agatone Papa, suo predecessore. Visse nel pontesicato dieci mesi, e nella sua morte è stato pianto con publico lamento, tutti dolendosi come se fossero stati prini del proprio loro padre: fit sepolto nella Chiesa di S. Pietro il di 28. di Giugno, e ben che la morte si parti dagli huomini; nondimeno lasciò memoria eterna per la sua Santità, perche la sua gloriosa festiuità si celebra per ogni anno, nel predetto giorno. Vacò la sedia dopo per ispatio d'vndeci mesi, e ventiuno giorno. Stefano terzo cittadino Reggino, figliuolo d'Olibo, è stato eletto nella maiestà Ponteficale nell'anno del Signore 768. fù prima Monaco, e per le sue molte virtu è stato creato Patriarca Lateranense, Cardi nale nel titolo di S. Cecilia, & al fine Papa, dopo la mor-

Stefano 3.Papa cottadine reggino.

te di Paolo, primo di questo nome, essendo stato già discacciato Gostantino fratello di Totone, ilquale per forza s'hauea preso il Ponteficato, e dirogati tutti gli atri che colni hauea fatto, per vn conseglio Lateranense dal l'istesso Stefano congregato. è stato Stefano santissimo in tutte le sue opere, e vero imitatore di Christo, e dopo hauere gouernato la Chiesa per tre anni, cinque mesi, e 27. giorni, passo da questa vita, e su gloriosamente sepol to nella Chiesa di S. Pietro, tutto ciò è raccolto da Platina, nella Città del predetto Stefano. Furono anchora cit tadini Reggini dui santi Padri monaci dell'ordine di S. Basilio, cioè il beato Cipriano Abbate del Monasterio di S. Nicolao, polto in vn luogo del territorio Reggino, det to Calamizze; & il Beato Tomaso Abbate del Monaste rio posto in vn casale chiamato Tirreto. Quando nel cempo di Costantino Imperatore, sotto Siluestro sommo Pontefice Romano si celebrò primo conseglio Niceno. de Vesconi d'Italia si trouò presente Marco Archinesco uo Reggino. E quando sotto Agatone Reggino sommo Pontefice Romano, fi celebrato il sesto conseglio Costantinopolitano, Giouanne Archivescouo Reggino, insieme con Abondantio Vescouo di Paterno, mà cittadino Reggino, hebbero il primo luogo, come si è detto. Quando nel tempo d'Adriano Papa si celebrò il conseglio Niceno secondo, Costantino Archivescouo Reggino si troud presente. E nel conseglio Tridentino sù pre sente Galparo Lofosso Archivescovo Reggino. Era anticamente la Chiesa Reggina prima di tutte le Chiese di Calabria, che già Gregorio Papa, nel quarto libro, scriue vna lettera, nella quale raccomanda la Chiefa di Cariate alla cathedrale di Reggio, per raggione ch'in lei per i continui ditturbi, quali erano occoisi, si ritrouauano po chi cittadini. Nel tempo che Calabria, Basilicata, e Pu glia patirono quelle crudelissime rouine da Cretesi, Sara ceni, & altre nationi Barbare, sotto il dominio della casa Normanda (come s'è accennato à dietro, e si farà spesso ricordo nel discorso delle historie ) intorno gli anni del Signore

Platina.

S.Cipriano abba te. S.Tomaso abba te.

Marco archi. Reg.

Gioanne archi :
Reg.
Abond atio. vef.
pa.cittadino reg
gino.
Costantino archi.Reg.

Gusparo Lofosso archi Reg. Gregorio Papa.

Ensemie archi. Reg.

Diorisso Cartu-

Ilario arch. Reg.

Conseglia Reg-

Signore mille, e settantacinque, Reggio non parì affanno alcuno, per l'orationi del Santo Archivescouo Eusebio. Tanto sono i Reggini amici della religione, e beneuoli degli huomini grati à Dio, ch'hauendo inteso la sanrità del Bearo Bruno (qual'allhora dimorana nelle monragne di Calabria soura il dritto di Suriano, fondatore dell'ordine Carrusiano)l'elessero per loro Archinescouo: e di ciò ne dona cerrezza Dionisso Cartusiano ne' commentarij de gli arii dell' Apostoli. Sotto il Ponteficato di Sisto terzo Sommo Pontefice Romano si congregato in Reggio vn conseglio prouintiale, d'Ilario Archinescono Reggino, contro il Vescouo d'Vimbriatico, il quale non era stato leggitimamente ordinato, doue conuennero tredici Vesconi, e furono o. dinati questi Canoni, quali s'han no nella Chiesa autentichi, come quelli de gli altri confegli prouintiali, e generali, e sono registrati ne libri de confegli, al conteglio Rheggienfe.

Primo. Vt peruersi ordinatores nullis denuo ordinationibus

intersint .

Secundo. De remotione eius, quem ordinare perperam dus prasumpserunt.

Tertio. De hareticis, & schismaticis Episcopis, si ad Catholi-

sam sidem peruenerint quid agendum.

Quarto. Vt Episcopus benedicat, & confirmet Neophitum. Quinto. Vt Episcopus cum sepelierit Episcopum, curam habeat Ecclesia ipsius.

Sexto. Vt absque Metropolitani literis, & confenfu, nullus

accedat ad Ecclesiam destitutam Episcopo.

Stefano archi. Reg. Stephano Archivescovo, Reggino consecrò la Chiesa di Catanzaro, e di Tauerna: non Stesano discepolo di S. Pao lo, mà vn'altro. Fiorirono anchora in Reggio, & in tutto il convicino paese molte persone degne di memoria, mà per hauergli vsurpato l'antichità di scrittori, sotto la confusione delle due Sicilie, non n'è permeso di loro distintamente ragionare. E ben che nell'archivo della corte di Roma si potesse hauere il registro di vedere, se non tuttì, almeno la più gran parte de gli Archivescovi Regini

# P R I M O. 58

gini, io de' predetti ho fatto ricordo, perche de gli altri sarebbe troppo dura fatica. Hoggi la Chiesa Reggina sta sotto il gouerno dell'Archinescono Annibale d'afflitto: nondimeno per il diuino fauore hoggi la città Reggina habita, e viue nobilmente. & in questi pochi rempi inanzi Scorsi, siorirone molti illustri huomini, come su Lodouico Charerio dottore nell'una, e l'altra legge, il quale scrisse un libro pertinente all'uffitio de' legisti. E stato cittadino Reggino Nicolo medico, huomo dottiffimo nel la latina, e greca lingua, il quale trasferì tutte l'opere di Galeno dal greco nel latino, e fece le collationi de' luoghi d'Ippocrate, e Galeno: scrisse vn libro intitolato de Cemate, ha tradotto dal greco nel latino Nicolo medico Alessandrino. Fiorirono anco dui relligiosi di sanra vita monaci del nostro ordine, cioè, Fra Giorgio, del quale tra le molte opere che scrisse, vn solo trattato si troua hoggi, de secundis intentionibus, e fra Lodouico suo compagno, & amicissimo, non minore letterato di lui. Quanto alle nobilicasate della città Reggina, per non cagionarmi disgusto, da chi non rettamente prendesse la descrittione, ho giudicato esfermi gioueuole il passarmene con silentio. Sono lodati i Reggini da Macrobio, nelli saturnali al primo, di somma benignità, e gentilezza, in quelle parole. Sunt Rhegini suapte natura summa humanitate, ac benignitate praditi. Plinio nel trentesimo sesto libro, dice che Reggio sia nobile perche tra l'altre cose sue belle, sa bellissimi, e perfettissimi vasi di terra. Rhegium (dice egli) figlina, & pla-Rice nobilitatur. & in vn'altro luogo dell'iftesso libro dice. nobilitatur Rhegium patinis. Ateneo nel primo libro loda di Reggio il vino, con dire che sia perfettissimo, e ch'infino al quintodecimo anno sempre è buono. Vnum Rheginum cum surrentino pinguis est, & psque ad quintum decimum annum est ville. si ritroua in Reggio vna pietra antichissima nella quale sta scolpita vna scrittura in questa forma. T. Tarefenus. T.F. Sabinus triumuir ad. pot 11. testamento legauit municipibus Rheginis Iul. in prianiaco statuam auream Mercury, trullam argenteam anaglyptam, p. 11.5.::: lares

Annibule archio

Lodouico Charerio dottore Reg gino. Nicolo medico Reggino.

Georgio reggino

Lodouico Reg.

Macrobios

Planio.

Atenes.

Scritture antiche di Reggio in pietre.

lares argenteos septem. p. 11.5. peluim aream corinihiam, item in templo Apollinis maioris pugillares membraceos operculis eboreis, pixidem eboream tabulas pietas x 1 1 1 1 harodes eius ponenda curauerunt. vn alera pietra firitroua in Reggio di non minore antichità, la quale sta segnata con lettere gre che in quella maniera. o d'inos rar en proceso : inded pop vinos rois Beio. in va antico monafecto toura le montagne di Ierace, qual hoggi appresso il volgo tiene il titolo di S. Filippo, nondimeno la Chiela è quali tutta sfabricata, & alcuni vestigij solamente appaiono del mona-Rerio fu ritrouata, tre anni sono, vna pietra (sotto il pauimento dell'istessa Chiesa, qual'insino ad lioggi sta adornato d'antichissimi porfidi) doue questa scrittura ho letto, dopo ch'hoaccoppiati i frammenti di quella, che già era stata rotta in pezzi, d'un mastro, ch'ini faceua pietre di lauoro, da consecrarsi altaretti. In cisterna gram siccauimus, Rhegijextra murum, in Ecclesia nostra parua, Regios thesauros posteritas inueniendos esse noscat, & tunc Abbates no-Stri, nunc exules, que ad vojum Ecclesiarum signata nouerint suscipiant, quia sua sunt. e dall'altra parte della pietra stauano queste lettere. Z. o. M. ceno che s'il mastre scalpellino hauesse hauuto qualche picciola notitia di lettere, harebbe guadagnato più da Signori Reggini, con hauergli presentato la pietra, che non con l'arte, e col lauoro. cerro che molte belle pierre, e colonne fi veggono in quella Chiefa, di marmi, e porfidi, che meritamente il Vescouo di Ierace proibifce, che non si rimoua pur vna. nasce in Reggio vna pianta chiamata Musa, e d'altri, pomo di Paradifo, qual'hà le frondi si grandi ch'ogniuna è più cho otto palmi di lunghezza, e tre, e mezo di larghezza, per ogni anno secca, e rinonella, al modo dell'herbe, quali nell'estate crescono, e nell'inuerno seccano, suole fare va frutto di lunghezza di mezo palmo, e di grossezza appunto come il frutto rosso della buda, giboso non liscio, grasso nella medolla, dolce nel sapore, mà non è dilettenole al mangiare, non sò s'in altra parte d'Italia si trouas se pianta simile, i frutti di Reggio sono piaceuolissimi, mà

Panta chiamata Musa. in particolare si veggono alcune oliue che producono i bacchi giossi, e carnosi à guisa delle mandorle, nelle campagne di Reggio mai cantano le cicale per vn miglio intorno della città, la cagione di ciò sarà assegnata nel seguente capitolo nasce in questo territorio spontaneamente l'assentio, chiamato herba bianca, e la Siliqua seluaggia la bellezza di questa riuiera non si puo ben con penna scriuere, pe ò potrà vederla ogniuno per isperienza, e tanto più nel tempo dell'estate, quando ne' giardini s'adoprano gli abbondantissimi massartij della seta, pretiofa, e bella, tra tutte le sete di Calabria.

Descrittione del territorio Reggino, cominciando dal siume Alece, insino alla città Reggio, con la descrittione di tutte l'habitationi intermedie. Cap. XXVII.

Ominciaua anticamente il territorio Reggino (come ho detto à dietro) dal fiume Metauro, cosi chiamato da Strabone: mà da Catone nel libro, de Originibus, è detto Pauolino, doue si lauò Oreste, sotto Seminara; e si stendeua insino al fiume Alece, oltre vn'habitatione detta S. Lorenzo: tal ch'il fiume Metauro, e'l fiume Alece erano dui fini, fra i quali anticamente si conchiudeua il territorio Reggiuo. Hauendo dunque noi insin hora scritto la Metropoli, volendo dar principio à scriuere il territorio dell'istessa, per più nostra commodità, e per continoare bene i territorij delle quattro antiche republiche di Calabria, cominciaremo dal fiume Alece, il quale discorre tra vna habbitatione detta Amendolia, & vn'altra detta S Lorenzo. Il particolare da notarsi in questo siume è, che nella valle per done egli scorre, e per tutto il conuicino paese, per occolto secreto di natura, mai s'odono cantare cicale, tutto al contrario del paese di Locri, cioè, Ierace, done risonano le cicale, e sono stridorose, più d'ogni altra cicala nata altroue. E la cagione di ciò potrà essere (secondo Strabone) che queito paese è ombroso, e le cicale hanno l'ale

Strabone.

cicale non can tano nella valte del fiume alece.

Strabone.

tenere,

Eliano.

Arsstotile.

Plinie. Eleano.

Cicale non can-

tenere, per la qual tenerezza non possono fare stridore: mà il paese di Locri è più cald, oper lo che le cicale hanno l'ali forte, e cornee, onde diuengono più sonore, e stridorose. per che (secondo riferisce Eliano) le cicale can tano con la verberatione, ò battimento dell'ali, e per vna pellicola dinanzi al petto, chiamata d'Aristotile nel secondo dell'anima, diaframma, e non con la bocca, come gli altri animali. Mà se questo è vero, nasce il dubbio delle cicale di Reggio, quali mai cantano portate altronde, ese pure per ordine di natura iui ne nascono, sono mu te,& à coloro ch'altronde sono portate non gli è concessa vita, mà in ispatio di due ò tre hore si moiono, e ciò non accade per miracolo di S.Paolo, come dicono i semplici, che S. Paolo predicando, essendo sturbato nel sermone dal romore delle cicale, che non lasciauano il popolo intendere le parole di Dio, ei maledisse loro, si che d'allhora sempre dopo furono mute : imperò che (per quanto giuditiofamente potemo raccorre dal viaggio di S. Paolo negli atti Apostolici) ei gionse in Reggio verso il fine di Marzo, quando anchora non haueano cominciato hauer vita le cicale: mà fa di mistiero dire che ciò accadesse per occolto secreto di natura, e sempre fosse stato cosi dal principio del mondo, come dimottratemo nel secondo libro, nella historia d'Eutimo Locrese. nondimeno se bene Plinio al tutto nega potersi sapere la ragione di tal fatto, & Eliano anchora par che fosse dell'istessa openione, potremmo pure per i detti d'Eliano stesso, in diuersi luoghi delle historie d'animali, raccorre la formale ragione. & è, che le cicale desiderano caldo senza temperamento, il paese di Reggio, è caldo mà temperatissimo, & in particolare nell'hora che sogliono cantare le cicale, cioè, da mezzo giorno in oltre, per la borea fresca cagionata dal mare, e nella notte l'aria di Reggio è molto roscida, la cui freschezza si mantiene nel marino, insino che s'alza il Sole à grande altezza, il ch'è contrario alle cicale, qual'hanno in odio la rogiada, per cagione che gli mollifica la pelle, e per tal mollezza perdono la vita. della

della freschezza dell'aria di Reggio ne può rendere testimonio l'isperienza stessa, imperò che quando nell'estate tutti conuicini paesi sono affannati dal sciroccho, vento caldissimo, in Reggio non si sente afflittione alcuna. e nella notte l'aria è tanto fresca, che se ben nella sera freol ca l'huomo à dormire, e nel principio si sente alquanto afflitto dal caldo, dalla mezza notte in oltre sente delicato freddo. per questa dunque ragione le cicale, ne viuono, ne cantano nella città Reggina. Diodoro Siciliano intorno questa materia racconta vna fauola, nel quinto libro, de antiquorum gestis fabulosis, qual'io quiui noto non come cola vera; mà più tosto per allettare l'animo del legente, dice adunque Diodoro, ch'essendo venuto Ercolo ne' confini del territorio Locrele, e Reggino; stanço dal camino volendosi riposare, non poteua per le molte grida delle cicale prendere sonno, onde fece oratione alli Dij, e subito loro furono, rimosse da quel luogo, e per l'essaudita oratione d'Ercole, mai più cantarono le cicale in quella valle. credo che ciò hauesse Diodoro raccolto da quel che scrisse Omero nella batrachomiomachia, doue induce Marte lamentarsi dinanzi Gioue, contro le rane, quali gli disturbauano il sonno, à cato al lago. da quà dal fiume Alece occorre vn'habitatione detta S. Lorezo, fabricata à canto vn fiume, in luogo alto, mà il fiume dal nome della terra, si dice fiume di S. Lorenzo, distante per ispatio di quattro miglia in circa dal fiume Alece. Paese degno di lode, per essere ameno, e diletteuole, doue spota neamete nasce il sensonico, il terebinto, il finocchio mari no, il cimino filuestre, & i cappari in abondaza, nel suo ter ritorio vi sono pascoli di pecorelle, perilche si fa il caso persettissimo. il lino che quiui nasce è di molta persettio ne, e gli huomini sono d'acuto ingegno. Appresso risiede vn'altra habitatione chiamata Montebello, per l'amenità del luogo, ben che sta in parte bassa fabricata, doue tra i molti frutti, si fa copia di mandole, e nelle sue mari ne, vi sono le saline da prodursi il sale, per l'entrar dell'onde, ne luoghi à questo fine accommodati, Passando

Diodoro.

Omero.

S. Lorenzo.

Motebello, e fue

Pentidattilo.

Pietro abbate.

Opere di Pietro da Pentidattilo.

Leucopeira pro-

Strabone .

Mottaleucope-

in oltre incontra il castello Pentidattilo, che vuol dire fe, condo l'vso della nostra lingua, cinque dita. lontano dal mare per ispatio d'vn miglio. Quiui nacque Pietro monaco dell'ordine di S. Bafilio, Abbare nel monasterio di grotta ferrata, qual'è nel conuicino di Roma, posto tra tusculo, cioe, friscato, e Marino. è stato costui huomo molto dotto nella greca, e latina lingua, e si trouò presente al conseglio Fiorentino secondo, nel tempo d'Eugenio Papa quarto, doue molto dottamente disputò contro gre ci in fauore della Chiesa Romana, intorno all'emanatione dello Spirito Santo, quale coloro empiamente 'no cre dono estere dal padre eterno, e dal figliuolo vniformemé te, come canta la Chiesa Romana. Qui à patre filiog; pro cedit, & qui cum patre, & Filio simul adoratur, & conglorificatur . Scriffe egli molte opere, tra lequali in vna tratta mol te cose pertinenti alla cognitione della greca, e latina lin gua. ha scritto dell'Aritmetica, della Giometria, sopra la Logica, sopra l'inuentione della Pascha, & altre feste mo bili, scrisse alcune epistole, & alcune altre Teologiche specolationi. sta Pentidattilo in luogo alto, e le sue came pagne fono delitiose, doue la sesama, cioè, girgiolena, e'l mele, per cura degli huomini nasce abbondantemente, mà cappari, & altriftutti filuestri sono dalla natura pro dotti. Appresso incontra il promontorio Leucopetra, co si chiamato da Strabone, Plinio, e Pomponio mela. mà altri vogliono ch'il promontorio Leucopetra fosse il capo dell'armi, nondimeno dalle parole di Strabone il qua le da Reggio infino al promontorio Leucopetra dona la misura dell'ispatio, potrà ogniuno giudicare la verità del luogo, leparole del citato auttore sono in questa forma. E Rhegio ad orientem nauiganti Leucopetra promontoriu occur rit, quod à colore Leucopetram, idest, saxum album appellant, p. Stadia quinquaginta, vbi montis Apenini finem adesse aiunt, dopo il promontorio segue appresso il porto Leucopetra, e foura vna habitatione chiamata la Motta, qual'anticamente era villa di Publio Valerio gentilhuomo Romano : doue per alcuni giorni astretto da cattini tempi dimorò

morò Cicerone, come egli dice nella prima Epistola Filippica. cum autem me ex Sicilia ad Leucopetram, quod est pro montorium agri Rhegini, venti detulissent, ab eo loco conscendi pt transmitterem, neque ita multum prouectus, reiectus sum in eum ip/um locum, vnde conscenderam: cumque intempesta esset, mansissemque in villam P. Valerii comitis, & familiaris mei, po Stridieg; apud eundem ventum expectans manerem, municipes Rhegini complures ad me venerunt. In questo casale communemente si parla in lingua greca, e nella stessa lingua si celebra la santa Messa, e si ministrano gli altri sacrame ti della Chiesa, il ch'anco s'vsa nella più gran parte delhabitationi cònuicine à Reggio. Dalla Motta partendoci n'incontra il fiume di S. Agata, e soura il fiume, in vn luogo alto circondato di sassosi precipitij, stà fabricato il Castello chiamato S. Agata; nelle cui campagne sono dui Casali, cioè Cardito, e Misorifa. è stato il detto Castello anticamente edificato dagli Ausonij, per quanto raccoglie mo da Sabino, nell'Epistola ad Hyppolitum Iuniorem. In quelto Castello sù la prima data che sece il Rè Ferrado, dopo che venuto da Messina, insieme col gran Consaluo, capitano della militia Spagnuola, hebbe racquistato Reggio, e se bene per alcuni pochi Francesi, ch'in esso fi ritrouauano, fece il Castello qualche poca resistenza; no: dimeno essendo ancora loro venuti ad accordo con Ferrando, gli diedero la terra in mano, done il predetto Rè per alcun giorno dimorando prese senza battaglie le terre conuicine, quali mosse dall'essempio degli Agatini, vo lontariamente si resero, scacciando da loro i presidij Fran cesi:che già di ciò apertamente ragiona Monsignor Paolo Gionio nel terzo libro, indi partito Ferrando, insieme con l'istesso gran capitano, drizzò il suo viaggio verso Seminara, doue fece vn gran fatto d'armi con Francesi, come dimostraremo al proprio luogo. in questo castello si fà persettissima seta, niente minore della seta di Reggio, gli huomini, e donne sono molto accorti, & animosi, parlano communemente in lingua greca, e nella stessa lingua si celebra appresso loro la Santa Messa, si ministrano

S. Agasa. Cardito. Misorifa. Sabine.

Paolo Gionie:

Fiume Tauro-

Casali di Reg-

Arano i Sacramenti, esi recitano i diuini vstitij, si sa abbondanza d'oglio, e cappari. appresso il castello occorre il siume Taurocino, hoggi volgarmente chiamato Calopinace, e più oltre la samosa, e nobile città Reggio, della quale giudico che sossicientemente habbiamo ragionato adietro ha ella nelle sue campagne questi casali, Velaneto, Perato, Cannauo, Pauliano, Naseto, Perlupo, Tirreto, Cesaseto, Arasì, Ortì, Boracciano, S. Badello, e la Motta,

D'alcune habitationi poste nel territorio Reggino, cominciando da Calanna insino à Scilla. Cap. XXVIII.

Calavia

Opo i souranominati casali, occorre vn castello chiamaro Calanna, habitatione molto piaceuole, & attissima alla caccia di diuersi vecelli, & altri animali seluaggi ha ella piaceuoli campagne, nelle quali discorrono siumi d'acque freschissime; abbondanti d'anguille, e trutte, dalla parte delle montagne ha selue principalissime di diuersi alberi, mà in particolare di castagne, quercie, roui, cerri, saggi, abbeti, & altri simili, e per ogni poco ispatio de' boschisti veggono acque freschissime. le selue di Calanna sono di grande circoito, per lo che Plinio le chiamò con questo vocabolo, saltus Rhegionum, appresso le scritture antiche molto lodate, delle quali ragionando Pontano, nel secondo libro de gli horti, sa questi belli versi.

Plinio .

Pontano.
Bosco de Calan-

Est nemus extremis Calabrum inuiolabile terris.

Dijs facrum patrijs, multa, & pietate verendum.

Arborei diues fætus, volucrumque rapinis

Opportuna domus, tuta & spelunca ferarum.

Hoc nemore in ipso, lucisque horrentibus olim

Aduectam memini stirpem, qua citron ab omni

Parte, & odore quidem, folijs, & flore referret.

Sed fructu variata, & longe aliena figura.

Vix orbem retinens, protento, & corpore longo.

Se se agit in ductus, varia & trahait agmine caudo.

rendons

rendono anco diletteuole il paese di Calanna le diuerte herbe, quali nelle sue campagne nascono, come l'aniso, il cimino, il zafrano seluaggio, il citiso, & altre piante quali producono secondo i determinati tempi i loro frutti ne giardini. si ritrouano ben spesso anchora in queste campagne, e monti le pietre frigie, cioè, quelle che per ogni mese producono i fonghi. e ben che dalli suoi monti discorrono molte acque in mare: nondimeno appresso i scrirrori di dui soli siumi si fa ricordo, cioè, di Lubono, e Gallico. Dopo i quali s'incontra vna statione in mare detta la Catuna, d'onde il più facile nausgare, per trapassare il Faro, più dentro sta fabricato vn nobile castello. chiamato Fiumara di Muro, anticamente chiamato cenis, dal fiume cenis che gli discorre à canto. hebbe il suo prin cipio da Reggini, e fiì chiamata Columella Reggina; mà non in quel luogo doue è hoggi; imperò che si ritrò in questo luogo dopo che d'Annone Prencipe nell'esfercito d'Annibale Cartaginese sù distrutta. Ben ch'altri dicono essere Fiumara di muro reliquie della Reggina Columella, quale su distrutta da Cartaginesi, Mori, e Cretesi nel tempo dell'uniuersali rouine di Calabria, Basilicata, e Puglia. Mà ciò poco importa; basta che trasse l'origine da Reggini, è si detta Reggina Columella, fabricata Columella regs nelle pianure soura il mare, e per cagione delle guerre si ridusse in quel luogo alto, doue sta hoggi; in aria molto salutifera, e piacenole. di costei ragione Strabone nel terzo libro, done dice. Rhegini columellam turrem exilem super fræto pro confinio locauerunt, cui è regione turris posita est, quam Pelori nuncupant. Per le quali parole, sa di mistiero dire, ch'era anticamente Columella in quelle pianure chiamate hoggi il Cannitello, che di ciò anco ne rendono testimonio i vestigij dell'antiche mura, quali di passo in passo si veggono, à cui sta da rimpetto la torre del monte Peloro, hoggi chiamata la torre del Faro. in queste campagne vi è sama che molte persone rompendo l'antiche mura per accommodare le loro possessioni, giardini, e vigne, habbino ritrouato casse di marmo ferrate, piene di mone-

Fiume Lubone e gallico.

Catuna.

Finmara di mu

Fiume cenis.

Strabone lib. 3.

Promontoria Cenide .

Strabones .

Natura del Faro tra Calabria, e Sicilia .

Strakone 2.

Aristotile :

Omera.

te, è habitata Fiumara di muro da molti nobili huomini de' quali alcune casate portano secc antica origine. Scendendo dal predetto castello verso il mare, incontra il promontorio Cenide, chiamato il capo del pessolo, dal quale luogo, all'altra parte dell'Isola di Sicilia, è la più stretta larghezza del canale del Faro, e quiui e'l più pericoloso nauigare, per lo corso, e ricorso del mare. Di questo promontorio ragionando Strabone, dice che sia la più vltima parte d'Italia; imperò che tutti gli altri promontorij, e capi di mare sono più dentro di questo: mà egli è più fuori, e fine di tutti. le parole di Strabone sono in que sta forma. Canis promontorium vltimas conficit oras, & angustias freti ad prominens Sieilia promontorium Pelori, quod in astinos vergit ortus, sicut Cenis in occasum, cum mutuam inter se faciant inflexionem. Della natura di questo mare, l'istesso Strabone ragionando dice, che due volte nel gior no, e due volte nella notte muta il corso, e ricorso, d'Oriente in Occidente, e d'Occidente in Oriente, e questo nasce dall'ascenso, e discenso della luna, le parole di Strabone cosi sono. Quolibet die, & nocte Euripi fretum bis fluxum alternat, quod ex altiore superficie Tyrrheni maris inundatio descendit. nam fluxus ipse, eodem tempore incipit, & quiescit, quo ipse inundationes. incipit enim circa exorientem lunam, & Occidentem, desinit autem, cum vtique cali medio, & super terram adiungitur, & decrescentiæ contrarium exeuntem vocari, ptriusque per celum medijs sitibus lunæ incipientem, sicut ipfa excrescentia. Inundantia vero, confunctionibus ad ortum, & occasum desinentem. Aristotile nel primo libro de mirabilibus, con grandissima enfast, & energia di parole descriue il corso, e ricorso, i mouimenti, e le tempeste di questo mare, però non racconta più mutationi di corso, e ricorso, di quelle che scriue Strabone. Omero dall'altra parte. nel duodecimo dell'Vliffea, crede che tre volte nel giorno, e tre volte nella notte si riuolgesse questo mare, d'Oriente in Occidente, e d'Occidente in Oriente, mentre in persona di Circe Maga vsa queste parole. Teis ush yapt'avhow in huari, reis d'avagoibdei

AGVOY.

Δανόμ.μη σύ γεκείθι τυχοις ότε βοιβοδήσας. OU yap new evocatos' un'en nanoù, oud'evooix dan Ter quidem enim emittit in die, ter autem resorbet Ardue. non tu ibi aduenias quando absorbat.

Non enim liberabit te à malo neque Neptunnus. perle quali parole si mosse anco à credere la stessa mutatione di corso, e ricorso Vergilio, tre volte farsi, mentre Vergilio.

nel terzo delle historie d'Enea dice.

Dextrum Scylla latus, leuum implicata Caribdis Obsidet, atque ima baratri, ter gurgite vastos Sorbet in abruptum fluctus, rursusque sub auras Erigit alternos, & sydera verberat vnda.

Mà per isperienza si vede solo due volte il giorno, la detta mutatione di corso, e ricorso. E anchora cosa mirabile à vedere il detto corso, e ricorso, ch'alle volte corre con tanto impeto, e suono, e bullimento d'acque, ch'eccede il corso di qualunque fiume: & à tempo ch'il mare è tutto tranquillo, e quieto, solamente in quella parte è commosso da fortuna, doue ha il corso. Anco gli huomini semplici, quali non sanno le cose della natura, tengono per vna marauiglia particolare il vedere, che nella matina sta il mare ritratto, e manco, e dopo nell'alzata della Luna in mezo il cielo, il mare sta gonfio e pieno, come s'hauesse più abbondanti acque del folito.alcune volte incontrano nel predetto mare dui corsi contrarij, vno dell'Oriente, e l'altro d'Occidente, quali per l'impeto dell'incontro fanno vna rota d'acque in mezo, chiamata da Greci Caribdi, nella quale se per disauentura si ritroua alcun vassello, insieme con l'acque si riuolge, fin ch'in dui, ò tre giri si sommerge, e questi sono i pericoli de' nauiganti tra Cariddi, e Scilla, tanto notabilmente scritti da gli antichi. si pescano in questo mare perfettissimi coralli, e de pesci, ne più migliori, ne più diletteuoli al magnare si prendono in qual si voglia mare, quanto perfetti, e diletteuoli sono i pesci, quali si pescano in questo canale del Faro. che nel sertimo libro d'Ateneo leggemo essere lo- Ateneo. date d'Archestratole morene.

Fare , e fugi

Italiam si intra, pelagique angusta sicani Murenam captam videas, quæ fluta vocatur, Hanc eme, nanque illic epulum admirabile nosces. & in vn'altro luogo loda l'anguille del Faro.

Anguillas omnes laudo, prastantior illa Que capitur Rhegy, maris è regione profundi.

le morene anchora di questo mare sono lodate da Martiale.

Que natat in siculo grandi murena profundo. Non valet exustam mergere sole cutem.

Nel dritto del predetto promontorio Cenide, al piano soura le montagne, appareno l'antiche mura, d'una città distrutta, chiamata Mallea, della quale si fa mentione nel-

l'itinerario d'Antonino Pio. di questa non veggo scrittura che descriuesse la distruttione. Scendendo dopo al basso soura il mare incontra il castello chiamato Scilla, di-

stante al promontorio Cenide verso Occidente, per ispatio di sei miglia in circa. Questo è quel luogo chiamato

da Dionifio Afro, Promontorio di Minerua, per cagione ch'Vlisse dopo la guerra troiana (come riferisce Dictis de Creta nell'ultimo libro) spento da contrarij venti, corse

all'impeto delle fortune, infino al monte Circello, à rimpetto dell'Isola Pontia, d'onde ritornato gionse in Scilla, & iui hauendo per molti giorni dimorato, edificò vn magnifico tempio à Minerua, del quale anco ne ragiona So-

lino nel libro de mirabilibus mundi.della venuta d'Vlisse in Scilla, oltre che ne parla Dictis come historico, ne ra

giona ancora Omero come Poeta, nel duodecimo libro dell'Vlissea, in quelli versi .

Hueig whi sav wood aventeouti vo owiteg. Evdey whi yap onith, ETERWOI de dia nacubdis, Δεινόμ ανερβοιβο κσε θαλάσσης αλμυρομ υδωρ.

Nos quidem sinum nauigabamus lugentes.

Hinc quidem Scylla, illinc autem dina Charibdis,

Graniter reiccit maris salsam aguam.

cioè, con pianto nauigando andauano per il mare, quindi con l'acqua salsa maltrattati da Scilla, & indi dalla diui-

Martiales.

Mallea città an rica e diffratta.

Sciglio .

Dionisso afro. Dicisi .

Tempio di Mieterna in Scilla. Solino.

Omero .

Vlise in Scilla .

P R I M O. 64

na Caridde. Quando dopo parti da Scilla Vlisse, per l'asprezza del nauigare nel canale del Faro, (riferisce Dictis di Creta nel preallegato libro) perse molte naui, e soldati. Sta questo castello edificato soura vn sasso altissimo, tanto imminente al mare, ch'il sasso è sbatuto dall'onde marine. Prima che questo sasso fosse stato couerto con le fabriche del castello, appareua inalzato soura il mare, come Vn corpo humano, dal mezzo busto in alto, e perche dalla parte di sotto è cauernoso, e nel tempo delle tempeste entrando il mare fa risonare le sotterrance cauerne, appunto come latrati di cani, & vluli di lupi; finsero i Poeti, che Scilla sia vna donna, la quale dal cinto in alto ha l'effigie humana, e dal cinto in giù sia mostruosa in forma di cane, e lupo. Sabbino volendo assegnare la ragione, per la quale questo sasso è chiamato Scilla, racconta questa historia, cioè, ch'hauendo Crateia (della quale ne ragionaremo nel seguente capitolo) generato vna figliuola bellissima, quale chiamò Scilla; di colei l'innamorò Glauco figliuolo di Antedone, & hauendosela eletta per sposa, ben spesso andaua seco à lauarsi nel mare, in vn luogo atto, sotto il predetto sasso, doue cosa mirabile è, ch'insino ad'hoggi si veggono i fonti, della natura, con arteficioso lauoro intagliati, incanto il mare, doue Glauco, e Scilla soleuano lauarsi. Ilche non su sopportato da Circe maga, prima innamorata di Glauco; mà hauendo auuelenato, & incantato l'acque, amendue fece morire. onde presero occasione i Poeti di dire, che Glauco fosse stato connertito in Dio marino, e Scilla fatta dal cinto in giù mostruosa come cane; mà dal cinto in sù Ninfa del mare bellissima. Sotto il predetto sasso di Scilla si vede vna voraggine, nella quale entrando di sotto l'acqua del mare, alle volte trapassa in aria, per impeto delle fortune, in altezza di trenta, e quaranta palmi, è chiamata da cittadini quella voraggine, Dragara, perche rifona al vomito dell'acque più d'un Drago; doue se per disauentura cadesse vn huomo; con tutto che fosse notatore come vn pesce, sarebbe impossibile potersi saluare, per la marauegliosa

Sabine

gliosa prosondità dello scoglio. ch'ho inteso dire da citta. dini, la rocca del castello, sotto la quale stà la predetta voraggine, essere concaua, per ispatio d'ottanta passi, e qual che cosa di più. il che si comprobò per isperienza; ch'essendo (non molti anni sono) lanzato vn pesce spato, suggì sotto la rocca, e portando seco la lanza legata al laccio, secondo l'uso dell'arte che si pesca, (come diremo appresso) portò seco ottanta passi di laccio, ch'i pescatori chiamano, calomma. Fù nominata questa rocca Scilla, e non Glauco (secondo il Sabino) perche tutti i conuicini paesi piansero la morta bellezza di Scilla; e sempre è stato detto dopo il sasso di Scilla, cioè, doue Scilla morì, e questo nome tiene insino ad hoggi è stata fornita questa rocca di fabriche d'Anassilao tiranno Reggino, per impedire il ricetto de' nemici corsari, quali spesso dimora. uano tra le rocche di questo mare, e dopo à loro commodità saccheggiauano i conuicini paesi. di ciò ne dona cerrezza Strabone, nel sesto libro, doue dice. Scylleum excipit faxum sublime, quod humilem à tergo tellurem abluentibus vndis habeat, in Chersonesi faciem, quam Rheginorum tyrannus. Anaxilaus, adificato muniuit muro, vt tuscis nauale Strueretur, & prædonibus nauigandi per Euripum facultatem interciperet. nel conuicino dello Sciglio si ritroua vn gran pezzo di muro antico, chiamato da cittadini il muro rotto, del quale ne ragiona Plutarco in Marco Crasso, doue dice, ch'è stato fabricato da Marco Crasso, per conchiudere vn'essercito nemico, credendo che per questo impedimento non hauendo coloro aiuto, e mancandogli il vittouaglio si rendessero vinti; mà coloro in vna notte oscurissima, e nebulosa, trapassando la fossa con rami d'alberi fugirono, e Crasso si rimasse ingannato. il testo di Plutarco cosi comincia. Craffus spartacum in hac Rheginorum Chersoneso, exercitum flutuentem loci naturam diligenter contemplatus, fossa, & muro interclusit: & c. sta hoggi lo Sciglio molto bene popolato, doue il particolare da lodarsi è, che gli hnomini sono molto gagliardi marinari, e con molto arteficio sicuramente nauigano, nel tempo delle contra-

Strabone.

Platarco .

rie fortune. le donne sono disposte bene di persona, e belle; mà portano nel capo gli acconciamenti alla moresca. si pescano in questo mare diuersi pesci, ch'alle volte se ne prendono di spetie incognite. Ateneo nel settimo libro, per auttorità d'Archestrato, loda vn pesce, quale si prende nel mare di Scilla, chiamato pesce lato, qual'è di natura bianchissimo, e molto disetteuole al magnare, in ogni modo che sosse molto disetteuole al magnare, in ogni modo che sosse apparecchiato, le cui parole sono queste. Latum optimum nasci in Italia scribit Archestratus in bunc modum.

Italia nemorofa latum fibi prabeant ora,

Quod Scillens habet epulum mirabile portus. mà la più destra, & ingeniosa pescaggione in Scilla, e quella del pesce spato, della quale parlando Strabone nel primo libro, dice che si faccia in quelto modo. Sono (dice egli) due barche nel mare, l'una con vn'alta antenna, foura la quale sta vn huomo alla guardia del pesce: quan do accade di vederlo (perche lui nuota con vna penna sù l'acque) comincia gridare, alle cui voci corre vn'altra barca per quello dritto, per doue corre il pesce mostrato dal guardiano, quando la barca gionge il pesce, saglie vno con vna lanza in mano sù la prora dell'iftessa barca, e quando il pesce, il quale con l'ombra della barca comincia giocare, sta à buon termine, il lanzatore mena, e lo ferisce, si ch'entrando il ferro nel pesce, l'hasta si trauersa nell'acque, e stando legati insieme l'hasta e'l ferro con vn laccio, fugendo il pelce porta feco il ferro e l'hasta· morto ch egli è, tirano i marinari il laccio, e prendono il pesce. le parole di Strabone nel preallegato luogo cosi cominciano. de ga eatarum piscatione, qua circa scylleum tractum instituitur, manentibus in statione frequentibus remorum duorum scaphis, &c. la stessa pescaggione non solo in Strabone habbiamo letta, mà l'habbiamo anchora veduta con gli occhi proprij. e sole hoggi farsi in due maniere, ouero con due barche come dice Strabone, ouero con la guardia sù la rocca, & vna barca, qual seguita il pesce. di questa arte fiorirono molti in Scilla, mà hoggi ingenioAtenes.

Pesce lato :

Strabone :

Pesce sparo, e

Renagiamo Ro-

Ambrosio car-

geniosissimo è Benagiamo Romeo, sacerdote d'integra vita, il quale par ch'in tutto voglia imitare la vita di S: Pietro. Perch'in questo castello essercitano quasi tutti l'arre del mare, non molto fiorirono huomini fingolari nelle lettere; nondimeno conosco Ambrosio Carpanzano, dottore in Filosofia, e Medicina principalissimo. si fa nello Sciglio copia d'une dinerse, come moscarella, greco, infolia, vernaccia, maluafia, dalla quale si fa vn vino principalissimo, niente inferiore alla maluasia di Candia, & altre, abbondanti, nel vino, e nel gusto da magnarsi: per lo che con la vendita dell'une molto fi guadagna nel predetto castello, vi è anchora la tunnara, e l'industria della seta. Signore di questo luogo, e di molti altri è l'Illustrissimo D. Vincenzo Russo Prencipe di tanto valore, che delle sue grandezze mi riserbo di fare altroue singolare ragionamento.

D'altre habitationi poste nel territorio Reggino, cominciando dal siume Crateia, insino à Seminara.

Cap. XXIX.

Fiume crateia.

Plinio . Omero . Resso il soura nominato castello Scilla occorre il siume Crateia, del quale ne ragiona Solino, e Plinio, & hebbe tal nome, per ch'in esso habitò la madre di Scilla, per nome detta Crateia, come dice Plinio. Crateis ammis mater vt dixere Scilla. & Omero nel duodecimo libro dell' Vlissea, in persona di Circe Maga dice queste parole.

Αλλά μάλα σφοδοως ελάαν, βος είν δε κράταιν, Μητέρα της σηθλης, ημιν τεκεπημα Βροτοίσιν. Sed valde vehementer expelle, clama autem Cratem,

Matrem Scylla, qua ipsam peperit, nocumentum hominibus. cioè, con voce forte chiama in aiuto Crateia madre di Scilla, da lei partorita per rouina de gl'huomini. & oltre questo siume occorre vn'altro detto Sfalassà, & indi arriuamo nel castello chiamato la Bagnara, forsi per l'antichi bagni ch'iui si trouauano, de' quali alcuni vestiggij insino.

Bagnara.

infino ad hoggi si veggono: mà il castello non è molto antico, perche la prima fondatione è stata d'un monasterio di monaci di S. Bernardo, fondato da Roggiero Guiscardo, Signore di Calabria, e Sicilia, come appare nelle scritture consistenti nella Chiesa Lateranense di Roma, e l'istesso si dimostra in vn'altra scrittura, quale si serba nell'Abbatia della Santissima Trinità di Mileto. qual monasterio dal prederto Signore è ttato dotato di molte ricchezze, e perch'intorno il predetto monasterio cominciarono habitare i serui delli predetti monaci, & appresso gli stelli prendeuano i Sacramenti, s'introdusse costume, ch'i Monaci sono curatidell'anime, ben che di ciò n'è stata fatta dopo dalla sedia Apostolica particolare concessione. hoggi il predetto castello è fatto habitatione bellissima, fabricata soura il mare, copiosa di marine delitie, done si fa la pescaggione del pesce spato, in quel modo che si fà in Scilla. perch'i cittadini della Bagnara saluarono Ferrando Rè, nella fuga che sece da Seminara, per la rotta ch'hebbe dell'essercito Francese: furono dall'ittesso Rè Fernando dotati d'alcuni priuslegij, come appare nelle scritture dell'istesso castello. Quiui fiorirono alcune persone degne di memoria, per quanto credemo alli detti del volgo, & alla fama commune; mà per scrittura, insino ad hoggi altro non habbiamo, solo che Marco Filippi derto il Funerto, il quale scrisse vn libro, in ottaua rima, distinto in più canti, nel quale si canta fa hittoria della gloriofa vita, e morte, di S. Catarina vergine, e martire Alessandrina. sta hoggi il predetto castello forto il dominio dell'Illustriffimo D. Carlo Ruffo, il particolare da notatsi è, che nella Chiesa di S. Maria, si riserba vn frammento del legno della Croce di Christo Nostro Signore, vn'altro della tanola, done ei fece la cena con suoi Apostoli, & vn altro della veste della gloriola Vergine, Reggina del Cielo. quindi passando il fiume Catiano, incontriamo vn'altro molto illustre castello, chiamato Seminara, edificato dopo le rouine di Tautiano, città antica di Calabria, della quale ragionaremo

Marco Filippi, e

Seminara

R 2 nel

nel fine di questo libro. E dà tre miglia in circa lontano dal mare, ma tiene l'affacciata sua verso Oriente, e tra tutti paesi à se conuicini, con allegrezza grande nel matino si compiace salutare il Sole. E stata Seminara nel principio della sua fondatione sedia Vescouale, perche nel tempo quando su distrutta Tauriano suggirono le genti col Vescouo della Cirtà, & habitarono in Seminara. mà Roggiero Guiscardo Signore di Calabria, e Sicilia, veggendo ch'allhora i cittadini di Montileone, erano puochi, e meno erano anco di numero i Cittadini di Seminara, con la volontà di Gregorio settimo Sommo Pontefice Romano, da questi dui Vescouati, cioè, Seminara, e Montileone ha formato vno nella città Mileto, nella quale il primo Vescouo è stato di nome Arnulfo, come appare nelle scritture, e prinilegij della stessa Chiesa Vescouale. cominciò dopo fiorire, e moltiplicare se stessa. ch'hoggi è habitatione molto nobile, abbondante d'ogni cosa necessaria all'humano viuere, nelle cui campagne fi fà abbondanza d'oglio finissimo, e vi sono caccie di diuersi vccelli. mà in particolare, di turdi, faggiani, e starne, gli huomini, e donne sono specolatiue, perdono di natura, e nella ciuile conuersatione dimostrano nobilmente, la gentilezza, e cortesia dell'animo, in questo territorio le vindemie sono abbondanti, si caua il gisso specolare, del quale si fanno bellissimi ornamenti stuccati nelle fabriche. in questi luoghi patì il Rè Ferrando d'Aragona vna crudele rotta da Francesi, come si dimostra appresso.

Dell'entrata del Rè Ferrando in Seminara, e dell'apparecchio della guerra da farsi, tra lui, e Francesi.

Cap. XXX.

Opo ch'hebbe il Rè Ferrando racquistato S.
Agata, e tutto il conuicino paese, (come diceuamo à dietro) passò insieme col gran Consaluo Capitano della fantaria Spagnuola verso Semina.

# P R I M O. 67

ra, doue vna banda di Francesi quale (secondo riferisce M. Paolo Giouio) temerariamente era vscita fuori à fare la scouerta, sù rotta nel viaggio, dalla caualletia Spagnuola, il Rè con allegrezza grande di tutti cittadini fu riceuuto in Seminara. Era nel campo del Rè Ferrando Marino Corriale Signore di Terra nova, il qual'hauendo fin da principio della guerra costantemente seguitato la parte Aragonese, cioè d'Alfonso, e Ferrando, era stato da Francesi discacciato dallo stato, perch'il Rè Ferrando tenendosi da lui ottimamente seruito, desiderana molto rimetterlo in casa, per potersi valere del suo valoroso, e fedele seruitio, e delle forze di lui, in fare quella guerra, e massimamente per farsi strada sicura all'armata. perciò ch'andando egli al mare, gli era forza passare le castella di lui poste à certe parti strette, doue poco dinanzi haueua mandato Alfonso Daualo à pigliare, perch'il Villamarino generale dell'armata, era gionto al porto Ercole, poco in giù di Tropea. e quiui in terra fedele, & in ricetto molto sicuro aspettana il successo dello sforzo di terra, e quel che gli fossero per comandate Ferrando, e Consaluo perciò ch'eglino haueuano deliberato, racquistata, e fermata di presidio la parte di soura della Calabria, imbarcare l'esfercito, & al primo tempo andare in Napoli: perciò ch'intendeuano come Gaetani s'erano ribbellati, e che nel territorio di Roma si faceuano genti, con danari di Papa Alessandro, e del Cardinale Ascanio per serrare i passi di S. Germano, e sperauano che Napolitani con ottimo animo verso di loro, tosto che fossero gionti harebbono fatto nouità. Queste cose intendendo Obegnino il qual'era Vicere di Calabria, dalla parte de' Francesi, chiamò da Basilicata Persio fratello di Alegria, e menò fuori i presidij di tutte le terre di quel paese, e raunate le genti à Terra noua, prima ch'i nemici hauessero noua della venuta di Persio se n'andò à Seminara, con pensiero di venir subito à giornata con Ferrando. e se pur egli non hauesse voluto vscire fuori delle mu ra di Seminara, e non hauesse hauuto ardire di venire à

Paolo Gionio.

Ferrando entra in Seminara. Marino corriale Duca di terra noua.

combattere in campagna apetta, titornarlene come vin? citore rinfacciata la viltà loro à nemici. laqual cosa giudicaua che fosse di grandissima importanza, per mantenere i popoli in fede, massimamente credendosi egli che fra pochi giorni, gli douesse venire soccorso da Terra di Lauoro, da Puglia, e dall'Abruzzo. Mà Ferrando il 'quale non haueua anchora inteso la venura di Persio, & era auuisato dalle spije, che le genti d'Obegnino erano molto deboli, non dubitò punto di menare i fuoi soldati fuori della terra, e d'andare incontro al nemico che veniua. Perciò che s'ei non vsciua fuori della terra, gli parena che fosse per perdere tutta la noua riputatione, e gratia, che poco dinanzi s'haueua acquistato con l'ardire, e col tentare valorosamente la fortuna, con vna infamia di vergognoso assedio, e disonore di concetta paura: Consaluo nel cui animo era quel vigore di perfetta pru= denza, con laqual'egli dopo auanzò quasi tutti gli altri capitani della nostra età, cominciò anuertire il gionane Ferrando, desideroso di ricuperare il regno, e parimente d'acquistarsi honore, & à pregarlo che non vscisse dalla terra, se prima non s'informaua meglio del disegno, e delle forze de' nemici, e che quelli erano assai honoreuoli consegli, e che promerrenano sicurezza nelle cose dubbie, mà che quelli altri erano vergognofissimi, & infelicissimi, quali per temerità, mentre che noi mostramo vano vigore d'animo, sogliono al fine conturbare tutti i modi dell'impresa, e della vittoria concetta.

Ragionamento del Rè Ferrando al Gran Capitano Confaluo, in rifolutione dell'uscita da Seminara à battaglia contro l'essercito Francese. Cap. XXXI.

Paolo Gionio .

Auendo queste parole inteso il Rè Ferrando dal gran Capitano (dice M. Paolo Giouio nel predetto terzo libro) di subito rispose à quella guila. Noi haremo dunque à tacquistare il regno, con quella viltà, con la quale l'habbiamo per-

duto?

duto? & in cosi prosperi principij tentando, & operando non prouaremo adello quella fortuna, quale stando à sedere, e non combattendo prouammo contraria in Romagna, & in terra di Lauoro? Quasi ch'i principij delle guerre non siano di grandissima importanza ne gli altri successi, e quelle cole le quali tu arditamente harai cominciato, se valorosamente non continui à trarle al fine, non habbiano vituperola, & infelice riuscita? la fortuna ò Consaluo fauorirà gli animosi, la quale insino à qui ha tenuto con Francesi, poscia ch'ella dà fauore à principij nostri, e se noi con vergognosa dimora non abbandoniamo lei, ella mai abbandonara coloto, i quali volontariamente chiama alla Vittoria. Veggiamo vna volta i Francesi in volto, i quali la fama sola, e quella certamente vana, ha fatto terribili: e valorosamente affrontandosi, facciamo proua delle nostre, & altrui forze. Noi siamo superiori di funteria, e di canalleria, e d'affertione d'huomini, e finalmente anchora di fauore di fortuna, e non sarà chi dubitare della virtù nostra. Per ciò che chi sarà di voi, che se s'harà da combattere di corpo à corpo, tutto lieto non affronti il suo nemico, ò Francese ò Tedesco, e subito valorosamente non l'uccida? Io certamente il primo che vedrò risguardeuole d'arme in battaglia sarò il primo inanzi à gli altri, ch'animosamente andrò ad inuestirlo con la lancia, e con felice ardire darò essempio à voi altri, che col medesimo ardore entrando dentro, con animi vguali riportiate presta vittoria de' nemici vbbriachi Erano in conseglio molti huomini illustri, quali s'acquistarono dopo grandissimo honore in guerra, Andrea Altauilla, della nobilissima fameglia Capoana, Don Vgo di Cardona, Teodoro Triuulci, oltre di questi, de' Spagnuoli Emanoello Benauides, Pierro di Paz, Aluerado, e Pennalosa, i quali desiderando grandemente di venire à battaglia, pregauano Consaluo che non si volesse diffidare della virtu de' soldati, e promettendo d'adoprarsi valorosamente confortauano Ferrando, che di subito sacesse vscire l'insegne fuori delle porte, quali secondo la volontà

volontà di Ferrando vscite, e poste in ordine le schiere; s'arriuò nel luogo dell'essercito nemico. Mà per vedere distintamente il successo della battaglia, sa di mestiero interrompere il ragionamento.

Della battaglia tra il Rè Ferrando, e l'effercito di Francesi, nelle campagne di Seminara. Cap. XXXII.

Eminara è posta in luogo alto, e certi continui pog gi arriuano dalla terra ad vna picciola valle, la quale con humil guado manda fuori vn fiume, d'onde cominciano le campagne aperte, nelle quali i Francesi erano venuti da Terranoua. Ferrando menò l'ordinanza per i poggi, e caminato tre miglia gionse als fiume, e posti i pedoni dalla man sinistra, nella riua di quà, e distesa tutta la caualleria nella parte destra à guisa d'un'ala, aspettaua ch'i nemici passassero il fiume. D'al tra parte Obegnino, e Persio, oppossero i Suizzeri serrati insieme in vn battaglione alla fanteria de' nemici. posero le compagnie de' Calabresi nelle spalle, come per soccorso, e partirono tra di loro la caualleria, i quali erano poco meno di quattro cento huomini d'arme, & alcostume Francese, due volte tanto de' caualli leggieri, e cosi fatta vn'ordinanza quadra, passato il fiume andarono à trouare i nemici. Veggendo ciò i caualli Spagnuoli animofamente spinsero innanzi, e perch'essendo inferiori d'armi, e di forze non poteuano scacciare da luogo l'or dinanza serrata de gli huomini d'arme, alzato vn grido cominciarono à pungere i caualli, e con vna certa foggia Spagnuola di combattere, girandosi à ritornare à suoi. Questa cosa ruppe l'animo alla fanteria Aragonese, credendo ch'i suoi scacciati da nemici si ritrassero, e parimente fece animo à Francesi, à spingere innanzi, tal ch'Obegnino da man destra, e Persio dalla sinistra, dà soccorsi con la sua banda animosamente inuestendo la fanteria, quasi tutta la posero in rotta, prima che gli Suizzeri dalla fronte abassassero le picche: e c'hauendo abbattuto

Battaglia tra Aragonefi e Frã cefi nel fiume di Seminaras

battuto molti di loro gli sbaragliarono à fatto. Ferrando hauendo in darno confortato i suoi, che ritornassero in battaglia, come valoroso caualliero, con ssuoi famegliari huomini d'arme entrò tra nemici, e ruppè la sua lancia nel petto d'un gran gentilhuomo Francele, & essendo oppreiso dalla moltitudine de'nemici, subito si diede à fuggire. Hor mentre ch'ei fuggiua, molti veggendolo con pennacchi, & armi indorate si diedero à seguitarlo, mà non ellendo nessuno che lo giongesse nel cosso, cadendogli il cauallo si precipitò in certi passi stretti d'una via tagliata: e non erano molto quindi lontano i Francesi, quando estendosegli rouesciato addosso il cauallo, & inuluppato nelle staffe, e nelle corna lunate dell'arcione, s'era posto in gran pericolo della vita; mà gli souragionse in auto Gionanne fratello d'Andrea d'alta villa, e con notabil carità gli offerse vn velocissimo cauallo ch'egli haueua, acciò si saluasse dalle mani di nemici. Doue Ferrando se come quello ch'egli era destrissimo sal tatore anchor che fosse couerto d'arme graui, subito salendoui soura fuggi dalle mani de' Francesi. mà l'Altauilla rimaso à piedi, poco indi su da nemici veciso. Obegnino hauendo tagliato à pezzi gran parte della fanteria, si fermò poco lontano da quel luogo: tal che su detto ch'egli non haueua saputo vsare la vittoria, perch'egli non hauea perseguitato tanti huomini illustri, tra quali era anco Lodouico d'Aragona Cardinale, ne subiro haueua menato l'essercito vincitore à Seminara, nel quale spatio i predetti Signori col Rè Ferrando, per diuerse strade contra cambiando il viaggio arrivarono nella Bagnara, doue con singolare carità essendo riceuuti da Bagnaroti, ascesi di notte sù vna barchetta salui si condussero nel porto d'Ercole, doue era l'armata, & indi caminò verso Messina. Mà il Gran Consaluo entrato in Seminara ne portò le bagaglie, e tutte le cose di maggior prezzo, e perseguendolo i Francesi, in darno, ricouerò Reggio, quale per l'abbattimento de' Francesi, era stato vn'altra volta preso, dopo la partita di Ferrando. Es-

sendo infelicemente riuscita quella battaglia contrario à quello ch'era accaduto all'altre, Consaluo n'acquistò lode di singolar prudenza, perciò ch'hauendo molto bene considerato le sue, e l'altrui forze, haueua fatto conoscere come temerariamente non si doueua tentare nulla. Perche si vide ch'i caualli Spagnuoli non erano punto da paragonarsi con gli huomini d'arme Francesi; perciò che molti di loro vsauano in quel tempo, in cambio d'elmo berrette di lino, e scudi pieni di cuoio cotto, e dalla cima al fondo cuneati. Adoprauano anco vna spada corra, & vna lancia sottile di frasso, con vn ferro largo in punta, con la quale pigliando in mezzo, e rizzandosi dal-Farcione sù le staffe, quasi d'alto menauano colpi, certo mortali à chi era disarmato, mà bene d'essere sprezzati à fatto da quelli ch'erono armati. Et anchora i pedoni Siciliani, Spagnuoli, e Calabresi in cambio delle picche di dieci piedi, molto grosse, e di frasso, le quali vsauano gli Suizzeri portauano alcune haste sottili, e corte, simili à quelle da cauallo, che chiamano giannette, ò s'armauano d'alcune partegiane della punta larga, e di scudo rotondo, il quale non s'usa punto appresso Tedeschi, ne Francesi. E di tutte queste cose fattone dopo i soldati Italiani infelice proua, le lasciarono affatto, e quelle ch'accettarono dalli Suizzeri, e da Tedeschi aggiongendoui ingeniosamente alcuna cosa l'acconciarono in migliore, e più commoda forma. Ma Ferrando hauendo riceuuro cosi gran rotta, ben ch'in un punto di tempo fosse ridotto da grande speranza ad estrema desperatione delle cose sue, non si perdè però punto d'animo, anzi haueua quel medesimo spirito, come s'hauesse vinto. Solamente si lamentaua d'essere stato ingannato della sua openione, e non dubitana punto della fortuna, la quale già con molti segni l'haueua in ogni modo promesso di ritornarlo tosto nel regno, e nella patria. Perciò ch'era nell'animo suo vna certa fidanza più tosto fondata nel destino, ch'in alcuna ragione del mondo, tal che sprezzaua tutti i pericoli, quali s'appresentauano à gli animi de gli amici,

quali

quasi ch'egli credesse non pure di douerc hauere in fauore i Cittadini, mà Dio anchora per terra, e per mare. Ne la speranza sua anchor che temerariamente concetta ingannò lui, il qual'hebhe ardire di tentare cosa d'estrema difficultà, e pazzia. Perciò che passato il Faro, e raccolto in Messina circa settanta naui, nelle quali oltre i marinari erano pochissimi soldati, hauendo ottimo veto, si coduste in Napoli, prima che giogesse nella città hebbe la noua certa della battaglia fatta à Seminara, tutto questo appunto come sta quini notato è raccolto dalle historie di Monsignor Paolo Giouio, nel terzo libro, d'onde non solo la historia habbiamo preso; mà etiandio le parole, nella propria forma, si che dunque per ritornare al principio del ragionamento, per queste coseoccorse, & altre di non minor valore, è Seminara degna di felice ricordo nelle historie. Fiorirono in essa molti huomini in diuerle scienze esfercitati, de' quali, altro per adesso non occorre, solo che Francesco soprania Filosofo, e Medico il quale scrisse de natura rerum, contro l'openione de' Peripatetici, le cui opere insino ad hoggi non sono mandate in luce. E stata Seminara ne gli anni à dietro soggetta à Duci; mà hoggi fotto l'Illustrissimo Scipione Spinello s'è fatta città Reale. Nel suo conuicino, dentro vna valletta, sta fabricata la Chiesa di S. Filareto Abbate, monaco dell'ordine di S. Basilio, il quale in questo luogo, dopo la sua molta santità cambiò la vita mortale, col regno del Cielo, la stessa Chiesa è hoggi monasterio dell'istesso ordine di S. Basilio, doue si riserba il braccio del predetto S. Filareto, el capo di S. Elia suo maestro, la festiuità di S. Filareto si sole celebrare à sei d'Aprile, dal destro lato di Seminara stà vn casale chiamato S. Anna: mà nell'itinerario d'Antonino Pio sta scritto con altro nome, cioè, De calstidio, e dal sinistro lato, soura il mare sta Parma, in vna bellissima prospettina, & indi poco lontano, dentro vn luogo piano, sta edificata la Chiesa di S. Fantino, anticamente dedicata à S. Mercurio, monaste-Rerio dell'ordine di S. Basilio, nel quale fece la profes-

Francesco sopra nia Medico.

Monasterio di sa Filareto.

Casali di Semi=

Monasterio di s'

s a sione

# LIBRC

Beato Giorgio, e beato Giouanne. V clioni.

Pesci quali si pe scano nel mare di Parma.

... :

sione della vita monastica il beato Nilo, done allhora dimorauano molti Santi Padri, cioè, S. Fantino, S. Luca fuo fratello, S Zacharia, e S. Filareto, l'autore (quale scriue la vita del beato Fantino) dice ch'in questa Chiesa si riposino i corpi del beato Giouanne, e del beato Giorgio Vescoui di Tauriano. Soura Parma sta imminente vi monte, nel quale si vede hoggi vna spelonca, ò grotta, doue il beato Elia Abbate soleua fare la sua vita solitaria, & iui ben spesso era visitato dal beato Nilo suo amicissimo. in questo mare vi è la tunnara, e si pescano molte forti di pesci, come gronghi, morene, aurate, sarpe, sarache, occhiate, luzzi, laguste, & altri solo conosciuti da pescatori, & habitanti del paese, anco è degno di nome quelto mare; perch'in esso li pescano perfettissimi coralli : vi e fama che nel conuicino di Parma, anticamente per arte magica fia stato collocato vn tesoro, nella cui cauernas'entra dalla parte del mare, per vn buco d'entro le rocche, però niuno ha potuto cauare mai cosa alcuna, la verità di questo si rimette à chi ha più certezza.

Si ragiona d'alcune altre habitationi poste nel territorio Reggino, cominciando da Melicoccha, insmo d Terra nova.

Cap. XXXIII.

Melicocca.

Monasterio di S. Elea : E lasciata Seminara drizzaremo il camino per lo dritto delle montagne; nelle pendici di quelle n'incontra vna habitatione chiamata Melicoccha, quale stà hoggi sotto la potestà de' Cauallieri di S. Giouanne Ierosolumitano. è degna questa habitatione di lode, perche nel suo connicino sta fabricata la Chiesa di S. Elia Abbate, monaco dell'ordine di S. Basilio, del quale habbiamo fatto ricotdo poco dinanzi, in questo liuogo il detto Santo trapassò da questo mondo all'altro, e morendo ascese glorioso in Cielo, il cui corpo da monaci del suo ordine è stato trasportato, e seposto in Galatro luogo del quale ne ragionaremo nel secondo libro. E hoggi questa Chiesa di S. Elia, monasterio del predeta

PRIMO.

to ordine, laquale dopo la morte del Sato sempre si coter uò nell'istesso istituto, habita Melicoccha nobilmente, & i Sacerdoti si dilettano molto della Musica, e nelle sue campagne fi producono l'oline in abondanza . indi più oltre passando per ispario di sei miglia in circa, n'occorre vn castello, nelle radici dell' Apennino, edificato soura vn tumulo, posto fra dui srumi abondantissimi di trutte, & anguille, chiamato Sinopoli, in luogo pendente, in aria molto falutifera, ilche si conosce dalla fanità delle persone, è adornato di molti nobili huomini dottori in legge, filosofia, e medicina, tra i quali viue il S. Scipione di Gregorio dottore nell'una, e l'altra legge principalissimo, altro non posso dite; perche nella musica la parte che tace, se cantasse renderebbe dissonanza. però come cosa particolare, e degna d'Illustre memoria, mi occorre di scriuere, ch'in questo castello nacque il beato Paolo, monaco del nostro ordine di S. Francesco d'Assis, il cui corpo si riposa nel monasterio posto in Nicotera, sotto il titolo di S. Maria delle gratie: è stato questo huomo di fantissima vita, e nacque come rosa in vn spinoso paese. degno anco di memoria è in questo castello Nicolo Carbone, dottore in legge, il quale scrisse dinerse opere, cioè vn libro di cose pertinenti alli legisti, vn libro intitolato l'Imeneo, vna comedia intitolata l'amorosi inganni, la tragedia della Passione di Christo, nobilissima nello stile, e nelle parole, la tragedia di S. Placido monaco dell'ordine di S. Benedetto, alcune rime, & altre coselle, delle quali altre sono mandate in luce, & altre sono d'inprimersi. Nel convicino di questo castello (dice Liconio) in vna terra spongiosa nasce l'argento viuo chiaro, & abondante, & à rimpetto della predetta tetra, per ispatio quasi d'un mezzo miglio, si troua la minera dell'argento, qual'infino ad hoggi non è nota à gli habitatori del paele, mà con il tempo si potrà conoscere, per dentro le montagne dell'istesso Sinopoli si troua vna fontana la quale produce il nitro bianchissimo come la neue, il quale vale contro tutti veleni, per quanto credemo à i

Sinopoli.

Beato Paolo mo nace da Sinope is.

Nicolo Carbone dottore in legge

M neva d'arçëto, ér argento us uo in Sinopoli.

Nitro e sua na-

detti

detti di Dioscoride, Plinio, Galeno, Mesue, & altri med dici. nasce questo nitro con la Luna, e con la stessa si distrugge: imperò che nel primo di che la Luna si rinouella, egli nel fonte comincia sorgere, e sempre s'aumenta dentro l'acque insino al quinto decimo giorno della Luna, quale finito, comincia mancare, finche la Luna è tutta scema di lume, e così circolando secondo la crescenza, e mancanza della Luna egli cresce, e manca nel sonte, però la sua raccolta solo si fà nel crescere della Luna e certo che se s'adornasse il fonte di fabriche intorno, con i luoghi atti da potersi il nitro raccorre, non farebbe poco il guadagno, & alla vita de gli huomini, & all'utile de' padroni. E migliore assai questo nitro di quello ch'anticamente viauano i medici, nelli medicamenti contro i veleni: e ben che dicano i Medici antichi, non trouarsi in Italia il nitro, noi per alcuni detti di Timeo medico Locrete antichissimo, discepolo di Pittagora, nelli quali dice, che dentro il territorio Reggino su anticamente ritrouato, hoggi sappiamo ch'in vna fontana del territorio di Sinopoli si genera, 'del quale s'è fatta la proua con mitabile isperienza, in vno ch'haueua magnato i fonghi velenosi, & in vn cane à questo fine auuelenato, quali tutti hauendo preso il nitro si guarirono. Di ciò n'hà fatto veder la mostra Aldiero della Casa. Questo non è il Salnitro come alcuni s'imaginano, ma è vn'altra cosa, della natura della quale, potra vedere ogn'uno il Matteoli, ne suoi discorsi soura il quinto libro di Dioscoride, con tutto ch'ei remissamente ne ragioni. i fiumi di Sinopoli producono l'anguille bionde, e le trutte stillate d'oro, perche si generano, e si pascono nell'acque. qual'escono da luoghi minerali in questo territorio si fa abondantissimo vino, & oglio di molta perfettione, vi sono le selue di castagne, e ghiande, e ne' giardini si producono frutti diuerti, belli, e saporosi. gli huomini, e donne sono di proportionata dispositione. Nella contrada detta, Petronà, si ritroua il marmo. Sono conuicini à questo castello alcuni casali, de' quali il primo ch'occorre è

Matteoli.

P R I M O. 72

S. Eufemia, cosi chiamato dalla Chiesa dedicata alla detta gloriosa Santa. dalla quale per distanza quasi d'un miglio, sta fabricato vn'antico monasterio dell'ordine di S. Basilio, sotto il titolo di S Bartolomeo, doue infino ad hoggi dimorano i monaci dell'istesso ordine. Questo è quello monasterio nel quale habbiamo veduto molte scrit ture, spesso da noi allegate nelle precedenti, e seguenti historie. E stato fondato questo monasterio da S. Bartolomeo da Rossano, monaco dell'ordine di S Basilio, sotto il titolo di S. Barnaba Apostolo; mà dopo la morte, e canonizatione del beato Bartolomeo, è stato sorto il titolo di S. Bartolomeo, e l'istesso nome tiene insino ad hoggi, di tutto ciò s'ha chiara certezza per le scritture consistenti nell'istesso monasterio nel convicino di questo monasterio stà vn altro, sotto il titolo di S. Luca Abbate, fratello di S Fantino, monaco del predetto ordine, mà da pochi anni in quà per il mancamento dell'entrate fù da Monaciabandonato, e furono gli stessi aggregati nel prederro monasterio di S. Barrolomeo, l'altri casali di Sinopoli sono questi, S Procopio, Acquaro, e Sinopoli greco, nel quale poco tempo fà, fiorì D. Camillo Carniuale, huomo nella latina, greca, & hebraica lingua effercitatifsimo, al quale per le molte sue virtù su conferiro il Vescouato d'Oria, mà egli per quiete della mente, essendo homai vecchio non andò à prenderlo. Quindi più oltre caminando per distanza quasi d'un miglio, e mezzo, incontra Cosoleto castello di picciola quantità, nelle cui campagne si troua vna pietra, nella quale sta scolpita vna vipera, ò pur serpe (come si debba chiamare) per causa della quale, i pazzi del mondo sogliono nel conuicino di colei far fosse, per ritrouare monete; la pietra nondimeno ne dimostra segno di grande antichità. in questo castello, e ne luoghi conuicini si parla communemente'in lingua greca. Più oltre ver o le montagne, ne' pendici dell'Apennino, occorre vn castello chiamato S. Christina, posto tra dui fiumi, in aria conuenientemente disposta, adornato di molti nobili huomini, de' quali l'inuida morte

Cafalidi Sino-

Monasterio di S. Bartolomeo.

Monasterio di s.

D. Camillo Ca muale theologo.

Cosoleto.

S. Christian.

Cafali di s.Chri fina.

Marmo sitizano

Oppide.

Gafali d'Oppi-

Terra nous.

morte alcuni togliendo, scemò al predetto castello non picciolo splendore, nel territorio di S. Christina vi sono lodariflimi boschi, atti à qual si voglia caccia, d'uccelli, & animaliseluaggi: come capre, cerui, porci seluaggi, istrici, ricci, volpi, lepori, gliri, & altri simili. i suoi casali sono questi, Scido, Pedanoli, Yeorghia, Cocipodoni, Lobriche, e Sitizano, e nella maggior parte di questi si parla in lingua greca: nel conuicino di Sitizano si ritrona il marmo: tra queste campagne appareno gli antichi vestiggij d'una città distrutta, da gli Agareni, Cretesi, e Mori nel tempo dell'uniuersali rouine di Calabria. della quale per l'antichità del tempo non potemo hauere con certezza il proprio nome. Nelle radici di S. Christina, sotto il monasteilo de' monaci del nostro ordine, nel conuicino del fiume, sta sepolta non picciola quantità di Francesi, quali venuti insieme con altri delle terre conuicine, che teneuano le parti della casata d'Angiò, per combattere, e saccheggiare la città, quale staua sotto la fideltà di Ferrando d'Aragona', preualendo i cittadini Aragonesi, contro gli Angioini, fecero tal'uccisione, che non poco numero sta quiui sepolto. Quindi partendoci n'incontra vna città nobilissima chiamata Oppido, e Sedia Vescouale, fabricata in luogo alto tra dui fiumi, doue per la bontà dell'acque abondano l'anguille, e trutte, la città stà deliciosamente disposta, adornata di nobili Signori, & huomini dotti, non credo sia molto antica, perche le bene m'ho industriato di ritrouare scrittura che di lei parlasse, per la volubilità de' tempi, essendo quello per se, non ho potuto ritrouare cosa di particolare ricordò, basta che la nobilià dimostra da gli effetti, perch'i Signorine gli apportamenti dello sfoggio dimostrano la no bilià dell'animo, & i volgari esfercitano la vita molto ciuilmente. i Casali à se soggetti sono, Vatapodi, Chrotone, Trefilico, Mesignade, e Zorgonade. le campagne sono fertilissime di vino, oglio, e biade. Appresso occorre vn castello fabricato in luogo piano chiamato Terra voua, antico in se stesso, mà dopo le rouine di Taurianoriedificato.

dificato, e stato sempre habitatione bellissima, benche nell'ultima venuta di Francesi al tempo del Rè Ferrando pati graui rouine, perch'essendo di lei Signore Marino Corriale, per l'abbattimento di Francesi discacciato dallo stato, su la terra con suoi affanni ridotta sotto la poteltà di Francesi, nondimeno dal Gran Capitano Consaluo sù liberata, dall'ubbriaca soggettione. Quiui Obegnino Francese, allhora Vicerè di Calabria, condusse grande essercito di soldari Francesi, Suizzeri e d'altre terre di Basilicata, Puglia, e Calabria, quali seguiuano la parte de' Francesi, e poste in ordine le fanterie, ando à combattere contro Ferrando, nella scouerta campagna oltre il fiume di Seminara, come habbiamo detto à dietro, per testimonio di Paolo Giouio. Mà dopo che tutto il Regno cominciò viuere in pace, Terranoua cominciò rifarfi, si ch'era ridotta à nobilissimo stato; mà per alcune nate nimicitie, da huomini banditi patì affanno; nondimeno di nouo si ristora, & habita nobilmente doue si conseruano molte nobili fameglie, come quella delli Signori Moretti, & altre di nobilissima conditione. il suo territorio è grande, perloche abonda di giardini, vigne, e terre da fare horti, e biade, abonda anchora di caccie d'animali seluaggi nella parte delle montagne: e nella parte delle campagne piane, abonda di caccie d'uccelli, & in particolare di faggiani, starne, pernice, quaglie, lodole, piche, tortore, colombe, ficedole, & altre di diuerse spetie. alcuni casali di terra noua sono dentro l'antico terri- Casale di Terra torio Locrese, cioè Rizicone, S. Leo, S Martino, Christoò, Vatoni, Radicina, Iatrinoli, Brachadi, Cortoladi, Galatoni, e Scroforio; & altri sono dentro l'antico territorio Reggino, cioè Molochio, e l'altro Molochio, d'onde è natino il padre fra Paolo Virdia predicatore molto dotto, eletto nostro Ministro Provinciale, indi p il oltre passando incontra Castellace, habitatione piccola, soget- Castellace, ta nell'uno, e l'altro foro all' Archivescono di Reggio.

Pell'antica città Tauriano, posta nel fine del territorio.

Reggino.

Cap. XXXV.

Iscorre incanto il predetto castello Terta nodi ua vn fiume chiamato Marro, nel dritto del quale scendendo per la via verso Occidente, occorre vn'altro fiume, detto da Strabone Me

Finme metauro,

Tauriano, città antica,e distrut

Pomponio mela. Stefano.

3. Fantino, abba

tauro, e da Catone (come più volte ho detto) chiamato Paccolino, il quale divide il territorio Locrese dal territorio Reggino. quel ch'in particolare è da notarsi in questo fiume, e la sua virra sanatiua mirabile, che tutti coloro quali per gli humori salsi del fecato patiscono alopecia, ò vero vicere sanguinose, e putride nella carne, bagnandofi nel fiume due, ò tre volte il giorno, per ispario. di quattro, ò cinque giorni, mirabilmente si guariscono. e dinengono fortis per ilche non è molto da maranigliai fi s'in queito fiume lauandosi Oreste, si guari dalle pazzie, da quella parce del fiume soura un piano, poco sontano dal mare, nel dritto di Seminara, e Parma, appareno l'antiche mura, della distrutta città Tauriano, della quale neparla Pomponio Mela, e Stefano bizantio. Mà Pomponio apertamente dimostra, che sia questa l'antica città Tauriano di Calabria: perche la colloca tra la città Metauria (della quale ne ragionaremo nel secondo libro) e't castello di Scilla, nel quale remponon era anchora edificata Seminara, e la Bagnara, scritto queste parole, accio: non s'ingannasse alcuno, per le parole d'alcuni troppo semplici, quali dicono, che Seminara antichamente era chiamata Tauriano. di questa dice Stefano, Tauriana vrbs,à qua Tauriana ciuis. per essere questa cirrà vicina al mare, si cominciò pescare vn pesce, quale dal nome della città fù detto pesce Tauriano, altri lo chiamarono Xifia, Strabone lo chiama pesce galeoto, noi altri lo chiamamo pesce sparo: della cui pescagione hauemo parlaro: à dierro. In questa città Tauriano è stato natiuo cittadino S. Fantino monaco dell'ordine di S. Basilio, Abbate del

# P R I M O. 74

delmonasterio allhora detto S. Mercurio, mà hoggi è chiamata la Chiesa dal suo nome S. Fantino, poco lontano da Parma. la vita di S. Fantino è stata scritta in lingua greca d'uno cittadino di Tauriano, & hoggi si ritroua apprello i monaci di S. Basilio, in vn libro di carta pergamena, nel monasterio di S. Bartolomeo, posto poco lontatro da S. Eufemia, casale di Sinopoli, del qual'hauemo fatto ricordo poco inanzi. E stato S. Fantino nel principio della sua vita seruo d'un cittadino di Tauriano, al quale non per altro serviua, solo che per gouernarli il cauallo, dopo adornato di nouella gratia, prese l'habito monacale di S. Basilio, e tanto santamente cominciò viuere ch'in breue tempo fu satto Abbate del monasterio di S. Mercurio, di questo S. Fantino scriue S. Bartolomeo monaco, ch'illustrato di nouella luce, quasi vn'altro leremia soura Pinfeliciffima città Ierusalemme, piangendo cominciò profetare non solo la sensibile distruttione, quale douea pative Calabria, & i miserandi assalti, quali douea riceuere da gli Agareni; mà etiandio la vera distruttione delle virriì, e la dechinatione quale doueuano fare i monaci del suo ordine alla vita volgare, e caminaua il giorno con gl'occhi pieni di lachrime, piangendo le Chiele, Mona-Rerij, e libri, dicendo che douea venire vn giorno, quando sarebbono piene d'asini, e caualli, & i sacri libri dati al fuoco. Quando veggeua alcun monaco del suo monasterio, lo piangeua come morto, dicendo, iò figliuolo mio t'ho vecifo, e molte altre cose simili diceua. Mentre staua in questi dolori il Santo, non volcua magniare, ne riposarti sotto il tetto; mà andaua per i deserti, e si passeua d'herbe. Per queste cose, & altre simili, si doleua molto il beato Nilo monaco, suo amicissimo, del quale ne ragionaremo al quarto libro, che già il detro beato Nilo staua in vna grotta vicina al monasterio di S. Mercurio, con vno altare dedicato à S Michele Arcangiolo, e molte volte andò appresso il beato fantino à persuaderlo, che volesse fare ritorno al monasterio; mà lui piangendo rispondeua, non voglio ritornare ò Padre, perche quest.

Monasterio di S. Mercurio, bog gi detto S. Fantino.

del monasterio non sono miei monaci, perche se fossero miei, piangerebbono meco: mà eglino mi chiamano Lolto, e pazzo, e perciò sappi ò mio caro Padre, che prestissimamente andarò nel paese sopremo, e più non farò ritorno al mio monasterio. E cosi su, che Dio lo raccolse nel luogo, doue eternamente l'hauea predestinator la cui festinità hoggi si costuma fare à ventiquattro di Luglio: Stana anchora nello stesso Monasterio di S. Mercurio, il Beato Luca, fratello del beato Fantino, al quale per la san tità della vita, & attitudine del gouerno, il beato Nilo insieme con gli altri monaci del Monasterio elestero per Abbate. Staua anco nello stesso Monasterio il Beato Zacharia, huomo di grandissima santità, molto amato dal beato Nilo, al quale il beato Bartoloméo chiama Zacharia Angelico, non molto lontano da questo Monasterio vi era vn'altro, del quale il beato Bartolomeo ragionando. nella vita di S. Nilo tace il nome, nel quale staua il beato Gionanne Monaco, Abbate, coetaneo del beato Nilo, al quale molto loda S. Bartolonieo, e'l beato Nilo l'honorana à pare d'un'altro Giouan Battifta, e ben spesso d'ardentissima dinotione spento, baciana la terra dal predetto Giouanne calpestrata, questo Santo molto artendeua allo studio delle sacre lettere, & in particolare mai si rendeua fatio di leggere l'opre di S. Gregorio Nazianzeno. Si ripofa hoggi il suo santo corpo nella Chiesa dedicata al: suo nome in Stilo, nella quale habitano i monaci del suo ordine. Viueano in quel tempo nel predetto Monasterio, & in molti altri intorno la città Tauriano, molti Santi Padri, de' quali per l'antichità del tempo poco memoria ne rimane. Fioriua intanto allhora la santità ne' monasterij di Calabria, che cominciando dal monasterio sotto il tirolo di S. Maria del rouito posto nel conuicino di Ro-

sarno, caminando verso la città Tauriano, nelli monasterij di S. Mercurio, nelle campagne di Parma, S. Filareto sotto Seminara, S. Elia in Melicoccà, S. Luca, e S. Bartolomeo, nel casale di S. Eusemia, S. Filippo, S. Ieiunio, S. Thomaso, S. Antonio soura le montagne di Ierace, S.

Giorgio

3. Luca abbate.

S. Zacharia mo

S.Giouanne Ab

65

Giorgio poco lontano d'una cirtà distrutta, chiamata anticamente Altano, S. Filippo d'Argiro, posto soura va castello detto Cinque Frondi, qual Chiesa è habitata da monaci del nostro ordine, e S. Elia soura Galatro, annouerando questi, & altri hoggi distrutti, erano di numero trentalette Monasterij habitati da santislimi Padri. Olrre che nella circonferenza della pronincia erano molti altri monasterij, come apparirà nel discorso delle seguenti historie. Fù distrutta la città Tauriano da gli Agareni, Cartaginesi, e Mori nel tempo che viuca il beato Nilo, quando moltissime cutà di Calabria, Basilicata, e puglia furono rouinate E stata Tauriano sedia Vescouale, mà per la distruttione di detta città, è stata trasferita à Seminara, come hauemo detto à dietto. Giouanne Vescouo di Tau riano è stato presente al conseglio Costantinopolitano sesto, e Teodoro Vescouo di Tauriano è stato presente al conteglio Niceno secodo. su distrutta Tauriano ne gli an ni del Signore, mille, e settanta cinque, per quanto raccogliemo dall'antiche scritture tra Mezzo Tauriano, e Par ma si troua vn porto in mare, chimato porto d'Oreste,

per hauersi riposato in quello Oreste, con Isigenia sua sorella, nel tempo che partito d'Ippone, an daua in Reggio, col simolacro di Diana Fascelide, hoggi da gli habitanti è chiamato porto rauaglioso.

E perche quiui fini-

rio

Reggino, per la terminatione del fiume Metauro, fà di mestiero quiui dar fine al libro, e ragionare della Republica, e ter ritorio Locre-

fe.

Il Fine del Primo Libro?

Giouanne Vesce no di Tauriano. Teodoro Vescono di Tauriano.

Porto d'Orefte

e a second and a second a second and a second a second and a second a second and a second and a second and a Light to the transfer of the pro-Comment of the state of the last three terms of the contract of the state of the st in the second se 100 a 50 The file and place the place of It may no main the short the same of the s 11 1 6 6 Exiligence in the many that is the factor of the contract to t to form the form former to the first , after the common than the co 1103011 and the second of the second o ning (Inc. of Physics 1997) the country to the last of the china Ayo allo mili married Donat the same of the same of the 1001 

# LIBRO SECONDO

del Reu. Padre Fra

# GIROLAMO MARAFIOTI

DA POLISTINA

Teologo dell'Ord. dè Minori Osseruanti;

Nel quale si tratta della samossissima città di Locri, hoggi detta Ieracio, con tutte l'habitationi, e luoghi del suo territorio.



Dell'origine, e prima fondatione della città di Locri, Metropoli, vna delle quattro Republiche di Calabria.

Cap. I.



IN qui mi credo essere stato fauorito da benignissima attentione patte per essersi allettato l'animo del lettore dalla compiacenza d'intendere quel ch'appresso diuersi autori non solo staua disperso, mà quasi perso dell'antica sondatione della città Reggina, e parte tapito dalla piace-

nolezza dell'ascoltare gli atti magnanimi di tanti huomini illustri, quali nella stessa città siorirono, & in tutto il suo territorio. Mà adesso che comincio raccontare l'antiche historie della Republica Locrese, non solamente non sto in dubio di perdere l'attentione, mà credo mai hauer veduto l'animo del lettore tanto attento, quanto lo cono-

scero,

scero nel cominciare à gustar egli le diletteuoli qualità, del soggetto proposto da trattarsi in questo secondo libro. Doue per descriuere compitamente, e con maestreuole ordine, quanto anticamente occorre alla città Locri, sa di mistiero prima ritrouare il luogo della sua antica fondatione, e dopo scendere al trattato dell'altre sue
historie. E hoggi la città Locri nella parte Orientale di
Calabria, dal mare discosta per ispatio di tre miglia in circa, sabricata soura vn sasso, circondata di prosondi precipitij, d'ogn'intorno, la sua sondatione è antichissima; perche su fabricata dalli soldati d'Aiace Oileo, dopo la guer
ra troiana, per quanto si raccoglie da Vergilio, nel terzo
delle historie d'Enea, doue dice.

Locri e sua prima fendatione.

Vergilio.

Hic & Narity posuerunt menia Locri.

Sernie.

e Seruio commentatore di Vergilio soura queste parole, dice che da quelli Locresi Naritij è stata edificata la città Locri in Italia, quali sono stati soldati compagni d'Aiace Oileo, e nel ritorno della guerra troiana, dopo la tempesta quale patirono nel mare conuicino al monte Cafareo, gionti all'impeto delle fortune, in questa Orientale parte di Calabria edificarono la predetta città, quale dal nome della loro antica patria Locri chiamano Locri. Mà se queste parole di Sernio dichiarino bene la verità della historia, lo rimetto à più sano giudicio, imperò che Dictis di Creta, soldato d'Idomeneo, il qual'in lingua Fenicia scrisse la verità della guerra troiana, la cui scrittura Cornelio nepote trasportò in lingua greca, & hoggi si troua ridotta in lingua latina, dice, che quando si congiurarono tutti i Reggi, e Prencipi della Grecia Orientale contro i Troiani, su chiamato per vno Aiace Oileo. Il quale partito da Locri con quaranta naui di soldati andò alla guerra troiana, e nel ritorno per vna crudele tempesta su sommerso nell'onde del mare, e l'istesso accenna Vergilio, mentre dice che percosso Aiace dal folgore celeste, sbattuto in vn scoglio marino, miseramente morì tra i saffi,e l'onde, e Callimaco in quelle annotationi parue, ouero piccole raccolte (come dir vogliamo) che fa d'Omero,

Didit.

Cornelio nepote Vergilio.

Callimaco.

Omero.

dice

SECONDO 77

dice ch' Aiace menò seco quattio milia greci d'Italia alla guerra troiana, ben ch' Omero nel secondo dell'Iliados, non pretenda ch' Aiace d'Italia sosse andato alla guerra troiana, mà Aiace di Locri di Navitia. ilche si caua dal raccontare che sa delle città Locres, quali in Italia, ne surono, ne sono, mentre così canta.

Αοκρῶν δ'κγεμόνευεν διλησς ταχύς Αΐας.
Ε'γχώη δ'κεκαςο πανέλληνας, νη Αχαιους.
Οἱ κυνόν τ'ενεμοντ', έποεμτα τε καλλιαροντε,
Βῆσσαμτε, σκαρφηντε, νη αὐκαας έραταμας
Ταρφηντε, φρόνιοντε, βοαγρίου άμφι ρεέθρα.
Τῶ δ' άμα τεσσαράκοντα μελαιναι νῆες εποντο
Λοκρῶν δι ναιουσι περηγίερῆς ενθοίκς.
Locrensibus autem dux erat Oileus Aiax.

Lancea autem excellebat omnes gracos, & Achiuos.
Qui Cynumque habitant, Opoentaque, Caliarumque,
Bessamque, Scharphenamque, Augiasque amabiles,
Tarphamque, Troniumque, Boagry circum fluenta.
Hunc simul quadraginta nigra naues sequebantur,

Locrorum, qui habitant è regione sacra Euboea. potrebbono nondimeno dire, c' Aiace Locrese hauesse hauuto sotto il suo gouerno i soldati delle città raccontate d'Omero, in mel medesimo modo ch'haueua i suoi soldati Locresi. & in questo modo Dictis, Callimaco, & Omero, tutti direbbono vna stessa cosa, e solamente Seruio rimarebbe senza toccare la verità del fatto; perche s' Aiace parti da Locri perandare alla guerra Troiana: fà di mistiero dire, che non su edificata Locri da soldati d'Aiace, mà la sua fondatione è molto più antica. Pure per vscire d'ogni dubio, credo (secondo il mio giudicio) che sarebbe miglior cosa il dire, come dice Dionisio Afro, nel libro intitolato, de situ orbis, doue afferma, che la Reggina de' Locresi Natitij, partita dal proprio paese, gionta che sù con molti suoi compagni in questa prima frontiera d'Italia, nel promontorio Zefirio edificò la detta città, le cui parole sono apertissime.

Hinc ad boream Zephiry, qua summa vocatur,

Dionisto Afro. Reggina de Locresi Naritu.

Sub

# P T B R G

Sub qua sunt Locri celeres, qui tempore prisco, Illuc Reginam propriam venere secuti:

Ausoniamque tenet qua currit flumen Alecis. Doue due cose sa Dionilio, prima dice, che questa città

Stratone.

Euante capitan 210.

Locri è stata edificata dalla Reggina de' Locresi Naritij, e secondariamente dice ch'il suo territorio si stendeua insino al siunie Alece, del quale hauemo à lungo ragionato nel precedente libro. Strabone nel sesto libro non facendo ricordo alcuno della Reggina de' Locrefi, dice che da quelli Locresi Naritij su edificata la città Locri su l'altezza del promonrorio Zefirio, quali forastieri da questo paese haueuano per loro Capitanio Euante, le parole di Strabone cost dicono. Locri epizesirij vrbs insignis, quoniam è Locris croseum habitantibus sinum coloni huc profecti sunt, Euanthe ductore, paulo post conditam Crotoneam, atque Siracusanam, nondimeno queste parole di Strabone quantunque non contradicano alli detti di Dionifio, e si potreb. bono commodamente reconciliare, con dire che la Reggina de' Locresi Naritij venendo in questa parte d'Italia. con grande moltitudine di foldati, & altre genti in sua. compagnia hauesse costituito à coloro per Capitanio Euante, come sole ogni Rè costituire di Generale Colonnello ne' suoi esserciti: mà cresce la dissi la, che Strabone dimostra la città Locri essere posteriore alla città Cotrone e Siracusa, e se quelle città furono edificate cirça i tempi delle guerre Troiane, segue ch'ella non è più antica, della guerra Troiana mà potrebbe effere che tutto ciò dice Strabone perch'egli consente all'opinione di Vergilio il quale (tecondo dice Seruio suo interprete) vuole che la città Locri sia stata edificata dalli Locresi Na ritij, soldati d'Aiace Oileo, dopo il ritorno della guerra Troiana. ouero si potrebbe direche Strabone ciò hauesse detto, perche non era certo dell'antica fondatione della città Locri: come n'anco si dimostra certo, della fondatione della città Cotrone, c Sibari, de' quali ne parlaremo nel terzo, e quarto libro. Mà da' communi detti di costoro solo questo con certezza si raccoglie, che la pri-

# SCEONDO.

'ma fondatione di Locri è stața anțichistima nell'altezza del monte Zefirio. E hoggi questo promontorio Zefirio quel capo à mare, il quale sta dopo il castello Crepacore, del quale ne ragionaremo al proprio luogo. Imperò che del cattello di Scilla, del quale hauemo parlato nel primo libro, infino al promontorio Zefirio quattro promontorij si trouano, cioè, il promontorio Ceride ch'è il capo del Pessolo il promontorio Leucopetra, Villa antica di P. Valerio (come hauemo dimostrato nel precedente libro) il promontorio d'Ercole appresso il porto di Palizzi, e'l promontorio Zefirio, cioè questo capo, apprelsoil castello crepa core, nel quale su la prima fondatione della città Locri, hoggi detta Ierace; per quanto credemo à 1 detti de' soura nominati auttori. Di questo promontorio Zestrio ne parla Plinio, Strabone, Pomponio mela, e molti altri . è stata dopo trasferita la città Locri da quelto luogo, con aiuto de' Siracufani, e porrata in luogo più sicuro, sù l'altezza del monte Esope, doue sta edificata infino ad hoggi, mezzo di dui fiumi Merico, e Nouito, e questa traslatione su fatta per cagione, ch'in quel luogo doue la città era edificata prima, patina ben spello graui affanni da corsari, e questo accenna Strabone nel quinto libro, doue dice essere stato sempre costume alli fabricatori delle città antiche, fuggire i luoghi molto connicini al mare, ò pure se nel connicino del mare si compiaceuano habitare, vsauano cingere le città di fortissime mura, acciò non fossero fatte preda de"nemici. Conditores vibium (dice egli) maritimas fugitabant oras, vel ante illas tuta iaccbant propugnacula ne illi incurfantibus pradonum nauigys in promptu iacerent, exuui æque illorum fierent. e Dionisio Alicarnasseo dice, che sù costume à gliantichi sabricare le città piccole, e spesse, mà sempre su l'altezza de' monti, per stare dunque più sicura la città I ocri, è stata (come ho detto) trasferita dal promontorio Zesirio, e collocata in questo luogo doue sta hoggi. Vero è che s'imaginarono alcuni, & è anco commune openione appresso i Locresi, che l'antica città Locri fosse stata edifi-

Promontorio ze

Strabone.

Dionisso Alica nasseo.

cata nella pianura vicina al mare, e tutto ciò conietturano dalle distrutte muraglia: quali si veggono insino ad hoggi, per tutta la maremma, e chiamafi quel luogo hoggi volgarmente Pagliapoli, anticamente detto Peripoli. mà questa è volgare opinione senza appoggio di ragione alcuna: imperò che l'antiche mura quali nell'istesso luogo si veggono, sono i suburbani luoghi delli cittadini Locresi: perche s'in ogni nobile città sono da fuori alcune habitatione, ville, ò fabriche di diporto; cofi la città Locri essendo ne' tempi antichi nobilissima, haueua i suoi spassofi luoghi, ne' quali à tempo de' loro diporti, soleuano i nobili Locresi per alcun tempo dimorare, e tanto più habitauano in questo luogo Peripoli, quanto che nelle stefte pianure era fabricato il famoso tempio di Proserpina, e conueniuano le persone quasi da tutte le parti d'Italia, à portare voti alla Dea, & offerire all'istesso idolo sacrifi cij. doue acciò coloro hauessero conueneuole hospitio, staua il paese adornato di bellissimi palazzi ; e tanto più ch'in quelle pianure soleuano i Locresi celebrare i giuochi di tutti loro Dij, e perche à gli stessi giochi conueniua quasi tutta la città, era di missiero ch'iui fossero edisicati palazzi, per potersi commodamente ne' festini giorni dimorare. per ciò fa di mistiero dire, che solo due foretationi hebbe la città Locri, vna nel promontorio Zefitio, & vn'altra nel monte Esopo, doue consiste infino ad hoggi.

Come la città Locri per le sue grandezzé viene ad essere diuersamente lodata da molti antichi scrittori, e della gentilezza, nobiltà, & ornamenti delle donne, con molti altri coslumi, quali osseruauano ne' maritaggi. Cap. II.

ftata sempre la città Locri bellissima, e siore di tutte le città d'Italia, per le sue ricchezze, e nobiltà; che già siore d'Italia viene ad essere chiamata da Platone in diuersi luoghi delle sue scritture, & SECONDO.

in particolare ne libri de legibus. E Polibio nel primo libro, volendo dimostrare, esfere degna la città Locri, che di lei si ragioni in scritto, & in parole, dice, che Reggio, Locri, Caulonia, e Cotrone siano samosissime, e nobilissime città di Calabria. si compiacque anchora lodare questa città nell'abondanza delli frutti, & amenità del sito, Azzio poeta nell'Erigona, done cosi dice. Locrorum loca Azzio poeta. viridia, & frugum vbera sunt e Pindaro poeta Tebano, nella decima Ode, loda mirabilmente la città Locri, dall'amenità del luogo, dalla verità, dalla poesia, e da gli atti della guerra, doue cosi canta, secondo l'uso della nottra lingua:

Potsbie.

Pindare.

Post quam modo fluens vnda Summergit volutatum in littore calculum, Et post quam communem, ad gratiosam iam

Delectationem sermonem extendimus.

Quidem veritas vrbem Locroru administrat Zephirioru. Illiusque curam habet Calliopes, & ferreus Mars.

Sed vertit in fugam, Cygnea pugna, & iuribus nobilem Herculem .

e nell'undecima Ode l'istesso Pindaro loda la città Locri, dalla sapienza, dalla fortezza, e dall'hospitalità, doue dopo hauere cantato alcune lodi di Agesidamo, cosi dice, secondo il nostro linguaggio.

A Locris Epizephirys magnum genus ducens Illic & pos simul mecum à Musa chorum ducite.

Promitto enim vos, non auersantem hospites exercitum neque honesti ignarum.

Sed ad sapientissimas belligeratores accessuras. Natura enim insitum mare, neque astuta vulpis, Neque terribiles leones facile permutauerint.

Vergilio anchora nel secondo della georgica, parlando di questa predetta città principalissima tra l'altre della magna Grecia, tra le molte cofe che loda, e la pegola, qual anticamente si faceua nelle sue montagne.

Et inuat Naritie picis spettare lucos.

Plinio nel secondo libro, parlando di Locri, dice ch'ella Plinies

Vergilio.

sià fronte d'Italia, la quale comprende ne' suoi tenimenți, tre golfi del mare Ausonio, e dicesi il mare di Locri mare Ausonio, perche gli Ausonij surono molto nobili habitatori della detta città, ouero perche se tutta la prouincia si chiamaua anticamente Ausonia, il mare che lei cinge si diceua mare Ausonio, come dice Vergilio, nel terzo delle histore d'Enea.

Et salis ausony lustrandum naubus & 1.0.

Vergil 8.

Plinio.

le parole di Plinio nel predetto libro in forma sono quefle. A Locris Italia frons incipit, Magna Gracia appellata in tres sinus incedens ausony maris, quoniam auxores tenuere primum. anzi l'istesso Plinio nel primo libro, dice ch'è tanto salutifera e piaceuole la serenità dell'aria Locrese, che da quando egli viuea, e per tutti tempi adietro mai era occorsa pestilenza, ò terremoto, e l'istesso dice della serenità, e felicità dell'aria Crotonese, e gionge, che ne suoi tempi non era giorno nel qual'in Locri non hauesse apparso l'arco celeste. Locris, & Crotone pestilentia nunquan fuit, necrolo terremotu laboratum annotatum est . e dell'arco celeste parlando dice. In Italia Locris nullo die non apparet arquis. mà noi con isperienza habbiamo prouato, che non molti anti sono, è stata sbattuta la città Locti da potenti terremoti, e l'arco non compare in ogni giorno; mà bene più spesso di quel ch'apparir sole ne gli altri pacsi conuicini. Marco Cicerone nel terzo libro dell'epistole ad Attico, fa ricordo con molta lode della città Locri. Degna colà da lodarsi in Locri è la gentilezza delle donne, per quanto si raccoglie da detti di Plinio, e di Platone, quali per alcun tempo hanno dimorato in Locri, e tra gli altri lodenoli cottumi, qual'anticamente haueuano le donne Locresi, il più posto in vniuersale consuetudine, era l'uscir sempre nelle festiunà de' loro Dij, coronate di fiori, e quando non era tempo di raccorre fiori, soleuano portare girlande di verdi fiondi nondimeno di questa pompa, più d'ogn'altra persona soleuano seruirsi le verginelle, d'onde presero dopo l'occasione i Poeti di fingere, nelle loro fauole, che le ninfe d'altro non godessero tanto, quanto che delle rose,

Cicerone.

Costumo delle donne Locresi.

e fiori

efiori per fare belle ghirlande all'inaurate loro chiome. Mà Strabone nel sesto libro dice, che nacque questo costume nel territorio Locrese, da Proserpina Siciliana, quale ne prati Vibonesi venina da Sicilia à raccorre siori, per farsi odorifere corone doue parlando delle campagne di Vibone dice. Cuius florentissima regionis amenissima prata esse constat, ad quam Proserpina è Sicilia ad carpendos flores venit, binc matronarum vous inualuit, vt collectis ex floribus coronas texat, cum dies festos agunt, quoniam empta gestare serta. vitio illis datur. Aristosseno per dimostrare che più delle corone si serviuano le vergini, che le scorre, vsa quette parole has autem paternix apud locros sapissime erant ferentes; quod minus in scortis. e questo accadeua (dice l'istesso Aristosseno) per cagione, che quando s'auuicinaua il tempo. delli giuochi Olimpici, quali d'Ercole ordinati si celebrauano in Elide, città del Peloponneso (perch'era questa sestinità de' Greci, à loro più particolare ch'ad altri, in tutte queste città della magna Grecia si sollennizauano gli istessi festiui giorni; mà non con tanta pompa, e ricchezza, con quanta si celebrauano in Elide, città particolarmente dedicata alle festiuità Olimpioniche) vsciuano le donne Locresi pelle maremme della loro città, nel luogo detto Peripoli, doue conueniua grandissima moltitudine d'huomini, e donne dà connicini paesi, & ini dimorauano per tutto il tempo delle festiuità di Gioue Olimpio, Apolline Siconio, Venere Cipria, Giunone Saturnia, Minerua figliuola di Gioue, e di molti altri Dij, ne' quali tempi si celebranano i giuochi in dinerse maniere, e le done Locreti haueuano costume di dare un bacio à chiun que gli l'hauesse addimandato, pur che colui gli donasse vna corona di fiori, e con esso lui facesse vn ballo Quando dopo nel fine de' giuochi ritornauano le donne alla città ; colei era istimata più bella, quale portana seco più corone: imperò che diceuano, la bellezza di colei, essere stata da molti approuata, per hauer ricenuto de molti baci, & abbracciamenti nel ballo, e non era in quel tempo riputato in dishonore il bacio nella persona d'una donna;

Aristoffens.

Festinità de Lo.

Bellez Za delle donne Locrifico me s'appronaua

Arifoffeno.

Nobiltà delle do ne Locres come si donana.

Prouerbio de Lo cresi.

Luciano. Legge delle don ne Locresi.

Suida.

Aristossens.

mà istimato d'honore grandissimo: & appresso le donne Locresi valeua molto più il bacio che non il saluto, ò la genoflexione, in qualunque luogo si sossero con giouant incontrate. Perche diceuano i sapienti di Locri: l'ingiuria la battitura, ò la guanciata dishonora la donna, mà il bacio la nobilita, & honora. l'istesso Aristosseno in quel dialogo intitolato έρως τη κο σωμα ποδονώμ . amor voluptatum corporis. in persona d'Etone racconta vn diletteuole costume de' Locresi, cioè, che s'alcuno potente, e nobile in Locri, hauesse baciato in mezzo la piazza vna donna vergine, ben ch'ella fosse stata da bassi, & humili parenti nata, poteua nondimeno sposarsi con i nobili, e potenti della città, perche diceuano i sapienti di Locri. Se ben spesso gli huomini vili sono honorati per essere serui de gli huomini potenti; molto più deue essere honorata, e cresciuta di nobiltà vna donna, la quale d'un huomo no bile è baciata, per il ch'era vscito anticamente vn Prouerbio, che quando si veggena sposare vn huomo nobile con vna donna ignobile, diceuano. Locrorum osculum in ore substinuit. Appresso i Locresi (dice Luciano) Zeleuco fece. vna legge, che mai donna Loctese s'ornasse con vestimenta d'oro, ò con altre vesti artificiosamente lauorate, eccetto quando voleua prendere lo sposo, ouero cercana acqui starsi alcuno amante. Mà s'alcuna Vergine voleua fare abondanza della sua bellezza, e dare la persona à chi gli la desiderasse, costei poteua vestire d'ognisorte di vestimento. le parole di Luciano cosi dicono. lege Zeleuchus excepit, ne liceret mulieri aureis ornamentis circumponi, neque contextis indumentis, arteque laboratis venustari, nisi cum scor-Etari, atque amatorem sibi moliri studuerit. Scriue Suida che l'istesso Zeleuco donò alle donne Locresi vn altra legge, cioè, ch'una donna maritata quando vsciua fuori di casa donesse portare vn vestimento bianco, e di bianco siano anchora vestiti i suoi domestici, e che seco non menasse più d'una donzella: mà le donne non sposate potessero vestire di vario colore. Aristosseno nel dialogo intitolato έθων, che vuol dire, consuetudine; introduce Pania interlocutore,

#### SECIONDO.

locutore, il quale dice, ch'era costume alli Locresi, mai sposare vna donna bella con vn giouane brutto, acciò per difetto del marito la donna bella non facesse figli brutti, e l'istesso era di giouani belli, che mai prendeuano per mo glie donne brutte; imperò che diceuano i sapienti di Locei, in commune prouerbio, deforme deformat, cioè il gioua ne brutto infetta la donna della sua bruttezza, e la donna brutta infetta il giouane bello. S'alcun huomo nobile, e bello da donna nobile, e bella, faceua vn figliuolo brutto, non poteua essere il detto figliuolo nobile: perche diceuano i sapienti di Locri, con la brutrezza del corpo Dio toglie la nobiltà al figliuolo, perche se non gli la togliesse lo firebbe nascere simile al padre, & alla madre bello. era costume alli Locresi, che quando da padre, e madre brutti nasceua vn figliuolo bello, quello annouerauano tra i nobili della città, perche diceuano i sapienti Locresi, Dio dimostra in costui la nobiltà dell'animo, con la bellezza del corpo. Credo che questo costume hauessero in loro introdotto i Locresi, perch'i loro sapienti erano ammae-Arati nella dottrina di Pitragora, il quale (secondo riferisce Pietro Bongo, doue tratta, de numero quaternario) prima ch'introducesse i discepoli, nelle sue scole, attentamente gli considerana la dispositione delle membra, e la bellezza del corpo, anzi Platone (per quanto riferisce il preallegato autore,) hauca per editto comandato, niuno douer entrare nelle sue scole, manco di membri, ò brutto di faccia. Voleuano i Locresi che mai huomini, e donne brutte hauessero vstitij di gouerno nella città, ne meno voce d'elegere gli vifitiali, perche diceuano, non douersi honorare con vshitij nella città, colui che da Dio è dishonorato con la bruttezza della faccia. Ma s'alcun huomo ò donna era brutto di faccia, e sapiente nella filosofia, e cognitione delle leggi, poteua hauere vsfitij di gouerno nella città, perche diceuano i sapienti Locresi, che l'intentione di Dio sù di fare questo huomo, ò donna bella, & ecco che gli diede molta bellezza di sapienza nell'anima; ma s'il corpo è brutto questo su disetto della natura

Proverbio de Lo cresi intorno la belletzas

Pietro Bongo.

Platone.

Pietro Bongo.

Luciano.

Byaclide.

Legge de L'ocre-& intorno la gebolin.

mendace, la quale vna cosa ha promeso, & vn'altra ha fatto. Mà credo ch'i Locresi hauessero vsurpato questa legge tra di loro da gli Etiopi, i quali mai hanno haunto costume d'elegere il Rè, da ricchi, forti, ò nobili, mà da più belli. e ciò afferma Pietro Bongo doue tratta del numero, quaternario, per testimonio d'Aristotile, doue dice. Memoriæ quoque traditum ab Aristotile, Aethiopum populos, qui: Gymnosophistarum sapientia regebantur, Reges sibi non ex his, qui fortissimi, & opulentissimi essent, creare; sed eos tantum qui. forma essent pulcherrimi; atque prestantisimi : quippe quoniam: animorum magni decentiam, ex corporis effigie se se vicissim intueri posse arbitrabantur. Costitui Caronda (dice Luciano, per testimonio d'Aristosseno) vna legge alli Locresi, chequando vn huomo douea sposarsi con vna donna, per hauersi insieme innamorati, non si poneuano in effetto le: nozze, se prima amendui spogliari non si considerassero, in tutte le parti del corpo, se dopo tra di loro occorreua. nemicitia ò sdegno, erano amendui dannati alla frusta, &: all'essilio. la qual legge è stata fondata soura questa ragione, che diceua Caronda; s'alcuno compra vno cauallo riguarda quello d'ogn'intorno, e dopo colui paga al suo padrone, se per dissauentura riesce al fine guasto, ridonda il danno al suo comparatore; cosi auniene quando l'huomo, e la donna insieme s'innamorano, e desiderano fare nozze, deuono ben riguardare le fattezze del corpo, nella proportione di tutte le membra; se per dissauentura al fine da tanto amore vengono ad altro tanto sdegno, sia loro il danno con la frusta, e con l'esilio. Furono due donne (dice Eraclide) nella città Locri qualis accusarono al presidente della giustitia, che l'una haueua dato per vna notte il suo marito all'altra, e dopo per gelosia non volle colei per altro tanto prestare il suo marito ad essa. e determinarono i gouernatori delle città, che la gelosia è simile alla peste, però con ogni sollicitudine, & industria deue: dalla città esfere tolta, per ilche costituirono vna legge, nella quale irrenocabilmente senza dispensatione alcuna si comandaua, che s'alcuna donna fosse accusata di gelo-

fia,

ha, il folo marito testificando la verità del fattò, fosse co-Aretta prestare il suo marito à chiunque gli l'addimandasse: e s'un huomo era accusato di gelosia, fosse costretto prestare la moglie à chiunque gli la desiderasse, & in questo caso era lecito l'adulterio, non ostante la legge di Zeleuco, quale comandaua, ch'agli adulteri fossero cauati gl'occhi. e voleuano i Locresi in questo fatto la sola testimonianza del marito, ò della moglie; acciò che ne poco, ne molto dimorasse gelosia tra di loro, perche diceuano; se l'ardore del fuoco sa che l'huomo tema d'accostarsi à quello; cosi la paura di non prestare la moglie ò il marito ad altri, fa che la persona mai sia gelosa e per questa legge, mai più dimorò gelosia tra gli huomini e donne Locresi, mà tutti insieme praticauano con buona fede, senza sospetione alcuna. le parole d'Eraclide cosi sonano. ob illatam accusationem apud iudicem, eo quod de marito alterius, per noclem mutuo altera accepisset, apud locros, nec maritum eius vice altera, à qua acceperat sponte reddere volebat, vt inuicem alternis fruerentur maritis. pestem zelotipiam Locrenses putarunt, ad quam arcendam, si buiusmodi accusatio denuo fieret apud iudices, alterius coniugum testificatione accepta, sancitum est, vt hac, vel is, cuicunque vellet, oxorem, vel maritum exponat. vt si ignis ardor timorem inducit accessus, sic & turpitudinis timor zelotipiam arceat, qued nec zeleuchi leges de adulte-Tio vitiat.

De gl'atti enormi quali voò Dionisio tiranno di Siracusain Locri, e de' più peggiori atti, quali egli, e suoi sigli patirono nella stessa città. Cap. 111.

Da credersi (per quanto si raccoglie da molte an tiche scritture) ch'i Locresi fossero stati primi, quali di legge scritte si sossero serviti, tra tutte l'altre natione de' gentili, per mantenimento di pace, e selice gouerno della loro Republica; mà dopo che Dionisso il primo tiranno di Siracusa, si ridusse ad habitare in Locri, su cagione della distruttione di molte buo-

Avistorite

Dionifio Siracu fano, e suoi atti in Locri.

Giustino

ne leggi, & anco rouina della stessa città, come dice Ari storile nel secondo libro della Politica causa fuit vt Locrorum ciuitas interiret, propter Dionysij affinitatem, quòd non contigisset in populari Statu, neque in ea optimatum gubernatione, que optime mixta, temperataque fuiffet qual'affinità, tra Dionisio, e Locresi, e distrutione de leggi de gli stessi, & empia crudeltà del tiranno è raccontata da Diodoro, Strabone, Clearco, e Giustino. i quali dicono, ch'essendo discacciato Dionisio da Siracusa per le sue molte crudeltà, gionto che sù in Locri, perch'era huomo potente, e nobile, cominciò contrafare alle leggi de' Locresi doue perch'altri non vi erano di più potenza, i quali nelle contrauentioni potessero castigarlo, non lasciò sceleragine quale non hauesse oprato; tanto nelle persone delle donne, quan to nelle persone de gl'huomini (parlo io adesso di Dionisio il giouane, perche di Dionisso primo suo padre si farà ricordo nella spogliatione del tempio di Proserpina) era questo Dionisio figliuolo di Dionisio primo, e di Doride Locrese figliuola di Xenoto: e perciò (dice Giustino nel ventesimo primo libro) nella venuta ch'ei fece da Siracusa, è stato benignissimamente riceuuto da Locresi, come da suoi comparrioti, e consanguinei. mà egli credendo che tutto ciò si fosse fatto per debito, e come se per legge se gli competelle il dominio della città (essendo che prima di lui hauea signoreggiato in buona parte Dionisio il padre) ecco ch'al primo atto s'impadronisce del castello della città, e comincia vsare quelle sue solite crudeltà, qual usaua in Siracusa; imperò che cominciò vsare dishone-Rissimi atti di lusturia, con tutte le mogli de' nobili cittadini Locresi. stupraua le vergini, prima che consumassero le nozze, e cosi stuprate daua loro à suoi mariti. à ricchi faceua estiliare dalla città, ouero faceua vecidere, e dopo toglieua loro quanto possedeuano: tal che per torre l'altrui robbe tentaua ogni modo possibile. Quando s'accorse che gli era mancata l'occasione di fare simili prede; determinò con vn'altra industria spogliare la città d'ogniricchezza, facendo ordine, che tutte le donne Locresi conuenissero

uenissero nel tempio della Dea Venere, per celebrare la festiuità di lei, ornate delle più ricche vesti ch'hauessero, e delle più pretiose gemme, che possedessero, perche cosi pomposamente si doueua honorare la Dea. Quando dopo le dette donne furono coadunate dentro il tempio, ha fatto chiudere le porte, e comandò a' suoi serui, che tutte le donne fossero spogliaie: & in questo modo nel giorno della festiuità fece ricchissime prede. Ne quiui si fermò, mà molte altre donne strinse alli tormenti, per ma- . nifestare le ricchezze da loro mariti ascose, de' quali à forza egli si fece padrone. In questo modo sei anni regnò Dionisio in Locri, dopo contro di lui essendosi i Locresi ribellati, lo discacciarono di Locri, si ch'egli astretto dalla necessità ritornò in Sicilia. le parole di Giustino faranno credere quanto ho detto, quali sono in questa forma. Dionysius iunior à Syracusanis eiectus, exulque à Locrensibus focus acceptus, velut iure regnaret arcem occupat, solitamq; fibi sauitiam exercet, coniuges principum ad stuprum rapiebat, pirgines ante nuptias abducebat, stupratasque sponsis reddebat, locupletissimos quosque, aut ciuitate pellebat, aut occidi imperabat, bona eorum inuadebat. Deinde cum rapina occasio deesset, vniuersam civitatem callido commento circumuenit. Nam omnes faminas impensius ornatas, in templum Veneris conuenientes immissis militibus spoliauit, quarundam viros ditiores interfecit, quasdam ad prodendas virorum pecunias torquet cum his artibus annos sex regnasset, conspiratione Locrorum, ciuitate pulsus in Siciliam redife. Diodoro, e Strabone i quali in alcun modo fanno ricordo dell'empie crudeltà di Dionisio, dicono ch'in Locri egli vsaua sceleraggini troppo inique; imperò che delle belle donne Locresi, tanto vergini, quanto non vergini, si faceua condurre in casa grandissima moltitudine, soura le quali non lasciaua modo di dilettatione, quale non prendeua, alcune volte per scelerata sua satisfattione, faceua condurre le donne Locresi in casa sua, alle quali faceua apparecchiare conuiti sontuosissimi, dopo voleua che coloro fossero spogliate ignude, e cosi senza couerta alcuna, spogliate da capo à piedi faceuale seco se-

Giustino.

Diodoro, Strabe-

dere à magnare, & acciò ch'hauessero loro occasione di fare dimostratione del sesso feminile; da suoi serui faceux portare nel mezzo del magnare, vn paro di calzette, ò più, e dauagli hor à questa, & hor à quell'altra, comandan do che ciascheduna di propria mano quelle calzasse nelle gambe, e mentre le donne s'alzanano, per ponere le calzette, egli e suoi serui, con vano; mà abomineuole piacere, stauano à riguardare di loro il sesso feminile, altre volte faceua per la sala volare le colombe, e che le donne nude s'abbassassero, hor in questo pontone, & hor in quell'altro, per cercare le colombe, quale per dietro gli angoli, & ordigni della casa s'ascondenano, e mille altre sorte di cose nefande, oprava con le donne Locresi. Con gli huomini dopo, à pena si potrebbono raccontare le tante ignominie, ingiurie, battitute, & vccisioni qual'egli opraua. Mà non molto tempo corse, che di tante sue sceleraggini pagò le debite pene; imperò che partiro da Locri per andate in Siracusa, dalla quale con vniuersale seditione, era stato scacciato, la prima cosa ch'i Locresi al suo dispetto fecero, sfabricarono la forrezza qual'egli in Locri haueua edificata, vecisero tutti i soldati del suo presidio, e cosi di nuono impadrontisi della città si ridussero nella loro prima libertà. Anco per vendicarsi delle ingiurie da Dionisio fatte, fecero schiaui tre suoi sigli, e la moglie, qual'egli lasciata hauca nella fortezza. furono queste due figlie femine, & vn maschio, allhora entrato nell'adolescenza; perch'il figliuolo maggiore, cioè, Apollocrate era feco andato in Siracusa. Ritornò per questo fatto Dionisio in Locri, con grandissima moltitudine di soldati Tarentini, (imperò che con Siracusani non haueua poturo acquiltare pace, anzi di nouo con molto pericolo della sua vita è stato da Siracusani discacciato) e con i stessi soldati Tatentini cinse in assedio la città Locri: perch'i Locresi suoi rubelli non permesero ch'egli entrassenella città Mà veggendo Dionisio che con l'impeto della guerra non poteua fare profitto per conseguire l'intento: cominciò con humilistimi prieghi, insieme con molti altri Signori Tarentini

SECONDO. 84

tini addimandare da Locresi, ch'almeno si compiacessero restituirgli la moglie, e figli, con prezzo di moneta, quanto à loro fosse grato. Mài Locresi ricordandosi dell'empie crudeltà del tiranno, non vollero consentire à tali prie: ghi: anzi voleuano più tosto rimanere in perpetuo assedio, che concedergli quel ch'ei dimandana. e non curauano che tra questo tempo i soldati di Dionisio distruggeuano le campagne, e tutto il loro bene, quale fuori della città si trouaua. Mà al fine per i continui danni, quali di giorno in giorno patinano, accesi d'ira, tutta la vendetta quale contro di Dionisio desiderauano fare, riuolsero nella moglie, e figli di colui, che dopo hauergli vcciso il maschio, menarono la moglie, e le due figlie per tutte le piazze della città, e quelle diedero in satietà della libidine di tutte le genti, e cittadini, e forastieri: dopo hauendo coloro strangolate in mezzo vna publica piazza le tagliarono à pezzi, e chi non hauesse voluto magnate di quel le carni, era vituperato; il rimanente de' corpi fù bruciato al fuoco, e gli ossi ne' mortorij fatti polue gittarono tra l'onde del mare. Per lo che veggendo il tiranno hauere perso il dominio di Siracusa, e nella città Locri non potere acquistare cola di buono, andò in Corinto, doue in estrema pouertà fini la vita: come di ciò ne sono piene homai tutte l'antiche historie, Mà della morte di Dionisio dice Clearco, che ne' facrificij di Cibele, portando lui il tamburo, mentre sonando ballaua, occupato da subitanea morte, finì la vita. Quanto fin quì s'è detto viene più compendiosamente raccontato da Clearco in questa forma. Dionysius iunior Doridis Locrensis filius, cum ad Locrensium ciuitatem venisset, serpillis, ac rosis amplissimam totius ciuitatis domum constrauit, locrensium que virgines vicissim accersebat, cum quibus denudatis nudus ipse super stratis volutatus nihil omnino turpitudinis intentatum relinguebat, quare non multo post, qui îniuriam acceperunt, eius vxorem, liberosque comprehensos in via Statuerunt, omneque contumelia genus in eos exercuerunt, qua demum exaturati, acubus sub vngue prafixis interfecerunt, & vt in defunctas quoque scuirent, earum offa in

Clearco.

mottarijs contunderunt, carnesque reliquas partiti, eos qui non degustassent execrati sunt, reliquias in mare proiecerunt. Ipse vero Dionysius in Cibelis sacris tripudians timpanum gestans miserabiliter vitam siniuit. Mà non è da marauegliare, se Dionisio è stato tanto empio, imperò ch'era palmite nato di quella maligna pianta di Dionisio primo, ilquale tra le, molte sue iniquità, si diede à saccheggiare il tempio di Proserpina Locrese, allhora famosissimo più d'ogn'altro fano d'Italia. E mentre carco d'argento, & oro ritornaua in Siracula, veggendo che nel nauigare haueua prospero vento, cominciò scherzando dire à suoi amici, ch'era cosa buona à gli huomini esfer sacrileggi; perche costoro sono dalli Dij, con prosperi viaggi fauoriti. e di ciò ne rende testimonio Cicerone, nel terzo libro de natura Deorum. e Valerio Massimo nel primo libro, doue tratta de neglecta religione, le cui parole sono queste. Syracusis genitus Dionysius, tot sacrilegia sua, quot iam recognoscimus, iocosis di-Elis prosegui voluntatis loco duxit. Fano enim Proserpina spoliato Locris, cum per altum secundo vento classe veheretur, ridens, amicis, videtis ne (ait) quam bona nauigatio ab ipsis Dys immortalibus sacrilegis tribuatur. doue anco Valerio raccon ta molti altri atti sacrilegi dell'istesso Dionisio. Riferisce anchora Plutarco nel Timoleone, ch' Aristide Filosofo Lo crese haueua due sigliuole bellissime, al quale dimandò Dionisio per moglie vna di quelle à cui rispose Aristide, che più cosa dolce gli pariebbe vedere la sua figliuola morta, ch'essere isposata ad vn tiranno come lui. Perilche non molto tempo corse, che l'istesso Dionisio condannò Aristide ad empia morte, e mentre l'addimandaua s'anchora staua in quella opinione di non dargli la figlia per isposa (che già egli si l'haueua tolta) colui rispose. del fatto mi dispiace; mà di quel ch'ho detto non ho dolore alcuno. questo disse Aristide perche gli dispiaceua il fatto di Dionisio, ch'hauea per forza tolta la sua figliuola, per sua concubina. altre cose si leggono dell'uno, e l'altro Dionisio, quali perche non pertengono à queste historie, ragioneuolmente si lasciano.

Come

Cicerono . Valerio Max.

Plutarco.
Aristide filosofo Locrese.

Come per alcun tempo la città Locri è stata padrona di Messina, città di Sicilia, per cagione ch'i Locresi erano amici à Siracusani: e d'alcune altre cose notabili de' Locresi.

Cap. IIII.

Erche la città Reggina, della quale n'hauemo ragionato nel primo libro, è stata in grandislima pace, & amicitia con gli Atenesi: dopo ch' Anassilao Tiranno Reggino sece à se soggetta la città Messina di Sicilia, perseuerò lei nella stella soggettione per molto rempo. Mà al fine i Reggini ò per dare habitatione in queste parti d'Italia à gli Atenesi, ò per premio di tante guerre, quante per amor loro i soldati Atenesi haueamo fatto, ouero per dono di liberalità (imperò che furono sempre i Reggini huomini gentilissimi, e fonti d'ogni corresia) d per qual si voglia altra cagione, diedero in dono la detta città Messina à gli Atenesi:dà quali è stara molto tempo signoreggiata. Mà perche tra Siracusani, e Reggini versaua grandissima nemicitia; dispiaceua molto à Siracufani, che gli Arenesi per causa delli Reggini fignoreggiauano la detta città, e tanto più si doleuano, quanto che conosceuano la città essere molto atta à mantenere numerose copie di soldati forastieri, per la commodità del porto, nel quale commodamente dimorar potenano insieme molti vasseli di mare, per qual cagione giudicauano ch'in processo di tempo verrebbono più esserciti Atenesi, quali fauoriti dalli Reggini occuparebbono tut ra l'Isola, & eglino perderebbono la libertà della loro città Siracula; per ilche congiuratisi insieme con i Messinesi, quali desiderauano vscire dalla soggettione de gli Atenesi, chiamarono in loro aiuto i soldati Locresi, quali gion ti che furono in Messina, perche l'essercito era numeroso, & adornato di valorofissimi guerrieri, in poco spatio di tempo discacciati gli Atenesi; la città rimase sotto il dominio delli Locresi che ciò sia vero si conferma con le parole di Tucttide, nel quarto libro, done così dice. Decem

Messina sonoe.

ta alli Locresi.

Tucidide.

Syracusanorum naues totidemque Locrensium, Messanam in Sicilia ceperunt ab ipsis oppidanis acciti; defecit autem ipsa ciuitas ab Atheniensibus pracipue Siracusanorum opera, qui cernentes in oppidum inuadenda Sicilia opportunum, metuebant ne se maioribus copijs aggrederentur e quel che segue. Anzi l'istes fo Tucitide, per dimostrare che totalmente stana la città Messina sotto il dominio delli Locresi, dice nel quinto libro. Cum post Siciliensium pacificationem orta inter Mamertinos seditione, ab aduersa factione anistis Locrensibus, eiecti essent, facta est aliquandin Messana locrensium. Mà non cosi facilmente forse harebbono perso gli Atenesi il dominio del la città Messina, imperò che i Reggini harebbono lor dato ogni necessario aiuto; mà in quel tempo la città Reggina patina molte seditioni, e molti de nobili Reggini, quali in Messina stauano essiliati, fauoriuano la parte de' Locresi, e Siracusani, solo per fare dispiacere alla loro con. traria fattione. che per ciò dice l'istesso Tucitide nel quarto libro. Itaque in eorum agrum cum omni exercitu inuadunt simul ne Mamertinis illi ferrent auxilia, simul inducti ab Rheginis, qui apud ipsos erant exulibus. Nam Rhegium per multu tempus seditionibus agitabatur, nec in prasentibus poterant Locrenses arcere. Tal che per seditione delli cittadini Reggini, per volontà delli Messinesi, e per timore de' Siracusani, acciò non perdano la loro libertà, Messina è stata sottoposta al dominio delli Locresi. Anzi l'istesso Tucitide nel quinto libro, dice che Feace Ambasciatore de gli Atenesi venne in molte città d'Italia, per trattare la pace da parte gli Atenesi. e mentre sù riceuuto in Locri, doue molti de' nobili Messinesi erano essiliati, tratto la pace tra Siciliani, & Atenesi, & hauendola ottenuta, parti da Locri per andare in Messina, doue gionto ne fece egli danno à Messinesi, ne Messinesi fecero danno à lui, e suoi soldati, in virtiì della pace fatta con gli altri Siciliani in Locri. Nacquero dopo alcune seditioni tra Siciliani, per cagione delle quali furono chiamati i Locresi in Messina, e la città si diede sotto la loro potestà. le parole di Tucitide sono in questa forma, Pheax Atheniensium legatus, cum redijt in Italiam 2.

Tucidideo.

Feace-ambascia: tore de gli Atene si.

ham, cum nonnullis ciuitatibus de amicitia Atheniensium sermonem habuit, at que cum Mamertinis apud locros agentibus quo relegati erant, cum post Siciliensum pacificationem orta inter Mamertinos seditione, ab aduersa factione acciris Locrensibus ciecti essent, factaque aliquandiu Messana Locrensium. Hos itaque Pheax illuc receptus nibil læsit, quia cum Locrensibus tranfezerat Atheniensium nomine. Soli enim omnium sociorum in reconciliatione Siciliensum fedus abnuerat, cum Atheniensibus, ne tum quidem admissuri nisi bello aduersus Itones, & Melcos occupati fuissent, finitimos suos, atque colonos. Done Tucitide par ch'accenni esfere stata nemicitia tra Messinesi, & Atenesi, mà per la prima volta si fù fatta pace, per cagione che la cirtà era in se concorde; mà quando dopo i Messinessi tra di loro se dinisero, e la parte contraria non prese l'arme in difesa della patria, i Locresi scacciarono gli Atenesi, & i Mellinesi rimasero sotto la potestà delli Locresi. ouero potrà essere che questa pace fosse stata fatta nel tem po che finite le guerre, era Messina posseduta da Locresis Fa anchora Tucitide ricordo di due città delli Locresi, cioè Itone, e Melea, contro delle quali stauano in quel rempo i Locresi occupati à fare guerra, perche s'erano fat re loro rubelle. Mà done queste due città fossero state in Calabria non posso distintamente conoscere, per non hauere potuto ritrouare scrittura ch'apertamente ne ragionasse, mà perche Itone, e Melea (dice Tucitide) erano Anitime alli Locresi, giudico che l'una fosse quella citrà distrutta, nella maremma Orientale in canto al fiume Corace, lontana da Squillace per ispario di sei miglia in circa: e l'altra fosse quella città qual era nelle campagne sotto S. Biale di Nicaltro. di cui hoggi solo i vestigij veggemo: però che queste erano ne' dui termini, Orientale, & Occidentale del territorio Locrese, nondimeno mi rimetto à più sano giuditio. io pure credo che fossero le predette, perch'essendo elleno conterminial territorio Crotonese, facilmente si poteua ribellare da Locrrsi, per stare sotto la protettione de Crotonesi. Mà per tornare al principale intento, giudico che la principale cagione per la quale gli

Atenesi persero il dominio, ch'haueuano soura Messina; folle stata (come ho derto) la divisione de' Reggini tra di loro, che se ciò non fosse stato gli harebbono dato soccorso, come quelli ch'erano stati sempre nemici à Siracusani. ch'oltre di quel ch'hauemo detto nel primo libro, si puà conoscere anchora dalli detti di Tucitide nel terzo libro, doue dice, che nella guerra qual'hebbero i Siracusani con i Leontini, i Locresi sauorivano à Siracusani, & i Reggini fauoriuano alli Leontini, e nella guerra qual hebbero gli Atenesi contro i Siraculani, i Reggini fauoriuano gli Atenesi, & i Locresi fauorisano i Siraculani: tal che per forza della nemicicia, qual era tra Reggini, e Siracufani, se non fossero state le sudette divisioni, la città Reggina harebbe fauorito molto gli Atenefi, si che non cosi facilmente harebbono perso il dominio, qual haueuano soura Mesfina. di quanto ho detto, dona certezza Tucitide in quefta maniera. In bello Syracufanorum cum Leontinis, Locrenfes; Syracusanis, Rhegini Leontinis studebant. in bello Atheniensium. cum Syracufanis, Rhegini atheniensibus faucbant. Furono anco i Locresi molto amici alli Romani, per quanto riferisce, Polibionel primo libro: che già i Romani per fare vbidien te al loro imperio l'Isola di Sicilia, insieme con i soldati Locresi, Tarentini, e Napolitani trapassarono con le nauk nella stessa Isola, si ch'i Locresi molto s'adoprarono in aiuto de' Romani. le parole di Polibio cosi dicono. Romani Locrenfium, & Tarentinorum, & Neapolitanorum nauibus viz cum exercitu in Siciliam transfretarunt. Cicerone nell'oratione pro Archia Poeta, dona molta certezza della nobiltà, e cortesia delli Locresi, mentre dice: che tanto amarono, l'istesso Archia, che l'honorarono con grandissimi doni : anzi per segno d'amore, offersero à lui in dono la stessa loso città. Locrenses ipsum Archiam ciuitate, caterisque pramys donarunt. l'istesso Cicerone tanto amò i Locresi, ch'esfendo egli vniuersale auocato di Calabria appresso il Senato Romano, di niuna città quasi faceua tanto conto, quanto della città Locri; per ilche in molti luoghi delle sue scritture, & in particolare nel secondo suo libro de legibus ,

Tucitide .

Polibio ...

Cicerone ..

gibus, dice ch'i Locresi siano suoi Clientoli. Sono stati tan to amici i Locresi della Musica, che per dimostrarsi in tut to amorosissimi d'Apolline Dio della musica, offerirono nel suo Tempio vna statua à lui dedicata; mà sotto nome d'Apolline Siconio, qual era nel corpo di busso, mà ha ueua il capo d'oro, fatta da Patrodeo Crotonese statuario eccellentissimo, figliuolo di Catillo dell'istessa città Crotone, del che dona certezza Paulania ne gli Eliaci, doue dice. Obtulerunt Locrenses Apollinis Sicyony Statuam ex buxo, capite vero aureo, quam Patrocleus Crotoniata, Catylli filius fecit. Non deuo anchora tacere in questo luogo, quel che dice Polieno nel sesto libro, ch'i Locresi volendo promettere pace a' Siciliani (quando forse fi trouauano occupati dalla tirannide dell'uno, è l'altro Dionisio) fecero vn giuramento di frode mirabile, ch'hauendosi posto vn pugno di terra forastiera dentro le scarpe, e sù le spalle per sotto il mantello alcune teste d'huomeni morti, giurarono in questa forma. Mentre che noi hauremo sul dorso questi capi, e con i piedistaremo soura questa terra, ò Siciliani conservaremo intatta la nostra Republica per voi creden do i Siciliani ch'i Locresi intendeuano nel giuramento il proprio capo, e la terra della città, stauano alla spensierata, quasi giudicando ch'i Locresi mentre haueuano la vita, e la terra di loro douea durare, sempre sarebbono vassalli à Siciliani. Ritornati in casa i Locresi gittarono i capi degli huomini morti, quali haucuano portato sul dorso. couerti col mantello, e tolsero la terra delle scarpe; si che ne stando sù quella terra nella qual haueano giurato, n'ha uendo quelle teste adosso, nel seguente giorno vecisero tutti i Siciliani, le parole di Polieno sono queste. Locrenses fedus cum Siculis inientes, aliorum capita sub tunicis super bumeros imposuerunt, & terram iniectam calceis, sub pedibus habentes, iurarunt se primam, ac solidam ipsis Rempublicam conseruaturos, donec eam terram calcarent, & capita in humeris ferrent. Iufiurando fidem habentes, ficulos omnes postridie Locrenfes interfecerunt, quasi iam non amplius in eadem terra gradientes, nee capita in humeris ferrent.

Statua d' Apolli ne Sicionio offes ta da Locrefi.

Pausania.

Polieno.

Giuramento d' ingano futto da Locrefi.

Historia

Historia estratta da T. Liuio nel quarto libro, de bello punico, nella quale apertissimamente si dimostra, che quando i Locresi si relasciarono da e Romani, e si diedero ad Annibale Africano, sono stati degni di grandissima iscusatione.

Cap. V.

El tempo ch' Annibale Africano trapassò con le copie de' soldati Cartaginesi in queste patri d'Italia, e cominciò essercitare grandissime ronine contro le città del popolo Romano, & in particolare contro queste di Calabria, quali haucuano strettislima amicitia con i stelli Romani, & erano molto fauorite dal Senato di coloro, dopo l'hauere colui fracalsato molte città della parte Occidentale di Calabria, e molte per hauer hauuto in accordo foggiogò al suo dominio: volle anchora soggiogare l'altre città Greche della parte Orientale della Pronincia. E tanto più che l'essercito Africano s'era fatto molto forte, per hauer haunto aggionta nelle sue schiere, grandissima moltitudine de' soldati Brettij, che dice T. Liuio nel quarto libro de bello punico: Ch' Annone vno de' maggior Prencipi dell'effercito Africano, aiutato da molti Capitani de' soldati Brettij, tentò di soggiogare alla sua potestà le città Greche del popolo Romano, e tanto più credè facilmente occuparle; quanto che tutte le dette città portando granissimo odio alli foldati Brettij, di loro haueuano anchora grandislimo timore: tanto per l'inuincibile, mà crudele fortezza de gli stessi, quanto anchora, che veggeuano coloro accoppiati con i soldati Cartaginesi. Talche partito L'essercito Ascicano, e Brettio, prima ch' Annibale trapassalle il canale del Faro, tentò d'ispugnare la città Reggio: contro la quale per molti giorni combattendo, accorgendon che non poteua fare piofitto alcuno, raccolse le copie de' soldati, per andare in Locri Tra questo tempo non cessauano i Locresi forrificare la loro città, e raccorre de' gra-

T. Linio.

ni, frutti, legnami, & ogni altra cosa necessaria all'uso della vita; acciò non rimanendo cosa alcuna in preda de' nemici, per desl'ero coloro l'occasione di fortificare le bande de' loro soldati, anzi non potessero in modo alcuno mantenere si numerosa moltitudine all'assedio della città. A. questo : fficio, cioè di raccorre le biade, & altri ordigni necessarij al mantenimento della città, non s'haueua sguardo à persona alcuna: mà tutti communemente d'ogni con ditione, e sello andauano per seruitio, e mantenimento del la loro patria. Solamente à coloro era concesso di rimanersi dentro, à quali era stato dato il pensiero, di riedificare le mura deboli, di rinouare le porte, quali minacciauano rouine, e di congregare l'arme nelle totri, e propognacoli della città. Mentre ch'in tali vstitij s'essercitauano i cittadini Locresi, gionse Amilcare prefetto dell'armata nauale insieme con Annone, vno de' maggiori Prencipi dell'estercito, & occupò con le bande di soldati Afri- ginesi assediano cani, e Brettij, tutte le maremme Locresi. e comandò à gli ellerciti, che non douellero offendere persona alcuna di coloro, che fuori della città veggeuano disperse nelle campagne, al commune essercitio; mà solo ch'hauessero atteso ad impedirgli il ritorno. e forse à questo attendeua Amilcare, acciò ritrouandosi la città vota di cittadini, più facilmente egli potesse prendere il posseso. dall'altra parte, disceso che su egli à terra, stese i padiglioni dell'essercito, e le sue guardie nel conuicino della città, in luogo talmente isposto, ch'indi potesse vedere commodamente la città, e le campagne tutte. Mandò anchora alle mura della città l'essercito Brettio; doue i capitani dell'essercito fecero à se chiamare i Prencipi della città, alli quali famegliarissimamente cominciarono parlare, persuadendogli che douessero dare la città in buona fede alli Cartaginesi: promettendogli con certezza inniolabile, che sempre tra di loro, & Annibale sarebbe fidelissima pace. alle parole de' quali, nel principio, niuno credito, e fede i Locresi donauano. Quando dopo comparue l'essercito Africano ne? conuicini colli della città, i cittadini Locresi veggendo si

Amilcare, or Annone Cart. 1-Locrs,

nume-

numerosa moltitudine di soldati, s'atterrirono gratiemente, e tanto più entrarono in profondissimo pensiero, quanto ch'alcuni pochi cittadini, quali per fuga erano dalle campagne ritornati nella città affermauano; tutta l'altra molutudine de' cittadini esser in cattinità dell'essercito Africano. Per ilche i Prencipi Locresi risposero à capitani dell'esfercito Brettio, ch'intorno à questo accordo di dare la città nelle mani d'Annibale, volenano ragionare al popolo, e ch'hauuta la volontà di quello, gli renderebbono conueniente risposta. Conuocato donque il popolo dentro la città in conseglio, cominciarono alcuni veramente d'animo leggieri persuadere, ch'in buona pace si facesse la deditione della città, all'estercito Africano: con dargli d'intendere che l'amicitia, e congiontione di coloro più tolto gli porgerebbe aiuto, e fauore, che disfauore, e perdita. E ciò farsi douea per riguardo di tanti cari pegni, qual erano in mano di nemici, cioè tanti cittadini, e consanguinei, quali fuori della città nelle campagne erano stati cattiui. Per queste parole, & altre simili il popolo s'inteneriua, e soura ogni altra cosa, il ricordo de' persi amici, fratelli, e cittadini, pietosamente gli addelcina il petto. tal che per le sudette cose, alcuni de' cittadini Locrefi, più tosto col silentio affermando, che con le parole consentendo, si compiacquero sotto accordo di pace, dare la città sotto la protettione, e gouerno de gli Africani. Era in quel tempo Prefetto della città Locri, delegato del popolo Romano, Lutio Attilio, accompagnato da molti soldati Romani, quali stauano in presidio della città da parteil Senato Romano: al quale perche i Locresi amauano (e tanto più che non di buona volontà si rilasciauano dal popolo Romano, mà più tosto per timore, hauendo pur animo in breue tempo ritornare) fecero secretamente con tutti suoi soldati vscire dalla città, quali ascesi sù la naue, andarono in Reggio, città che fortemente s'hauea mantenuta nell'amicitia, e fideltà del popolo Romano. I Locresi dopo venuti à patto di fideltà con gli Africani, promettendo anco di viuere con vguali leggi introduffero

Locri è data a gli Africani.

Lutin Attilio si Salua in Reggio dussero Amileare Preserto dell'estercito nella città . il quale poco dimorò à rompere la data fede : ch'hauendo haunto notitia della fuga di Lucio Attilio Prefetto, e ch'in tal fuga erano ltati consentienti i cittadini Locresi, cominciò grauemete maltrattargli; mà per comandamen to d'Annibale, su altretto al fine l'istesso Amileare osleruargli la pace, e lasciare viuere i Locresi secondo l'uso delle loro leggi, e ch'in loro libertà rimanesse il porto, e'l gouerno della cirrà. Si che dalla predetta historia si conosce chiaramente, che non per infideltà si rilasciarono i Locresi dal popolo Romano, e si diedero ad Annibale Africano; mà astretti dalla necessità, essendo che la più gran parte de' cittadini era cattiua, e la rimanente moltitudine non era sossiciente à difendere la città. Anzi dimostrarono la grande fideltà ch'haueuano col popolo Romano, che prima saluarono Lutio Attilio Presetto, con i soldari del presidio Romano, e dopo diedero in accordo la città ad Annibale. la predetta historia di Liuio cosi comincia nel proprio testo. Hanno adiutoribus, & ducibus Brettys, grecas vrbes tentauit, eo facilius in societate manentes Romani, quod Brettios, quos & oderant metuebant, Carthaginensium partis factos cernebant, &c.

Historia estratta da T Liuio, nel nono libro, de bello punico, nella quale si tratta, che secondo la loro antica sideltà ritornarono i Locresi vn'altra volta nell'amicitia de' Romani.

Si raccontano quiui gli atti iniqui, quali vsò

Pleminio Legato in Locri, e le sue infelicissime miserie, per hauere spogliato il riccho tempio di Proscripina.

Cap. VI.

Opo che parte astretti dalla necessità i Loeresi, e parte vinti dalla carnale compassione, e pa trioto amore de' loro cittadini, quali nel tempo dell'assedio per essersi rierouati nelle campagne, senza poter fare sollectio ritorno alla città, in tem-

po che l'essercito Africano occupò le maremme Locres. si rimasero sotto la cattiuità dell'istesso essercito, si diedero sotto la potestà d'Annibale Cartaginese secondo il volere d'Amilcare Prefetto dell'effercito Africano. Perche non di buona volontà tralasciandosi dal poposo Ro mano s'erano cosi dati in accordo, nondimeno sempresono stati con animo di ritornare nell'amicitia prima, come dopo si fece manifesto con gli esfetti, che rifeusce T. Liuio nel nono libro de bello punico: non tantosto essere stata data la città Locri sotto la protettione d'Annibale Africano, che subito cominciarono farsi palesi alcuneacer be divisioni tra più principali cittadini; talche la città si staua diuisa in due fattioni. equei pochi quali erano stati cagione della fatta deditione della città all'essercito Africano; per timore che non venissero i Romani accesi di sdegno contro di loro, per la fatta deditione, e lacerata fede, hauessero da torgli la vita, s'harebbono contentato sempre starsi sotto la protettione d'Annibale. Mà l'altra parte più numerosa della città, qual à se riputaua in gran dissimo dishonore hauersi lasciata l'amicitia de' Romani, & essersi data la città à gente nemica, e barbara : procurò (con aiuto di molti nobili Locresi, quali dalla contraria loro fattione, ne' tempi dianzi erano stati estiliati dalla città, e nel tempo dell'essilio dimorauano in Reggio) di far venire i Romaniin Locri, erinouare la prima amicitia, e perch'allhora Publio Scipione era Prefetto. nell'Isola di Sicilia, colui chiamarono i Locresi, & astrinfero che venisse nella loro città. Il quale partito da Sicilia con buona parre di soldati Romani; gionto che fù in Locri è stato con molto honore, & allegrezza dall'amica sattione introdotto nella città. Doppo congregò i Locresi in conseglio, e cominciò grauemente riprendere coloro intornoal fatto della città data in potere dell'essercito Africano. Ha fatto anchora legare, e carcerare quelli della contraria fattione, quali erano stati origine, che la città si fosse data ad Annibale, e come ribelli (secondo le leggi della giustitia) fece morire e le robbe di coloro po-

P. Scipione rice. ne Locrs all'ams cina del popolo.

Remane.

T. Linio.

se à publico bando, e da lui come giudice surono distribuite à più nobili cittadini Locresi, quali procurarono la noua amicitia col popolo Romano. Posta che su la città in pace volle partire Scipione, e ritornare in Sicilia, lasciando in Locri Quinto Pleminio Presidente della città; al quale diede in potestà la fortezza del castello, nella quale douesse l'istesso Pleminio habitare. Mà molto più miglior cosa sarebbe stata per allhora alli Locresi (stante l'iniquità, qual'usò Pleminio, e suoi foldati,) che fossero stati ritardati per vn'altro poco di tempo sotto la potestà d'Annibale Cartaginele. Imperò che dopo la partita di Scipione da Locri, cominciò Pleminio con incredibile ini quità trattare la Republica Locrese, & i suoi soldati non lasciarono sceleragine alcuna, qual'in Locri non hauessero oprato, senza ch'egli come giudice facesse risentimento di giustitia. E questo procedeua, perch'egli era molto più maligno, & empio, ch'i suoi soldati: e non tanto coloro oprauano di male, quanto egli tolleraua, e minor male sarebbe stato, quando non gli hauesse dato animo di fare cose peggiori. Imperò ch'essendo egli, e suoi soldati tutti dediti alla lussuria, & auaritia, non solamente douunque ritrouauano le donne Locresi, gli viauano ogni atto dishonesto, e vituperoso: mà etiandio le spogliauano per arricchirsi delle vestimenta di coloro, e tanto s'assuefecero in questo modo di rubbare, che n'anco portarono riuerenza al tempio di Proserpina, al quale sat Tempio di Proti peggiori di Dionisio tiranno, saccheggiarono, e spogliarono, si che non lasciarono cosa alcuna di valore, da tante monete, e vasi d'argento, e d'oro, quanti nel sacro tem pio, per ornamento di quello, e seruimento ne' sacrifitij della Dea fi riserbauano. Mà non molto tempo dimorò Pleminio, e suoi soldati in queste scelleraggini, ch'i Dii vendicatori di si graui delitti, à tali atti enormi fecero corrispondenza, con i debiti castighi. Vero è che quando in queste parti d'Italia trapassò Pirro Rè d'Epiro, e ne gli abbattimenti quali diede alle città Italiane, vinse, e spogliò molte di quelle, tra l'altre non potendo ne gli.

Q. Pleminio , ? (ue iniquità in Locri.

serpina Locrese Saccheggiato da Pleminio Roma-

abbas-

abbattimenti occupare l'inuitta allhora città Locri, per isdegno si diede à saccheggiare il tempio della Dea Proserpina; nel quale allhora per la grande riuerenza, & honore che gli era portato, non solo da Locresi; mà etiandio da tutti connicini, e lontani paesi del mondo, per doni di liberalità, e voti di religione, si ritrouaua aggregata grandissima quantità di moneta, con molti vasi d'argento, e d'oro, dedicati al seruitio del tempio. e perch'il detto tempio era edificato in vn boschetto fuori della città, il predetto Pirro saccheggiò il tempio, si che non lasciò: cosa alcuna da potersi seruire al più vile vso de' sacrifitij, e collocò tutta la preda sù le naui. Quando dopo soura quelle ascese, insieme con i suoi soldati, e fece dittendere le vele al vento, per nauigare, credendosi di ritornare nella sua patria in pace, carco d'argento, e d'o:o, & altre preciose gemme: ecco ch'all'impensata gli cade soura vna rempelta crudelissima, per la quale furono le naui fracassate, nelle medesime maremme Locresi, & ogni cosa si sommerse, suori che le monete, e sacri vasi del tempio di Proferpina. Ilche conoscendo Pirro essere accaduto per los degno della Dea, ha ordinato di subito ch'intieramente le predette monete, con tutti sacri vasi fossero raccolte, e di nouo collocate nel tempio, credendosi che per questa fatta restitutione, la Dea placata facesse cessare ogni sdegno di vendetta. Mà non solamente questa raccontata vendetta fece la Dea, mà tale discordia ha fattonascere tra soldati di Pirro, che dando di mano all'arme s'uccifero l'un con l'altro: e Pirro disfarto volendo ritornare nella Grecia Orientale, gionto che sù nella città Argos, perch'in quella temerariamente in tempo di notse volle entrare, infelicemente, e con empia morte è stato da cittadini veciso L'istesso anchora auuenne à Q. Pleminio, e suoi soldati, perche veggendo i Locresi vna tanta scelleraggine nell'hauergli colui spogliato il tempio; furono quasi vniuersalmente per dare di mano all'arme, in difesa della Dea, e delle sue ricchezze. Ilche veggendo i soldati di Pleminio, e volendo anco loto fare fatti d'ar-

Pirro Rè d'Epiro saccheggia il tempio di Proser pina Locresei.

me, furono da i foldati delli tribuni della città vecisi. Mà Pleminio forse imaginandosi, ch'anco in tempo di questa ribellione sarebbe da Locresi vbbidito; comandò ch'i Tri buni fossero sottoposti al castigo con essere al publico battuti: mà dalli soldati de' tribuni stessi, è stato l'istesso Pleminio assaltato, e dopo molte ingiurie, e battiture lasciato quasi morto, col naso, & orecchie tronche. Quando dopo!Pleminio fù guarito prese quelli stessi soldati, soura i quali hauendo oprato ogni sorte di tormento possibile à riceuersi da corpo humano, crudelissimamente vecise. Ne pure satio delle pene contro di coloro oprate, mentre ch'erano in vita, fatto anchora dopo la morte più crudele non permise ch'à coloro fosse data sepoltura. Con le stelle pene ha fatto anco Pleminio morire alcuni Signori Locresi, per hauer inteso che coloro haueano hauuto ric corso à Publio Scipione presetto di Sicilia, per prouisione di giustitia contro di lui. Mà non quiui finirono i Locresi: imperò che distinarono alcuni Ambasciatori, quali douessero riferire tutti gli atti di Pleminio, nella presenza del Senato Romano. doue gionti (dice Liuio) vno di T. Linie. coloro in questa guisa cominciò parlare. Vn Fano si ritroua apprello noi ò Romani, dedicato alla Dea Proferpina, della cui santità credo ch'alcuna fama sia venuta appresso voi : nondimeno nel tempo che Pirro volle venire à fare guerra contro le città del popolo Romano; ritornando colui da Sicilia, dopo che gionto si in Locri, tra gli altri mali ch'ha fatto à noi Locresi, per hauerci conotciuto huomini fedeli, e di grandissima fermezza nell'amicitia vostra, si diede à fare male à nostri Dij, che già essendo il predetto Fano di Proserpina ricchissimo, i cui resori non erano statianchora frodati da persona alcuna, mà s'erano sempre riserbati intatti, per seruitio, & honore della Dea, stese l'empia mano à saccheggiargli, & in fatto spoglio quel sacro tempio di tutte le sue ricchezze, ma tolto che su posta la moneta su le naui, & egli ascese con i suoi soldati à nauigare, è stato d'una crudele tempesta sbattuto nelle nostre maremme; & essendosi nel mare

mare ogni cola sommersa, altro non rimase saluo, solo che la sacra moneta della Dea, quale con tutte l'altre robbe del tempio raccolta nel lido del mare, fit per ordine dell'empio Rè, ilquale conobbe l'ira delli Dij, intieramente collocata nello stesso tempio di Proserpina. e d'allhora in oltre mai più cosa di buono gli è accaduta, imperò che discacciato d'Italia, volendo in tempo di notte temerariamente entrare in Argos, è stato da cittadini miseramen te veciso. Dopo non molto tempo, i nostri antichi cittadini essendo aggrauati dalla guerra, commossa contro di loro da Crotonesi; perch'il tempio della Dea era fuori della città, hanno fatto deliberatione i nostri Locresi trasportare quel resoro in altro luogo, dentro le mura della città, e mentre Itauano in questo pensiero, ecco che nella seguente notte sù intesa vna voce nella più intrinseca parte del sacro tempio, la quale disse, che non douessero i Locresi indicauare le monete, e trasportarle altroue, perch'ella da se stessa era potente à difendere il suo tempio. Nondimeno i Loeresi per zelo di religione, senza mouere il tesoro, ouero trasportarlo in altro luogo, hanno fatto pensiero di fortificare il tempio, con cingerlo d'un fortissimo muro, & era già la fabrica quasi ridotta ad alquan ta conueniente altezza, quale di subito per miracolo della Dea, caduta, andò in rouina, e ciò non per altro occorse, solo perche la Dea volle dare d'intendere; non fare à lei di mistiero l'aiuro de gli huomini, pet disesa del suo tempio. e finite che furono quette parole, cominciò l'istel so Ambasciatore raccontare la grandissima scelleraggine, quale vsò Pleminio contro l'istessa Dea, alle quali parole, dopo che molto bene furono dal Senato Romano intese, dall'istesso Senato si data risposta, per bocca di Fabio. La volontà del Senato Romano essere, che Pleminio vada con carene legato in Roma, e sempre che si ritrouasse vero, quanto da Locresi è stato isposto fosse, colui dentro le carceri veciso, e le sue robbe poste à publico bando; perche l'ingiuria, qual egli ha fatto alli Locresi, sù riceuuta dal popolo Romano, ilquale sempre hebbe.

i Locresi per huomini buoni, compagni fedeli, e cari amici,e che la monera della Dea, parce cercara nella cafa di Pleminio, e parte racquistata dalle proprie robbe, fosse al doppio ristituita. Dopo che questa determinatione su fatta dal Senato; Pleminio è stato menato in carcere, e prima che potesse defendere la causa sua appresso il Senato Romano, occupato da gravissimo morbo, nelle stesse carceri miseramente finì la vita, la predetta historia, cosi da T. Linio raccontata, nella propria lettera del testo comin cia in questo modo. Locrenses alterius factionis, qui Romanis Studebant, & qui in ciuitate erant, & qui Rhegij ab aduersa factione pulsi exulabant, Scipionem ex Sicilia aduocarunt, vt prbem reciperet, & c. come di soura s'è detto. Di questi fatti di Pleminio, e Pirro, dona anchora certezza Valerio Massimo, nel primo libro, al titolo, de neglecta religione, doue vsa queste parole. Tam me Hercle, quam Pleminij legati Scipionis, in the sauro Proserpinæ spoliando, scelera tam aua ritiam iusta animaduersione vindicauit. cum enim eum vinctum Romam protrabi iusisset, ante cause dictionem, in carcere, teterrimo genere morbi consumptum est: pecuniam Dea eiusdem Senatus Imperio, & quidem summam duplicando recuperauit, que quod ad Pleminij facinus pertinuit, bene à patribus conscriptis vindicata. quod ad violentas Regis Pyrrhi sordes attinuerat, seipsam potenter, atque efficaciter defendit: coastis enim Locuensibus ex thesauro eius magnamilli pecuniam dare, cum onustus nefaria præda nauigaret, vi subitæ tempestatis, tota cum classe, vicinis Dea littoribus illisus est, in quibus pecunia incolumis reperta, sanctissimi thesauri custodiæ restituta est.

Valerio M. si-

Mà Valerio in questo luogo non racconta tutti gli atti di Pleminio, e Pirro, per osferuare (come è suo costume) in tutte le historie breue discorso di parole.

Dell'antiche monete quali si stampauano, e sfrendeuano in Locri, e per tutto il suo territorio, estratte da Guidone nel terzo libro. Cap. VII.

Erche la città Locri era Metropoli d'una Republica principalissima di Calabria, era ben ragione ch'in essa si fossero stampate nel tempo antico le sue monete, come anco si stampauano, e spendeuano in molte altre città delle maggiori di Calabria. Per ilche (dice Guidone nel terzo libro, doue ragiona dell'antiche monete) nella città Locri, per suo commodo, e di tutta la Republica insieme, si stampauano diuerse monete, quali come erano varie ne' metalli, erano anchora dinersenel peso, nel valore, e nell'imagine del sigillo.e perch'à Locresi è stato costume antico, in dui particolari effercitij auezzarsi, cioè, nello studio delle lettere, acciò ch'abbondando la città d'huomini sapienti, fosse nelle cose della giustitia, e nel gouerno della Republica ordinatamente gouernata, e nell'essercitio dell'arme, acciò ch'i valorosi soldati disendessero ne' tempi del bisogno la città da gli affalti de' nemici; scolpiuano nella mo neta in vna faccia Marte Dio delle guerre combattente, con la spada in mano, e nell'altra faccia Minerua Dea della Sapienza, con l'elmo in capo, per denotare ch'ogni città si deue mantenere col fauore della sapienza, quale ha d'essere accompagnata dalla scienza dell'arme. Ouero nell'una parte della moneta scolpiuano Minerua con l'elmo in capo, e nell'altra, vna corona, in mezzo della quale staua dritta vna spada, nella cui ponta staua appesa vna statera. Vn'altra moneta si stampana in Locri, quale nell'una parte haueua scolpito vn lampo, & il caduceo di Mercurio, cioè, vna verga girata da dui serpi, e nell'altra parte la faccia di Gioue. ouero nell'una parte Gioue, e nell'altra il corno della capra Amaltea sua nodrizza. Altre volte soleuano scolpire nell'una parte della moneca Giouc, e nell'altra Diana cotonata di fiori, per ricordo

Guidone.

Monete diuerse quals si stampa uano, espendenauo in Locri.

eterno delle donne Locresi, che sempre douessero vicire coronate di fiori nelle festiuità de' loro Dij. onero ciò faceuano i Locresi, per lodare quello gentilissimo costume, qual'haueuano le loro donne, in vscire sempre nelle festiuità coronate di fiori. Vn'altra moneta si stampana in Locri, quale nell'una parte haueua impressa l'imagine di Bellona, cioè, Minerua con vn'elmo in capo e nell'altra il cauallo Pegateo: ouero nell'una parte Bellona, e nell'altra vn folgore, ò pure nell'una parte la stella Dea, e nell'altra Cesere dritta, con vna stella, e col corno della capra Amaltea. Vn'altra moneta stampauano i Locrefi, qual'haucua fi olpita dall'una parte Minerua, e dall'altra vna donna quale pareua voler sedere, e nell'una mano teneua vn pianello, e nell'altra vna tazza di vino.ouero segnauano nell'una parte Minerua, e nell'altra vn lampo, e'l cauallo Pegaleo. In altre monete era (colpito nell'una parte Apolime, e nell'altra vn' Aquila con vn lampo sotto i piedi, & vn ran o di palma sù le spalle, oucronell'una parte Gioud con vn lampo in mano, in mezzo vn campo pieno di frutti, enell'altra parte dui Dij, cioè, Castore, e Polluce: ò pure nell'una parte scolpiuano i Locresi l'imagine di Gioue, e nell'altra vn vccello chiamato in lingua Greca 10008, Ierax, con vn lepre sotto i piedi. Questo vecello è simile al Falcone, mà di molto più gran corpo, ch'alle volte è veduto da pastori scendere su le greggi delle pecorelle, e trarsi vn'agnello sotto i piedi in aria, & iui diuorarlo; e perch'in Locri sù stampata la moneta, con questo vecello chiamato Ieracio, fù mutato il nome alla Città, e chiamata non più Locri, mà Ierace. Altri volsero ch'il nome fosse stato mutato alla città, per cagione che nelle sue rocche nidificano i Falconi, quali in lingua Greca sono chiamati Ieraci. Mà in tutte le suddette monete saua scolpita intorno questa scrittura Greca, 20,000, Lochron queste suddette erano quelle nonete, quali si stampanano, espendeuano nella Città Locri, e per tutto il suo territorio, mentre i I ocresi ttauano fotto la faisa adoratione

I ocri chiamata Icrace, per cagione d'pno vocello.

de gliantichi Dij, mà dopo si costumarono spendere secondo l'ordine di Costantino Imperatore, e sempre s'an darono di passo, in passo mutando, secondo si mutauano gl'Imperij, & i gouerni.

Di tre dottissimi Filosofi Locresi discepoli di Pittagora, cioè Timeo, Euticrate, & Acrione, e di dui altri discepoli di Scuosane Colosonio, l'uno chiamato Parmenide e l'altro Melisso. Cap. VIII.

Iorirono ne gli antichi tempi, in Locri (famolifima allhora città d'Italia) molti sapienti huomini, mà tre surono tra gli altri più nominati, discepoli di Pittagora, cioè, Timeo, Euticrate, & Acrione. Mà Timeo huomo famolissimo per la sua nobiltà, sapienza, e ricchezze spesso è lodato da dinersi autori. Fù egli maestro di Platone al quale insegnò non piccola parte della dottrina Pittagorica; per quanto credemo alli detti di Cicerone, il quale nel quinto libro de finibus, dice che Platone trapassò d'Atene in Locri, ad Euticrate, Timeo, & Acrione Filosofi Pittagorici, acciò ch'hauendo egli per lungo tempo imparato la Dottrina di Socrate, imparasseanchora la Dottrina di Pittagora, la qual'era in molte cose dall'istesso Socrate ripulsata, le cui parole sono queste. Plato ad Euthicratem, Timeum, & Acrionem Locros Pythagoricos peragranit, vt cum Socratem expressisset, adiungeret Pythagoreorum disciplinam, eaque, qua Socrates repudiabat addisceret. e tanta stretta amicitia prese Platone con Timeo, che gli intitolo un libro, de natura mundi, per quanto si raccoglie dalli detti di Laertio, & anco hoggi di si uede un libro detto il Timeo di Platone, & era ben ragione che Timeo fosse caramente amato da Platone, perche quanto di buono, e di perfetto possedè Platone della Filosofia, tutto l'ha imparato da Timeo, che per ciò Cicerone nel primo libro delle Tusculane, usa quelle parole. Plato à Timeo Pythagoreo omnia didicit. tan-

to altamente fiori Timeo nelle scienza delle cose della na

Timeo filosofo Locrese Euticrate filo. Acrione filosofo

Virerone.

Laertio.
Platone discepte lo di Timeo int tolo vn libro al suo maestro.

Cicerone.

tura, che niuno de gli antichi Filosofi parlò con tata gran dezza di Dio, del cielo, degli elementi dell'anime humane, della natura del mondo, e di moltissime altre cose del la natura, con quanta parlò egli, che ragionando di Dio, (per quanto à noi riferisce Clemente Alessandrino, nel quinto stromate, & Eusebio Pamfilo nel terzo decimo libro de præparatione euangelica) non volle ei concedere che Dio sia stato d'altri fatto, come insegnanano molti de' più antichi di lui, quali diceuano, douersi concedere la moltitudine delli Dij, e maschi, e semine; imperò ch'il primo genera il secondo, e cosi sempre si moltiplicano le diuine generationi, perche l'uno, e generato dall'altro. Mà egli diceua ch'uno è lo principio di tutte le cose, quale non è d'altri generato, perche se fosse generato non sarebbe principio; mà principio sarebbe colui dal qua le sù egli generato. le sue parole sono in questa forma. Vnum omnium est principium, quod non est genitum, si enim id genitum sit, non veique erit principium, sed principium potius illud erit, vnde id sit exortum, quod vocabamus principium. volena medesmamente che solo Dio hauesse la virtu generatiua da se stesso, senza compagnia nella generatione, in quel modo che s'accompagna il maschio con la femina. mà questa dottrina, credo l'hauesse tolta Timeo, da Mercurio trismegisto, nel pimandro, doue dice, che Dio è fecondissimo, perch'è adornato dell'una e l'altra vittù generatina. disse anchora Timeo ch'inanzi la creatione del mondo si trouaua il suo architettore Dio, e ch'il mondo non è stato eterno, mà che dall'istesso eterno architettore nel principio del tempo è stato fatto. Platone doppo quantunque caramente hauesse amato il suo mae stro Timeo: nondimeno cessò di seguitarlo in tutte le par ti della sua dottrina, imperò che non troppo assentendo egli à questo modo di dire, insegnana (per quanto si raccoglie da diuersi luoghi delle sue scritture, e da Marsilio Ficino in molti luoghi di Platone) che tre fossero stati i principij eterni del mondo, cioè, Dio, l'Idee, el'Ile, quale s'intende per la materia vniuersale di questo mondo, tal

Clemente Aleffandrino. Enfebio Pamfi lo.

Mercurio trime

Marfilio Fici-

Platone discepo lo di Teremia proseta, quanto alla dottrina. S. Agostino. Francesco Giorgio, che se bene Platone non crra intorno alla creatione del mondo fatta da Dio, secondo quelle eterne idee, ch'altre non sono, solo che quelli divini atti di volontà, per i quali Dio determina in tale, e tale tempo, produrre tale, e tale creatura; nondimeno errò, perche diede l'Ile eterno, cioè la materia dell'uninerso non creata. e pure doueua Platone dare la materia creata, conforme alla scrittura sacra, della Genesi di Moise, tanto attentamente da lui studiata, nel tempo ch'era discepolo della dottrina di Hieremia Profeta, secondo riferisce Agostino santo nel secondo libro de doctiina Christiana, e nell'ottauo libro de Cinitate Dei, al secondo capitolo; ilch'anco assegna Francesco Giorgio, nel ducentesimo nouantesimo settimo problema del quinto tomo, sectione quarta, de placitis academicorum. Mà questo primo, & vnico principio della natura Dio, credo esfere stato dato da Timeo, per hauersi egli appoggiato à i detti di Parmenide, e Melisso suoi paesani contemporanei. Che se bene Parmenide su ammaestrato da Senosane Colosonio, contemporaneo di Pittagora, nondimeno per esser egli stato cittadino Lor crese, in grandissima parte seguitò la dottrina pittagorica. Imperò che concedendo Pittagora tre principij, cioè, l'uno, l'infinito, e'l numero, Parmenide profondamente contemplando questo vno, determinò non doueisi dare nella natura più ch'uno principio, intendendo per questo principio Dio, e l'istesso concedè Melisso profondo interprete dell'antica teologia de' Greci, & Arabi, per quanto riferisce Agostino Steucho Eugubino, nel primo, e secondo, de perenni philosophia. ben ch'erano questi dui Filosofi alquanto di contraria opinione, mà tale contrarietà consisteua solo nelle parole, e non nell'intelligenza del senso, come ben riferisce Simplicio nel primo libro della Fisica d'Aristotile. Perche Melisso concedeua vno principio immobile, & infinito, nella natura, per quanto credemo à i detti d'Aristotile nel primo della Filosofia naturale, e Parmenide concedeua vno principio immobile mà finito. e l'uno, e l'altro intendeuano per questo.

Apostino. Flen.

Simplicio.

questo principio Dio, secondo riferisce Agostino Steucho Eugubino nel primo libro de Perenni philosophia. & anco Aristotile nel preallegato suo libro ne dona certezza, mentre dice che questi dui Filosofi, non parlauano naturalmente. Sed quoniam de natura quidem non naturales defe Aus contingit dicere ipsos, fortassis bene se habet aliquantulum disputare de ipsis. habet enim philosophiam bic respectus. Mà Melisso voleua questo principio esfere vno, perch'è causa vniuersale di tutte le cose: voleua che fosse immobile, perch'opra infatigabilmente nella natura; e voleua che fosse infinito perch'è principio de' principij naturali, imperò ch'egli creò la materia, e doppo colei distinse in varie forme. Dall'altra parte Parmenide diceua ch'il principio della natura è vno, per estere vniuersale à tutre l'unità indiuidoali, quali sono soggette alla generatione, e corrottione: immobile acciò che corrompendosi gli individui della natura, egli si rimanesse eterno à produrre altre individuità, per conservatione dell'uniuerso; mà finito nell'opre, imperò ch'ogni cosa crea sotto il Cielo, del quale l'ambito è finito, mà soura il Cielo, doue dimora l'infinità niente produce. di questa menté di Parmenide, oltre la testimonianza de gli allegati autori, ne ragiona anchora Pietro Bongo nel libro intitolato, mysticæ numerorum significationes, al trattato, de vnitate, per ilche si vede chiaramente con quanta falsità, e calunnia, riprende Aristotile questi dui famosissimi Filosofi, nel primo della Filosofia naturale, per hauer egli no concesso vno principio nella natura: Imperò che ragionando coloro di Dio, egli l'imponeua che quasi pazzi, hauessero conceduto vn solo ente, mà il mendacio, e la fallità sua si scuopre nel quarantesimo primo testo, del primo predetto libro, doue volendo dimostrare, che tutti Filosofi concederono nella natura principij contrarij, dice, ch'anco Parmenide, e Melisso hanno conceduto contrarij principij, cioè il caldo, e'l freddo chiamati terra, e fuoco & Parmenides enim calidum, & frizidum principia facit, boc autem appellat ignem, or terram. Se dunque Parme.

Arifotile.

1. philico t. 12-

Pietro bongo.

nide

Leodonio. Simplicio. Parmonide, e Mesifio filosofi locreji. 'nide concedeua darsi il fuoco, e la terra nella natura, falsamente Aristotile gli impone che daua vn solo ente, e con calunnia, e bugia contro di colui disputa: perche colui intendeua dell'unità di Dio, e dell'istessa mente era anchora Melisso. assentendo dunque Timeo à questi dui Filosofi Locresi, donaua vn solo principio nella natura delle cose. Mà che fossero stati Parmenide, e Melisso cittadini Locresi, si raccoglie da Leodontio, nell'harmoniche, che se bene Simplicio soura il primo della Fisica d'Aristotile, dice che Melisso sia Samio, e Parmenide Elea te, sa di mistiero intendere Melisso nato in Samo di Calabria, come diremo appresso di Pittagora Samio, e Parmenide perche andò à reggere le scole della Filosofia in Elea, fu giudicato Eleate, mà nacque in Locri, come ben riferilce il preallegato autore in quelle parole. vere literarum fontes facile putarim Parmenidem illum Locrum, qui vt Italicorum philosophorum doctrinam disseminaret Eleam ciui-Latem colens do lisimis sermonibus locupletauit, nec non & Melissum Samium eius conciuem, ni argumentis oppressos iuste cognouerim. nelle quali parole dice che Melisso sia Samio; mà concittadino di Parmenide Locrese, per cagione che Samo sta dentro il territotio Locrese, come dimostraremo appresso l'istesso Timeo anchora questo vno, e primo architettore fece triplicato, cioè ch'in tre maniere opra nel mondo, prima come causa efficiente, e questa causa (diceua egli) altro non era solo, che la divina mente. Secondo, come causa essemplare, e questo era l'ordine deld'Idee, e terzo come causa finale, ch'ogni cosa opraua per se stello, & à se ordinaua, come à perfetto fine; la cui opinione è riferita da Pietro Comestore nell'Ecclesiastica historia soura la Genesis. Disse anchora l'istesso Timeo, che Dio doppo l'hauere creato il mondo si riposò, e saccoste nel circospetto di se stesso, ilche concorda con la scrittura sacra di Moise nella Genesis, doue è scritto. er requieuit Deus die septimo ab vniuerso opere quod patrarat. e Pietro Comestore nella historia Ecclesiastica, per que-Re parole dice, Deus requienit ab opere in semetipso, idest, à muta-

Pictro Comeflo-

Gen.2.

mutabilitate operum, eius immutabilitas apparuit. Riferisce Plotino, che diceua Timeo, il corpo del mondo esfere fat- Plotino. to di terra, e di fuoco, di terra per potersi toccare, e di fuoco per potersi vedere, e per ciò le Stelle quantunque non fossero tutte di fuoco, nondimeno la più gran parte, è fuoco, col quale illuminano il mondo, e lo fanno visibile. e ciò si raccoglie da quelle parole di Plotino nel libro de Cœlo, doue dice . cum igitur Timeus mundi corpus ex igne primum terraque componat, pt per ignem quidem videri, per terram solidum esse, tangique valeat, consentaneum esse videtur, vt & astra non totum quidem, sed plurimum habeant ignem, quandoquidem astra soliditatem habere videantur. forsan verò recte se id habebit, quippe cum Plato sententiam hanc, probabili, & apparenti ratione confirmat. Ragionando Timeo del Cielo, non con altro nome lo chiamò, folo che con nome d'uniuerso, nel quale Dio collocò l'anima del mondo, creata molto più prima, che non è stato creato l'istesso mondo, la cui primità non solo è di tempo; mà etiandio di potenza al suo gran corpo; e dell'istessa opinione è stato anchora Platone Mà Proclo, Plotino, e Porfirio interpreti di Platone, ispongono questo detto con tal senso, cioè, che la potenza, e'l tempo con le quali l'anima antecede il corpo, non sia estrinseco interuallo, mà ch'una certa successione nell'anima, nel discorso delle for me, anteceda con antecessione d'otigine il moto del mondo, in tal maniera che questo moto del mondo proceda da quello, e colui si dica secolo de' secoli. Riferisce anco Proclo, che Timeo manisestò tutta la contemplatione della natura con nomi matematici, e che la creatione de gli elementi, e tutto il loro nascimento ornò, di numeri è figure, e l'attioni, passioni, e virtù de gli elementialli stelsi numeri, e figure si riferiscono, e di più che l'altezze de gli angoli, l'obtufita, la leggerezza de' lati, l'affettioni contrarie, la moltitudine, e la paucità, per la varia mutatione de gli elementi fossero causa. le parole di Proclo sono in questa forma nel libro intitolato de anima, & damone. Timeus de omnium natura contemplationem mathe-

Proclo, Plotino Porfirie.

Proclo.

maticis.

maticis nominibus patefecit, elementorumque ortus, numeris, & figuris exornat, & vires; passiones, actionesque ipsorum ad ea refert, tum angulorum acumina, & obtusitates, tum laterum leuitates, vel vires contrarias, o multitudinem, ac paucitatem, per varix elementorum mutationis causam esse sentiens. volle anchora Timco, che gli elementi dell'uniuerfo essendo costituiti da figure rettilinee fossero informati dall'anima del mondo, e da colei hauessero anco riceunto il moto circolare, di ciò ne patla Proclo nel preallegato libro in questa forma. Timeus cum vniuerst elementa rectilineis con stituiset figuris, motum ipsis circularem, & informationem ab ea, que mundo insidet anima prabuit. Dice anco Celio, che Timeo ragionando della natura del mondo, diceua, che da due caute nasce, cioè dalla mente, e dalla necessità, cioè dall'atto formale inteso per la mente, e dall'atto materiale inteso per la necessità. Ragionando egli della natara del mare (per quanto creden o à i detti di Plutarco, nel terzo libro de Placitis Philosophorum) dice che d'i monti delli Celti scendono molti fiumi, quali entrano nel mare Atlantico, e quando gli stessifiumi discorrono con abondanza d'acqua, il mare inonda, e cresce, e quando gli stessi mancano, anchora si rimanca il mare. è stato Timeo il primo (dice Laertio) il quale scrisse dell'eternità dell'anime humane, e della natura del mondo, e doppo lui, vn'altro libro simile scrisse Platone, intitolato à Timeo, come poco dinanzi s'è detto. della dottrina di Timeo intorno alla natura dell'anima humana, questa seguente riferisce Proclo, nel suo libro intitolato, de Anima, & Damone. cioè che Timeo infegnò tutta la creatione e'l nascimento dell'anime humane essere stato com pito di forme matematiche, e di più collocò egli nell'anima humana tutte le cose, & ha insegnato la divisione, l'identita, l'unione, & insieme la diuersità di tutte le cose. disse anchora ch'il sommo artefice della natura prese la quiete e'l moto, e da questi geni constitoì l'anima humana: nondimeno sù fatta da linee circolari, e rette, la cui figura è d'una bellezza purissima, e perfettissima, e per-

Cello .

Plutarce.

Lacrtie.

Proclo.

che lei è tutta piena di vita, per se stessa è nobile, è preefifte à tutte le cose mobili, le quali sono d'altri mosse, imperò ch'ella non riceue d'altri il moto, mà da se stessa si moue. e perche sù creata senza materia, e senza dimensione alcuna, è molto più eccellente, che non sono le cose ch'hebbero materia, e dimensione. Voleua anco Timeo che l'intellettione delle cose, in altra parte che dell'huomo si facesse, no nell'anima, e gli obietti dell'intelletto esfere di gra lunga più nobili e veri de gli obietti del senso: perche l'intelletto non può intendere cosa alcuna, la qua le non sia fotto formale ragione di vero, mà il senso alcune volte dagl'obietti stessi è ingannato. Aristotile racconcando l'opinione di Timeo intorno all'anima, dice ch'ella moue il corpo per vna certa erettione, & intelligenza che fa delle cose, e mouendoss ella fà di mistiero che si moua il corpo, per cagione che sta molto con l'istesso cor po connessa. Volle anco l'istesso Timeo, che nel moto dell'anima fosse vn harmonia soauissima, & vn numero di musicale proportione. E perche molti auezzati nella dottrina di Pittagora diceuano, che l'anime humane quando si partono dalli proprij corpi entrano ne' corpi delle bestie; esso diceua che questo modo di dire è falso; mà su insegnato da gli antichi per spauento, e terrore de gli huomini maligni. Negò anco l'istesso Timeo che l'anima vscendo d'un corpo entrasse in vn'altro, e ch'alte volte s'inchiudesse in vn corpo aereo, & iui con trauagli viuendo si purgasse dalli commessi errori. Proclo nell'istesso libro intitolato de anima, & dæmone, dice che solamente Timeo ha dichiarato veramente tutta l'essenza dell'anima humana, laquale non volle che fosse constitutta dalli primi geni, come l'anime superiori; mà solamente dalli secondi, e terzi, e dalla natura divisibile, & indiuisibile. Della singolare sapienza di Timeo, ne ragiona Platone, in quello stesso libro intitolato à Timeo, doue dice, che nell'astrologia è stato sapientissimo più d'ogni altro de gli Astrologhi antichi, ilqual hauendo più d'ogni altro studiato di sapere le cose della natura,

Aristorile's

Procle.

Plasone.

Cicerone .

Platone.

Suida . Timeo, e sue opere. Plinio.

inanzi à tutti fedelissimamente ragionò di quella. E Cicerone nel primo libro delle Tusculane, dice che Timeo è stato d'un'animo molto sagace, Filosofo, Matematico, e Medico eccellentissimo, e Platone nel Timeo loda l'istesso, dalla nobilià, dalle ricchezze, e da gli vshij del gonerno, qual ha ministrato nella sua città Locri. Timeus quidem bic ex Locris, que prbs in Italia iustissime gubernatur, nobilitate, & opibus prastantissimus, summis magistratibus, & honoribus functus eft, & ad summam totius philosophia (ve opinor) ascendit la dottrina di Timeo sta dispersa appresso diuersi autori, nondimeno la più raccolta è quella del Timeo di Platone, e di Stobeo in diuersi suoi sermoni. Scrisse Timeo (per quanto riferisce Suida) molti libri, vno intitolato de mundo, & anima, vn'altro di Mathematica, e secondo Plinio nel secondo libro, ha scritto molte cose di medicina, & vn trattato de medicina metallica, & vn trattato della vita di Pittagora, e molte altre opere, de' quali solo alcuni frammenti si veggono dispersi appresso diversi autori. Della dottrina d'Euticrate, & Acrione, perche pochissima n'ho veduta, qual in tutto si va rassomigliando ad alcuni detti di Timeo, non ho giudicato necellario farne discorso, per non hauere da replicare sotto altre parole, quel che s'è detto della dottrina di Timeo.

Di Zeleuco Filosofo Pittagorico, legislatore Locrese, e d'alcune sue leggi, raccolte da diuersi autori; e d'alcuni altri legislatori Locresi, cioè Caronda, Gittio, Stenida, Timane, & Onomacrito. Cap. 1X.

Ltre i sudetti Filosofi, siorirona anchora in La cri molti altri sapientissimi huomini, e legislatori molto illustri, vno de' quali è stato Zeleuco cittadino Locrese, Filosofo Pittagorico, e legislatore celebratissimo, del quale ragiona samblico nel libro de secta Pythagoreorum; di questo ragionando Clemente Alessandino nel primo stromate, porta va testo

Zeleuro Locrefe, e fue leggi , lamblico.

Clemente Alef-

resto d'Aristotile de Republica Locrorum, nel quale dice essere stata antica fama che Zeleuco habbino riceuuto le sue leggi da Minerua, la quale falsamete su riputata Dea della sapienza. Zeleuchum Locrum leges à Minerua accepisse, literarum monumentis mandarunt. e Cicerone nel secondo Cicerone. libro de Legibus, in lode di Zeleuco vsa queste parole. Zeleuchus, & Charondas non Study, & delectationis, sed reipublica caufa leges ciuitatibus suis scripserunt, quos imitacus est Plato. Zeleuchum comemorant ipsi ciues nostri clientes Locri. Delle leggi di Zeleuco alcuni piccoli framméti sono por tati da gli antichi scrittori. Valetio Massimo nel sesto libro, dice, che per legge comandò Zeleucho, s'alcuno fosse conuinto d'adulterio, per castigo gli fossero cauari gli occhi, alla quale legge il primo che contrafece, fù il proprio figliucio, ilquale da Zeleucho alla predetta pena d'condannato, e perch'era colui quali da tutta la città amato, fu da cittadini pregato Zeleucho, ch'usasse misericordia al giouanetto, e che ciò ei doueua fare per essere suo figlinolo: mà egli senza lasciare di fare la giustitia, hauendo teco accompagnata insieme la pietà, ordinò che li sosse solamente cauato vn occhio. Aristorte nel secondo libro, de Poli, dice che per legge ordinò Zeleuco appresso i Locresi, niuno poter vendere, ò in qual si voglia modo alienare il suo patrimonio, eccetto per estrema sua necessità. Apud Locros lege cautum est (dice egli) nequis patrimonium altenare possit, nisi euedentem calamitatem oftenderit supernenise. Strabone nel sello libro per testimonio d'Eforo, dice che Zeleuco per scriuere le leggi à gli Locresi prese gli antichi instituti de' Cretesi, Spartani, & Areopagiti Comandò anchora Zeleuco (dice Ateneo nel nono libro) che s'alcuno hauesse beuuto Ateneo. il vino per caula di medicina senza ordine del medico, fosse castigato con pena di morte. Si quis apud Locros merum haussist medicina causa, medico non imperante mortis multa afficiebatur, Zeleucho legem ferente. Stobeo nel sermone Stobeo. intitolato, mou rouwy ig &Swy, che vuol dire de legibus & consuetudinibus scriue solamente il proemio delle leg

Valerio Massi-

Giustitia di Ze leuco.

Ariftotile.

Strabone. Eforo.

Proemio delle leggi di Zelinco.

Leggi di Zeleuco degne d'esseze ammirate. gi di Zeleuco ilquale nel tetto greco comincia in questa, modo. To's & Tixouvias the money was the xwear, πάντας πρώδη πεπειδε χρά, κη νομιζειρ θέους έναι, C αναβλέποντας έκ ουρανομ, κώς τ ποσμομ, κώς τίω En autois d'anioquyou, ny raken, &c. Omnes qui vrbem, ac regionem inhabitant, persuasos esse oportet, extimareque Deos effe, quod manifestum fit ex eali, & totius mundi inspectione, rerumque in ipsis dispositione pulcherrima, & ordine. e quel che segue, liqual' io intieraméte portard in volgare. cioè à tutti coloro dh'habitano nella città, & in ogni altro pae seper cosa necessaria sa di mistiero, che si persuadano, e per fermo credano i Dij ritrouarli, & esfere; ilche quanto sia manifesto, si puo giudicare dal riguardare il cielo, e tutto il mondo insieme, & anco dal considerare la bellissima dispositione, e consonantissimo ordine di tutte le cose della natura. Imperò che non si deue credere, ne pur è cosa conueniente giudicare essere prodotte le cose del mondo per qualch'accidente, e fortuito caso, ouero per qualch'operatione humana. Deuono anchora da noi essere molto honorati, & adorati gli Dij, come autori de' nostri beni, iquali quiui secondo alcuna ragione si fanno. fa etiandio di mistiero ad ogn'uno hauere in potestà, e comparare l'anima sua, acciò che mantenga lei pura, e libera d'ogni male, per potere attamente servire Dio, imperò ch'abomina Dio l'honore de gli huomini maligni, ne mai da coloro a tiene honorato: per cagione ch'egli non con ricchezze s'adora, ne con tragedie, e presentationi giocofe s'alletta à similitudine dell'huomo malo: mà vuol esfere honorato con le virtu, e con l'istitutione dell'opre buone, e giuste. Perloche fia necessario à chi vuol essere caro à Dio, essercitare se stesso virilmente al bene cosi con la volontà, come con il compimento dela l'opre : e non hauere più timore della perdita delle ricchezze, e de' danari, che della perdita della vita, della fama, e dell'honore; e quel cittadino giudicare esfer il migliore nella città, ilquale più tosto si compiace perdere le ricchezze, che I honestà, e la giustitia. Votrei anchora io, che

che s'alcuno si ritrouasse, il qual hauesse vna volontà tanto cattina, che con difficultà puo ella inchinarfi alla persuasione di queste cose, anzi l'animo và sempre peggiorando con inclinatione al male, ò fiano costoro maschi, d femine, d cittadini, d altri cohabitatori, questo solo auer timento à loro fosse grato, cioè, douerst ricordare delli Dij, e considedare che di vile materia sono formati, e che sono per riceuere grauissime pene delle loro ingiustirie. deuono costoro anchora porsi inanzi gli occhi questo pre sente tempo, nel corso del quale ha da venire ad ogn'uno il proprio fine. E ricordarsi ch'eglino essendo mortali, doppo morte sono assaliti dall'intrinteco dolore, e dal mordace pentimento di tutte quelle ingiurie, quali da loro in questa presente vita furono commesse. Et anco l'assale vn'ardente desiderio col quale vorrebbono che tutta la passata loro vita sosse stata buona. Persoche ad ogn'uno sa necessario, porsi inanzi gli occhi del pensiero, il tempo da venire, e farlo à se tanto samegliare, come s'in ogni giorno l'hauesse à se presente. Perche in questa maniera la sempre viuo nella mente, il pensiero di fare cose giuste, & honeste. Mà se per disauentura alcuno, da qualche maligno spirito assalito, sarà istigato à sare cose d'ingiustitia, costui non deue in altra parte pratticare, solo che ne gli altari, ne' tempij, e delubri delli Dij . acciò-che in questo modo facilmente possi fuggire l'istessa ingiustitia, come se suggir douesse d'una padrona crudelistima, e molestistima, e pregare i Dij che gli diano forze di poterla da se discacciare. Deue medesimamente accostarsi à gli huomini sanij, e giusti, acciò che con quelli discorrendo in ogni giorno, per i continui ragionamenti intenda qual fia la felicità apparecchiata à gli huomini giusti, e qual sia la venderra, posta già in ordine per castigare i delitti de gli huomini cattiui perche queste cofe egli intendendo diuerterà l'animo delle cofe maligne, & ingiuste. Fin qui Stobeo porta il testo intiero, mà in questo hogo dice ch' è mutilato, perch'interrompendosi il senso delle precedenti parole, si veggono fuori di propo-

firo inferite quelle. Δασιδαιμονων δαίμονας άλάσορας. mali genis à superstitiosis metuuntur. nondimeno segue dop po il resto in questa forma. πάντας δετιμώνες τς δι καζοικούντες των πολιμ, &c. caterum omnes qui vrbem inhabitant, &c. cioè tutti gli habitatori della città, denono honorare i Dij, con le cerimonie, e riti della patria, perche sempre queste sogliono essere giudicate migliori di tutti. Anchora sà di mistiero che tutti vbbidiscano alle leggi, honorino i Prencipi, e quando passano per qualche luogo in legno di riuerenza s'alzino, e quel che gli è comandato prontamente faccino. Imperò che doppo l'honore delli Dij, si denono honorare i sapienti, e Prencipi della terra, e con vguale honore pottarii riuerenza al padre, & alla madre, alle leggi della città, & finalméte à tutti coloro, ch'hano la mente dotata di sapien za, e s'ingegnano fare ogni cola con prosperità. Deue anchora ogn'uno hauere più cara la patria sua, che qual si voglia altra città del mondo: e tanto prà che facedo cgli il contrario, prouocarebbe à sdegno li Dij, e questo si dimo strarebbe essere vn vero principio di frode, e d'inganno contro la propria patria; & oltre ch'è cosa abomineuole, si fanno degni di grandissimo vituperio tutti coloro, ch'abandonando la propria patria, si compiaciono d'habitare altroue : perche niuna cosa è tanto à noi congionta naturalmente, quanto la propria patria. e quando per ventura si ritrouasse vn'huomo nella città, ilquale trattasse vn'altro cittadino, dell'istessa patria come nemico, che per l'odio intrinseco ch'ei li porta, hauesse colui sempre à se irreconciliabile: benche le leggi vagliono douer essere costui partecipe de gli vstitij della Republica: io nondimeno giudico, che non solamente non deue hauer egli vsfitio; mà nè anco estere annouerato tra gli cittadini, perch'un huomo di tal natura, mai potrà ne comandare ne giudicare rettamente: perche la parte superiore dell'anima, laqual dourebbe ragioneuolmente hauere pietosa, hà per lo contrario troppo iraconda, guardisi anchora ogn'uno di non assalire con im-

peto

#### SECONDO. 100,

pero di venderta il delinquente ne alla città in commune ne à cittadino alcuno in particolate : mà coloro à i quali appartiene hauer pensiero dell osferuanza delle leggi, veggano prima distintamente chi commette il delitto, & precedendo vna amoreuole monitione, se doppo colui non vorra vbbidire, aggiongano il cattigo. fa anchora di mistiero sapere, che delle fatte leggi, quando alcuna non paresse buona, si debba mutare in miglior forma:mà alle leggi confermate, lequali sono permanenti, tutti sono obligati vbbidire. perche non è cosa vtile ne conueniéte che le leggi fatte, e per lungo tempo offeruate, siano da gli huomini violate, e rotte: come per cotrario è cosa honesta, da gli huomini superati che siano vna legge buona. e quelli, che queste leggi trasgrediscono, deuono ellere puniti, come persone ch'eccitano principio de' grandissimi disordini, e mali nella città con la loro disubbidieza. Anchora non fia mai che siano i Pren cipi huonini di contumacia, ne stendano mai la mano à fate giuditio dell'ingiuria, a loro fatta, anzi giudicando guardinsi di non ricordarsi dell'amicitia, ò nimicitia, mà solo della verità, e della giustitia, perch'in questa manie. ra promulgaranno giuditij giustissimi, e si mostraranno. essere degni de' loro vsfirij. Conviene senza dubio à serui fare alcune cose giuste per timore, & à figli conuiene farle giuste per riverenza, & honestà : perloche sa di mistiero à Prefetti della città essere di tal natura, e portamenti, ch'appaiano degni de' loro sudditi, appresso i quali sempre habbino vergognoso rostore. Mà quando piacerà ad alcuno rimouere le leggi ordinate, & vu'alera noua legge costituire, sia costui obligato venire nella congregatione de' cittadini, con vn capestro al collo, e se dalle sue ragioni conoscerano i cittadini, che la leg ge vecchia deue essere rimossa, e la noua la qual'egli propone è buona, e degna d'essereaccerrata, il profonitore della nuona legge sia liberato senza danno alcuno; mà se per disauentura di colui, la prima legge appari à à cittadini estere migliore, ouero la proposta legge non essere giulta;

Plutarco.

Locrest mai piangenano i loro PROYES .

Eliano.

Coffeene delle During Louis ne promette il morto.

giusta:il proponitore di quella,ilquale desiderana lenare la legge vecchia, con quell'istesso capestro, col quale com parue nella congregatione, sia nella forca appeso, e morto. Questo e'l proemio delle leggi di Zeleuco, cosi portato da Stobeo. Determinò ancora Zeleuco vna legge, che s'alcuno fosse andato fuori del suo paese, ritornando dop po nella città; s'addimandana se si fosse fatta alcuna cosa noua doppo la sua partita, fosse grauemente castigato, e questo scriue Plutarco nel libro de curiositate, done dice. laudanda Locrorum lex, qua si quis peregre reuersus rogasset, nunquid noui? eum mulcla afficiebat. Haneuano i Locresi per costume non piangere il morto; mà tosto ch'era dato alla sepoltura, faceuano conuiti: ilche s'osserua infino ad hoggi, non folamente in Locri, mà etiandio nella maggior parce delle città di Calabria, che se bene piangono mentre ch'il corpo morto è in casa senza sepoltura: nondimeno doppo ch'è ridotto in Chiesa, e satti gll vsfitij funerali, secondo il costume ecclesiastico, è posto nella sepoltura, conuengono gli amici, e consanguinei in casa con apparecchi da magnare, e tutti communemente fanno il conuito, quale volgarmente chiamasi il consolo del morto. Sogliono etiandio in molte città doppo che fatti sono gli vshitij del morto in Chiesa, conuitare il clero, e fargli vn abondante conuito, e doue i Preti non conuengono gli mandano il pane, il vino, e la carne in casa, e'l simile vsano con relligiosi, quali habitano ne' monasterij. e che questo costume si fosse vscito in Locri, ne dona certezza Eliano, de varia historia, done dice. Locrenses mortuos non lugebant, sed postquam cadauer efferrent, & bumarent, conninabant. dice Eliano ch'i Locresi non piangeuano il morto, non perche veramente non piangellero, mà forse perche nel pianto dimostrauano cantare. ch'insino ad hoggi viano le donne Locresi, e per tutto il territorio, piangere il morto à questa guisa, s'accoppiano due donne, è tre, lequali con voci accordate, in mesto canto, canta no ascune sodi del morto, e le canzoni sono in tale rima, che subito finita dalle due, ò tre donne la canzone ri-

Ipon-

spondono tutte l'altre, quali stanno intorno, e piangendo cantano con l'istesso tono, si ch'il pianto soura il morto, non parene canto, ne pianto; ma più tosto vna nenia, ne d'allegrezza, ne di dolore. Stobeo nel sermone intitolato, πωριδος, de patria, accenna; mà più Eustachio nel primo dell'Iliados d'Omero, che Zeleuco ordinò per legge, niuno douere entrare in conseglio con la spada, doppo non molto tempo corse, che stando imminente vna guerra egli entrò in confeglio con la spada, del che accortosi vn cittadino Locrete, qual'incanto à se sedeua, ditle ch'egli haucua fatto la legge, & egli l'haucua rotta, à cui rispose Zeleuco: quanto tu dici è vero, nondimeno la legge qual'ho dato, adesso metterò in osseruanza,ilche detto trasse la spada fuori, & vecise se stesso; si che della temerata legge, volle da propria mano riceuere il castigo. di ciò ne parla appieno Ierocle nel sermone, quales in patria esse debeamus. Ordinò Zeleuco alli Locresi (dice Ateneo nel setto libro) che non gli sosse lecito tenere ferui, e donzelle, sotto quella legge, ch'appresso altre nationi erano tenuti i schaui. Valerio Massimo nel terzo libro, dice che Zeleuco appresso i Locresi era tenuto sapientissimo; mà sotto nome di Minerua. Fiorì anco in Locri Caronda legislatore singolarissimo, ilquale non solamente diede molte buone leggi alli Locresi; mà scrisse anchora le leggi à tutte le città Calcidiesi d'Ita-Ila, qual'erano ne' confini di Reggio, come s'è detto nel primo libro, è di ciò ne dona certezza Arist. Pol. lib.2. done dice. Scripferunt leges Zeleuchus Locris if qui ad Occidentem pertinent, & charondas suis cinibus alijsque chalcidici ciuitatibus, que funt Italia, & Sicilia finitima. E stato anchora cirtadino Locrele, Cittio huomo sapientissimo, e legislatore molto celebre, del quale fa ricordo Iamblico, nel libro de setta pythagorica. Stenida Filosofo Pittagorico è flato cittadino Locrese, per quanto dice l'istesso Iamblico, e questo afferma Proclo, e Stobeo ilquale nel fermone intitolato υπόθημαι ποι βασιλέας, admoniziones de regno, porta molti ammaestramenti di Stenida

Stobeo. Enstathio.

Morte di Zelen co Locrese.

Ierocle.

Ateneo.

Valerio Massi-

Caronda legisla tore Locrefe.

Aristoule.

Cittio Filosofo Locrese. Lambino. Stemble Filosofo Locrese. Proclo. Stobeo.

Cc dore

doue cosi comincia il testo greco. χñ τ εασιλέα σόφομ πμεμ ούτω γαρ εσειτε αυτίζιμος, &c. oportet Regem sapientem esse, sic enim venerandus erit e quel che segue, cioè, fia di mistie o, il Rè essere sapiente, perch'in questo modo si farà degno dirinerenza, e d'honore, e sarà vero emulatore della similitudine del sommo Dio ilquale per propria natura è primo Prencipe, e Rè di tutte le cose. Mà Dio è vero Rè per creatione, e questo il qual'è huomo terreno, si dice Rè per imitatione. E cerramente Dio è Rè in tutte le cose, & in tutto l'uniuerso, mà costui solamente è Rè nella terra. Dio sempre viue, e sempre gouerna tutte le cose, possedendo in se stesso la sapienza; mà il Rè haue solamente la scienza per alcun determinato tempo, nondimeno eccellentissimamente sarà egli imitatore di Dio, quando sarà magnanimo, sapiente, e con pochi si mostrarà sdegnato, hauendo pur, & essercitando ne' suoi sudditi vn'animo paterno, che già per questa cagione Dio è istimato primo padre delli Dij, e secondariamente padre de gli huomini; perche si dimo-Ara benigno à tutte le cose à se soggette, ne mai abbandonando il suo gouerno, cessa di mosti are la sua benignità, anzi poco gli parue essere solamente creatore di tutte le cose, mà volle anchora essere nutritio e maestro di tutti beni, e legislatore di tutte quelle cose, quali conuengono alla giustitia, & equità, e però colui ch'haue d'essere Rètra gli huomini in terra, deue anco studiare d'hauere le stesse qualità. Mà fuori del regno, e dell'imperio, io giudico niuna cosa essere degna di lode, e suori della sapienza, ò scienza niuno può esfere buono Rè, ò Prencipe, tal che l'huomo sapiente, e'l Rè sarà legitimo ministro, e vero imitatore di Dio. questa poca dottrina hab biamo trouato raccolta, di Stenida Filosofo, e legislatore Locrese è stato anchora cittadino Locrese Timare Filosofo Pittagorico, e legislatote peritissimo, come riferisce Iamblico nel predetto libro de secta Pythagorica . nel tempo di Talete Mileho, vno de' setti sapienti della grecia, fiorì vn'altro cittadino Locrese, chiamato Onoma-

Timere Filosofo Locrese.

crito, molto caro amico all'istesso Talete. cost ni dimorò molto tempo in Creta, e donò molte buone leggi alli Cretess, per quanto credemo à i detti d'Aristotile nel secondo libro delle cose Politiche.

0000

mei

: 101.

ino cole ino

D.

23.

63.

Onomacrito filofofo Locrefe. Aristotile.

Di dui famosissimi lottatori Locresi, vno chiamato Agesidamo, e l'altro Eutimo. Cap. X.

Stato natiuo cittadino Locrese Agesidamo lottatore potentissimo, figliuolo d'Archestrato, il cui valore par ch'hauesse ecceduto la fortezza de gli altri huomini del suo tempo, imperò che di lui si legge mai esser vscito con vergogna dalli giochi Olimpici; mà sempre con grandissimo honore, ritornaua à casa vittorioso. di costui altamente cantò Pindaro Tebano, poeta nel suo tempo eccellentissimo, ilquale tra l'altre sue opere, ha fatto vna canzone nobilissima, in lode d'Agesidamo Locrese, nella quale chiama in suo fauora le muse, e la verità figlinola di Gione, e doppo comincia lodare Agesidamo per le riportate vittorie delli giuochi Olimpici, e nelle stesse lodi di Agesidamo loda la città Locri, dalla temperata aria, dalla bellezza, & amenità del luogo, dalla viriù della poesia, dall'eccellenza della coragiolicà, e fortezza nelle cose della guerra, e da molte altre nobilissime virtù; la cui canzone è rigistrata nella decima Ode delle sue opre. e nella seguente Ode, qual'è vndecima nell'ordine loda anchora Agesidamo, e la città Locri, mà Agesidamo è lodato dall'arte del combattere nelli steccati, dalla corona della vittoria ne' giuochi Olim pici, e dalla grandittima sua liberalità Anchora dall'istessa liberalnà loda i Locresi, e dalla sapienza, e dalla sortezza, e dal benigno hospitio, qual'à forastieri dar soleuano. Comincia dunque Pindaro nella decima Ode in lode d'Agesidamo, e de' Locress, cantare in questo modo, secondo la versione del greco nel latino: che già il testo greco non è posto, per non cagionare maggiore lun-

Agesidamolottatore Locrese.

Pindaro.

Cc 2 ghezza,

ghezza. basta ch'il testo greco sarà posto sempre, doue it parlare è tollerabile.

Olympionicen victorem ad mentem reducite,

Mihi Archestrati filium, co quod Locrorum

Mentis mex astipulatus existat.

Suauem etenim ipsi cantum debens,

Eins oblitus fum ò Musa.

Atque simul cum veritate, tu vna Ionis filia,

Recla manu excutite mendaciorum in amicos errantem loquacitatem.

A longe ctenim veniens, futurum tempus, meum erubescere

facit ingens debitum:

Sed dilationem lentam pignus soluere potest.

Modo vbi praemanans vnda submergit inuolutum in littore calculum,

Et post quam iam communem ad gratam delectationem orationem extendimus,

Onidem restitudo civitatem Locrorum administrat Zephi-

Einsque curam babet Calliopes, & ferreus Mars

Sed in fugam vertit Cycneo pralio, & legibus nobilem Herculem.

Sed pugil Agesidamus, Olympiade vincens hyle agat gratiam.

Sicut Achilli Patroclus, sic alium virtute magnum virum alius exercens.

Ad altam extulit gloriam, Dei fauore.

Poche altre parole dice in mezzo Pindaro, seguendo l'i-Acsso ordine, doppo le quali soggionge à questa guisa.

Sic est quando ille qui nobilia facta egit.

Sine bymno Agesidamus, ad Dytis domos ne abibit?

In cassum enim ardens, labore suo, cito aliqualiter delectatus est.

Sit tibi suauissima lyra, dulcisque tibi gratiam parturit ac

Sed & Pierides Iouis filia, longe, lateque tuam augeant famam.

Et

Et ego iunclus Musis in nobilem Locrorum gentem incidi, Melleque fortem irrigans amabilem Archestrati silium laudaui.

Quem vidi manus robore ad altare Olympicum aftantem. Illo quidem tempore, spetie pulchrum, atate non maturum. Que lasciuam à Ganymede mortem, simul cum V enere prohibuit.

E nell'undecima Ode volendo lodare Pindaro l'istesso Agesidamo, e la città Locri, dice.

Sed affluens laus Olympiorum victoribus constituta est.

O noster quam & lingua nostra dispensare studet .

Dei etenim providentia, sapientibus aliquis in aternum curis floret.

Scies quidem nunc Archestrati fili Agesidame tua pugillatorix causa.

Qua aurea olea corona coronatus es.

Hunc suauisonum ornatum resonabo.

Locrorum Epizephiriorum magnum genus ducens.

Illic & vos simul mecum o Musa chorum ducite,

Promitto enim, vos non contrariantem bespites exercitum, neque bonesti ignarum.

Sed ad sapientissimas belligeratores accessuras, Natura enim insitum mare, neque astuta vulpis,

Neque terribiles leones facile permutauerint.

Di questo Agesidamo Locrese si sa ricordo anchora nell'ossicina textoris, nel trattato de Athletis. E stato natiuo
cittadino nella stessa città Locri, Eutimo lottatore potentissimo, del quale ne parla Eliano nel settimo libro de varia historia, doue dice ch'Eutimo è stato huomo d'una sor
tezza incredibile, lottatore eccellentissimo cittadino Locrese in Italia. Euthymus locrus, ex Italia Pyta inclitus, &
robose incredibili insignis suit. di questo Eutimo ne ragiona
Plinio, nel settimo libro, doue dice, ch'Eutimo lottatore,
e vittorioso sempre nelli giuochi Olympici, è stato di tan
ta eccellenza, che viuo, e morto è stato vguagliato alli
Dij: perch'essendo egli viuo à pare d'un Dio è stato adorato, al quale surono osserti incensi, e sacristij, e doppo
morte,

Gianne Testore. Eutimo lottatore Locrese. Eliano.

Plinio.

Statue d'Euti-

Pausania.

morte, anco nella stessa adoratione perseuerarono, i Locresi e meritò hauere due statue, vna nella sua città Locri, & vn'altra nell'olimpia, fatta da Pittagora Reggino, statuario eccellentissimo, ilquale prima d'ogni altro considerò le proportioni, quali douessero hauere le statue; come hauemo detto nel primo libro. D'Eutimo ne ragio. na Pausania negli eliaci, doue molto loda la gloria della sua forrezza, e delle sue vittorie, e dice ch'è stato figliuolo d'Asticleo huomo cittadino Locrese, ben che fauoleggiando alcuni disfero, ehe sia stato figliuolo del fiume Cecino, questo è quel fiume quale discorre hoggi sotto vn castello di Calabria chiamato Sattiano, come dimostraremo nel proprio luogo vinse l'Olimpia Eutimo nella settantesima quarta Olimpiade; mà nell'Olimpiade settantesima quinta, per molti orditi inganni, è stato da Teagene Tasio vinto; e perche gli inganni furono dishonorati, non conueniente à steccato digiuochi, hanno determinato i Giudici Eutimo vittoriofo, e Teagene vinto. Anzi su condannato Teagene che pagasse la sacra moneta, qual si doueua offerire al Dio, in honore del quale si faceuano i giuochi, & altra tanta pagasse ad Eutimo; per ilehe nella lettantesima setta Olimpiade, non sù permeso à colui vscire di nono à giocare, & Eutimo meritò hauere la corona, e che ciò sia vero adduco le for mali parole di Paufania, nel preallegato libro. Qua autem ad victorias, & reliquam Euthymi gloriam pertinent, prateriri minime decet. fuit quidem Euthymus ex Locris Italia, patre Afficleo, vel vt indigenis persuasum est, e cecino amne vicit in Olympia, quarta, & septuagesima Olympiade, hic in sequente Olympiade semel à Theagene Thasio victus; non tamen quidem insto certamine: sed ab eo circunuentus dolo, unde nec à gracis indicibus Theagini decretus honor. Insuper damnatus Theagenes, maleta nomine, talentum sacrum dandum Deo, & aliud Euthymoob iniuriam folieret. Sexta autem & septuagesima Olym piade argentum debitum Deo soluit, nec in certamen eadem Olym piade, neque in sequenti prodire sibi concessum est. Euthymus autem coronam suscepit, & eius statuam fecit Pythagoras celeber-

leberrimam. Anzi l'istesso Pausania nell'istesso libro fa ricordo d'una historia d'Eurimo, di grandissimo stupore, cioè, che doppo hauere vinto Eutimo quell'ultima Olim pia predetta, partendosi egli d'Elide città del Peloponneso, doue si celebrauano i predetti ginochi, nel titorno ch'ha farto in Italia, hadottato, enella lotta vinto va avaligno demonio, qual'infestana unui gli habitatori della città Temesa, in Calabria, e per ogn'anno voleua chesosse isposta una donna vergine in suo seruitio, e nel giorno quando fi faceua tale offerta nel suo tempio, egli mostruo fo, & in forma molto horribile veniua, & in prefenza di tutto il popolo, fi prendeua la detta vergine, e colei portaua in loco done à lui piaceua, ne più da gli huomini porcua effere veduta, e perche questo era vn pagamento troppo indebito, e crudele appresso quelli Temesini: era anticamente vícito vn Prouerbio; che quando in alcuna città veggeuasi huomo tale, ch'essigeua dalle persone alcuni pagamenti indebiti, diceuano. Adest Temesa genium. cioè, costui è il demonio di Temesa. la cagione per la quale era-offerta da Temelini per ogni anno vna donna verg ne al demonio, è assegnata da Pausania, e molti altri scrittoii, come dimostraremo appresso. & è che doppo la distruttione di Troia, Vlisse spento da contrarij venti essendo venuto in queste parti d'Italia, tra l'altre volte ch'in queste maremme di Calabria s'ha riposato, gli occorse di prendere terrà nelle spiaggie della città Temesa, fabricata anticamente da gli Enotrij, nella parte Occidentale di Calabria, ben ch'ella è da sei miglia in circa lontana dal mare, nel vicino di Roggiano, d'intorno à quattro miglia hoggi la detta città è chiamata Meliuito, il Vescouato della quale è stato trasferito in vn'altra città detta S. Marco, come dimostraremo nel quarto libro. essendo dunque sotro la città Tenesa disceso dalle nani Vlisse, vno de' suoi compagni chiamato Polite, fatto vbbriaco, prele per forza vna donzella dell'istesso paese, con la quale commele vn stupro, perch'era colei vergine. Per il qual'atto commoth à sdegno i Temesini presero il det-

Estimo nella lot ta vince il dimonso di Temè fa.

Prouerbio del Demonio di Temesa.

Paufania.

# to foldato, e poco lontano dalla loro città, vecisero sotto

Morte di Polite compagno d'Vlisse in Temesa di Calabria.

le percose de' sassi. Vlisse per dare luogo all'ira, veggendo che l'atto del suo compagno era stato troppo enorme, raccolle gli altri suoi soldati, & asceso sù le naui seguitò il suo viaggio. & ecco che subito il demonio dell'huomo veciso (che già questo vocabolo vsa Pausania, damon interfecti hominis) cominciò crudelmente mal trattare i Temesini, e distruggendo le campagne di coloro, ben spesso anchora offendeua loro nella propria persona. Che per ciò i Temesini s'erano deliberati non solo abbandonare la città Temesa, mà etiandio tutti i paesi d'Italia, e fare la loro habitatione in paese lontano, done potessero viuere in pace. Mà l'indouino Fitonico non volle consentire à tanto, e persuase coloro, douere più tosto placare l'heroe, cioè, il foldato vecifo, che abbandonare il proprio paese. el modo di placarsi era tale, che per ogni anno nel tempio dell'istesso Polite isponessero in servitio di colui vna vergine Temesina. al qual'indouino i Temesini vbbidendo, con molta sollecitudine fabricarono al soldato vcciso il tempio, e per ogni anno offeriuano al detto morto Polite vna donna vergine. e questo si costumò osseruare dalla venuta d'Vlisse in Italia insino alla settantesima ottaua Olimpiade, nel quale tempo, ritornando in Locri Eutimo, doppo l'acquistata vittoria ne' giuochi Olimpici, gli occorse di riposarsi nella città Temesa, in quello determinato giorno quando douea darli al demonio la donna vergine in facrificio. Della qual cosa infermaro bene Entimo, entrò nel tempio, e veggendo la bellezza dell'isposta donna, talmente s'innamorò, che parte dall'amore acceso, e parte dalla pietà commosso, determinò liberare colei dalle mani del demonio. volendo prima da les fede, che se dalla potestà di colni l'hauesse tolta, ella fi contentasse accettarlo per sposo, si compiacque la donna dell'amorosa promessa, e disse di sì, & ecco tosto si spoglia Entimo appunto come se col demonio hauelle da lottare, e mentre cosi animosamente staua apparecchiato, viene il demonio in forma mostruosissima, con

Tempio di Polite,e suo crudele sacrifitio.

vn grande impeto à prendere la vergine: s'abbracció di - Subito Eutimo col demonio si fortemente, che lo gittò à terra, e vinto il demonio, tanto hebbe questo atto à scorno, ch'abbandonò la città Temesa, & in presenza di tutti i Temefini andò con grandissimi stridi à profondarsi nel mare. Furono doppo celebrate le nozze d'Eutimo, e della donna, con grandissima festa delli Temesini, e con la medesima sposa visse Eutimo infino al fine della sua vecchiezza. il Barrio il quale per relatione d'un huomo, che seco andaua ad vn mercato, racconta questa stessa historia; dice hauer egli veduto vna pittura antichissima in vna tauola, laquale staua ordinata in questo modo. era dipinto con la faccia d'un giouanetto il fiume Sibari, e'l fiume Calabrice, insieme col fonte Calieo. v'era poi dipinta Giunone, e la città Temesa, tra le quali era dipinto quel demonio, il qual'era stato da Eutimo discacciato, di colore molto nero, di forma terribile, ch'harebbe potuto spauentare qualunque persona hauesse quello riguardato, & appareua vestito di pelle di lupo: La scrittura fatta nella tauola era in questa forma, Damoni libantes : le parole del Barrio sono queste. Audiui ego hec ab homine ad me, ad emporium veniente, vidique talem perlegens scripturam. Erat in quadam tabula vetustissima iuuenili essigie Sybanis, & Calaber fluuius, simul cum fonte Calyeo, aderat Iuno, & Temesa ciuitas, & inter has demon ille, quem e regione Temesea expulerat Euthymus, colore plane admodum niger, forma vero terribili, qua plurimum inspectantes perterrere posset, lupi autem pellem indutus videbatur. Nomen appositum erat, damoni lybantes. Morì Eutimo, secondo che riferisce Pausania appo'l fiume Cecino. Euthymus ad Cecinum amnem, oculis hominum apparere desit. Altri dicono, che sia morto nel castello Cecino, hoggi chiamato Satriano. Meritò hauere egli la seconda statua, secondo'l costume de' vittoriosi Olimpionici, fatta da Pittarcho mantineo. di quelto Eutimo si ne ragiona nell'ossicina del Testore, done è scritto, ch'egli portò sù le sue spalle vna pietra di smisurața grandezza, e quella collocò inanzi le porte

1,0

ra L

16

,0

Barrio.

Figura del Demonio di Teme (.s.

Morte d'Eutimo Locrese. Pausanus.

Cio. Teftere.

d della

Eliano.

della sua città Locri. la qual cosa anchora viene affermata da Eliano nel settimo libro de varia historia, doue racconta che tra l'altre sue proue; marauigliosa su quella, co la quale scacciò il demonio da Temesa. Euthymus Locrus, x Italia, pytha inclitus, & robore incredibili insignis suit, lapidem gestabat ingenti magnitudine, qui Locris ante sores ostenditur, & Temeseum heroa, quod cuique per vim absulerat reddere coegit, etiam cum senore; vt inde natum sit adagium is qui iniustos questus saciunt. Assore Temesa genium.

Di molti illustri huomini Locresi, Musici, Filosofi, Medici, e Poeti, e d'alcuni tempi de Dei antichi.

Cap. XI.

Eunomico musi-

Gio. Teffore.

Timeo.

Statua d'Eunomio Musico Loriese. Strabone.

Iorirono anco in Locri non meno Filosofi, che Musici, e Poeti: imperò che Eunomio cittadino Locrese musico singolarissimo, è stato di tanto valore nella sua arte, ch'in quel tempo non si trouò di lui maggiore, ò pur da paragonare nel canto, e nel suono della cetra. Di costui si ragiona nell'officina del Testore nel trattato de Cytharedis, doue è scritto, ch'essendo egli venuto in contesa nel tempo dei solenni giuochi di Gioue con Aristone Reggino musico eccellentissimo, essendosi (mentre suonaua in contesa) rotta vna corda, scese dall'aria vna cicala, la quale acciò, ch'Eu nomio restasse vincitore contro d'Aristone, fermatasi su la cetra, con sonoro canto suppliua alla voce della rotta corda. Timeo anchora racconta d'Eunomio l'istesso fatto; mà gionge di più, ch' Eunomio per tale vittoria meritò vna statua nella sua patria Locri con la cetra in mano, foura la quale staua scolpita vna cicala. Strabone, il quale riferisce i detti di Timeo, dice ch'in Locri si vede la statua d'Eunomio citaredo, soura la quale si riposa vna cicala, e per detto di Timeo racconta, che con molti prieghi Aristone Reggino supplicò ad Apolline, che lo facesse restare superiore nella contesa, cui motteggiando rispose Eunomio, che i Reggini, non doueano competere

con

con Locresi per modo alcuno nella musica, poi ch'in Reggio le cicale tra tutti gli animali del mondo suauissime sono mute nel cantare; dalle quali parole si raccoglie, che non per miracolo di S. Paolo, come fauoleggiando dicono alcuni, tali sono le cicale di Reggio, mà per occulta operatione della natura, come habbiamo mostrato nel precedente libro: le parole di Strabone così dicono. Locris, Eunomy cytharedi statua ostenditur, qua insidentem cicadam habet. Timeus tradit in Pycliorum quoddam certamine, Eunomum Locrensem, & Aristonem Rhegginum cytharedos aliquando in contentionem venise, vter pramium sortiretur. Aristonem susis pracibus Apollinem inuocasse delphicum, vt sibi adiutor afforet. Eunomium dixisse Rhegginis nunquam de musica ab eorum primordio fuisse certamen, cum quidem apud eos cicadæ cunctorum animalium cantu suauissima omni sono destituta sint . Nihilominus Eunomum vi-Horem declaratum . nam cum inter cantandum chorda vna fra-Eta defecisset, cicada superuolans astitit, qua vocis supplementa faceret. Iamblico nel libro de secta pythagoricorum, fa mentione d'otto Filosofi Locresi, cioè, Sosistrato, Adico, Stenonide, Euete, Filodamo, Eutemo, Gittio, e Xenone. mà della dottrina di Sosistrato ne sa mentione Stobeo in dinersi sermoni. Plinio molte volte sa mentione di Filistione Locrese, medico eccellentissimo, del quale ne ragiona ancora Aulo Gellio nel decimo fettimo libro cap. II. doue parlando di mente di Plutarco intorno all'opinione d'Erasistrato della natura dello stomaco, dice que-Ite parole. Sed Plutarchus in libro Symposiacorum authorem Platonis sententis Hippocratem dicit fuiße, idemque esse opinatos, & Philistiona Locrum, & Dioxippum hipocraticum veteres medicos, ac nobiles: e dell'istesso anchora se ne fa mentione nell'officina del Testore nel trattato de medicis, & pharmacopolis: Inlegno Filistione (secondo che riferisce Ateneo) che da più nutrimento al corpo humano il pane di simila, che'l pane d'alica, e di frumento; ben che diceua, il pane d'alica essere migliore, e di più sostanza del pane di frumento. Di questo anco ne ragiona Galeno Galeno.

Lamblico.

Filosofi Locres molts.

Stobeo. Plinio Filistione medico Locrese.

A.GeHio.

Ateneo.lib. 2.

Senocrate poeta Locrese. Heraclide.

Pinio. Plutarco

Suida.

Teano indouina trice Locrese.

Strabone.
Eurito Filosofo
Locrese.
Glauco filosofo
Locrese, e sue
opre.
Fabio Montileo.
ne Locrese,e sue
apre.
Tempij ds Des
in Locri.

Plinio.

Pomponia Mela-Proclos n'I primo libro del metodo. E stato anchora cittadino Locrese Senocrate poeta heroico, e musico singolarissimo, del quale con molta lode ne ragiona Heraclide . mà crebbe appresso tutti la maraniglia dell'eccelienza di Senocrate, perche sù cieco dalla sua natinità. Fa mentione di Senocrate Plinio nel primo libro, e Plutarco nella mufica, done dice, che di Senocrate vi è anchora grandissimo dubbio, se sia stato Poeta Peano, imperò che all'opre fue hà fatto gli argomenti heroici, nei quali si contengono fatti, & imprese, che si trattano nell'opre, e per ciò. molti argomenti hauer chiamati ditirambi : de Xenocrate. Locrense, ex Locris prbe Italia dubitari video ptrum poeta peanus fuerit: argumenta heroica gesta continentia condidisse proditum est menoria ac propterea nonnulla argumenta dithyrambos vocitasse. Suida dice ch'in Locri fiori vna donna chiamata Teano indoninatrice nobilissima, e poetessa Lirica. molto singolare, la quale in versi Lyrici hà scritto più cose della sua patria Locri, e molti altri Cantici, & Hinni. scrisse in verso Lirico. Strabone anchora sa mentione. d'vn'altro Filosofo principalissimo Locrese chiamato Eurito: & Ateneo nel nono libro nomina Glauco Filosofo. Locrese dottissimo, il quale scrisse un libro delle viuan-. de, e dell'arre del cucinare. Il Barrio nomina Fabio Montileone dottore nell'una, e l'altra legge, il quale scrisse delle quattro lettere arbitrali. Quanto alli tempi dell'antichi Dei, di quattro s'ha memoria appresso diuersi autori, de' quali anco poco inanzi habbiamo fatta mentione, cioè I tempio di Gione olimpio; il tempio di Minerua; il tempio di Venere, e'l famoso, e riccho tempio di Proserpina, i cui tesori furono quasi innumerabili il qual tempio, come si crede, su edificato tra i confini de Locri, cioè, Pagliapoli, & vna habitatione lontana quasi da sei miglia in circa, chiamata anticamente Mistra da Plinio, e da Pomponio mela: Era questa habitatione Mistra: nelle pianure vicine al mare per lo dritto d'un castello. chiamato Gioiosa. la cui fabrica è descritta da Proclo nell'epitome de oraculis in questa maniera. In vn picciolo. bosco.

bosco (dic'egli) d'alberi diuersi, delitiosamente circondato à dirimpeto del mare, tra Locri, e Mistra, nella prima frontiera d'Italia, è fabricato l'augustissimo, e sacro tempio di Proserpina, nel quale solamente quattro marmoree colonne per lato sostentano il tetto; Il tempio per ogni parte è aperto, acciò ch'il santo simolacro della Dea commodamente fi vegga da tutti coloro, che dimorano ne gli atrij. Doppo il delubro è ne' profondi penetrali vna secreta cameretta, di done parla il sacerdote al popolo, e rende le risposte dell'oracolo. Per entro alla quale si scende profondamente al basso, e s'arriua, doue al primo incontro si troua vna porta di bronzo posta nell'ultimo grado della sotterranea scala, la quale senza artifitio alcuno s'apre, è chiude, perche dipende dalla volontà della Dea; onde per molte cause dourebbe essere chiamata quella porta pretiosa; imperò che contiene le quasi infinite ricchezze del tempio, & è stata formata dal nobile maestro Dedalo, per quanto la scrittura dimostra, la qual essendo esprella con lettere fenici fa dui effetti, cioè, dimostra à chi lege, che'l maestro sia stato Dedalo, e che la Dea si plachi sempre ad aprire le porte. Interrompe quiui Proclo le parole, e non posso rettamente sar giuditio, perche cagione inserisce questo carattere, con queste due parole. De gallus iximen ch'in lingua nostra vuol dire, gallus veniet quidem: però credo, che'l teso sia corrotto, ò che volesse significare qualch'altra cofa: lo rimetto però à chi và cercando le sortigliezze delle cose : segue nondimeno Proclo, e dice : che chi vuole fuori del tempo del sacrifitio entrare in quella, li fa di mistiero sapere leggere le lettere fenici, le quali nella porta sono scritte: dentro la predetta porta vi è vna spatiola camera, nella quale stanno i sacri libri delle cerimonie, e dell'inuocationi fotto accortissime osseruanze de' tempi, segni, e stelle; lauorati da più saui maestri della Magna Grecia: Doppo nella stessa camera sotteranea si croua vn'altra porta di bronzo da Prassitile Locrese lanorata (per quanto dice le greca scrittura nella stessa

Tempio di Proserpina, e sua fa brica in Locri.

porta,

porta scolpita) la quale non con chiaue s'apre, ò chiude. mà solo per volontà della Dea, e per l'inuocatione del santo nome scritto nella porta; la qual'inuocatione si fuol fare con queste parole. BuyaThe TO Dios didous σοί θυγαβά τοι Δίος. E dentro à quelta porta si ritroua vna secreta camera, doue si conserua il riccho tesoro del tempio con grandissima moltitudine di vasi d'argento, e d'oro, portati da lontanissime genti secondo i loro voti in dono alla Dea. In questa secreta camera entrano i Sacerdoti solamente nel tempo ch'hanno da consegnare le monete al sacro erario, ouero quando s'hanno da seruire de i sacri vasi nel sacrifitio, e la Dea sola apre le porte, e sola le chiude, perche vuole dimostrare la sua potenza, che stando aperto il suo tesoro, può ella difenderlo da ogni rapace mano. le parole del preallegato autore sono queste. Saltus est apud Locros, e regione maris amenitate sublimis, cui paululum semota Mistra est in fronte Italia, bic illud augustissimum templum est Proserpinæ sacrum, hincinde apertum, vt spectabile sit simulacrum, cuius latera columnarum quatuor. impenetrabilibus apud delubrum, vbi oraculorum fit loquutio, sacerdotis aula est, e quel che segue, come già di sopra s'è detto. E da credere anchora che vi siano statimolti altri tempij di Dei in Locri, come possiamo far con gietura da quella pietra, la quale è posta hoggi nella

piazza di Ierace, fabricata in vn angolo incontro al feggio, done sono queste parole. Ioui optimo maximo, Dijs, Deabusque omnibus, aternaque Roma Locrenses. la qual pietra ci dimostra, che sia slata ò frontificio di tempio, ò scrittura d'arco; nondimeno di

tante

cose antiche non possiamo hauere altra cognitione, per essers smarrite l'antiche scritture.

D'alcuni Santi, iquali furono cittadini Locresi, & alcuni Vescoui, iquali si trouarono presenti à Concili generali, & altre cose di Locri degne di memoria.

Cap. XII.

Ben ragione, che se nel tempo, quando la città di Locri era idolatra fu illustrata da tanti valo-, rosi huomini, quanti noi habbiamo raccontato, & da molti altri ancora, de iquali per l'antichità del tempo s'è perdura la memoria:ancora doppo ch'ella accettò la fede di Christo Nostro Signore, fosse molto più illustrata da huomini Santi, eletti, & à Dio cari. Fiorì in Locri Santa Venera Vergine, e Martire, la qual'hebbe S. Venera Verquesto nome Venera, perche nacque nel Venerdi Santo gine e.m. Locredoppo i molti prieghi d'Agatone suo padre, e di Polita sua madre, la qual'era di natura sterile. Questa Venera oltre che è stata nelle sacre lettere dottissima, è stata anchora si mirabile predicatrice della fede di Christo, che conuertì doi Rè, e doi Regni d'infedeli, oltre la grandissima moltitudine d'altri Pagani, liquali conuerti in diuerse Prouintie: & al fine doppo cosi Heroici fatti, per empio comandamento del Rè Aulepio, tra varie sorti di tormenti abbandonando il mondo se ne volo gloriosa in Cielo coronata della verginità, e del martirio. Della sua vita, altro non ho potuto hauere, solo che queste tre lettioni dell'offitio, scritte in vn Breuiano antico, detto Bremiarium gallicanum, doue cosi sono notate.

In die Sancta Venera Virginis & Martyris. Lectio Prima .

Vidam Locris nomine Agathon, coniugatus vxori Polyta, per annos triginta, & quinque non suscepit filium. cum vxore sterili, tandem exaudiuit Deus praces vxoris, & peperit filiam parasceue, que dicitur Venera, que cum effet perita in diuinis scripturis, cepit pradicare Euaugelium.

lium per multas ciuitates, & provincias. Quadragesimo autem ætatis sua anno, dixit intra se: nisi tradidero corpus meum pro Christo, & animam meam pro eo posuero, non regnabo cum ipso in secula.

#### Lectio Secunda.

Andem perrexit in ciuitatem, vbi erat Antonius, & accusata coram eo, & interrogata, respondit se esse Christianam, dixitque Regi, nec te timeo, nec minas tuas. iratus Rex præcepit cassidem ferream igniri, & apponi capiti eius, & secit assigi eam clauis ferreis ad terram, & incidi mammillas, magnum lapidem super imponi; Sancta vero ab omnibus apparuit illesa, & multi conuersi sunt ad sidem: deinde accendi ollam æream plenam aqua, & resina, vbi Sancta potius lætabatur, quam lædebatur, appropinquanti Regi: Sancta impleuit manum aqua ex olla, & aspersit in faciem Regis, & excecauit.

#### Lectio Tertia.

Vi factus Christianus recepit lumen denique Sancta abijt in ciuitatem, vbi erat Rex Themus, & accusata coram eo redarguit Regem, cui Rex dixit: si vinces draconem, accedam ad Christum tuum. Sansta autem facto signo Crucis, præcepit draconem abire, qui vociferans recessit, & Rex cum toto Regno baptizatus est. Postea peruenit in ciuitatem vbi regnabat Asclepius Rex, qui iussit eum afferri sibi, & cum nollet sacrificare, iussit afferri ollam, & accendi ignem cum oleo, & pice, vbi Sancia canebat, & diuisa olla in multas partes omnes incendit, excepto Rege, & pauci, & demum iussit Rex gladio caput eius amputari, & Sancta oratione, Sancta migrauit ad regna celestia: La festiuità di questa Santa si costuma fare alli ventotto di Luglio. E stato anco natiuo cittadino Loctese il Beato Nicodemo monaco dell'ordine di S. Basilio, e'l Beato Antonio monaco dell'istesso ordine, la cui festinion si celebra alli ventitre di Agosto, e'l Beato Jeiunio mo. aco del predetto ordine di S. Basilio,

S. Nicodemo mo
naco Locrefe.
S. Autonso Mona
co Locrefe.
B Jesunto mona
co Locrefe.

la cui festinità si celebra alli venticinque di Maggio. la Chiesa Vescouale è fabricata alla Francesa di bellissime fabriche, dalla cui prima institutione per molto tempo si costumarono in essa i dinini vstitij in lingua greca, mà hoggi s'ustitia in latino. Stefano Vescouo Locrese, si trouò presente al Concilio Costantinopolitano sesto, celebrato fotto Agatone Reggino, Sommo Pontefice Romano. e Pietro Vescouo Locrese si ritrouò presente al Concilio Romano, congregato sotto'l Pontificato di Felice terzo. Abonda hoggi la città Locri, cioè, Ierace di molti nobili huomini, & in particolare di Dottori di Leg ge, Filosofia, e Medicina, & è tanto ben disposta, che l'aria sempre à Locresi salutifera sa mantenere gli huomini, e le donne in bellezza, e dispositione molto amabile: Dell'altre cose della città si farà mentione, quando nella descrittione del territorio saremo gionti vn' altra volta in questo stesso luogo.

Stefano Vesco-

Pietro vescene
Locreje.

Descrittione del territorio Locrese, cominciando dal siume Metauro, con altro nome detto Paccolino sotto Seminara insino à Melicuccho. Cap. XIII.

Erche (come diceuamo nel primo libro) il fiume Metauro sotto Seminara era anticamente sine del territorio Reggino, e termine del territorio Locrese, però dall'istesso siume sa di mistiero di cominciare la descrittione dell'istesso territorio, essendo ch'habbiamo già dato sine à gli atti della Metropoli della Republica. E dunque da sapere, che da questa parte dei siume Metauro, drizzando il camino verso Aquilone, si sa incontro un castello antichissimo, ilquale nei primi tempi della sua antica sondatione sù chiamato Metauro, ouero Metauria, mà hoggi è detto Gioia della verità di questo nome del detto castello ne parla Strabone, ilquale dice che tra doi siumi Metauri, cioè, 'l sume vicino à Rosarno, ilquale si diceua Metauro, per-

Me'auria Cissa Gioia.

Strabone.

Ee ch

che'l fiume Metauro, ilquale passa per mezzo Galatro entra in esso, mà hoggi è detto Medama, ouero Mesima. & il fiume Metauro, ilquale corre sotto Seminara, si ritroua vn luogo habitato chiamato Metauro: le paroli di Strabone sono queste . Post Metaurum, Metaurus alter occurrit, & eiusdem nominis statio. Nè potrà dirmi alcuno, che questa habitatione Metauria si debba inten dere per Rosarno, ò Drosi; Imperò che queste sono habitationi troppo moderne: E ben vero, che nè anco si deue affermare la città Metauria essere per l'apunto il castello detto al giorno d'hoggi Gioia; essendo che le fabriche dell'istesso castello non dimostrano grande antichità; mà si potrà ben dire, ch'era nel luogo doue al presente è Gioia, ouero nel suo territorio. e tanto più che nel circoito di Gioia, per entro alle possessioni, e le vigne, si veggono molti vestiggij d'antiche muraglie. Perloche diciamo la città Metuaria esfere stata nel circoito di Gioia. Di questa città Metuaria ne ragiona Pomponio Mela, ilquale dice ch'è tra la città Tauriano, e'l fiume Medama. Della prima fondatione di questo castello parlando Solino dice, che si edificato da Zanclesi Greci, venuti dal Peloponneso, mà Stefano Bizantio, afferma che sù edificato da i Locresi dicendo Metauria Locrorum adistium. Però può ben essere, che gli Locresi per hauere le loro commodità nel mare di Occidente, come parimente le haueuano nel mare d'Oriente, di cui à dirimpeto habitauano, hauessero edificato questo castello, e che doppo sia stato con molto maggior magnificenza accresciuto, quando s'unirono per habitarui i Metauriesi, & i Zanclesi del Peloponneso. Di questa città Metauria scriue Suida, essere stato natino cittadino Stesicoro Poeta Lirico figlinolo d'Eufemo Metuariese, ilquale sà vno delli noue poeti Lirici della Grecia: Scrisse ventisei libri in lingua dorica; nacque nell'olimpiade trentesima settima; e morì nell'olimpiade cinquantesima sesta, le parole di Suida sono queste. Stesichorus, vt plurimis placuit, ex Metauria Italia ciuitate natus est Olympiade trigesima septima, verum,

Pemponie Mela.

Solino.

Stefano.

Suida. Steficoro poeta Lirico Metanrieso.

#### SECONDO. TIO

obije Olympiade quinquagesima sexta, dalle quali parole io rispondo ad alcuni, liquali appoggiati à quelle parole di Strabone poco inanzi riferite, & eiusdem nominis statio: dicono, che anticamente Metauria non era città, ma vna statione, ouero ricetto da nauiganti; come sono hoggi alcuni luoghi chiamati da marinari, scaro delle fragate; perch'ini sogliono prendere terra nel tempo della sera doppo la nauigatione del giorno: hor con questa intelligenza, che dano costoro alle parole di Strabone, negano che Metuaria sia stata città: Mà in contrario sono le parole preallegate di Suida, nelle quali non dice che Metauria sia statione, ma città d'Italia: Anzil'esperienza dimostra, che Metauria non era scaro, ò ricetto dei nauigli; perche nelle maremme di Gioia, per l'esperienza del Faro, con difficoltà le picciole fregate possono prender terra, anzi la commodità delle fregate è maggiore nel porto d'Oreste à i confini di Parma, che à Gioia. Però fa di mistieri di dire che Gioia sia stata anticamente la città Metauria; e questo intende Strabone per quel vocabolo statione, e non semplice ricetto di marinari. Plinio nel decimo libro, dice che quando Stesicoro era anchora fan ciullo il rosigniuolo se gli posò in bocca, & iui cominciò cantare, d'onde presero augurio i sauij, che doueua dinentare vn Poeta dolcissimo. Luscinia (dic'egli) in ore Stesichori cecinit infantis, mirabili auspicio summum eum poetam futurum premonstrans di Stelicoro parla Quintiliano nel decimo libro, doue dice. Stesichorus quam sit ingenio validus, materiæ quoque ostendunt, maxima bella, & clarissimos canentem duces, & epici carminis onera lyra substinentem, reddidit personis in agendo, simul loquendoque debitam dignitatem, ac si tenuisset modum. Gionanne Tzetza nel ventesimo Gioanne Tzes quinto epigramma, riferisce vna canzone di Stesicoro in questa forma.

Quintiliano.

Γαλλάδα περσεπολιμ κληζω, πολεμαδοκον αγναν, Γαιδα Δίος μεγάλου δάμνοπολον αισον παρθένον. Ως το το παρίου, δε το α'ρχιλόχου μέλος, Εμ ώπες Ε νενικηκεμ ασας έμ ολυμπία,

MOVE

Μονω Το σοματιλαλών, ῶς δι χορό ῆς κοπέσης.
Οπερ κοὰ πινό αρος φησι, τουτον ὑπερθανμάζων.
Τό μέλος δ'ἄκουε λοιπον αυτ το ἀρχιλόχου.
Τήνελλα καλλινικε χαῖρε ἀναξ ἡρακλης.
Αῦρς τε τὴ ἰόλαος ἀιχμητὰ δύω.

Pallada populatricem vrbium inuoco, bellatricem castam, Filiam Ious magni, armis domitricem, famosam virginem,

Vt hic autem Pary Archilochi cantus, In quo & vicit, cum cecinisset in Olympo, Solo ore loquens, tanquam chorda conscisa. Quod & Pindarus inquit hunc supermirans.

Cantum vero iam audi ipsius Archilochi.
Pulsatiuncula victoriose salue Rex Hercules.

Ipseque, & Iolaus bellatores duo.

Si dice, per quanto riferisce Suida, c'hauendo scritto Stesicoro le vergogne, e i vituperij d'Elena diuenne cieco, mà quando doppo cantò la Palidonia, cioè, vn contrario canto, e scrisse le lodi di lei, che tosto riceuè la vista: Di ciò ne sa certi Platone nel Fedro, doue dice, Est autem his qui confabulando peccant expiatio, quam Homerus non nouit, sed Stesichorus, oculis enim priuatus ob Helena vituperationem non ignorauit cacitatis causam, vt Homerus, sed vtpote musicus eam agnouit, itaque statim illa secit earmina.

Non verus sermo ille fuit, Nec nauibus altis existi fugiens, Nec adisti pergama Troiæ.

Itaque boc adito poemate, quam Palinodiam, idest, cantum contrarium vocant consessim recuperauit amissum, di questo fatto ne parla anchora Pausania nelli Laconici, doue raccotan do il modo col quale su guarito Leonimo Crotonese della piaga mortale laqual' haueua riceuuto nella guerra fatta tra Locresi, e Crotonesi appresso il siume Sagra, dice, che voledo ritornare Leonimo dall'Isola Leuca, doppo che su guarito della sua ferita, e venire in Crotone sua patria; to sto che gionse, raccotaua che nell'istessa Isola, li parue d'hauer veduto Achille, Aiace Osleo, Aiace Telamonio,

Suida.

Platones

Pausaniae.

#### SECONDO. III

& insieme Patroclo, Antiloco, & Elena, laqual'habitaua insieme con Achille, e che li sù comandato, da lei ch'andasse in Imera Città di Sicilia, doue all'hora Stesicoro habitana, e gli dicesse, ch'egli era dinentato cieco, perche scrisse le sue vergogne: laqual cosa intesa da Stesicoro per bocca di Leonimo, fece la Palmodia, e riceuè la vista. Tutto questo scriue Pausania; e più apertamente lo dimostraremo nel terzo libro. E se bene pare fauoloso, nondimeno è da credersi; imperò che nell'Isola Leuca essendo adorato per Dio Achille, & Aiace, e tutti gli sopranominati Eroi; il Diauolo s'industriaua al miglior mo do, che poteua, d'indurre gli huomini à credere la falsa di uinità di coloro, & sece apparire questa visione à Leoni mo, acciò che li facelle credere coloro esser trasformati veramente in Dij, & egli con questa occasione più volentieri idolatrasse, e facesse idolatrare gli altri ancora, come doppo si vide in effetto, ch'Elena meretrice, e cagione d'infiniti homicidij su stimata Dea, e per Dea non solo da Stesicoro adorata, mà etiandio quasi da tutti i paesi della Grecia. Il primo nome di Stesicoro su Tisia, mà doppo l'hebbe di Stesicoro, perche primo ordinò il choro al suono della Cetra. Hebbe tre fratelli, vno Geometra eccellentissimo per nome Ameristo, del quale Proclo nel secondo libro così scriue. Doppo che Talere Mi lesio Geometra peritissimo portò la Geometria da gli Egi tij, siori nella Grecia Ameristo fratello di Stesicoro, e doppo questi Pittagora prendendo i principij Geometrici, & trasferendoli à migliore Filosofia. Le parole di Proclo sono queste. Thales Geemetriam apud Aegyptios repertam in Graciam transtulit, multa quidem inuenit, multorum autem principia sibi succedentibus enarrauit. alia quidem vniuersalius, alia sensibilius attingens. Post hunc autem Ameristus Stesichori Poeta frater, tanquam in Geometria fludium tetigit, degustauitq; memoratur, cuius Hippias mentionem fecit, veluti in Geometria gloriam reportantis. Post hos Pythagoras, eam Philosophiam, que circa ipsam Geometriam versatur, illiberalis doctrina figuram commutanit, altius ipfius principia

Stesicoro ordinò il chora al sono della Cetra.

Ameristo geome tra metauriese Proclo

Elianasta legislatore metaurie se. Mamertiro geometra metaurie se. Gio.Tetza.

Figlie di Stesses

cipia considerans, immaterialiterq; & intellectiliter theoremata perserutans. Il secondo fratello di Stesicoro su chiamato Elianastra legislatore eccellentissimo; E'l terzo Mamertino Geometra peritissimo; de quali ne ragiona Suida dicendo, che le figlie di Stesicoro sono state poetesse eccellentissime come'l padre: ciò riferisce ancora Giouanni Tzetza, nel ventesimo quinto epigramma, in quel verso,

Στησίχοςος lu λυςικός, η τούτου θυγαγέρες. Stefichorus erat Lyricus, & huius filia.

Cioè, Stesicoro era poeta Lirico, e similmente le sue sigliuole. Fiorì Stesicoro nel tempo di Falare tiranno, nel tempo del gran Filosofo Pittagora, per quanto dice il preallegato Tzetza, nell'istesso Epigramma.

Aβαριδι δε σύγχρονος, κου δος πυθαγόρα.

Abaridi autem contemporaneus erat, atq; Pythagora.

Cioè, viuea nel tempo d'Abaride, e di Pittagora. Si partì Stesicoro da Metauro quasi nel tempo della sua vecchiezza, & andò ad habitare in Imera Città di Sicilia, hoggi detta Terme, e perciò da certi è stato chiamato Ste sicoro Imereo, come lo chiamò Giouanni Tzetza.

Ιμέρα δύτω δέ παζείς, πολις της σικελίας.

Himera buic autem patria ciuitas Sicilia.

Cioè, Imera di Sicilia era sua patria. Insegnò Stessicoro à Locress (dice Arist. nel terzo libro della Rethorica) di non essere contumeliosi, l'vno contro dell'altro, perche le Cicale mai cantano da sotto. E quindi nacque il prouerbio di Stessicoro, che quando vno era da vn'altro ingiuriato, e non rispondeua, era sossicientissima la rispossa, se diceua. Non sempre canta la Cicala. Quasi volesse dire, s'aspetta il tempo la Cicala per cantare, aspetto anchor io il tempo per darti la risposta, & il castigo. E da credere che siano sioriti nella Città Metauro molti altri huomini degni di memoria; mà per le molte guerre essendos simple di si marite le scritture, con quelle si sia distrutta anchora ogni loro memoria. E hoggi Gioia picciolo castello posto in luogo piano sopra il Mare Tirreno, e per cagio-

Aristotile.

Prouerbio di Ste ficoro.

in

ne di questo Castello, il Mare, che comincia dal promon torio Vaticano, infino al promontorio Cenide si dice gol fo del Mare di Gioia. Questo mare è abondante di più sorte de pesci ; le campagne sono fertili nel fromento, & in varie specie di legumi. L'aria nel tempo dell'està non è molto falutifera per le paludi che sono nel territorio del Castello: da Gioia partendo per mezzo le pianure s'incontra vn'altro luogo chiamato Drosi nè molto anti co, nè molto popoloso, forse per la costitutione dell'aria, che poco sana per tutto il paese circonuicino si dilata. E sotto il dominio dei Canallieri di S. Giouanni Ierosolimitano. Abonda d'alcune specie di legumi; E nelle paludi si pescano l'anguille. Passando più oltre per distanza di sei miglia in circa s'incontra, vn'altro Castello detto Rosarno, non molto antico, ne molto piaceuole, fabricato in luogo piano, d'aria poco salutisera per cagione del fiume Medama, che lo bagna da vna banda, & altre paludi, lequali parte nel destro, e parte nel sinistro la to di Rosarno si ritrouano. Quini in vn capo vicino si veg gono i vestigij dell'antiche mura d'vna Città distrutta da Mori sotto il pontificato di Clemente secondo, doppo la partita, che fece Enrico secondo Imperatore da Capoa, per andare in Alemagna. Da Pandolfo Collenuccionel terzo libro dell'historie del regno di Napoli è chiamata Scunno, e doppo la destruttione di questa Città giudico che sia stato edificato Rosarno, d'onde buona parte de gl'habitatori porta seco l'origine. In questo Castello vi uono hoggi maestro Domenico Musitano, e maestro Stefano Alamagno relligiosi dell'ordine di S. Domenico. Poco lontano da Rosarno, quasi per distanza di due miglia in circa, si vede vn'antico Monasterio dell'ordine di S. Basilio chiamato S. Maria del Rouito, doue habitarono molti Santi Padri, & insino ad hoggi dimorano i Monaci del medesimo instituto. Et à dirimpeto dell'istesso Monasterio in luogo piano v'è vn bosco di quercie molto bello, doue per artificio humano furono moltiplicati alberi pomiferi, come peri, pomi, & altri di varie sorti, de

Rofarne.

Scunno Città di -Strutta.

Pandolfo collenuccio.

Monasterio anti co in Rofarne.

Bosco di Rosar-

quali.

quali solo i peri sono hoggi in abbondanza; E samoso in oltre, e più forse per questo il bosco per l'abondanza del-

l'herbe medicinali, ch'in esso nascono, come, il reopontis co, il dittamo. il tragio, il sisone, da altri chiamato amomo, il zafarauo seluaggio, la vitice, il meo, e molte altre. & in particolare due vi si ritrouano famose, vna chiamata baccarella, laquale nasce in luoghi del bosco ombrosi eremoti dalla faccia del Sole; il cui fusto è d'altezza d'vn palmo e mezzo, poco più ò poco meno; le fronde liscie. come quelle della beta, mà simili di figura à quelle della lingua canis; la radice è lunga, e dritta, come quella del petrosino; il succo è di colore del sangue humano; il fiore è quasi giallo, mà simile al garofolo, variamente sparso le foglie di color rosso; questa herba è mangiata molto volentieri dalle pecorelle, e doppo che l'han no mangiata ritengono la bocca buona pezza zafaranata, cioè tinta di color giallo, & i denti per ispatio d'vna ò due hore par che siano dorati, questa herba è molto ricercata da gli Alchimisti. L'altra che nasce in questo bo sco è marauigliosa per l'effetto della pazzia, che produ ce in coloro, i quali dorme, ò mangiano, ò si riposano sopra di quella, perche per ispatio di venti quattro hore perdono il ceruello, nè punto sanno doue si ritrouino; parlano fuori di proposito, e fanno diletteuoli pazzie; si sana subito con vn poco di polue d'osso di nespolo beuuta dentro il vino: le sue frondi sono simili alla veccia; il su sto è carnoso come quello della porchiaca, mà alquanto

più sottile; e camina per terra appunto come la porchiaca, nello scorticarla si ritroua certa mucilagine troppo
viscosa; la radice è barbata, come quella della spina giouane. Abbonda questo bosco di caccie, tanto d'animali
terreni, quanto di diuersi vccelli. Nelle paludi è gran co
pia di testudini di molto gusto nel mangiare; abondano
anchora le testudini terrestri nel bosco, & in tutte le căpagne. Caminando da Rosarno per l'istessa pianura nel
ditto delle montagne della Città Locri, sopra vn colle

si vede vn Casale chiamato S. Fili, edificato in luogo pia-

Herba da fare Alchimia,

Merba da fare impazzire.

S. Fili Cafale.

'no, tra doi fiumi, Ierapotamo, e Vacale, del quale si fa mentione nell'itinerario d'Antonino Pio. Più oltre si ritroua vn'altre Castello chiamato Melicucco; non è mol to antico; è in luogo piano ; d'aria affai buona, li corre à lungo il fiume Ierapotamo; abonda di frutti, e diuerse biade, & negli anni paffati solcasi fare il grano riso. Sta sotto il dominio dell'Illustre Ottauio Mangiaruna signo re di cosi eccellenti virtù ornato, che necessario sarebbe di scriuere vn'altro giusto volume, à chi ne volesse ragionare secondo'l merto.

Melicuccho .

Ottauio Mangia ruux barone de Melicucche.

Descrittione d'vn Castello detto s. Giorgio, e Polistina mia patria, nell'istesso territorio Locrese. Cap. 14.

Y Elle pendici dell' Apennino, distante da Melicuccho per ispatio di tre miglia in circa, mà dal Mare distante intorno à dieci, ò vndici miglia si troua vn Castello Mediterraneo, in 'ordine dell'altre habitationi mediterranee, lequali raccon taremo di sotto chiamato S Giorgio, d'aria molto salutifera, e soaue, e posto à rincontro d'occidente. E Castello antichishmo, lo fabricò Morgete figliuolo d'Italo, che per ciò su chiamato Morgeto: è distrutto il nome di Morgètia in questa pronintia (come habbiamo detto nel primo libio) di done tirana'l nome questo Castello in quelle pa role come dice Stefano Bizantio. Morgetum, sine Morge tia à Morgete conditum. douc alcuni più tosto calunniato ri, che interpreti dell'historie, dicono che Stefano in que ste parole, non intende il Castello S. Giorgio, sotto nome di Morgeto, mà forse altro Castello di Calabria: e non s'accorgono di commettere granissimo errore; perch'in Calabria nè per scrittura, nè per traditione si sà ch' altro luogo habbia hauuto nome di Morgero, che'l Castello di cui ragioniamo. Et à fauore della nostra opinione sono le parole di Proclo nell'Epitome de Oraculis; parlando del tempio delle Muse, posto ne'confini del Castello det to Cinquefrondi, vsa tai parole: Post Altanum, & Mor-

S. Giorgia.

Stefano.

Procie.

getum, adificauerunt sibi Locrenses oppidulum, vbi templum Mu Jarum constituerunt. dice Proclo, che doppo Altano (citrà hoggi distrutta, chiamata volgarmente Casignano) e Mor geto, i Locresi edificarono vn Castelletto, ilqual hoggi noi chiamiamo Cinque f. ondi: Proclo dunque collecan do Morgeto tra Altano, e Cinque frondi; quando Stefa no ragiona di Morgeto, sa di mistiero intendere, ch'egli sia'l Castello detto S. Giorgio. Ma forse per le parole di Proclo potrebbe alcuno inferire che Morgeto, non sia sta to fondato da Morgete figlinolo d'Italo, mà dalli Lecrefi: perche dice Proclo · Post altanum, & Morgetum edificauerunt sibi Locrenses oppidulum. E queste parole si potrebbo po intendere in tal senso; cioè che doppo hauere i Locresi fabricato Altano, e Morgeto, edificarono anchora'l Castelletto Cinque frondi simà si fatta interpretatione non è da riceuersi, perche contradirebbe alle parole di Stefano, ilquale vuole, che Morgeto sia stato fabricato da Morgete, e non da i Locresi. e perciò sa di mistiero procacciare altro senso alle parole di Procto; e dire, che quella particella, post, dice ordine di luogo, e non ordine di tempo; E tanto vale quella parola post, quanto questa, appresso; che à questo modo senza contradittione saranno le parole di Proclo; & il senso dourà star cosi; che appresso'l luogo, doue era fabricato Altano, & apprello il luogo di Morgeto, i Locresi edisicarono Cin que frondi picciolo Castello. Inoltre vuole Proclo nel preallegato libro, che solamente in questo Castello sia sta to adorato Morgete per Dio; ilquale solea dare gli oracoli non per risposte, come si costumana fare negli tempij degli altri Dij; mà per apparenti vifioni a i soli Cittadini, e non à forastieri: Lequali visioni appariuano nel la sua sepoltura fabricata nella più alia parte dell'habita tione, acciò che tutti i Cittadini nel loro bilogno follero vgualmente fauoriti; comparina di notte vn'ombra, ò spi rito, e dichiarana il successo delle cose addimadate; per la qual cosa era nata vna vsarza tra le donne Morgetie di dire, cle di notte vedeuano le figlinole del Dio Gioue.

Morgete adoras toper Dio.

Mos increuit Morgetias femellas dicere se noctu vidisse phantas mata, vel Ionis Iias, idest, Ionis filias. E questo non mi par duro à credere, perch'infino al giorno d'hoggi ci raccontano le donne di questo paese, ch'anticamente vedeuano nella mezza notte le louisse, e le fantasme; e credo che questo nome Iouissa sia derivato da quell'antico parlar Greco Iouisijas: Il nome di questo Castello, è stato mutato, & detto S. Giorgio: Imperò che negli anni del Si gnore mille e settantacinque, quando su distrutta, la città Tauriano, e tutta la Calabria vniuersalmente su messa à sacco dagli Agareni, Cretchi, e Mori, questo Castello non pati afflittione alcuna: E questo io credo, perche S. Bartolomeo monaco nella vita, che scriue di S. Nilo, fa mentione del Monasterio chiamato S. Giorgio saluato dal le rouine de Mori: e perch'i Morgetij sempre hanno haunto, come hanno infino ad hoggi grandistima dinorione 3 S. Giorgio, crederono che per li meriti dell'istesso glorio so Santo fossero stati saluati dalle rouine. E forse ammae strati da quelli Santi Padri, i quali per all'hora dimorauano nel detto Monasterio, mutarono il nome al Castel lo, e come prima si chiamana Morgeto, lo dissero S. Gior gio. Crebbe molto questo Castello anticamente; per le rouine d'Altano; percioche tutti coloro, che dalla distrut ta loro patria fuggirono; ricouratisi quiui habitarono. Era la Città Altano nelle pendici dell'Apennino, in vn colle molto ameno, verso l'Ostro, nel sinistro lato di S. Giorgio, distante però da lui per ispatio di tre miglia in circa, done insino ad hoggi si veggono le reliquie dell'an tiche mura, chiamata Calegnano al presente; ilquale deriuò da quel tempo, nelquale questa Cirtà pati insieme con altri circonuicini luoghi, sacchi, e rouine grandissime da Totila Rède Gotti partito da Roma la terza vol ta, & auuiatosi per ricuperar Sicilia; costui passando per Calabria, occupò tutti i luoghi del gouerno di Teremon do, & Amereo Capitani di Bellisario, i quali dimorauano in Reggio (come s'è detto nel primo libro) tra questi. luoghi fi ritrouò Altano; hora credo che per esfere To-

S. Barto's nee.

Casegnano Città distrutia.

f 2 tila

Diodores.

Porclos

tila Signore superbo, li paresse cosi picciola Città hauere nome troppo altiero chiamandosi Altano; e per dispreggio la chiamasse Caseghiano, che vuol di e habitatione di case ridorte à terra. Mà doppo che per la mescolanza di diuerse nationi, si perdè in Calabria la vera pronon tia del natino parlare, il nome di Caseghiano passò in Casegnano; vocabolo corretto dal primiero; e tal nome dura infino al giorno d'hoggi. Fù distrutta Altano (come riferisce Diodoro nel terzo libro delle guerre Africane) da Annibale Cartaginese;e forse auenne quando mã dò Annone, & Amileare à combattere Locriilche si può facilmente credere, potendo Amilcare hauer mandato da Locri parte dell'essercito à distruggere questa picciola Cit tà così vicina à Locti. Tuttauia Proclo dice ch'è stata distrutta dalli Siracusani : E puote stare ch'amendui dicano il vero, perche le guerre all'hora erano quasi continoe. Raggionano però questi delle antiche rouine d'Altano, e non dell'ultime auuenute quando Francesi afflif sero così grauemente'l Regno di Napoli, e distrussero molte Città di Calabria, delle quali se bene alcune si rifecero, nondimeno Calegnano forle per esfer stato luogo picciolo, & di non molto popolo, non pote rifornare nello stato primiero, come l'altre. Si conseruano in S. Giorgio alcuni contratti e scritture fatte in Casegnano da trecento anni in quà, dalle quali euidentissimamente possiamo argomentare le diuerse rouine che pati Casegnano, delle quali altre furo nel tempo degli Africani, e Siraculani, come riferilcono Diodoro, e Proclo, & altre doppo in diuersi tempi, per le mutationi de gli Regi di Napoli, & l'vltime quado furo cacciati del Regno i Francesi. Al presente si rittoua S. Giorgio habitatione bellissima; evi fioriscono tutt'hora molte nobili casate; come quella delli Signori Rodini, nella quale hora vine il Sig. Pietro Rodino dottore nell'vna, e l'altra legge principalissimo; Il Sig. Francesco Rodino suo carnale fratello,& il Padre fra Vincenzo Rodino Teologo dottiffimo dell'. ordine di S. Domenico. Vi si mantiene anchora la same glia

SECONDO. IIS

glia d'Ambele, di Longo, di Marafioti, di Prati, & altre casate antichissime, lequali con le loro virtà molto nobi litano l'antica origine. Sono pochi i Cittadini di S Gior gio al presente rispetto al numero dell'età passata. Sono gli habitatori sani, e forti in guisa che per la bontà dell'aria, & amenità del paese à tempi nosti si ritrouano di quelli, che hanno veduto la terza, e quarta generatione. Sono pericolose in S. Giorgio le ferite nel capo, mà l'infermità, e piaghe nell'altre parti del corpo si risanano sacilmente per la purità, e serenità dell'aria. Vi si ritrouano selue deliciosissime di castagne ne i colli di S. Giorgio, nelle cui sommità nascono dinerse herbe medicinali, co me la bettonica, il dittamo, la peonia, l'anonide, l'eufragia, il zafaranno seluaggio, il peucedamo, l'origano, le fragole, il rosco, l'asparago, il geranio di diuerse sorti, il cimino siluestre, l'aniso, e la pastinaca sehiaggia. Vi si ritroua la pietra frigia, laqual' ogni mese produce i fonghi. Inoltre tono copioli de lupi ceruieri, chiamati pampinonichi, di capre seluagge, di Cinghiali, & d'altre fiere di caccia. De uesi credere etiandio che in S. Giorgio siano sioriti molti huomini degni di memoria; mà per cagione del tempo poca memoria ci è rimasta: Gli huomini e le donne sono d'acuto ingegno, e molto proportionati nelle fattezze del corpo, rineienti, cortes, e di piaceuole, e grata conner satione. Più basso di S. Giorgio nella pianura si vede vn' altra habitatione chiamata anticamente S. Marina, come dimostraremo di sotto, hoggi si chiama Polistina. Questa è mia patria; qui forse alcuni aspettarano, ch'io scriua cole grandi per l'obligo dell'affetto ch'ognuno le suole portare: Altri poi meno giuditiosamente stimarano, ch'-10 voglia scriuere satiricamente, perche sicome spesso la patria abbraccia gl'insolenti, come cara madre, cosi non raro discaccia i virtuosi, come ingiusta matrigna. Mà la bilancia della verità nè per amore s'inchina, nè per odio fi torce più ad vna banda, ch'ad vn'altra. Scriuerò donque solamente l'euidenza, & la verità delle cose; & tralasciando di compiacere gli ignoranti; attenderò all'ossicio.

Herbe qualina scono in S. Gior gio.

Polistina.

cio dell'historico: E Polistina edisicata in luogo piano. di tanto circoito, di quanto è forse ogn'altra Città della Calabria superiore. Nella lunghezza, e larghezza è qua si vguale, per quanto hò poruto conoscere coll'offeruatione Geometrica. Imperò che tanta è la lunghezza, la quale comincia dalla Chiesa di S. Sebastiano, e si stende insino à S. Chiriaco, quanta è la larghezza, laquale comincia dalla Chiesa della Santissima Trinità, e si stende insino alla Chiesa dello Spirito Santo. E distinta in più quartieri come sogliono essere distinte l'altre Città. Inan zi che questa mia patria fosse così ampliata, era feudo concello da Enrico sesto Imperatore à Federico Ambiete di S. Giorgio, e dicenasi il fendo di S. Marina, come appare nel titolo del prinileggio, ilqual'è nel registro delle co se reggie in Napoli, di cui queste sono le formali parole. Concessio Illustrissimi Regis nostri Roberti pro feudo S. Marinæ ad limites Caseniani in plteriori Calabria ex donatione Serenissimi Casaris Henrici Sexti ad Fridericum ambietem de s. Gior gio. require ad Reg. Cud. arm. sup. ad leuam, abb. xvi. E credo che questa puoca scrittura sarà battante à chiudere la bocca à quelli dettattori, i quali non legono i libri per imparare, mà per cercar cosa da poter mordere. Hereditò doppo questo feudo di Federico Polissena dell'istessa casata, laquale per l'istessa concessione, l'accreb. be di popolo, & d'habitationi: e dal nome di Polissena vò io congetturando, ch'habbia fortito il luogo questo voca bolo, Polistina, composto da dui nomi greci, cioè, 70λις, e τενώμ, quero τεννομ, da Polis che vuol dire, Cit tà, e Tenon che vuol dire ceruice, e fortezza del corpo, quero Tennon, che vuol dire corona d'oliua con fili di la na intessuta. O pure potrebbe essere, che la vera pronu tia del vocabolo fosse stata Pollistena, e non Polistina: e cosi il nome fosse stato composto di doi vocaboli greci cioè, di momis, che vuol dire moltitudine, e fien, ch'altri lo potrà dichiarare. Sono alcuni i quali credono, che l'antico Casale S. Marina, loggetto à Casegnano, nó sosse questo luogo doue è hoggi Polistina; imperò che tra Po-

listina, e S. Giorgio si veggono alcuni vestigij dell'antiche mura d'un casale detto S. Marina, e la distrutta habitatione tiene ancora questo nome onde si deue dire, à ch'il feudo di Federico era grande, e tinchiudeua in se il detto Casale, ò che gli habitatori di quello pian piano lasciarono la propria habitatione, e venero ad habitare in questo luogo più ameno, & edificarono Polistina: sia che si voglia, la verità di quanto hò detto, mi viene persuasa da certa scrittura d'un contratto antico ritrouato da me in Sinopoli in mano di Marc' Antonio Carriuale allhora castellano. Sono in Polistina di molte antiche casate, come quella d'Argirò, di Longo, di Corica, di Foti, e di Marafioti, le quali tutte furono dal principio, che Polistina cominciò edificarsi; dell'altre casate poi alcune sou ragionsero de circonnicini paesi, & alcune altre da paesi più lontani: E questo si può cauare da diuerse scritture, e contratti, che si ritrouano in Polistina, e S. Giorgio in al cune sedie antiche de notarij. La casata di Longo è molto grande in Polistina; di questa anticamente fusono mol ti Consoli Romani, come può vedere ogn'uno nel codice delli Signori Legisti verso il fine. In questa casara fioti, treutalei anni sono, D. Francesco Longo zio di mia madre, e fratello carnale di mia zia, il quale con le sue virtù molto honorò la patria sua, essendo huomo di religiosissima vita, adornato di lettere latine, e greche. l'altre casate, cioè, di Corica, Argirò, Foti, e Marafioti, sono di natione greca antichissime; E questo si dimostra per l'interpretatione del vocabolo; imperò che coricos è interpretato, coruo, argiros, vol dire argento; foti tanto vale quanto pir, che vuol dir fuoco: onde sendo'l cognome di queste casate greco, è verisimile che tali famiglie siano discele dalla natione greca. Nella famiglia de Marafioti è alquato difficile da sapere la vera Etimologia del voca bolo, perche ritrono questo nome scritto in due maniere, cioè, μαραπόνος, e μαραφόνος, & ogn'uno de' doi vocaboli è interpretato, vitello marino. Di questa casata non ritrono più antica scrittura di quella d'Ermia nelli Ermia. Sinares.

commentarij dell'Argonautica d'Orfeo, doue fà menrione di Sinares, al quale sti dato il cognome de marafochi, perche dottissimo nelle cose della natura primo osseruò che'l vitello marino si pascea in terra, & hauendolo preso, ritrouò in quello molte virtà medicinali. le parole d'Ermia sono in questa forma. Maraphochis suit appellatus Sinares, hic enim subtilius de natura ediserens, primus apud Gridum marinos focas terrestribus vii cibis aspexit, ex quorum preda multis medicamenta parauit; hinc & Focis ciuitas, & Marafochides qui ex campo, & vrbe Marathon Focidem incoluerunt ciuitatem. nelle quali parole anco accenna che marafochi sono state dette quelle genti, lequali da Maratona città posta nelli confini d'Atene habitarono l'antica Focide. Di Maratona ne ragiona il cornucopia di Benedetto Brugnolo nel centesimo sesto epigramma, intitolato de Carpophoro, doue dice. Marathon campus attica regionis in quo Teseus taurum interfecit; e nell'epigramma quinto ad Domitianum, dice. Marathon campus cum oppido eiusdem nominis. E per ciò giudico migliore la pronuntia di questo vocabolo Marachioti, secondo che communemente prononcia il volgo, e non Marafioti, come costumiamo d'usare nelle scrirture. Questa casara in Polistina, e S. Giorgio è molto copiosa: In essa fiori, D. Antonello Marafioti zio di mio padre, e fratello di mio auo, il quale in Napoli dimostrò mirabilmente la grandezza della sua virtù con farsi conoscere perfettissimo nel sonare ogni stromento musicale; in lode del quale Gionanni Antonio Sorano, nel libro intirolato, Rime di dinersi autori raccolte da M. Lodonico dolce, cantò in questa maniera.

Benedette bru.

Gio . 471%

Antonello vidd'io, qual foura modo, Tanto dal gran Mercurio ingegno tolfe, Che può d'ogni harmonia disciorre il nodo.

E quel ch'à Marafiote il fangue auuolse, L'amaro perse riuolto in dolcezza, Mentre sra noi d'Apollo l'arte sciolse.

Non lascato anco di dire che Carlo Marasioti fratello

10 %

aut;

ni

18 /

i, pr. :

isi.

Fin 9

n Ex

ü. (

ar.

UJG

300

11/4

:111:

1)

.

carnale di mia madre sfidato Pier' Anionio di grotta Capitano della fanteria in Mellina vinse lo steccato senza combattere, hauendo egli fatto comparire nel luogo della zusta due alabarde, onde quello, che forse non sapea combattere con arme d'hasta, lasciato l'essercito suggi. E Rosano Marafroti fratello di Carlo, e di mia madre. nel tempo, che Barbarossa assediò Malta, per hauer faltato il fosto con la spada in mano per resistere al nemico hebbe dal gran Maestro de' Cauallieri subito la croce. Viue hoggi D. Francesco Marasiori, dottore nell'una, e l'altra legge molro singolare. Riceue anchora honoratifsimo splendore Polistina per le molte virtit del P. F. Lodouico Marafiori mio carnale fratello, monaco de minori osseruanti Teologo dottissimo. Dell'altre casare di Poli-Aina fiorirono molti valoroli huomini, come fù Gio Cola zizo medico ne' suoi tempi senza pare. Sigismondo Mangiaruna Vescouo d'Oppido. Antonino Mangiaruua padre dell'Illustre Ottauio Mangiaruna Signore di Melicucco, ilquale per le molte sue virui merita infinite lodi. Gio. Cola de notarijs, & Antonino Pronestino Teologi famolissimi della compagnia del Giesù. Fra Bernardino Ferrarello, F. Arcangiolo Condaluce, e F. Lodouico Tafuri, monaci de minori osseruanti Teologi dottissimi. Inoltre fiorisce molto Polistina per la giouentit di que-Ra età; & fra gli molti vi sono Mutio Gariano, Gio. Matteo Iamundo, Marcello Assalto, & Antenino Ierace, dot tori nell'una, e l'altra legge molto nobili. Cesare Pronestino, Michele Iamundo, e Gio Battista Ierace, medici a' nostri tempi molto celebri. Di più aggiongono non puoca grandezza à Polistina molti Teologi, come M. Gio. Battista Zizo, e M. Domenico Pilogallo dell'ordine de S. Domenico, Teologi dottiflimi. Il P.F. Bernardino Ierace di minori osferuanti Teologo di grandissimo valore. È dell'ordine de Cappuccini, il P. F. Marcello Tropeano Teologo di molta dottrina. Abbonda Polistina di freschillime acque, lequali tutte nascono nel mezzo di lei, dalle quali adacquati li giardini proviene grandissima

Gg copia

copia de frutti delicatissimi. L'acque dei fiumi, cioè, toraporamo che vuol dire fiume sacro, e Vacale che vuol dire buono, e bello, abbondano d'anguille bionde, e trotte sparse di stile d'oro sù la schena. V'è abondantia di seta, lino, e tele. Il vino di questo paese è odorifeio delicato, e christallino, e del colore granatino fe ne ritrona poco. Intorno à Polissina sono larghe pianure, nelle quali palcono frumenti d'ogni sorte in gran quantità. Si veggono in queste campagne alcune antiche mura, lequali sono vestigij de gli antichi Monasterij dell'ordine di 3. Basilio distrutti nel tempo dell'universali rouine di Calabria; come di S. Maria del Runo posta tra Polistina; & Anoia, di S. Maria de placet, di S. Maria di Carbonara, di S Barbara, e di S Pietro, & queste tutte sono poste tra Polistina, e Drosi. Nella parce superiore di Polistina. si vede l'antica Chiesa dedicata à Dio sotto il titolo di S. Elia monaço, del quale habbiamo ragionato nel primo libro; e visolenano concorrere con grandistima dinorio. ne tutre le persone delle circonuicine terre per dimandare à Dio le desiate pioggie. Nel sinistro laro di Polistina, soura vn campo oltre il fiume Vacale, si veggono due antiche Chiefe, vna detta Santa Maria della Catena, e l'altra Santa Maria del Campo, nella festinità della quale tra l'altre allegrezze, si costumauano i givochi delle lotte, e del corso con la proposta d'honoratissimo premio al vincitore; mà queste solennità sono hoggi quasi estinte per tutta Calabria. Si vine in Polistena con abbondanza grande d'ogni cosa necessaria al viuere humano, e tutte le circonuicine terre ricorrono in essa nel tempo del loro bisogno. Viene retta con grande ordine e sapienza, e tanto più quanto, ch'è sotto il Dominio dell'Illustrissimo nostro Don Baldasare Milano. Marchele primo di questo nome: Signore di nobilissima indole, à cui Dio si degni per sua pietà concedere felicità grande, e vita lunghissima, acciò col rigore della giustitia mantenga la pace, abassi gli superbi, & inalzi gli poueil della mia Patria à miglior stato. Si

Baldafare Milano Marchefe di S.Giorgio.

- ... . : ( បញ្ជាក់ នៅជន របស់ ( ក្នុង

Si descriuono tutte quelle habitationi mediteranet, lequali sono da Cinque frondi insino à Francica. Cap. 15:

Er distanza di due miglia in circa da Polistina par tendosi vn Castello mediterraneo s'incontra in luogo piano fabricato, il cui nome è Cinque frondi riedificato doppo le rouine di Tauriano, e dell'altre Città di Calabria nel tempo, che gli Agareni, e Mori occuparono tutta questa provincia insieme con Basilicata, e Puglia; mà la sua prima fondatione è stara antichissima, perche sù fabricato dalla republica Lo crese, se crediamo alli detti di Proclo, ilquale nell'Epitome de Oraculis dice. Post Altanum, & Morgetum adifica uerunt sibi Locrenses oppidulum, pbi templum Musarum constituerunt, oraculis vacuum, ne forte Proserpinæ Locrensis oracula desicerent. doue riferisce Proclo, ch'in Cinquefrondi era edificato il tempio delle Muse, ma non vi si dauano oracoli, forse per non impedire la celebrità, e la fama del tempio di Proserpina, ilquale perciò era molto samofo. Di Cinque frondi è natiuo cittadino il Padre fra Bernardo Condo monaco del nostro ordine de minori osser uanti Teologo molto dotto esfercitato in diuerse scienze. In questo luogo sono molto amati gli essercitij degli Arcadi nella cura delle pecorelle. le persone sono di valoro sa vita, e molto amabili le campagne sono adacquate dal fiume Ierapotamo, perloche vi sono deliciosissimi giardi ni abbondanti di frutti diuersi. Nasce nelle sue montagne l'amomo, l'anonide, il dittamo, l'elleboro bianco, è nero; e nelle quercie del Monasterio di S. Filippo nasce perfertissimo polipodio. In questi monti prouiene certa specie d'aconito, che seccato, e ridorto in polue beuuto, à mangiaro rende mirabilmente allegro il cuore di colui, che lo prese, in somma cagiona cote d'allegrezza insolita in quello: Erin termine di sette hore vecide, senza potersi dare rimedio alcuno; mà inanzi le sette hore si guarifice col Mitridato, ò Teriaca. Alcumi sogliono pren-

Cinquefrondi.

Proclo.

Tempio delle Muse in cinque frondi.

Gg 2 dere

LIBOR DE

Herbainsquiamo che fa impazzire.

Lacomo Giffone.

Monasterio di S. Eslippo in cin que frandi.

dere la poluere di questo aconito, e spargerla sopra la car ne, e quella pongono done sogliono passare i lupi, perche mangiandone il lupo necessariamente muore, e con questa industria s'uccidono molti lupi in questo paese: Mà questo aconito da pochissime persone è conosciuto. Nascono in tutta la spiaggia del fiume Ierapotamo tre sorte di solatro, cioè, sonnifero, furioso, & halicacabo: Nasce anchora vna spetie di Insquiamo, laquale hà'l seme nero della groffezza del seme del senapo, ilquale bouuto nel vino fa vedere al patiente, per dui ò tre giorni visioni funtastiche, e li fa fare alcune diletteuoli pazzie: Siguarifce col bagnare il polfo, e'l naso con aceto forte . nasce anchora nel contorno di Cinque frondi il busso, il luogo è sorto il Dominio del molto Illustre D. Incomo Giffone, di cui viue à lato D. Gio. Battista Gissone suo fratello. Lontano da questo Castello per ispatio di due miglia verso le montagne nelle radici dell'Apennino è fabricata l'antica Chiesa di S. Filippo d'Argitò monasterio dell'ordine di S. Basilio, doue fiorirono anticamente molti Santi Padri; hoggi è monasterio del nostro ordine fotto 'Ititolo di S. Filippo, e Iacomo; le cui entrate furono aggregate à quelle della Santiffima Trinità di Mileto, e perciò si ritroua una scrittura nella Catedrale di Tropea, nella quale ordina all'Abbate della Santifima Trinità, che se bene la Chiesa è stata da Monaci abbandonata, egli nondimeno tenga pensiero di quella, e visiti diligentemente intorno alla celebratione de divini vstitij. e quando il proprio Abbate sarà rimesso in S. Filippo, co issuoi Monaci, gli sia conceduta la Chiesa in pacifica pos sessione. Mà diciò non si sa conto, perche con papale. concessione è possedura da Monaci del nostro ordine. Da questo monasterio scendendo nelle pianure per dista za di tre miglia in circa, si ritroua vna, terra chiamata Anoia, lungo alla quale corre il fiume Ierapotamo: Non è molto popolosa, nè antica, mà di pochi habitatori forpira, forse per cagione dell'aria fatta cattina dal fiume, ilquale corre à canto della città. Interne questa habita-

Anoins.

tione sono alcuni casali, cioè Micropoli, Tritante, e Anoia. Indi più oltre caminando per distanza di sei miglia in cir ca s'incontra dentro vna valle vn luogo chiamato Galatro, per mezzo del quale corre il finme Metauro, e per che questo fiume si mescola col fiume Medama, ilquale corre sotto. Nicotera, su detto anticamente Medama, Me tauro; talche doi fiumi Metauri si ritrouano in Calabria (come habbiamo dimostrato nel primo libro) cioè, questo, ilquale corre per mezzo Galatro, e quello che corre sotto Seminara secondo quelle parole di Strabone. Post Metaurum, Metaurus alter occurrit, & eiusdem nominis flatio. Abbate nella parrochiale di Galatro, è Gioseppe Nucera, huomo d'integra vita, e molto dotto nell'humane let tere nato nella mia patria Polistina, e nelle stesse humane lettere è stato mio Maestro: sopra questa habitatione si vede sabricata vna antica Chiesa con titolo di S. Elia, laqual'anticamente era Monasterio dell'ordine di S. Bafilio, doue fiorirono molti santi huomini del detto ordine. E dinolgata fama, che sia sepolto in quella Chiesa il corpo di S Elia Abbate Monaco dell'istesso ordine, del quale habbiamo fatto mentione nel precedente libro. È adornato Galatro di molti huomini virtuofi, dottori di Legge, Filosofia, e Medicina. Nei confini di Galatro fi rittoua vn bellissimo bosco di quercie, & altri alberi diuersi, doue si fanno diuerse caccie di fiere seluagge, & in particolare de porci, e capre; Nei giardini si ritroua gran copia de frutti; e vi si producono persettissimi lini: La se ta, laquale si fa in Galatro è lodatissima, niente meno eccellente dell'altre sete di Calabria. Nel monasterio di S. Elia vn padre d'habito Eremitico Cittadino di Ierace ritroud vna Caifa di marmo piena di monete, mentre zap paua per piantare vn'albero, laquale di subito coperse sen na essere da altri veduta, ilche non è di molto tempo, ma da ventiquattro anni in quà, e ben ch'egli venuto à morte rinelasse ad vn suo nipote, che la detta Cassa era coperta in vn luogo lontano dalla fabrica per ispatio di ventidui palmi, nondimeno mai s'ha potuto ritrouate in

Cafali & Ansie

Galatre.

Metauro fiume di Galasro

Strabone.

Giuseppe Nuce

Monasterio dis. Elsain Galatro

Bosco di galatro

Preitans .

Peraleta.

Borrello .

B. Randisso da Borrelle, mona-

Cafalids Borrel to.

Charidà.

Agarico nasce nelle selve di Charidà

Cafali di Chari dà.

Soreto.

fino ad hoggi . L'ontano da Galatro, per ispatio di due miglia in circa si vede vn Castello chiamato Preizano. poco popolato mà abbondante d'oglio, grano, e vino; e quiui come cose particolari del luogo sono lodari i fichi, dè quali nè migliori, nè pari si producono in altre parti d'Italia: Si serue Preizano delle stesse selue, e boschi. de quali si serne Galatto. Più sotto di questo Castello si trona vn Casale detto Feroleto, doue sono in gran quan tità gli stessi frutti di Preizano : L'acque di questo Casa le in alcune parte scaturiscono solfuree, & in alcune altre parte nascono ferrigne. Da questo luogo caminando verso Settentrione s'incontra vn Castello chiamato Bor rello fabricaro in luogo alto, in aria maligna, per cagione del vicino fiume Medaina, & delle propinque paludi. In questo Castello nacque il beato Randisio monaco dell'ordine di S. Benedetto de' Monaci neri. del quale si lege, che mentre staua per morire, vide venire à se S. Stefano Protomartire con grandissima moltitudine de Beati, e subito ch'hebbe raccontato la visione à i Monaci del Conuento, passò da questa all'altra vita. Abbonda Borrello di frumento, vino, e legumi di diuerse spetie; nel fiume si pescano l'anguille, e nelle paludi le testu dini aquatiche, molto diletteuoli nel mangiare. hà certi Casali circonnicini, come Serrata, Candidone, Bellanto ne, Stiritanone, e Lauriana. Partendo da Borrello, per lo dritto delle montagne s'incontra Charidà Castello ha bitato da pochi Cittadini; abbonda di vino,e d'oglio insieme con tutte le terre di questa riuiera. il particolare degno di molta lode, è che tutti questi luoghi per le mol te selue, e boschi abbondano di diuerse caccie d'animali schuaggi, & vccelli diuersi. Nelle quercie vecchie di que fti paen nasce l'Agarico bonissimo; questo è un fongo ado prato da medici spesso nelle medicine solutiue, ordinato alle volte trociscato, & alle volte semplice . E bianoo, e legiero, disapore amaro. I Casali di Charida, sono Cha ropoli, e S. Pietro. Caminando per lo dritto del fiume Me dama si ritroua yn Castello chiamato Soreto anticamente

re detto Altano cosi nominato nell'itinerario d'Antonino Pio; fi che doi Altani erano anticamente nel territorio Locrese, cioè, quella città distrutta vicina à S. Giorgio, e quelta terra detta Soreto. Il particolare da commendarsi in Soreto è l'abbondanza di dinerse caccie: I fuoi casali sono Melicoccha, e Diname, questo Melicoccha è diuerso da quello ch'habbiamo raccontato nel territorio Reggino; abbondano tutti questi paesi d'oglio: L'agarico, che nasce nelle quercie di questo paese non è simile al sudetto; perche quado è molle è dolce, e si magia apparecchiato, come il fongo, e da gli habitatori è chianiato Aranze. Quindi caminando per lo dritto delle mon tagne, fi ritroua vn castello chiamato Arena, fabricato in lnogo alto, mà pendente con la parte verso l'Aquilone in aria molto talutifeta, nondimeno in questo castello, & in tutto il circonuicino paese le donne vsano vna strana foggia di vestirquimperà che'l busto è fatto di panno non molto fino, orhato concerte fascie di vario colore, cioè vna fafcia gialla, vn altra mezza rossa, e mezza nera, e l'altre di diuersi colori, le salde poi sono tutte d'arbacio panno in questi paesi vile, del quale fi seruono Bifolchi, & altri huomini di montagna. Intorno à questo castello sono alcuni casali, cioè, Dasà, Acquaro, (altro da Casali d'Arena quello ch'habbiamo nominato nel territorio Reggino) Signarone, Limpide, Brazaria, Potamia, Meliano, Ierocarne, e Ciano, doue è fabricato vn antico Monasterio dell'ordine di S. Basilio. Passato il siume Medama, in mezzo vna larga pianura fi ritroua vn castello chiamato Francica, nel campo del quale occorse vna crudelissima guerra tra Italiani, e Franceh, doue tutto l'essercito di Francesi sit ragliato à pezzi ne gli anni del Signore mille einquecento, esci. Fiori in questo castello Gabrielo Barrio huomo nelle sacre, & humane lettere essercitatissimo, il quale scrisse molte opere, cioè, pro lingua latina; de eternitate Orbis; de laudibus Italia; & de situ Calabria, dal quale habbiamo hauuto molta luce nella descrittione di queste nostre historie, abbondano le campagne di Fran-

Cafali di Sore-

Arena.

Costume di nestito appreso le donne d'Arena

Francica.

Gabriello barrio e sue opre.

cica

rica di grano, vino, & oglio finissimo; nascono in questo territorio diuerse herbe medicinali, & in particolare l'amomo. Abbondano queste campagne di caccie di diuersi vecelli, & animaletti piccioli, come volpi, lepori, ricci, & altri simili, e l'acque sono molto buone. I suoi Casali sono Pungade, Mucari, Calamita, e S. Costantino.

Cafali di Fran-

Bescrittione della città Mileto, con altre habitationi, e luoghi del territorio Locrese, insino à Nicotera.

Cap. XVI.

Sebastiano corri Mileto, e sua pri ma fondatione.

Bredete.

Tucidide.

Ontano da Francica per ispatio di due miglia in circa, appare vna città antichissima, chiamata Mileto, laquale da Sebastiano Corrado nell'epistola di Cicerone ad Attico nel terzo libro è chia mata Melita, e dice egli, ch'è poco lontana da Vibone. la cui prima fondatione si dalli Milesij d'Asia, per quanto si crede alli detti d'Erodotto, ilquale nel sesto libro rac conta, che distrutto Mileto d'Asia dal Rè Dario, quelle poche genti, lequali rimasero doppo le rouine, della patria partirono di là per ritrouare noua habitatione. Et accoppiatesi con i Samij, raccolte le loro robbe insieme con le mogli, & i figliuoli doppo vna lunga nauigatione presero terra in Reggio vltima città di Calabria, doue Anassilao Tiranno Reggino gli vietò di quiui habitare anzi gli persuase, che trapassassero il canale del Faro, e nella città Zanclea, laqual hoggi da noi è detta Messina, andassero ad habitare. Onde hauendo costoro passato il Faro, furono dalli Zanclesi con molta loro sangue, e morte discacciati. Ben che Tucidide nel sesto libro, dice che furono discacciati da Messina per opra d'Anassilao Tiranno Reggino i nondimeno chi è più prattico di me nell'antiche historie, potrà molto bene indouinare la cagione di questa varietà tra Tucidide, & Erodoto. Dunque vedendo i Milefij e gli Samij, che non era loro permesso di fermarsi in queste terre, si diuisero; Gli Samij nauigarono verso la parte Orientale di Calabria, & habitarono

bitarono nella città Samo anticamente dalli Samij edificara, della quale ne ragionaremo à pieno in questo medesimo libio, & 1 Milelij nauigarono verso la parte Occidentale, e presero terra sotto l'antica città Medama. Mà perche dice Strabone nel quinto libro, che gli antichi primi fondatori delle città fuggiuano i luoghi vicini al mare, acciò che dalli corsari non venissero di leggiero molestati; le cui parole sono queste. Conditores prbium, maritimas fugitabant oras, vel ante illas tuta iaciebant propugnacula, ne illi incurfantibus pradonum nauigijs in promptu iacerent, exuuixque illorum fierent. Si ritirarono nel paese mediterraneo per ispatio d'otto, ò dieci miglia in circa lon tani dal mare, & edificarono questa predetta città, laqua le chiamarono Mileto, per buona memoria della prima lo ropatria Mileto d'Asia: & in questa felicemente consuma rono i loro anni Quindi è poi auuenuto, che la detta città sia ridotta sotto'l dominio di Ruggiero Guiscardo Prencipe di Calabria, e Sicilia; da cui è stata molto ampliata. Imperò che per ordine suo sù edificata in Mileto la magni fica Chiefa sotto titolo di S. Nicolao, nella quale fu collocata la sede Episcopale (togliendosi quella d'Ippone, e di Seminara per la poca quantità de cittadini dell'una: e l'altra città, come s'è detto nel precedente libro) sotto il Pontificato di Gregorio settimo, sommo Pontesice Romano, e nella detta catedra il primo Vescouo hebbe nome Arnolfo. Inoltre nella stessa città Mileto eresse il predetto Signore spinto da diuotione vn'altro nobilissimo tempio con titolo della Santissima Trinità, ilquale su arrichito niente meno della Chiesa Episcopale. Mà quello ch'è degno di grandissima memoria, nelle fabriche di que sto tempio, & anchora della Chiesa Episcopale, è ch'amendue sono sostentate da colonne marmoree, lequali il predetto Signore fece trasportare da Ippone doppo le ro uine di quello antico, e nobil tempio da gli Ipponesi edificato à Proserpina accennato di già nel primo libro, e più abbondantemente si dichiarerà in questo lecondo; Er che queste due Chiese siano sostentate dalle colonne

Strabone

Arnolfo Vejcon

Hh del-

dell'antico tempio di Proserpina Ipponese, ci fanno certi quei pochi auanzi di scritture de gliannali di Ruggiero predetto Rè dell'una, e l'altra Sicilia, lequali in carta pergamena (secondo l'uso antico) parte frammentate, e parte intiere habbiamo vedute per mezo del molto Illustre Fabio d'Alessandro Caualiero di S. Iacomo; doue queste parole si ricronano scritte. Tanta pictate idem Reggerius Rex floruit (quod superbiæ suæ inditus non sperabamus) nt quos virtute aliqua præditos agnosceret, eleuaret, & quos pauperes conspiceret adiunaret, Equos Dei religione insignitos videret, vt coram Dei ministros, & Angelos genua flecteret. nouimus quidem miram sui cordis religionem, cum apud Lucanos, Appulos, Calabros, & alibi in Ecclesis ab eo adificatis, eius hodie insignia monstrentur. cumque apud Miletum duas: construeret Ecclesias ex lapidibus quadris, & columnis lapideis, quas ab antico Proserpina templo paululum à Vibone semoto abstulerat, indixit fabris sub pracepto, vt quos vel nomine, vel insigni aliquo Proserpina cernerent lupides igne consumptos abolerent, ne tantum flagitium antiquarum immolationum apud Christianos memoraretur. Idemque de eo cernimus apud Tarentum, cum Apollinis tymbrei templum &c. E per queste: parole credo io, ch'i maestri nel tempo che fabricauano queste due Chiese, non habbino collocato nelle fabriche quella pietra, laquale è posta inanzi alle porte del Vescouato della predetta città, doue tra le molte intagliate lettere, lequali con difficoltà si posso legere, si ritrona scritto il nome di Proserpina, laquale scrittura intieramente stà in questo modo L. vid. vir. J. L. Q. Cincius. S. Aul. IIII. viri D. Signum Proserpinæ reficiendum, statuendumque, arasque reficiendas, ex S. C. curarunt. H. S. D. CCLXXM. XC. fuere. Heluia Q. F. Orbia M. filia. Viene questa pietra da tutti calpestrata, e pure dourebbe essere tenuta in honore; non perche sia stata nel tempio di Proserpina; mà perche conserua così notabile antichità. Nella Chiela della Santissima Trinità si ritroua vna sepoltura di marmo, nella quale come da molti si crede, siì riposto il corpo del Rè Ruggiero: se ben Pandolfo Collenuccio nel secondo.

Pietra antica feelpita in Mile 10.

Pandolfo, cole-

0 (8)

egle:

(SI. are,

Ille

don

Rig

Mills

que

me

eret

HOA

atus

di di

101

e le

Mi.

ym.

1/17

ea

122

secondo libro dell'historie del Regno di Napoli afferma che si ritroui in Palermo. Fù la predetta Chiesa consecrata da Califto Pontefice Romano; si come in Calabria molte altre; e da lui fù arricchita di molte indulgenze, come appare nelle scritture, lequali iui si conseruano ancora. Nel territorio di Mileto si ritrouano questi Casali, S. Giouanni, Comparno, S. Pietro, Parauato, Ionade, Nao, Corofoni, e Calabrò. In vno di questi Casali nacque il Beato Paolo monaco dell'ordine di S. Domenico, il corpo del quale è posto in vn conuento del medesimo ordine in Altomonte castello, di cui ragionaremo nel quarto libro. Abbonda Mileto di grano, vino, oglio, e legumi diuersi. Vi nasce l'amomo, e'l gesso di due sorte, cioè, specolare e Marmoroso. Quindi poco lontano caminando verso Occidente per la via del mare s'incontra vn Castello chiamato S. Caloiero, nel cui territorio prouiene cosi in copia'l frumento, e i legumi, e l'uno, e l'altro gesso, come in Mileto. Oltre S. Caloiero si troua Calimera, doue oltre l'abbondanza di diuersi frutti, questo in particolare si dè notare, che quiui si ritroua vn fonte d'acqua salsa, & ciò prouiene perche deriua l'origine da certe minere di Sale, lequali infino ad hoggi sono state incognite all'uso commune. Doppo Calimera si ritroua la Motta di Filocastro sabricato in luogo alto, in aria assai buona: quiui gli nobili, e i popolari viuono più ciuilmente, ch'in altre terre di quei contorni abbonda il paese di quelle medesime cose, delle quali abbondano i territorij di questi tre predetti castelli. Sono nelle sue campagne questi Casali, Limbade, Carone, Mandarano, e S. Nicolao, ilquale tiene questo nome, per cagione che'l Rè Roggiero, manzi che fosse edificata questa habitatione, v'eresse vn magnifico tempio sotto il nome di S. Nicolò, per li monaci di S. Bernardo, ilquale fece molto ricco, si come appare in vn prinilegio della Chiesa di S. Maria del Saggittario poco lontana da certo luogo detto Carbone in Basilicata, laqual Chiesa è monasterio de i monaci del medesimo ordine. Nel tempo, che su ammazza-

Cafali di Mile.

B. Paolo da Mi lete.

S. Caloiero can Rello.

Calimera.

Fonte d'acque Salfa in Calime

Filocastro.

Cafali di Filecastro.

Hh

to il Vescouo di Nicotera, di doue originò poi la perdita del Vescouato in Nicotera hauendo i monaci di questo monasterio abbandonato'l luogo per cagione delle seditioni gla suscitate contro'l Vescouo, rimate questa Chiesa Archipresbiterato, e la cura dell'anime à i monaci già commessa, sù data alli Preti secolari, e nello stello titolo si mantiene infino ad hoggi. Ma quando poi dalla fede Apostolica sù restituito'l Vescouato à Nicotera, molte entrate, lequali erano di questa Chiesa, furono aggregare al detto Vesconato. E cosa degna di memoria, quel pezzo di terra, che si vede insino al giorno d'hoggi, sopra di cui 'l Santo Vescouo su tirato con istraccio; In questa per dinino miracolo, mai proniene grano: E cresce la maraueglia nel vedere tutta l'altra circonuicina feconda, & coperta di biade; e questa sola sterile durare tuttauia; quiui nacque il Padre fia Gioseppe Nicoletta monaco del nostro ordine dotto Predicatore eletto nostro Ministro Prouintiale. Doppo le predette habitationi, per distanza di tre miglia in circa, si troua Nicotera fondata in luogo eminente foura'l mare, verso mezzo giorno, per esser in vn colle pendente. L'aria è molto sa-Intifera, come si può assai enidentemenre comprendere dalla proportione lodeuole de corpi de i Nicoterefi, e dalla bellezza delle donne. Questa cirtà è chiamata da Plinio Medama, mà doppo le fu mutato'l nome, è fu detta Nicotera, che vuol dire vincitrice, e questa mutatione d'onde sia deriuata, con difficoltà si può sapere, essendo che scrittura ò d'Historico, ò di Poera non si ritroua, che pure ne faccia mentione. Il nome Medama le fù dato da cerro fonte vicino di questo nome, se crediamo à Stefano Bizantio, ben ch'egli non ragioni di propria opinione, mà per restimonio d'Ecareo: Ciò puore forse star così; Nondimeno pare ancora molto per non dir più ragioneuole, che sia stata così detta dal fiume Medama, ilquale scorre nelle pianure à lei contigue, & hoggi volgarmente si chiama Mesima. E stata questa città fabricata dalli Locresi, e doppo posseduta dal popolo Romano,

Nicotera.

Plinie.

Stefano.

Ecates.

douc

Strabona

doue ogn'anno si celebraua vna siera famosissima per testimonio di Strabone, il quale ragionando di questa città, cosi scriue Medama Locrorum adifitium, Medama d Romanis, & prope eiuldem nominis fons magnus, que nobile emporium habait. C. edono alcuni che la prima fondatione di questa cirtà sia stata nelle pianure delle sue maremme indotti à crederlo da certi vestigij antichi di rotte mura, lequali hoggi si veggono; mà perche Strabone c'insegna (come poco fà s'è detto) che gli antichi haueuano per costume di fuggire i luoghi isposti alle rapine de corsari, & habitare più tosto nelle altezze de i monti; è cosa irragioneuole, credere che Medama sia stata già nelle pianure si propinque al mare, si che ogni picciolo vassello l'hauesse potuto saccheggiare à suo beneplacito. Onde fa di milliero di dire, che l'antica fondatione di Medama sia stata nello stesso monte, doue hoggi si ritroua, se bene in sito alquanto più basso del presente: E questo chiaramente può conoscere chiunque considera, che tra la città, el monasterio di S. Francesco, ilquale è sotto la città, si veggono alcune antiche mura, lequali dano manifesto inditio dell'antico sito della città. E tuttauia Nicotera sede Episcopale, nè punto cede per l'antichità à qualunque altro Vescouato di Calabria. Imperò che, quando si congregò'l Concilio Niceno secondo sotto · Adriano Papa, Sergio Vescouo di Nicotera al detto Con cilio si ritrouò presente. Nella Chiesa dedicata à S. Maria delle gratie, laqual'hoggi è monasterio del nostro ordine, si ritroua'l corpo del Beato Paolo da Sinopoli, monaco del nostro ordine, del quale s'è parlato nel precedente libro. Fiorirono in Nicotera molti huomini degni di memoria, tra i quali solamente Filippo è nominato da Stefano Bizantio, di cui ragionando dice, che scrisse un libro de ventis. Nel territorio di Nicotera sono questi Casali, Comercone, Prichitone, Califate, Caronite, e l'Abbatia. Nel mare di questa città si fa buona pescaggione di varie sorti di pesci, e le campagne abbondano di · legumi diuersi, oltre'l frumento,'l vino, e l'oglio.

Sergio Vescous: di Nicotera.

3i descriuono tutte l'habitationi del territorio Locrese, lequali sono soura 'l capo di Vaticano, cominciando da Ioppole insino al porto d'Ercole. Cap. XVII.

Toppole.

Agostino Nifo filosofo da Iopole.

Opre di Agosti-

Oppo Nicotera per distanza di quattro miglia in circa, s'incontra vn picciolo Castello, per nome Ioppole fabricato in vn colle poco lontano dal mare verso mezzo giorno, in aria poco sana, per quanto si comprende dalla breue vita de gli habitatori, e dalla poca quantità del popolo. Nondimeno per picciolo ch'ei si sia, gode del proprio splendo. re, come ogni altra città di Calabria; imperò che v'è nato Agostino Nifo Filosofo, e Medico eccellentissimo, di cui nel suo tempo non solo non si trouò màggiore, mà forse nè vguale ancora. Fiorì costui nel tempo di Carlo Quinto, e fù inuentore di quel mirabile siropo, senza cui par che non sarebbe stata perfetta la medicina, chiamato communemente da Medici, e spetiali, Syrupus domini Augastini. Scriffe sopra tutta la Logica d'Aristotile, com mentarij bellissimi, trasferì di greco in latino'l testo della Filosofia naturale, dilucidandolo con dottissimi commen ti: scrisse inoltre eccellentissimamente sopra l'anima d' Aristotile, sopra'l Cielo, sopra la Meteora, e sopra la Metafisica. fece in Filosofia, e soura'l resto, si può dire, dell'opre d'Aristotile di molte questioni. Scrisse vno trattato de diebus criticis, & altre cose pertinenti alla Medicina. Mà perche la malignità de gli huomini, laquale s'ingegna sempre al male, & alla derrattione dell'honore altrui, per dare forsi la lode, 'l vanto di tant'honore à se stella; s'ingegnò di dirlo Agostino Nifo da Sessa, & non di Calabria, e pure dourebbe stare'l contrario, l'errore, ò la malignità, che vogliam dire, hebbe quindi l'origine, e'l fondamento apparente. Essendo il predetto Agostino anchora tenero d'età nella sua patria Iuppole, gli auenne (secondo la commune, e naturale disauentura) di rimanere per morte priuo di sua madre: essendosi poi con vn'al-

vn'altra donna sposato'l padre; perch'è commune malnagità delle matrigne di maltrattare i figli del marito nati d'altra moglie, non pote sopportare le iniquità, e gl'empij costumi del'a matrigna; onde fuggito dalla propria patria si condutte in Napoli, doue perch'egli era di ingegno molto eleuato, & erudito nell'humane lettere, fù preso da vn gentilhuomo Sessano per maestro de' suoi figliuoli, liquali per opra d'Agostino in breue tempo hauendo fatto gran profitto in questi studi furono poi man dati dal padre colla compagnia del medefimo à Padoa per attendere à professione più graue. Agostino quiui tanto s'auanzò nella Filosofia, che ritornò con esso loro à Napoli dottishmo. inteso poi ch'era morto'l padre, e che le sostanze, che douea hereditare, erano state ridotte in niente da lui, e dalla matrigna, più non volle ritornare in Calabria. Mà per le molte sue virtù hauendo fatto honoratissimo parentato, si sposò con vna nobile donna in Sella; e questa fù la cagione, che lo fece chiamare Ago Aino da Sessa, che quanto alla verità del suo nascimento era Calabrese, si come testifica egli stesso nell'epissola scritta à Giouanni Marchese d'Arena nel principio delli commentarij sopra la Periermenia d'Aristotile della prima impressione: Anzi viuono in Ioppole insino ad hoggi alcuni nepoti, e pronepoti dell'istesso Agostino, e molti altri suoi parenti habitano al presente in vn casale di Tro pea chiamato Carciade, doue giouane dimorò egli per alcun tempo: sù istrutto in Tropea delle lettere d'humanità, e per la dimora quini fatta cred'io che Monsignor Paolo Gionio nel libro de gli huomini illustri lo Paolo Gionio. scriua cittadino di Tropea, però di questo honore potrà godere Ioppole, e Tropea, quella per la natiuità, e questa per l'educatione, cui s'aggiunge che quasi tutto il parentato della casata Niso si ritroua ne i Casali di Tropea. Lesse costui Filosofia e Medicina in Napoli per mol ti anni con grandissima frequenza d'ascoltanti. Passò da questa à l'altra vita nel fine della sua vecchiezza sotto il Pontificato di Paolo terzo Sommo Pontefice Romano.

Cafale di Iop-

Promontorio Vaticano.

Plinto. Strabone.

Cafale di Vati

Perte d' Ercole.

Strabone.

Nei contorni di Ioppole è vn Casale chiamato Cuccnelno: Si pescano nel mare di Ioppole pesci di diuersa sorte. & nel territorio v'è grande abbondanza d'oglio, e varij frutti, non è molto distante da Ioppole il promontorio Vaticano, famosa per la mentione frequente appo gli Cosmografi, e gli Historici. Et in particolare ne scriue Plinio, e Strabone. Da questo promontorio infino al promontorio Cenide detto il Capo del pessolo, ilqual'è dentro al territorio Reggino, si stende vn golfo di mare chiamato mare di Gioia. Soura il promontorio Vaticano si ritrouano molti Casali, cioè, S. Nicolò, Briade, Orcilade, Ricade, e più dentro Brinancade, Lampazona, Panaghia, Spilinga, Condrochinone, e Carcilade. Nel mare poi del detto promontorio molti nominati scogli si ritrouano, liquali sono di gran commodità alli vasselli: Questi sono lo scoglio Gadano, Mescheta, e Proteria à quali succede vn porto chiamato anticam ente porto d'Er cole, per hauersi in quello riposato Ercole con suoi nauigli, mentre nauigaua per gli mari d'Italia. Di quelto porto parlando Strabone dice, ch'appresso Ippone poco Iontano dal promontorio Vaticano, è posto I porto d'Ercole, queste sono le sue parole. Cum ad Herculis portum nauigas extrema Italia circunflectis, etenim haud procul à promontorio Vaticano est. doue egli dice, che drizzandoli la nauigatione dal mare di Sicilia verso Ippone, quando si gionge al promontorio Vaticano, fa di mistiero circonflectere il corso, in questa estrema parte d'Italia, per andare al porto d'Ercole, perch'è poco lontano dal promon torio Vaticano. Nel tempo ch'il Rè Ferrando, e'l Gran Confaluo cominciarono racquistare il regno occupato da Francesi, hauendo i predetti da Messina varcato il Faro, & al primo abbattimento ricouerato Reggio, S. Agata, Fiumara di muro, & tutte le terre circonuicine, perch'i principij delle guerre succedeuano felicemente al Rè Ferrando, souragionse in aiuto del Rè con l'essercito di mare il Villamarino generale dell'armata, & in questo porto d'Ercole si fermò terra fedele, & ricetto molto

## S E C O N D O. 123

molto sicuro aspettando il successo della guerra che si saceua per terra, e quello che gli fossero per comandare Fer
rando, e Consaluo; mà essendo il detto Ferrando vinto
incerta battaglia fatta nel siume di Seminara, saluatoss
per mare venne in questo porto d'Ercole à ritrouare l'armata, di done poi partito andò in Messina, & indi si ridusse in Napoli, restando à proseguir la guerra Consaluo, ilqual hebbe honoratissime vittorie de' Frances; si
ch'egli stì principalissima cagione, che sossero cacciati
Francesi d'Italia, & che'l Regno in pace si riducesse.

Descrittione di Tropea città posta nel territorio Locrese.

Cap. XVIII.

Oco lontana dal porto d'Ercole, ilqual'hoggi volgarmente è chiamato le Formicole, è situata Tropea città nobiliffima, & antica esposta al ma re, ricca non meno, che di molte delicatezze abbondante. Vogliono alcuni, che questa città habbia hauu to l'origine del suo nome dalla parola greca, tropos, che vuol dire retrouersione; perche'l mare quiui si riuolge in doi contrarij moti cagionati dal flusso, e riflusso del golfo Nepetino hoggi detto mare di S. Enfemia, e dal golfo di Gioia; è molto difficile questo mare per l'impeto del canale del Faro; e della sua natura, e qualità ne habbiamo ragionato nel primo libro: Inoltre appare mol to dissomigliante da tutto'l rimanente del mare mediterranco; imperò che nel medesimo tempo le fragate, che vanno per lo golfo di Gioia verso Tropea, e per lo mare Neperino verlo l'istessa città, hanno amendue'l vento in poppa, e quando poi sono gionte in Tropea, ritrouano e queste, e quelle vento contrario, in tal modo che non possono alle volte sormontare'l capo di Vaticano per seguire'l loro viaggio; Quindi per si fatte retrouersioni, da noi chiamate tropee, crederono alcuni questa città esfer stata detta Tropea; tutto che alcuni altri non riguardando al commune pensiero del volgo, ne più sforzandosi di

Tropea.

Costantino La-

ritrouare la vera Etimologia del vocabolo, si come Coflantino Lascari nel libro de Philosophis Calabris, dicono che ritornando Scipione Africano doppo le rouine di Carragine in Italia, quiui primieramente prese terra, e volendo ringratiare i Dei della vittoria ottenuta, doppoi fatti sacrifitij vi erese vn trofeo, e che da quello sù detta la città Trofea, mà per corrottione del vocabolo mutata la f. in p. si chiamata Tropea. Iano Parrasso afferma bene che dal trofco habbia hauuto'l nome Tropea, ma racconta l'historia diuersa; imperò che, dice egli, ch'hauendo Sesto Pompeio vinto nel conflitto nauale Ottauiano Cesare nel capo di Vaticano, & essendo vscito vittorioso in terra, volle trionfare, e dal trionfo in memoria della sua vittoria chiamò l'edificata città trionfea, hoggi detta Tropea, stano le sue parole in questa maniera . Venit Vaticana, ibique triumphum egit, & ciuitatem condidit einsdem nominis Monsignor Paolo Giouio nel secondolibro dell'historie del suo tempo, chiama Tropea porto d'Ercole ingannato dalle parole di Plinio, ilquale scrinendo i luoghi di questo paese, nomina Montileone, sotto nome d'Ippone, e di Valentia; Tropea sotto nome di porto d'Ercole, e'l fiume Metauro senza fare mentione dell'altro Metauro, nomina la città Tauriano, e'l porto d'Oreste, in quelle parole. Hippo quod nunc Vibonem Valentinam appellamus, portus Erculis, Metaurus amnis, Taurianum oppidum, portus Orestis, & Medama, Stefano Bizantio la chiama postropea quasi accennando, che prima fosse chiamata porto d'Ercole, mà doppo Tropea; però quella particella, post, si deue leggere appresso Stefano, separatamente; & à questo par che consentano le parole

del Freza nel libro che fa delli Soffeodi, doue ragionan-

do delli Vescouati di questo regno, dice così. Tropea nobilis ciuitas, loci amenitate insignis, portus Herculis dista. nelle quali parole dimostra che'l primo nome di lei sia stato porto d'Ercole, & dipoi Tropea. Mà noi habbiamo dimostrato il porto d'Ercole non essere stato Tropea, mà luogo dalla città lontano quasi per vn miglio, doue in-

Iano parrasio.

Paole Gionio.

Stefano.

Freza.

, w,

sino ad hoggi si veggono i vestiggi del porto, chiamato volgarmente, Formicole, ch'alcuni interpretano (e forse non senza ragione) Forum Herculis guidati da quelle parole di Dionisio Alicarnaseo. Hercules classem in Italiam aduexit, ac Calabriam petens, oppida quadam illic extruxit, vt est promontorium Herculeum, portus Herculis aut ab eo factus, aut crebro repeticus E hoggi Tropea città Reale degna di gran lode per la stabilità, e fermezza nella fede de tutri i suoi Signori, che perciò nella Cronica del Regno viene celebrata con questo singolare encomio. Cum totum ferè Regnum à Regia fide decessisset sola Tropea sub fidelitate remansit. Et il Rè Alfonso primo d'Aragona nel principio della perdita del Regno, essendo suggito per saluarsi in Isca isola à dirimpeto di Pozzuolo, scrisse indi vna amoreuolistima lettera, nella quale essortaua la città Tropea, che persistesse nella fedeltà, imperò ch'egli conosceua, come la ricuperatione del Regno dipendeua dal mantenersi Tropea fedele. Questa lettera si conserua ancora tra le scritture, e prinileggij della città. Nel tempo me- "Città Tropea. desimo, che per la venuta di Renato, tutto'l regno era posto sossopra per le continoe guerre, Luigi Duca d'Angiò pose l'assedio intorno alla città Tropea, e per li fieri assalti sarebbe stata facil cosa, che si fosse resa; se non che ciò preuedendo Bernardino Rota Colonnello del Rè Al fonlo, venne con i Francesi à patto, che se fra sei giorni non veniua aiuto, la cirtà si sarebbe resa; mà comparendo all'incontro soccorso i Francesi partire si douessero. Hauea intanto egli mandato occultamente a significar ciò al Rè, quando nel tempo determinato comparue con l'armatail Rè Alfonso, e la città si liberò dall'assedio, e ciò viene accennato nell'epitafio di Bernardino Rota intagliato in pietra nella Chiesa di S. Domenico, sono le parole, hic post arcem Tropeanam defensam, Messana moritur. Nel tempo che Carlo ottauo entrò in Napoli, e quasi tutto'l Regno sù occupato da Francesi, e Monsignor d'Obegni fù mandato Vicerè in Calabria, procurando'l detto Obegnino di ridurre sotto la fedeltà de' Francesi

Dionisio Alicas

Fedeltà della

entre le città di Calabria, pose l'assedio à Tropea, e man dò Ambasciatore per trattare, che la città aprisse le porte al Rè Francese, ilche intendendo i Signori del gouerno, non dubitarono di far motire l'Ambasciatore per dimostrare con effetto la fedeltà dell'animo, ch'haueuano offeruato verso la casa Aragonese. Perloches degnato Obegnino, per hauer commodità di vendicarsi delli Tropeani, fece partire l'essercito, & egli con trecento soldati Gualconi in tempo di notte s'ascose in vna vicina valle chiamata la Gornella, doue essendo dimorato doi giorni, auenne, che nel terzo vscirono i soldati Tropeani con allegrezza grande verso il piano di S. Angiolo lontano quasi per va miglio dalla cutà, iquali nel titorno essendo. da i soldati Guasconi all'improviso assaltati, furono da loro tagliati à pezzi, non potendo saluarsi delli Tropeani se non tre, si che per osseruare la fede del proprio Rè, sparsero con loro stratio il proprio sangue: Benche per questa perdita non si sgomentarono i Tropeani, perciò. che col rimanente dei cittadini supplirono le guardie, e si mantennero nel primiero stato. Per questi, & per altrisegni di fedeltà nelli Tropeani sù Tropea sempre amata da i Reggi, anzi che le fiì concello, ch'in segno della fedeltà offeruata portaffe la corona soura lo scudo dell'arme: Et Alfonso, Ferrando, Roberto, & altri Reggi le concessero prinileggij singolari, come, che Tropeani stiano in perperuo domanio, che siano franchi da qual si voglia: gabbella, che possano portare l'armi, che gli soldati auuenturieri Tropeani precedano con le loro galere tutte l'altre dell'armata, & altri di molta importanza, iquali si conservano nella cassa della congregatione di Tropea. Inoltre Carlo Quinto tanto amò la città Tropea, che: per lettere volle raccomandarla al Sommo Pontefice: con fargli intendere, che gli sarebbe stato molto caro, se'l Vescouato di Tropea, & i benefitij fossero sempre stati conferiti à cittadini : E la maestà del Rè Filippo secondo ordinò al. Vicerè di Napoli, ch'in ogni anno debba dare à doi gentilhuomini di Tropea offitij di Capi-

Prinileggi delli Tropeani.

1.27

tani di giustitia, e di militia. E hoggi Tropea sede Vescouale, il cui principio e molto antico; e fù la Chiesa S. Gior gio, ch'anticamente era tempio di Marte: doppo si trasferita in S. Nicolo, cui lasciò Ruggiero Guiscardo molte entrate; anzi la fece de iure patronatus reale; e tra gl'altri legati appare hoggi vna donatione autentica, stipolara ottocento anni sono d'una possessione detta il Rofario. Hoggi la Chiesa Vescouale è sotto'l titolo, di S. Ma ria. Nel castello della città si vede vna cappella, laquale per certo numero antico, dimostra d'essere stata fabricata già mille, e ducent'anni; onde bisogna dire, che Tropea sia antichissima nella fede di Christo. Di questa città molti Vescoui furono presenti à Concili Generali, come Stefano Vescouo di Tropea, ilquale si trouò presente al Concilio Niceno secondo, Teodoro al Concilio Costantinopolitano sesto, Lorenzo al Concilio Romano celebrato fotto Simmaco Papa, e Pompeo Piccolomini al Concilio Tridentino. Fiorirono in questa città molti huomini degni di memoria, de' quali vno fù Vincenzo Lauro Vescono di Mondouino nel ducato di Sanoia; Costui doppo hauer compite molte legationi comesseli dalla Sede Apostolica su da Pio quinto creato Cardinale. Bernardino Lauro Vescouo di S. Renò in Candia fù di Tropea. E Marco Lauro huomo dottissimo per essersi portato molto egregiamente nel Concilio Tridentino in vna disputa meritò d'essere fatto Vescouo di Cam pagna nella Provintia di Principato. Furono anco cittadini di Tropea molti altri Vescoui, per quanto si può raccorre da diuerse antiche scritture; tra quali vi su vn Vescouo di Pozzuolo Tropeano della fameglia Griscona come appare ne gl'annali del Vescouato. Vn Vescouo di Nicastro, della fameglia Tropeana, per quanto si vede in vna scrittura antica riserbata in S. Sergio monasterio antico nel territorio di Tropea. Vn Vescouo di Lesina della fameglia Nomicifa, per quanto ritrouiamo in vnmarmo scruto nell'annunciata di Napoli, doue è sepolto. Vn Vescouo di Mileto, della fameglia Fazzale, come

à.·

Tempio di mar te in Tropea.

Stefano ve CONO di Tropea. Teodoro Vefce. no di Tropea. Lorenzo Vescono di Tropea. PompeoVe (cono di Tropea Vincenzo laoro da Tropea Car dinale. Bernardino lao ro da Tropea ve Rouoin Cadia. Marco Laoro da Tropes Vescous di Campagna

Vesconi cittadini di Tropea.

## LI B R O

Paolo, e Pietro Voiani medice Tropeans. Quintio bon gio nanne medico Tropeano, e suoi libri.

Girolamo Sana nio medico Tre PCANO.

Francesco Gabriele dottore Tropeano.

Giouanne An-. drea mez ?a te fla canalliero ar migero Tropea-220.

> Soldati Tropes ni ualorosi.

Aloisio vento Tropeane gran Simifialco. Giouanne Tropeano camariero del Re Ferra do.

appare in vno scudo d'arme in quello Vescouato. Vn Vescouo d'Oppido chiamato Teofilo Galloppe, e molti altri de i quali poca memoria s'è conseruata. Fiorirono ancora molti medici, come Paolo, e Pietro Voiani celebri per lo mirabile secreto, ch'hanno ritrouato di ristorare inasi tagliati. & hoggi viue Quintio buon Giouanni medico fisico lettore publico in Napoli, stimato vn altro Ga leno: Hà scritto costui De principijs naturæ, De diuina prouidentia, e molte altre cose di Filosofia, e Medicina, lequali non sono ancora stampate. Io conosco Girolamo Sannio Filosofo, e Medico molto singoiare, di non minor ornamento à Tropea, che gl'altri Medici suoi contemporanei, dal quale hò hauuto molte scritture per ridurre queste historie in buona forma Tragli Eccellenti Iurisco sulti Tropeani conosco Francesco Gabriele, huomo nobile, Dottore nell'una, e l'altra legge molto celebre. Inoltre sono stati in Tropea huomini molto valorosi nell'armi, come Giouanni Andrea mezza testa, ilquale per honore del Rè Catolico ritrouandosi nel presidio di Cro tone entraro in steccaro con Mustafà Turco huomo superbo, e valoroso. Lo vinse; si che portando la testa del nemico nella città, meritò dal Rè in dono vna terra in Abruzzo. Hà sempre questa città posseduto galere per corseggiare le riviere de Turchi; e nell'armata di D. Giouanni d'Austria si ritrouarono tre galere auuenturiere de Signori particolari Tropeani. Nella guerra de' Gerghi si ritrouarono sette compagnie de soldati Tropeani, Nella guerra del Tronto noue furono le compagnie delli soldati Tropeani, e nella guerra di Portogallo ne furono due. Tenero alcuni gentilhuomini Tropeani molto stretta seruitù cogl'antichi Rè di Napoli; come Luigi Vento gran Siniscalco, e Giouanni Tropeano cameriero del Rè Ferrando secondo, appresso i descendenti de i quali si ritrouano hoggi in Tropea dui reali doni, cioè, vno stocco di mirabile finezza, & vna veste preciosissima, laquale soleua portare il predetto Rè. Sono in Tropea alcune lettere del Rè Ferrando à Lodouico Vulca-

no, nelle quali si ragiona de diuersi negotij, & in particolare d'alcune galere, lequali teneua il Rè nell'Arfanale di Tropea sotto la condotta dell'istesso Vulcano. Vine hoggi Antonio Spano cittadino di Tropea pittore tanto fingolare, che la Maestà del Rè Filippo giudicandolo migliore degli altri suoi pittori, gli diede carico di dipingere'l choro d'un suo conuento, detto los Curiales. Nè qui si deue tacere ciò di marauiglioso, che scriue Lorenzo Dardano in vn suo libro, cioè, che nella città Tropea, doppo vna crudele tempesta di mare comparue foura certi scogli detti Messaggi vicini alla città vn huomo nudo, ilqual'essendo dimandato da cittadini, chi egli folle, e come era il suo nome? non potendo quei parlare, fece segno di volere scriuere, cui sendo portà la carta, e la penna, scrisse queste parole. Io non sò chi sia, non sò d'onde, e come sia qui venuto, e la mia vita è brene, e mentre stauano ammirando i Tropeani questo huomo, in ispatio d'una hora passò da questa vita, el suo corpo su sepolto inanzi la porta della parrocchia di S. Giouanni, mentre si faccua vna fossa presso alla torre noua del castello sù ritrouato vn corpo con vno stocco, & vna tazza d'oro per quanto mostraua certo numero d'anni antichissimi. Fù di pietosa maraueglia l'atto, d'un Giudeo, ilquale stando per morire nella sua infermità dimandaua il battesimo, per passare da questa vita Christiano: e veggendo la moglie, & i figliñoli, che non poreuano rimouerlo da questa openione, l'uccisero, e lo sepellirono sorto la riua verso l'arsanale: nella seguente notte apparue'l morto in visione ad vn relligiolo, e li raccontò'l fatto, affermado ch'egli dall' Angiolo era stato battezzato, dicédo che per segno vedrebbe nella spalla del suo corpo morto segnata vna croce: Riferi questo religioso la visione al Vescouo, ilquale ordinò vna solenne processione, e ritro nato'l corpo segnato con la croce, doppo i soliti vstitij lo sepelì nel Vescouato. Potrei sottogiungere molte altre cose lequali per non hauere hauuto scritture autentiche, passerò con silentio. E hoggi Tropea città bellissima

M

06:

lin:

ÚO:

en.

ů.

0

Lodovico Vulcano generale del le Tropeane.

Antonio Spano pittoreTropeano

Lorenzo dardano scrittore Tro peano. Maraueglie occorse in Tropes

tra tutte l'altre di Calabria, tanto deliciosamente esposta soura'l mare, che da molte fenestre de i palazzi con le nasse si pescano pesci di varie sorti. Il viuere è molto cinile, gli huomini, e le donne collo sfogiare ne i vestiti, è con varie pompe dimostrano assai la nobiltà dell'animo, e del sangue. In questa città non hò conoscenza di persone, e perciò per hora non ricorderò chi sia siorito in lei, ma lo riserberò in altra occasione . abbonda Tropea di delicie terrettri, e marine; Oltre la copia de' pesci, ell'hà nel suo mare gran quantità di coralli. e nel territorio soauissimi frutti d'ogni sorte, biade, fogliami, e commodità di caccia di dinersi vccelli. Gli huomini, e le donne sono cosi ben formati, che non potrei con parole esprimerlo à bastanza. A dirimpeto di lei sono due deliciose Isolette adornate di diuerse piante; si veggono da lei poco lontane le Chiese d'alcuni antichi monasterij dell'ordine di S.Basilio, cioè, S. Angiolo, S. Isidoro, S. Sergio monasterio nel nostro ordine de' minori osferuan ti, doue è stato Abbate S. Filareto monaco, la Chiesa di S. Maria de Latinis consecrata da Calisto Papa, nel tempo ch'egli venne in Calabria, per accommodare le differenze tra Roggiero, e Guillelmo, come s'è accennato nel primo libro. Si faceua anticamente in Tropea'l zuccharo, & in vn luogo vicino alla città chiamato Clio, si veggono gli antichi vestiggij d'un bagno solfureo, e bituminoso. Tiene questa città la protettione di molti Casali oltre quelli ch'habbiamo nominato nel promontorio Vaticano, cioè, Pragilia, done è la Tunnara, Zambrone, Dafinà, & vn altro Dafinà, Fitale, Zaccaropole, Alife, Drapea, Chespano, Charia, Britario, Ceramete, & vn'altro detto S. Domenica, percioche nel detto Casale si riposa hoggi'l corpo di S. Domenica Vergine, e Martire natiua cittadina di Tropea, e non di Campagna, come vuole Maurolico ingannato dal manoscritto d'Eusebio. laquale per la confessione della fede di Christo condotta da Tropea in Campagna carcerata, secondo la commune persecutione antica de' Santi Martiri di Dio, astretta da

Monasterii anti chi nel territorio di Tropea.

Bagnio in Tropea. Cafali di Tropea.

S. Domenica cit tadina di Tropea.

Diocletiano Imperatore, che douesse sacrificare à gli Idoli, e lei risiutando anzi nel nome di Christo quelli distruggendo doppo che per virtù diuina vscì libera dalle fornaci, dalle rote, dalle bestie, & altri stromenti di morte, essendole in Campagna troncato il capo, da gli Angioli si crede essere stata trasportata in questo territorio di Tropea sua natiua patria, e nel predetto Casale del suo nome con molta riuerenza, e diuotione è honorata, & anco da tutto il circonuicino paese; la cui sestinità si celebra alli sei di Luglio. in honore di cui Cesare Tomeo gentilhuomo Tropeano ha fatto vna elegantissima Tragedia. In tutti gli predetti luoghi è gran copia di bambaggio.

10,

Cř.

Dea

ci,

-19

i,

Cefare Tomeo gentilhuomoTro peano.

Quì si descriuono altre habitationi, e luoghi, cominciando dal capo di Zambrone, insino à Vibone porto.

Cap. XIX.

Aminando da Tropea verso Oriente, s'incontra in mare vn promontorio chiamato capo di Zambrone, ne' contorni del quale è grande abondanza di pesce, & in particolare di sarde. Nel dritto del predetto promontorio per entro al paese mediterraneo si ritroua vno Castello antichissimo chiamato Mesiano, della cui prima fondatione non ho potuto ritrouare altra scrittura, che quella di Proclo nell'epitome de oraculis, doue ragionando d'un luogo, detto Papaglionte, sa memoria di Mesiano; dice Proclo, ch'in Italia, nel territorio d'Ippone si ritroua il tempio di Cibele da gli Ipponesi chiamato Messe, per l'abbondanza della messe de i frumenti in quel paese. e poco lontano dal ca-Rello si vede'l tempio della Dea opera de gli Ipponesi, e se bene è picciolo; nondimeno è molto ricco. è molto celebre quello tempio; e quanto è pietoso ne gli oracoli, e nei sacrifitij, liquali si fanno solo de' frutti della terra, e di latte delle pecorelle mescolato con mele: tanto è stato (diremo) crudele nel tempo che su edificato. Imperò

Promontorio Lie brone.

Mesiano.

Procle.

Tempio de Cibe le à Messano.

KK ch

che fotto l'offeruanze superstirioni di Caronda fit eretto; ilquale determinò, che'l sacro erario sosse sabricato. di pietre ofitiche, e di calce mescolata con solso, & impattata con sangue humano: mà che questo sangue fosse pero solamente de nemici de gli Ipponesi, acciò ch'atterriti dal nemico sangue non ardissero d'entrare à depredare le sacre monete della Dea, e questo medesimo auuenisse ancora ad ogu'altra forastiera natione. E quindi, è che furono sempre conseruate illese, e tanto più quanto che Caronda fece vna superstitiosa statua, laquale al solo primo incontro atterrisce chiunque entra in quel erario, & la chiamò Paleondos, che vuol dire; ogni cosa stà sotto la potestà di questo leone. le parole di Proclo. intieramente sono in questa forma. Adest in Italia ab, Hippone non longe Cibelis castrum, quod & Hipponenses Messen à frumentorum messibus vocitandum statuerunt; iuxta quod & ipfius Dee phanum constructum apparet. Hipponensium opus, cuius menia parua, divitia plutica vero multa. Pium in oblationibus frugum, lastis ouium, atque aerei mellis, veritatisque; verborum Dea. crudele tamen adifitium, eo quod sub Caronda superstitionibus conditumest. cuius avarium ophyte lapide, calce, sulphureque humano delibuto cruore, tantum auersantium: Hipponensium hostium, vt & hoc Hipponenses, aliorumque hominum genera illud introire expanescerent, atque à sacris pecunys manus auerterent. Unde & psque hodie intacta seruantur. cui addidit & Carondas superstitionibus conditum signum, cun-Elis illuc introcuntibus iram minitans, quod & παλεουτός nuncupant, idest sub hoc Leone omnia. Fa mentione anchora: di questo tempio Marsilio Ficinio nel libro de sacrifitijs: dæmonum, & Aegyptiorum observationibus. abbonda. il territorio di Messiano, oltre'l frumento, di perfettissimo oglio, e si ritroua in queste campagne il zafarano selnaggio. i suoi Casali sono questi, Zungare, Papaglionte, Pizzino, Arzona, Scalite, Chelandare, Prifinace, Pernocario, e l'altro Pernocare, Orcigliade, Rombiolo, Cariuato, e Molade. Mà per seguire ordinatamente la de. scrittione di questi luoghi, ritornando di nono al mare, d'onde.

Procles.

Marsilio ficinio.

Cafale di Mesia

fil eres

abricate

& in.

ne foil

hatter.

depre.

no aud

quindi

quan.

iale all

queil

roclol

12 25

Mej.

qued .

DHS,

bla-

gue

WIT

Na

'Conde erauamo partiti, doppo'l capo di Zambrone s'incontrano in mare alcune picciole Isolette, cioè, Torricella, Praca, e Brace, & alcuni altri piccioli scogli chiamati da Plinio Isole Itacense per hauersi in quelle riposato Vlisse, quando doppo la guerra Troiana spento da contrarij venti nauigò verso queste parti d'Italia, & in mezzo queste Isole gli occorse dimorare per alquanti giorni; dal cognome del quale presero anco l'Isole la denominatione: imperò che sendo egli padrone d'Itaca nella Grecia Orientale, dal nome di quella città furono chiamate l'Isole Itaceuse le parole di Plinio sono queste. Contra Hipponium infulæ paruæ funt, quæ itacheusæ appellantur, Vlissis specula. ben che vi sia chi creda l'Isole Itaceuse essere quelle vicine à Tropea, done più commodamente possono dimorare i vasselli, che'n queste sorto Briatico Mà perche Plinio non dichiara la sua mente, rimetto le parole di quello à migliore intelligenza all'incontro di queste Hole dalla parte superiore, verso l'Ostro, è Briacico castello nobile posto in vn colle volto verso Settentrione; nelle sue maremme si prendono diuersi pesci, & in particolare in certa picciola habitatione chiamata S. Nicolò, doue si pescano i runni. Il particolare da lodarsi in questo castello Briatico è l'abbondanza di diuersi frut ti, prodotti ne i suoi giardini. E quiui per tutto è gran copia di vino, d'oglio, di mandorle, e di bambaggio. i Casali di questo territorio sono, Mantineo, Paracone, Paradisone, Cenidone, Mesone, Sicone, Fauelone, Cisidone, Cocchicerone, S. Marco, Sofade, Cone, Pifitone, Policarpo, S Leo, S. Costantino, Potenzone, Rosarno, Mandradone, e Stelapodone lontano da questo castello quasi per ispatio di due miglia in circa, si vede nel mare il porto di Vibone, doue è fabricato vn nobile castello, la-'qual'è fola fortezza, e fola guardia del porto, e di tutte le circonnicine maremme. Quiui si pescano runni, & altri petci di varie forti. Furo lodati i tunni di tatto questo mare da Archestrato, per quanto si legge nel settimo libro d'Ateneo, doue ragionando delli tunni di questo

Isole d'Vlise nel conuicino di Briatice.

Plinio.

Briatico.

Cafali di Bries-

Vibone porto.

KK 2 mas

mare, vsa tai parole. Si forte Hippony Italia peruenerie oras, optimi erunt illic tynni cunctorum.

Descrittione di Montileone, posto nell'ordine dell'altre città, che si ritrouano nel territorio Locrese.

Cap: XX.

Montileone.

Strabone

Stefuno.

Licofrene.

Er distanza di tre miglia in circa dal castello di Vibone, e del suo mare si ritroua vna città nobile non meno, che antica chiamata Montileone fabricata in luogo alto; in aria molto salutifera, e piaceuole, & al giorno d'hoggi quetta città non è situata nell'antico, e primo luogo, ma in parte vicina à quello, e quanto qui scriueremo, si dourà intendere dell'antica città, e non della nuoua, laquale nelle più antiche fabriche ch'in esso lei si ritrouano, non dimostra grande antichità. Strabone ragiona di questa città nel festo libro, doue chiamandola coll'antico nome d'Ippone, dice, che sù fabricata dalli Locresi, doppo posseduta dalli Brettij, & al fine è stata sotto'l gouerno del popolo Romano, laquale chiamarono Valentia, mutato'l nome primo di Vibone, e ciò chiaramente manifestano quelle fue parole. Hipponium Locrorum adifitium, quam obtinentibus Brettijs eripuere Romani, qui Vibonem Valentiam appellauere. Mà Stefano Bizantio non vuole che la prima fordatione di questa città sia stata dalla Republica Locreset mà da vn Caualiero chiamato Hippone di natione Focese, forse quando doppo le rouine Troiane vennero i Focesi, & altri Greci in Calabria di cui la città sorti'l nome, e fu chiamata Ippone, e sotto questo nome vienz scritta da Licofrone scrittore Greco antichissimo nella Cassandra, done ragionando di Crissa, hoggi chiamata Rocca dell'Angitola, fabricata da Crisso fratello di Panopco, dice ch'ella è posta nel promontorio della città Ipi one quette sono le sue parole.

Ιππωνίου πευώνος εις τηθύμ πέςας, Σκληρόμ νενευμέν, αντέπριοσης άρωμ.

Hippo-

Hippony cacuminis ad mare promontorium.

Asperum adest, e regione Crissa mons est. cioè dall'altezza d'Ippone scende vn'aspro capo al mare, doue è Crissa, incontro la quale s'appresenta vn monte. Il nome ch'hebbe poi di Vibone indi hebbe origine, per quanto si crede, quale si crede essere accaduto, perche con violen za, e fatti d'arme mostrò la bontà, e fideltà sua verso'l popolo Romano, contro i nemici. perloche gli Romani in quello medesimo tempo la chiamauano Valentia dal valore, e dalla fortezza nelle cose di guerra. e perciò Cicerone nell'attione settima in Verrem, chiama gli Ipponesi Valentini, soggiungeremo poi. Di modo che questa città hà hauuto quattro nomi, il primo sù Ippone, dal Caualiero Focese Ippone, il secondo Vibone, il terzo Valentia, e'l quarto Montileone; e questa è la città nouella originata dall'antica, e trasferita dalle vicine riuiere in quetto luogo, doue hoggi si ritroua. Quanto sia stara amica la città Ippone al popolo Romano, lo dichiara Appiano nel quarto libro delle guerre ciuili, e T. Liuio nel primo libro de Bello Punico, doue dice, che mandarono i Cartaginesi venti naui cariche di soldati, e bene armate, per distruggere questa estrema parte d'Italia, le quali gionte che furo in queste maremme, doppo che distrussero quasi tutte le campagne Vibonest, diedero grauissimi assalti alla città; mà essendo auisato da cittadini T. Sempronio allhora Console in Sicilia', costitui Sesto Pomponio con venticinque naui più grandi di quelle de' Carraginesi bene armate acciò con ogni sollecitudine difendesse Ippone assediata. Questi gionto si fedelmete la difese, che cacciati gli soldati Cartaginesi, la città rimase sempre amica, e fedele al popolo Romano: queste sono le parole di Liuio in simile occasione. Iam forte Cartaginenses vigintiquinque remes cum mille armatis ad populandam Italia oram misere; populatoque Vibonensi agro, prbem quoque terrebant Repetenti Siciliam T. Sempronio Consuli excursio hostium in agrum Vibonensem facta nunciatur; Sexto Pomponto legato, wan viginti quinque longis nauibus Vibonensem agrum, mari-

Cicerone.

Appiano.

timamque

#### LIB

Appiane.

Velleio paterco-10.

Ippone colonia, e municipio de Romans. Cicerone

PHYIS.

Commentary di Cefare.

Appiano.

timamque oram Italia tuendam attribuit, &c. Appiano nel quarto libro delle guerre ciuili, dimostrando la nobiltà, bellezza, e ricchezza d'Ippone, l'annouera trà le sette illustri città d'Italia. e Velleio Patercolo dimostra con apertissime parole essere stata Colonia del popolo Romano Ippone laquale doppo fu eretta per Municipio no bilissimo de' Romani, e questo afferma Cicerone nell'attione settima in Verrem, doue dimostrando ch'Ippone haueua'l nome Valentia, c'insegna ancora quella essere stata Municipio, mentre così dice. Ipsis Valentinis, extam illustri, nobilique Municipio tantis de rebus responsum nullum 'dedistis. Riferisce Duris appresso Ateneo nel duodecimo libro, che Gelone fece in Ippone vn bosco bellissimo d'amenità piaceuolissima, laquale doppo chiamò corno d'Amaltea; sono queste le sue parole. Cornu Amalthea locus est, quem struxit Gelo in nemore amenissimo egregia cultitudinis, aquisque irriguum, iuxta Hipponium ciuitatem. nelle maremme di Vibone nel tempo delle guerre ciuili di Roma furono da i soldati di Pompeo abbruciate cinque naui di Cesare, per quanto si legge nel quarto libro dei suoi commentarij, ma di questo delitto non furono partecipi gl'Ippones, imperò che sendo in quei tempi Roma aggrauata da perniciosi disturbi, seguiuano le parti di Cesare, e di ciò ne sà fede Appiano nel terzo libro delle guerre ciuili, doue dimostra medesimamente la mirabile fedeltà della città Petelia, e di Rossano. Agatocle Tiranno di Sicilia ordinò vna fiera principalissima in Ippone; e vi concorreua di gran gente da diuerle parti del mondo, perche questo era vn luogo degno da vedersi per l'amenità delle sue campagne; Anzi che per la diuersità dei fiori in quelle prodotti vi concorrenano volentieri le donne per sare di quelli raccolta, da coronare gli loro Dei nelle solennità secondo'l parrio costume. E perciò Proferpina si dice essere venuta di Sicilia nelle campagne Vibonesi à raccorre fiori, e doppo nel lido del mare di Vibone essere stata da Plutone rubbata, e par che celo vada accennando Strabone in quelle parole del sesto li-

Strabone.

bro:

bro: Hic Agathocles Sicilia Tyrannus ea potitus vrbe nobile emporium instituit, cuius florentissima regionis amenissimas prata esse constat, ad quam Proserpina è Sicilia ad carpendos flores venit hinc matronarum vous inualuit, vt collectis ex floribus coronas texant, cum dies festos agunt, quoniam empta gestare serta vitio illis datur. à qua vrbe Hipponenses, & Hipponiates, Vibonenses, & Valentini incola. nelle quali parole dimostra Strabone, ch' Agatocle è stato padrone d'Ippone, ilche può essere stato auanti, che fosse Colonia, e Mu nicipio de' Romani. Vuole inoltre Strabone, che quiui sia cresciuto l'uso nelle donne, di portare in capo le corone de fiori; tutto che sia da credere, ch'elleno hauessero ciò tolto dalle donne Locresi, essendo che tutte haueuano vn medesimo modo di viuere, dice anchora che quiui venne Proserpina di Sicilia; mà credo che per Sicilia intendesse questo paese di Calabria, & in particolare Ippone, done anticamente signoreggiana Calais; altri la chiamarono Cerere; Non quella che fu sorella di Saturno, mà Cerere Ipponiaca moglie d'Ermippo, come s'à detto nel precedente libro, la cui figlinola Proserpina su rubbata da Plutone corsaro dell'Hola di Sicilia, mentre colei s'andaua à diporto con altre donzelle nelle marem me di Vibone. Mà doppo fauolosamente i Poeti finsero. questa rapina à Proserpina figlinola di Cerere; nondimeno la verità del fatto è secondo che dice Proclo nell'Epicome de Oraculis, e l'habbiamo accennato nel precedente libro, doue s'è descritto tutto'l successo dell'historia, e perciò non lo replicaremo di nouo. Mà chi vuole sapere più certamente, che Proserpina sia stata rubbata da Plutone nel lido del mare di Vibone, legga Messer. Francesco Alunno da Ferrara, nella sua fabrica del mondo; doue assentendo all'openione di Strabone nel trattato della Luna, vsa queste parole. Proserpina in latino. laquale quella medesima è, che la Luna, secondo i Poeti fu figliuola di Gioue, e di Cerere, essendo vn giorno ne' parti dell'Isola di Sicilia, ò pure di Vibona in Calabria, come c'insegna Strabone à coglier siori, si veduta da

Costume delle donne Ippeness.

Proferpina rubbata da Plutone, nel lido di Vibone.

Francesco alun

Plu-

Tempio di Proferpinain Ippo ne.

Guidone.

Monete quali si
stampauano in
Ippone.

Macrobio. Pestano Vibone Se.

Giulio IaZzolino medico, da Montelene.

Plutone Dio dell'Inferno, ilquale preso dalla bellezza della fanciulla, la rapì e fecesela moglie. ne credo che Strabone harebbe insegnato à noi questa dottrina s'egli prima di noi non l'hauesse imparata dalle scritture di Proclo. Fabricarono vn nobilistimo tempio gl'Ipponesi, & adorarono Proserpina per Dea, acciò ch'in questo modo mitigassero il dolore di Calais per la perduta figliuola: persuadendole, che non Plutone corsaro Siciliano l'haueua rubbata, mà Plutone Dio dell'Inferno per farla sua sposa, e Dea. Fù doppo questo tempio di Proserpina tanto celebre, che vi volle venire in esso Oreste doppo'l matricidio, & v'intese dall'oracolo'l modo, col quale si douea guarire. Fù al fine questo tempio distrutto, quando la città Ippone lasciati gl'Idoli accettò la fede di Chri sto, e le colonne di lui furono trasportate da Ruggiero Guiscardo Signore di Calabria, e Sicilia in Mileto si come longamente v'habbiamo di sopra ragionato. Soleuano anticamente gl'Ipponesi stampare diuerse sorti di monete, se crediamo à Guidone nel terzo libro: Alcune volte nella moneta posero dall'una parte Apolline, e dall'altra vna lira, ouero dall'una parte Proserpina loro Dea con vna mitra donnesca in capo, e dall'altra parte due corna della capra Amaltea. Altre volte stamparono nella moneta dall'una parte Ercole, e dall'altra due mazze, ouero dall'una parte Gioue, e dall'altra vn lampo, & in tutte queste monete era scolpita intorno questa scrittura latina. VALENTIA, e da credere che siano fioriti molti huomini degni di memoria in questa città, tuttauia Macrobio nel lesto libro dei Saturnali d'altri non fa mentione, che di Pestano scrittore Vibonese antichissimo, e di questo parla nel verbo transmitto pro transeo. viue hoggi Giulio Iazzolino Medico, ilquale tra suoi pari tiene in Napoli il primo luogo, e scrisse molte cose pertinenti alla medicina, e M. Filippo Mezzarola Teologo dottissimo dell'ordine di S. Francesco d'Assis. E stata Vibone doppo la riceunta fede di Christo sede Vescouale, e quando si celebrò'l Concilio Niceno secondo forte

#### S E C O N D O. 133

Sotto Adriano primo Stefano Vescouo Vibonese à tal Concilio si trouò presente, e nel Concilio Romano celebrato fotto Papa Simmaco internenne Giouanni Vescouo Vibonese. Il Vesconato di questa città, e quello di Seminara furono congionti in vno da Papa Gregorio settimo, e formato'l Vescouaro di Mileto à prieghi di Ruggiero Guiscardo, percioche doppo le rouine d'Ippone patite da gl'Agareni, & altre nationi barbare v'erano rimasti puochi cirtadini. Mà hoggi la chià è mosto popolofa, enobile, & essendo cosi ricca come ella è dourebbe procurare con ogni istanza d'hauere Vescouo particolare, come hanno molte altre città di Calabria, di gran lunga inferiori à lei . E Vibone forto'l dominio dell'Illustrissimo D Ettore Pignatello, Duca non meno celebre per la nobiltà del sangue, che nobile per le cose della religione, viuendo forto la di lui protettione con farghistime elemosine tanti religiosi, e poueri di Dio; Della qual cosa ne ponno fare piena fede l'insegne de' Suoi pignatelli, poste nella Chiesa di S. Maria di Giesu, doue à sue spese viuonoi monaci del nostro ordine, & insino ad hoggi si fanno le magnifiche fabriche del monasterio. Hà d'intorno à se la città molti Casali, cioè, Piscopio, S. Gregorio, Triparno, Longouardo, e S. Onofrio, doue si ritroua edificato vn'antico monasterio del-

l'ordine di S. Basilio, nel quale infino ad hoggi dimorano i monaci dello stesso istituto. abbondano le campagne di Montileone di perfettissimo frumento, e d'ogni altra
sorte di biade; nella banda
verso'l mare si fà'l zuccharo, e la sesama,

e tutto'l territorio è attissimo alle caccie di dinersi vecelli Stefano vescous di Vibone.

Giouanne vefce uo di Vibone.

Etiore pigniatel lo Duca di Mõ teleone.

Casali di Monteleone. Monasterio di SiOnafrio.

53

Si discriuono tutte l'habitationi mediterranee, lequali si trouane nel medesimo territorio Locrese, con alcune habitationi maritime della parte Occidentale della Prouintia, cominciando da Soriano, insino al luogo, dou'e'l Monasterio di S. Stefano, dell'ordine Cartusiano. Cap. XXI.

S. Dimitre ca-Stello

Seriano.

Cafali di Soria-

Monasterio di: S.Stefano,

S. Brune.

B: Laonino.

Francesco de Pu teo. Pietro Blomcue ne. Lorenzo Surio, Oppo Montileone caminando verso la via delle montagne, s'incontra vn picciolo castello, chiamato S Dimitre, e più oltre nel dritto di mezzo giorno, passato il siume Medama, il

quale nasce tra le medesime montagne se ne vede vn'altro chiamato Soriano, edificato in luogo alto e pendente, mà molto ben disposto d'aria temperata, nel eui circoito sono deliciosissime selue, e terre fruttifere, attissime ad ogni sorte di caccia. El particolare da lodarsi in questo castello è, ch'i vasi di terra sono molto nobili, e sa ne serue quasi tutta la Provintia; quivi si ritroua'l gesso; Eti Casali del Castello sono Basilio, e S. Barbara; nelle quali terre, & altri circonuicini luoghi l'oglio molto abbonda. Passando più adentro le montagne si troua nella som, mità loro in vna larga pianura'l magnifico, e nobile monasterio dell'ordine Cartusiano sotto'l titolo di S. Stefano, adornato di pompose, e belle fabriche, & arricchito. di copiosissime ricchezze, da Ruggiero Guiscardo primo Rè dell'una, e l'altra Sicilia; della cui pietà intorno al fabricare delle Chiese, e Monasterij, più volte fin qui habbiamo fatta mentione. In questo Monasterio si riposa il corpo di S. Bruno fondatore dell'ordine Cartufiano, &: il corpo del Beato Laonino, monaco del medefimo ordine, è stato S. Bruno di natione Germano, nato in Colonia Agrippina, (per quanto si raccoglie dalle scritture di Francesco de Puteo, da Pietro Blomeuenne, e da Lorenzo Surio, iquali scriuono la vita dello stesso glorioso Santo) Diuenne dotto in ogni scienza in Pariggi di Francia; doue per la manifesta dannatione d'un gran maestro di quella.

#### S E C O N D O. 134

quella città, come persona di spirito buono, accoppiatosi con alcuni amici, habitò gran tempo nel deserto di Cartusia, & indi partito con alcuni compagni venne à Roma lasciando gl'altri nell'eremo; e mentre per la sua santità, e dottrina à prieghi delli Reggini voleua Vrbano Papa conferirgli l'Arcinesconato di Reggio città Metropolitana in Calabria, egli amatore della solitudine, rinon tiò la dignità Arciuescouale; e perch'intese ritrouarsi in Calabria solitudini, & eremi, attissimi alla contemplatione si trasferì nella detta Prouintia, e ne' deserti della Tor re di Spatola, nella diocese di Squillace con alcuni suoi Santi compagni si pose ad eslequire la vita, che s'hauca proposta d'Eremita. E perche stando in questo luogo, ardena di defiderio di vedere gl'altri compagni lasciati nel deserto di Cartusia, volle vasitarli con lettere, e tra l'altre ne scrisse vna, di cui queste sono le parole. In finibus Calabria cum fratribus religiosis, & aliquot bene eruditis, qui in excubijs perfistentes diuinis expectant reditum domini Jui, vt cum pulsauerit confestim aperiant ei, eremum incolo, ab hominum habitatione satis undique remotam. De cuius amenitate, aerisque temperie, & sospitate, vel planitie ampla, & grata, inter montes in longum porrecta, vbi sunt virentia prata, & florida pascua, quid dignum dicam? Aut collium vndique leniter se erigentium prospectum, opacarumque vallium recessum, cum amabili fluminum, riuorum, fontiumque copia, quis sufficienter explicet? Nec irrigui desunt horti, dinersarumque arborum fertilitas Verum quid his diutius immoror? Alia quippe sunt oblestamenta viri prudentis, gratiora, & viiliora valde, quia diuina. Veruntamen arctiori disciplina, studisque siritalibus animus infirmior fatigatus sapius his releuatur, ac respirat. Areus enim si assidue sit tensus remissior est, & minus ad offitium aptus. Quid vero solitudo eremique silentium ama oribus suis ptilitatis, incunditatisque conferat, norunt hi solam qui experti sunt. Hic nauque vivis strenuis tam in se redire licet, quemlibet, & habitare secum, virtutumque germina instanter excolere, atque de paradili jeli iter fuctibus vii. Hit oculus ille conquiritur, cuius sereno iniuiti vulne-

Lettera di S. Bruno à suos mo nacs.

ratus sponsus amore, quo mundo, & puro conspicitur Deus. Hie ocium celebratur negotiosum, & in quieta pausatur actione. Hic pro certaminis labore repensat Deus athletis suis mercedem optatam, pacem videlicet, quam ignorat mundus, & gaudium in spiritu sancto. Hæc est illa Rachel formosa, pulchra aspectu, a Iacob plus dilecta, minus filiorum ferax, quam Lia fecundior, sed lippa. pauciores enim sunt contemplationis, quam actionis filig. Veruntamen Ioseph, & Beniamin plus sunt cateris fratribus à patre dilecti. Hac pars illa optima, quam Maria elegit, que non auferetur. Hee Sunamitis pulcherrima, sola in omnibus finibus Israel reperta, que David foueret senem, & calefaceret. dalle quali parole potrà ciascuno conoscere, quanto sia stato'l glorioso Bruno pieno di sapienza, amatore dell'eremo, e dedicato alla contemplatione. Mentre che'l Santo nel predetto eremo dimorana, occorle che Ruggiero Guiscardo Conte di Calabria, e Sicilia, vsci con moltidella sua famiglia per queste montagne à caccia, doue i cani secondo il loro costume entrando nelle fortiere à cacciar le fiere; gionsero nelle picciole capanne doue il Santo, & i compagni habitauano, e col continuo latrato. fignificauano à cacciatori hauere ritrouato buona preda; perloche accostatosi Ruggiero à quelle capanne incontrò quelli Santi Padri inginocchiati, con gl'occhi eleuati in alto tanto rapiti dalla contemplatione, che tra quelle spelonche non sentiuano'l latrato de' cani, e le grida de gli huomini. all'hora stupito Ruggiero scese dal cauallo, e salutò i Santi, e dimandò chi fossero, e per qual cagione iui dimorallero, al quale i Padri dichiarando ogni cosa per l'apunto misero nel core tanta dinotione, che Rug giero gli diede la Chiesa di S Maria, e di S Stefano ia quello medefimo eremo acciò potessero meglio attendere alle cose dinine. Visse S Bruno con molta perfettione, e santità di vita in questo luogo, doppo nell'anno del Signore mille cento, & vno andò à godere la glora eterna in giorno di Domenica à sei d'Ottobre; e'l suo glorioso corpo da i monaci su con molto honore sepolto nella medesima Chiesa; sopra la sepoltura sono questi versi.

Primus

Primus in hac, Christi fundator ouilis, ercmo Promerui sieri, qui tegor hoc lapide. Bruno mihi nomen, genitrix Germania, meque Transtulit ad Calabros grata quies nemoris. Dostor eram, praco Christi, vir notus in orbe, De super illud erat, gratia, non meritum. Carnis vincla dies Octobris sexta resoluit,

Osa manent tumulo, spiritus astra petit. Rimasero per gratia del Signore molti miracoli di S. Bru no, in vita, e doppo morte; de' quali troppo lungo sarebbe volerne ragionare à pieno; solo riferirò questo. Nella Chiesa di S Stefano picciola dalla sepoltura, dou egli si la prima volta sepolto, scatori vn sonte, coll'acqua del quale s'illuminarono i ciechi, si mondarono i leprosi, riceuerono l'udito i fordi, e si risanauano altre infermità. Visse doppo in questo monasterio sempre monaci dell'or dine medesimo; mà riferisce Lorenzo Surio, che doppo la morte di S. Bruno solamente cinque priori osseruarono la vera integrità del Santo instituto, iquali degenerando gli successori dal loro Bearo Padre abbracciarono la vita dell'ordine Cisterciese, e così perseuerarono insino al Ponteficato di Leone decimo, dal quale furono costretti di nouo à riceuere la regola Cartusiana, nella qua le viuono al presente come legitimi figli d'un tanto glorioso Padre con molta santità di vita, & osseruanza regolare. Lontano dal Monasterio circa mille, e cinque cento passi si ritroua vna spelonea tra i monti in vna valle, in luogo molto stretto, done non può accostarsi veruno, soura la spelonca si vede vna picciola Chiesa con vn'altare dedicato à S. Bruno: quiui dimorò'l Santo nel primo tempo, che venne in Calabria, Et infino ad hoggi vi si vede vn gran miracolo, cioè, che la terra la quale copriua'l suo corpo non produce herba, e tutto'l rimanenre della spelonca verdeggia. da questa spelonca, quanto è vn lanciar di sasso, lontana è la Chiesa di S. Maria fabricata dal Conte Ruggiero per S. Bruno, e per lo B. Lao nino Normando suo compagno. Nelle campagne del

Fonte miracolofo,nella sepoltura di S.Bruna.

Mona-

Pietra obsidama da farsi il vetro Monasterio, si caua la pietra osite, laquale noi altri chiamiamo pietra granita. Inoltre vi si ritroua la pietra obsidama, dalla quale si caua'l vetro, e nel medessimo territorio vetso la via di Stilo si ritroua la pietra specolare.

D'un elettera, laquale scrisse'l Conte Ruggiero, per diuolgare la fama della Santità di S. Bruno, nella quale si contiene vn miracolo da lui fatto nella persona di Ruggiero, e si descriuono alcune altre habitationi di questo territorio. Cap. XXII.

Criue Lorenzo Surio nella vita di S. Bruno, che conoscendosi l'Conte Ruggiero molto beneficiato dalle orationi di S Bruno, massime che per meriti di quello su liberato dal pericolo della morte, apparecchiatagli per mano de' suoi nemici in Capoa, gli portò tanta affettione, che non desideraua, se non di manifestare la santità di quello à tutto'l mondo, perloche si mise in animo di scriuere vna lettera à tutte le città soggette al suo dominio, El tenore di lei su questo.

Lettera del Con te Roggiero alle sue città.

Miracolo di S.
Bruno in persona del ConteRog
gier.

Ego Rogerius dinina misericordia Comes Calabria, & Sicilie, nota esse volo omnibus fidelibus Christianis, beneficia que mihi peccatori concessit Deus, orationibus reuerendi mei fratris Brunonis, puffimi patris fratrum, qui habitant in Ecclesiis S. Maria de eremo, & S. Stephani protomartyris, qua sita sunt in terra mea, inter oppidum quod dicitur Stilum, & Arenam. Cum essem in obsidione Capua Kalendis Marty, & prafecissem Sergium natione Grecum Principem super ducentos armigeros nationis sue, & exercitus excubiarum magistrum, qui satanica persuasione prauentus, prius ipsi Principi Capua, promittenti auri non modicam quantitatem ad inuadendum me, meumque exercitum, noctu aditum pollicitus est se prebere. Nox proditionis aduenit, Princeps Capua eiusque exercitus iuxta promifsum est paratus ad arma. Dumque me sopori dedissem, interie-Ho aliquanto noctis spatio adstitit cubili meo quidam senex reuerendi pultus, pestibus scipis, non valens lachrimas continere. Cui cum in visudicerem, que causa ploratus, & lachrimarum

effet,

effet, visus est mihi durius lachrimare. Iterum querenti mihi, quis effet ploratus, sic ait : fleo animas Christianorum, teque cum illis simul. Exurge quam primum, sume arma, si liberare te Deus permiserit, tuorumque animas pugnatorum. Hic mihi per totum videbatur, velut si esset per omnia venerabilis Pater Bruno. Expergefactus sum cum terrore grandi, pro visiones pauescens. Illico sumpsi arma, clamans militibus, vt armati equos conscenderent, visionem si vera esset satagens comprobare. Ad quem strepitum, & clangorem, fugientes impius Sergius, eiusque sequaces subsecuti sunt Principem Capua, sperantes se in dictam civitatem confugium habuisse Ceperunt autem milites inter vulneratos, & sanos, centum sexaginta duos, à quibus visionem fore veram comprobauimus. Reuersus sum (Deo volente) vicesima nona Iuly mensis Squillacium, perhabita Capux civitate, vbi fui per quindenam continuam infirmatus. Venit vero iam venerabilis dictus Bruno cum quatuor de fratribus suis, qui me suis sanctis, denotisque colloquis consolati sunt. Cui reuerendo viro visionem retuli, & humiles gratias. egi, qui de me etiam absente suis in orationibus curam habuiffet . Qui se humiliter asseruit non ipsum fore, quem credidi, sed. Dei Angelum, qui adstat Principi tempore belli. Rogaui quoque ipsum bumiliter, vt propterea de rebus meis in terra Squillacensi sumere dignaretur largos redditus, quos donabam. Renuens ille, recipere nolle dicebat, quod ad hoc domum sui patris, meamque dimiserat, ve omnino de rebus extraneis liber, deseruiret Deo suo. Hic sucrat in tota domo mea quasi primus, & magnus. Tandem vix ab eo impetrare potui, vt gratis acquiesceret sumcre modicum munus meum. Donaui enim eidem Patri Brunoni, eiusque successoribus ad habendum in perpetuum, absque temporali servitute, Monasterium S. Iacobi cum Castro, & quam plura, res, & bona alia cum amplissimis libertatibus in literis specifice declaratis. questo è quanto scrine'l detto. Surio, della lettera del Conte Ruggiero. Ne' circonuicini paesi del monasterio predetto si ritrouano questi Ca fali, la Serra, Spatola, Bofongi, Zimbario, e più in alto Montauro. In Zimbario si rirrona la pierra obsidama, in Bofungi vi sono le minere dell'oro, e del ferro; E Mon-

16

13

Cafali vicini à S.Stefano. Minera d'oro, e diferroin bofun.

tauro è così detto, perch'in esso anticamente surono pre ciosissimi tesori ascotti, e quiui per benesicio singolare di natura nascono gli asparagi in ogni mese dell'anno. In tutti questi luoghi si veggono le selue abbondantissime di castagne, e ghiande, & copia d'ogni sorte di caccia. Et è da sapere ch'anticamente, sendo queste montagne incolte, & dalla prattica humana escluse, dauano ricetto à gli orsi, ma rati al presente vi sono, e la copia, che v'è di caccia, è di cerui, di capre, d'istrici, di linci, di lupi, & d'altri animali seluaggi di manco valore in queste montagne le quercie annose producono l'agarico persettissimo.

Agarico si produce ne gli alberi di S. Stefano.

> Si descriuono alcune altre habitationi del medesimo territorio Locrese, cominciando da Belsorte, insino al siume Crotalo, ilquale corre nel mar Orientale della provintia.

> > Cap. XXIII.

Belforte.

Valle longa. Cafali di Valle longa,

Banaghia.

Artendosi da i predetti Casali, s'incontra vna pie ciola habitatione chiamata Belforte, della quale si fa mentione nell'itinerario d'Antonino Pio, mà fotto altro nome; imperò che secondo l'antico vocabolo, si chiamaua Subsicino; à canto di cui passa'l fiume Medama, mà non con tanta copia d'acque, con quanta scorre sotto Rosarno, doue si cala in mare. Quindi poi lontanati per distanza di due miglia in circa si troua vn picciolo castello chiamato Valle longa, nel cui contado fono questi Casali, Pizzone, doue per la com modità dell'acque si fà la carta, S. Nicola; & vn'altro detto Vazzano, e più in alto Brogniatore, à lato di cui scorre'l fiume Ancinale originato nelle pendici delle montagne di S. Stefano: è celebre questo fiume, perche nelle sue valli tece vita eremitica'l glorioso S Bruno. Vi si pescano, come ne gl'altri circonuicini trutte di marauegliosa grandezza, e soauissima delicatezza. Scendendo poi dalle montagne, si vede Panaghia, castello picciolo, il quale secondo l'Etimologia del suo greco nome, dinota

ogni

ogni santità poco lontano è Filogase, castello anch'esto Filogase. picciolo adorno di virtuolissime persone, quiui le campagne sono fertilittime, e vi si produce l'oglio finissimo; & per li suoi contorni è gran commodità di caccia d'o-'gni sorte. Nel suo territorio fi ritrona'vn casale detto Ste sanacolo proslimo à i confini di Montileone. Da Filogase per diffanza di diece miglia in circa verso'l mare, si troua vn bellissimo castello, chiamato'l Pizzo, circondato di bellissime mura, fabricato in luogo alto soura vn Sasso, che sopratta al mare; E'l sasso è quasi tutto circon-'dato dall'onde l'aria è molto salutifera, per quanto si può comprendere dalla proportione de i corpi de gl'huo mini, e delle donne, e dalla felicità loro nel viuere. Le 'fabriche sono così disposte soura'l mare, che dalle fene-Are gittandosi le nasse si può pescare commodamente 'con gran piacere di chi fe ne dilerta. Stimano alcuni'l Pizzo esfere antico, e latinamente esfere stato detto Napitium, onde poi sorti'l vocabolo tutto questo golfo di mare, chiamandosi golfo Napetino; mà costoro guidari dalla souerchia affettione non si curano di falsificare i testi, e non pongono mente, che questo mare si chiama da i Latini golfo Nepetino, e non Napetino; e che viene derinato non da Napitio, mà dall'antica Nepetia, hoggi detta l'Amantea, come dimostraremo nel quarto libro: però si deue tenere per chiaro, che'l Pizzo sia modernamente edificato non più che da trecento anni in quà, solo per impedire la dimora, che soleuano fare i corsari con molto loro commodo nella Segginola riponendotti le prede; Di questa Seggiuola, ragionando vn Padre dell'ordine di S. Francesco de Paola, affermaua, ch'in essa solena leggere Cicerone. mà credo ch'egti ciò dicesse, perche non hauesse vedute se non le coperte dell'Histone antiche, ouero l'ingannò con quelle parole'l Barrio, ilquai improbando l'opinione del volgo, non dice che Cicerone habbia chiamato questo luogo Sedecola in vua lettera ad Artico, ma che per Sedecola intendeua egli la dottuna d'Atistorde, nella quale, come anunto

Cesale di filogia

Pizzo.

Archestrate.

Pelia. Minera d'ore in

Monte rosso,
Monte Santo.

Polia.

Capistrano.

Rocca dell' An-

Licofrone ..

sosse la verità, riportaua'l suo parere. In questa Seggiuo. la si salano i tunni, pescati in amendue le tunnare, del Pizzo: della bontà de i tunni di questo mare habbiamo. ragionato nel decimo nono capitolo di questo libro col testimonio d'Archestrato, nel settimo libro d'Ateneo. si pescano in questo mare i coralli, e pesci di varie sorti; ma in particolare le sarde, perchenella parte superiore del Pizzo sono alcuni colli, nelle pendici de iquali hanno. origine alcuni fonti; Sono le vigne, & i giardini, per la commodità dell'acque deliciosi, e frattiferi. si ritrouano in questi circonuicini luoghi le rocche del marmo, e tra'l Monasterio del nostro ordine, e'l castello nasce vna fontana d'acqua ferrigna; Nella parte superiore del castello. si veggono tra certe oliue le vecchie mura d'un'antico, Monasterio dell'ordine di S. Basilio sotto'l titolo di S. Brancate Vescouo di Taoromina. Ma pria che facciamo, la descrittione delle seguenti terre maritime, fa di mistiero entrare di nouo nel paese mediterraneo, doue al primo tratto s'incontra vn picciolo castello chiamato Polia, nei contorni del quale sono minere d'oro finissimo, e tutta la finitima valle, abbonda di minere diuerse. doppo viene Monte rosso castello picciolo, da cui è poco lontano Monte Santo castello da pochi cittadini habitato. in questi monti si ritrouano le pietre frigie, lequali producono per ogni mese i songhi. Tra questi luoghi si troua vn casale detto Capistrano. Ma ritornando di nuouo al mare, dentro ad vna valle per la congregatione di moltissime acque, lequali scendono dalle soura nominate montagne, vn nauigabile fiume si ritroua chiamato l'An gitola, dal quale per distanza d'un miglio è fabricato in luogo alto soura vn colle in aria non molto salutifera vn castello chiamato la Rocca dell' Angitola, questo sù edificato dalli Focesi, e chiamato Crissa da Crisso primo. suo fondatore fratello carnale di Panopeo. E ne sà mentione Licosone nella Cassandia, con tai parole, già tradotte nel ventesimo capitolo di questo libro,

Ιππωνίου πεμώνος εις τηθύμ κερας,

Endnedy veveries, antingiosus gowy. Si fa anchora mentione di questo castello nell'itinerario d'Antonino Cesare nei circonuicini luoghi sono due casali, cioè, Macherate, e Pimene Tutto'l territorio della Rocca è abbondante di perfettissimo grano; e dalla pietra smiride, vi sono le rocche di marmo; e vi nasce vn fonte d'acqua salsa; Nelle parti del fiume si fa la sesama; e nelle parti superiori si sa'l bambaggio. Nelle campagne si trouano diuersi vecelli, & in particolare, pernici, faggiani, & altri di valore. Passato'l fiume, per distanza di sei miglia in circa da questo castello, vn'altro se n'incontra chiamato Francauilla, fabricato in luogo ameno, e piano, il particolare da lodarsi in questo luogo, e la perfertione, & abbondanza del vino, e la commodità di diuerse caccie d'uccelli, e fiere nella parte superiore di Francavilla è fabricato Castel monardo, luogo attissimo alle caccie niente minore di Francavilla: Nei luoghi mon ruosi di questo castello, verso le pendici, e cime dell' Apennino si ritroua la pietra frigia, spesso da noi ricordata quasi nella maggior parte delle terre di Calabria. Caminando verso Oriente si troua Montesoro castello di picciola grandezza: dalla banda del mare per distanza quasi di due, o tre miglia si vede vna terra chiamata Laccania, nel cui mare vi sono in gran quantità le sarde, e nell'estate i tunni; nelle pianure vicine al mare si fa'l zuccharo, e la sesama, e nascono i platani. Si ritrouano anchora in questo territorio le rocche del marmo. In vn luogo vicino chiamato Curinga si soleuano questi anni passari fare bellissimi vasi di vetro, mà hoggi, ne sò per qual cagione, s'è lasciata quini cotal arte. Quindi per distanza d'otto miglia in circa verso Oriente s'incontra vn luogo chiamato Maida in aria molto salutifera situato verto l'Oriente, la terra è molto diletteuole; piena dinobiltà, e iicchezze. Fù la sua prima origine da gl'Engtrij, da i quali fù chiamata Melonio, le crediamo à Stefano Bizantio, oue dice. Melanium mediterraneum ab Oenotrijs

Cafali conssicine alla Rocca.

Fonte d'acqua Salsa nella Roc-

Francauella.

Castello Manar

Montesoro

Laccania.

Curingas

Maida.

Stefano.

Vicenzo Voiano medico, da Maida.

Fonte d'acque falfa in Masda.

Cafali di Maida

Fiume lameto.

Cirifarces

conditum, ciuis melanius, & Melaniensis Orientem solem fe-Etat, quod panopletus, idest bono omni repletus suuius perlabitur. In questo castello fiori Vicenzo Voiano chirurgo; il quale ritroud'l vero modo di ristorare i nasi tagliati, e farli quasi per l'appunto, come natura li genera: viuono. al presente molti huomini nobili, e degni di memoria; dottori di legge, filosofia, e medicina. Quiui si ritroua va fonte d'acqua salsa: Il paese è attissimo ad ogni sorte di caccia, abbondante di molte biade, & altre cose necessarie alla vita humana. Dal territorio di Francauilla infino à questo luogo nascono spontaneamente i Iuniperi, e i Platani. I suoi casali sono Cortale, Coriga, S. Pietro, e Iacorso: E vi si ritroua'l gesso. Doppo Maida corre'l fiume Lamero, hoggi volgarmente detto Lamato, à latodel quale era anticamente la città Lametia, di cui si ragionerà nel seguente libro. Questo siume era anticamente termine del territorio Locrese, per la parte Occidentale di Calabria. E quantunque alcuni dicono, che nelli territorio Locrese si comprendeua etiandio la città Terina, di cui si trattarà nel terzo libro, e che'l medesimo: territorio si stendeua insino alla città Temesa; nondimeno perche da più scritture à noi consta, che Lametia, c Terina furono sotto'l dominio delli Crotonesi, ragioneuolmente in questo fiume c'è parso di terminare'l prodetto territorio Locrese per quanto spetta alla parte dels mare d'Occidente. Entrando dunque noi nel paese mediterraneo per lo dritto di questo siume Lameto soura: Maida, incontriamo vn castello chiamato Cirifarco; i vestiggij dell'antiche fabriche, quiui nei circonuicini luoghi dimostrano grande antichità, ma non se ritrouano. (che noi sappiamo) scritture autentiche, vanno intorno: solamente certe lunghe fauole indegne d'Historico; eperò le tralasciamo. abbondano le campagne di grano,. & altre biade, e tra i molti semplici vi si ritroua la vitice,. il reopontico, l'amomo, la lunaria, e la scorsoniera, e verso le falde dell'apennino le pierre frigie. Caminando più à dentro per accostarsi al mare d'Oriente (essendo che dal

dal luogo, doue entra in mare il fiume Lameto nella parte Occidentale della Provintia, infino al luogo, doue entra in mare'l fiume Crotalo nella parte Orientale, l'Istmo non hà maggior larghezza che di venti miglia, ò poco più) à lato al detto fiume Crotalo si troua vn picciolo castello chiamato la Rocca, ilquale se bene non è illustre per fama d'Historie antiche, nondimeno allo splendore dell'antichità supplisce l'honore, che gli fece Agatio Guidacerio Prete di vita molto honorata, ilquale estendo nativo cittadino di questo castello per honopare la patria sua tanto si diede alle virtù, ch'essendosi fatto dottissimo nella Latina, Greca, & Hebraica lingua, resse publiche scuole in Roma, doue con molta frequenza d'ascoltanti insegnaua le stesse lingue. Nell'ultimo facco di Roma, egli fuggendo le rouine e l'insolenze de soldati andò à Parigi, & ini resse scuole, delle predette lingue, e doppo'l corso di sessanta anni morì nel Pontificato di Paolo terzo. Ha scritto costui molte opre, cioè, vn libro nelle Profetie di Daniello, vn'altro foura 1 Cantici di Salomone, e soura alcuni Salmi di Dauid, vn'altro dell'institutioni Grammaticali della lingua Ebrea, & alcune Epittole à Papa Clemente settimo. Doppo la Rocca nell'istesso paese mediterraneo si trouano due altre terre, cioè, Marcinara, e Sittingiano; e scendendo per drit to dal fiume Crotalo, sin doue sbocca in mare, nel piano di quelle maremme si veggono insino ad hoggi alcune antiche mura d'una città distrutta da Mori nel tempo dell'uniuersali rouine di Calabria, Basilicata, e Puglia. Se questa fosse l'antica Itone, è Melea città confinante colli Crotonesi, & alle volte ribelle à Locresi; come habbiamo dimostrato; lo rimetto à migliore giuditio; imperò che non vi sono scritture antiche da cui possiamo esfere certificati: à lato di questa città discorre il fiume Crotalo detto Corace, in questa parte Orientale di Calabria. anticamente termine del territorio Locrese, perche se bene l'istesso territorio cominciaua dal fiume Alece termine del territorio Reggino, e si stendeua insino al fin-

Agatio Cuidacerio, e sue opre.

Marcinarai Sittingiano.

Città distrutta à canto il fiume Crotalo.

Plinto.
Strabone.

me Cecino sotto Satriano, di cui scriueremo à mano à mano, nondimeno (secondo che riserisce Plinio, e Strabone) Dionisio tiranno occupò tutto l' territorio, che ra sotto la potestà delli Crotonesi, dal siume Cecino insino al siume Crotalo, e l'aggregò al territorio de Locresi; tal che si come nel mare d'Occidente era termine à questo territorio l' siume Lameto, così nel mare d'Otiente'l siume Crotalo. Però hauendo noi discritti i luoghi Occidentali del territorio Locrese sa di missiero passare à gli Orientali, e trattenersi tanto che atriuiamo al siume Alece, ilquale terminaua'l territorio Locrese, e lo separaua dal Reggino.

Della fondatione, e sito d'una città antichissima, chiamata Squillace, posta nel territorio Locrese, e della sua antica bellezza. Cap. XXIIII.

Squillage

Cassiodoro.

Strabone.

Oppo il soura nominato paese, si vede per dis stanza di sei miglia in circa dal fiume Crotalo, mà per ispatio di tre miglia lontano dal ma re, la nobilissima cirtà Squillace, laquale con molti honorati Encomij è celebrata dà molti antichi Scrittori. sta ella fabricata in luogo alto, con bellissima dispositione; & è rinchiusa dal destro, e dal sinistro lato da dui fiumi. la sua fondatione è stata antichissima, e su opinione ch'ella sia stata edificata da Vlisse doppo la guerra Troiana, per quanto riferisce Cassiodoro, nel duodecimo libro delle sue epistole, in vna lettera che scriue à Massimo Preposito, done così dice. Scyllaceum prima vibium Brettiorum, quam Troix destructor Vlißes creditur condidisse. ma egli in queste parole non dice che così assolutamente sia ma solo che così è stato da alcuni creduto, ilche non si deue tenir per certo, essendo ch'à questo modo di dire contradicono le parole di Strabone, il quale parlando della città Squillace, dice che fù ella co-Ionia de gli Atenefi, quali venuti in queste parti d'Italia in compagnia di Mnesteo, dedussero questa città, & al-

cune altre per loro colonie. Era Muesteo Rè d'Atene, coronato doppo la morte di Teseo, & sii vno de' Prencipi Greciche andarono alla guerra Troiana, così affermando Plutarco nel Teseo. e doppo la predetta guerra spento da i venti contrarij (come anco futono molti altri Prencipi Greci) gionto che sù in questo paese, hauendo fatto amicitia con i Scillacesi, ordinò la predetta città Squillace per colonia delli suoi Atenesi. Se donque Vlisse,e Mneiteo surono tutti in vn tempo, & Vlisse hauendo fatto più lunghi errori nel mare, che non fecero gl'al tri Prencipi Greci (come ben riferisce Dictis di Creta nell ultimo libro, e l'istesso afferma Omero in tutta la Odisea) gionse molto tempo doppo in queste parti d'Italia, bisogna credere, che non sia stato VIsseil primo fondatore della città Squillace; mà si deue credere, che la detta città sia stata molto più auanti fabricata, & che questa sua fondatione habbi haunto origine da gli Ausonij, ouero da gli Enotrij. Crebbe tanto nella nobiltà, potenza, bellezza, e ricchezze questa città, che venuta in grande amicitia col popolo Romano fii eletta per Colonia principalissima di quello, e di ciò ne fà fede Velleio. Patercolo nel primo libro. Del sito di questa città, e della sua antica bellezza, non posso fare più bella discrittione, di quella che fà Cassiodoro cittadino di Squillace, nel duodecimo libro delle sue epistole, ilquale nell'epistola che scriue à Massimo Preposito, loda mirabilmente la detta città, e tutto il circonuicino paese, doue così comincia. Scyllaceum prima vrbium Brettiorum, quam Troix destructor Vlisses creditur condidisse, irrationabiliter dicitur præsumentium nimietate vexari, quod nobis prasidentibus non oportuisset assumi, quia lesiones eius cogimur plus dolere, dum patriotica nos probetur affectione contingere. e doppo segue molto minutamente scriuendo tutto ciò che nella città Squillace si ritroua, le cui seguenti parole intieramente porto nella lingua volgare, si per non stancar l'animo del lettore, con la molta latinità, come anco per poter essere da tutti facilmente inteso, segue donque egli nell'epistoMnesteo viene in Calabria.

Dictis. Omero.

Velleio patercolo

Lodi della Città Squillace.

la,

la, e dice che la detta città Squillace stà edificata soural golfo del mare Adriatico, e pende in vn montecciuolo, come vn botro d'uua, che vgamente pendi dalla vite. Non haue ella in questo colle difficile ascesa, ma con vna piaceuolezza, e leggiadria mirabile riguarda le verdi cam pagne, e le cerulee acque del mare. Questa mia città (di-'ce egli) riguarda nel marino il Sole, dal suo primo nascimento, infino che cresce nell'altezza del giorno, e doppo andando all'occaso: appunto come si vedesse vn tenero fanciullo dalli fuoi cunaboli andare sempre crescendo con molta sua bellezza. Non fa di mistiero in questo paese che l'Aurora nel fare del giorno venga con suoi Iplendori ad annontiare il nouo nascimento del Sole, perche nascendo la medesima solare lampade tosto manda vibranti lumi, e chiati raggi dal suo lucido globbo. Questa città sempre allegra riguarda il Sole, perche ri-Iplende della chiarezza del medefimo lume. Onde ella crede essere più veracemente città del Sole, che non era la città Rodo, per cagione ch'in quella stana iolamente la statua del Sole, ma in questa città habita il Sole istesso. è dotata anchora di aria così temperata, che l'aspro inuerno rifrigera gli ardori dell'estade, el'inuerno si passa senza contristatione di persona alcuna, e quiui mai cade timore di tempo infetto. E questa è la cagione che gli huomini di questa città sono prontissimi nelli sensi. Imperò che la parria calda fà i sensi leggieri, & acuti, la patria fredda fa quelli tardi, e pigri; ma la patria temperata, con le sue buone qualità contempera, e compone mol to bene i costumi de gli huomini; perilche chiamauano gli antichi Arene, sedia della sapienza, perche hauendo vna purità di aria felicissima, faceua i sensi humani molto pronti, e disposti à riceuere quello che s'aspetta al conremplare nelle scienze. Forse che tanto vtile sà al corpo humano, beuere l'acque lorde, quanto gustare, & abbeuerarsi sempre d'acque chiarissime? così la forza dell'anima con i grossi sensi s'aggrana, la grossezza de' quali masce dall'intemperata aria del paese, perche ancora noi

Aiamo

Riamo foggetti à queste passioni, che dal núbilo riccuiamo tristezza, e dalla serenità allegrezza, e le medesime patsioni riceue la sostanza della nostra celeste anima. Si prende anchora molto piacere, e spasso questa città, nell'abbondanza delle delicie del mare, quali per poter più commodamente godere, habbiamo fatto i chiostri di Net tuno assar vicini, perche si dilettiamo d'habitare à canto all'acque; e perciò sotto le falde del monte Moseio (hauendo prima incauare le viscere de' sassi) habbiamo fatto scorrere per li dentro l'acque del fonte Nereo: doue mol titudine grandissima de pesci, che con libera cattiuità van no giuocando col dilettare l'animo, e con la marauiglia porge à riguardanti piacere. Corrono disiderosi, & auidi nelle mani de gli huomini, perch'inanzi ch'sieno fatti esca di coloro, riceuono dalle mani di quelli stessi il cibo. Pasce l'huomo con questi le sue delitie, e mentre ha potestà di prendere quelli in quanta copia le piace, moltissime volte accade, che lasci quantin'ha presi. Nasce anchora à gli huomini che stanno nella città vn spettacolo di maraueglia bellissima, perche de lei si veggono d'ogn'intorno l'abbondantissime vindemie, e'I molto bater del grano, che si sa nell'are, e la prospettina bellissima delle verdi oliue, ne hà bisogno persona alcuna di giardini, ò campi, per darsi piacere, perche dalla città commodamente si vede ogni cosa. Hora perche questa città non ha muri intorno, à chi la riguarda par di vedere vna città campestre, & vna villa vrbana, perch'è mezza tra città e villa. Ma è dotata d'ogni lode, perche quanti forastieri quiui conuengono, tanto sono allettati dall'amenità del paese, che per suggire i grani affanni delle fatiche nelle loro patrie, donano molto trauaglio à cittadini con essere da coloro nodriti à proprie spese. Ma acciò che l'amenità, e fama della città non gli dia più tosto nocumento ch'utile, le cose del mangiare, e del bere sono state poste in publico prezzo, concedendosi solamente à Presidenti, che per tre giorni sacessero la spesa del magnare, e berein franco. perche quelli à i quali appartiene

1

10

io

K

Discrittione del la piscina di Cas fiodoro, postanel vicino L' Stalas

il gouerno, hanno voluto effere rimedio, e non peso alla città. Doppo per finire l'epistola Cassiodoro conclude in questa maniera. Qua de re aquitatis intuitu ciuilas ve-Stra, relevare inditionem est, quod tibi referimus non remaffam. Viue innante Deo, institua secoli, & securitatis garcio fingulari. Aly dicant insulas, ego vero habitationes tuas appeliarems potius fortunatas. Questa lettera scriue Cassiodoro à Massimo, mentre egli era spedito dalla corte regale per Prepolito della città Squillace, nella quale andana ad habitare, onde per animarlo che vada volentieri gli fa quella discrittione, e però quando nel fine dell'episola dice, ciuitas vestra, e più oltre, habitationes tuas, tutto ciò fà per ch'egli dà lontano scriueua à Massimo al qual'era data la detta città in potestà, e gouerno. in molte altre parole dell'epistola dimostra Cassiodoro, ch'egli era cittadino di Squillace, cioè, quando parla della città in nome suo, come in quelle parole. hac mea ciuitas, e quando dice, cogimur plus dolere, dum patriotica nos probetur affectione contingere, & in molte altre, come vedremo appresso.

D'un mirabile fonte chiamato Aretusa, posso nel territorio di Squillace, e delle molte grandezze, honori, e virtù di Cassiodoro, cittadino della predetta città.

Cap. XXV.

Ra le molte cose nobili di Calabria, che compendiosamente hò deliberato raccontare nel quinto libro, sò che non minor luogo dell'altre terrebbe il sonte chiamato Aretusa, che nel con nicino paese di Squillace si ritrona mà perche la discittione della predetta città fatta di sopra non è stata secon do la mente mia; mà solo secondo quello che nelle sue epistole lasciò notato Cassiodoro, per seguire anco la compita descrittione del territorio Scillacete, secondo l'istesso Cassiodoro, anco sà di missiero in questo luogo raccontare l'essere, e le qualità mirabili del sonte Aretusa in quel modo che dà Cassiodoro sono descritte. Scri-

ne donque egli nell'ottano libro delle sue epistole vna lettera à Seruio Preposito, nella quale-discriuendo il predetto fonte, con maraueglia parla in questa maniera. Cum Niphandus vir sublimis, pro causis suis ad comitatum sacratissimum festinaret; itineris longinquitate confectus, animalia fessa reparare contendens, ad fontem Arethusa in Scillatico territorio constituta, elegit ponere mansionem, co quod & ipsa loca, & pasturarum obertate secunda sint, & inundatione aquarum pulchrescant. doppo volendo scriuere le qualità del fonte, comincia prima à discriuere il campo, nel quale lo stesso fonte nasce, e doppo l'essere del medesimo fonte. le cui parole porto nell'idioma volgare, come già ho fatto nell'altre scritture; perche bastami per testimonio del vero, hauere portato le sudette nell'idioma latino. Dice donque Cassiodoro; à piè di quei colli conuicini alla città Squillace, soura l'arene del mare, in vn campo fertile, nasce vn copioso fonte, à cui le verdi canne d'ogn'intorno, quasi bellissima corona cingono le ripe. è molto ameno, la cui amenità proviene parte dalle ombre che fanno le canne, e parte dalla mirabile virtù dell'acque stesse. Imperò che quando tacito l'huomo al detto fonte s'accosta, e tacito viene à vedere l'acque del medesimo, ritroua quelle tanto placide, e chete, ch'à guisa d'un Hagno, si vede il fonte senza moto veruno. Ma se per sorte viene il petto humano dalla tosse ad essere com mosso, ouero con chiaro parlare à canto al fonte sa romore, non sò da qual violenza l'acqua commossa, comincia subito discorrere, e'l gorgo dell'acqua, quasi granemente dalla voce sbattuto comincia fortemente à bollire, come apunto vna pigniata appresso al fuoco, dalle più ardenti fiamme infocata, e pare vno stupore mirabile, à vedere che l'acqua da niuno tocca, col solo strepito del corso voglia rispondere alle voci humane. E come se fossero l'acque dalle stesse voci prouocate, par che per rispondere à quelle, con soaue sussuro mormorino. che vedere il fonte prima stare placido, e cheto, e doppo dall'humana voce mouersi, par vedere vn'animale che dor-

Fonte Aretusa nel territorio di Squillace.

Cassiodoro citta dino di Squillate.

Cassiodore offi eide in Roma, con diuersi offi tij. ma dall'humane voci suegliato rispondere. Questo è quan to scriue Cassiodoro di questo mirabile some Areiusa. Nacque Cassiodoro nella detta città Squillace, come chiaramente si raccoglie da l'epistola qual'egli terme à Massimo, e d'un'altra epittola quale scriue Teodorico Rèall'istesso Cassiodoro, il cui tenore intieramente portaremo nel seguente capitolo; solo per i curiosi, & acciò conoscano gli huomini del mondo, di quanto valore sia stato questo nostro compatrioto, à cui dal predetto Teodorico è stato dato il titolo di patricio, & che essercitò molu nobili vsfitij, perche su in Roma Senatore, Consule, Questore, Preposito de gli vsfitij del Rè Teodorico, e del Rè Alarico, & perche anco è stato Preposito di tutta Italia. Nelle scienze secolari è stato huomo dottisfimo, mà al fine dispreggiando gli honori, e ricchezze del mondo, si vestì dell'habito monacale di S. Benedetto, doue con molta santità visse, e si diede con grandissimo feruore di spirito all'interpretatione delle scritture sacre. Fù egli Abbate d'un Monasterio del detto ordine, posto in Rauenna, doue rig strò, e scrisse le sue epistole in ordine di ventotto libri. Scrisse vn libro intitolato, memoriale scripturarum la Tripartita Historia, distinta in dodici libri, vn libro intitolato, il Sacerdote, sette libri nell'epistole Catoliche, vn libro dell'Etimologie, vn libro d'Ortografia, vn libro intitolato de Schematibus, & Tropis, vn libro soura i Salmi di Dauid, vn libro ne gli atti de gli Apostoli, noue libri intitolati, Institutiones secularium literarum, dui libri intitolati, Institutiones diuinarum lectionum, vn libro nelli Cantici di Salomone, vn libro intitolato catalogus Consulum Romanorum, vn libro intitolato de ratione Animæ, vn libro intitolato Complexiones in Apocalypsim, e molte altre cose, quali si ritiouano disperse in diuersi volumi delle sie opre paísò da questa à miglior vita negli anni del Signore, seicento venticinque, doppo hauere consumato l'erà di nouanta sei anni. È hoggi la città Squillace sedia Episcopale, il cui Vescouato è molto antico, imperò che quando,

S E C O N D O. 143

at

13

(a

J

anando sotto il Ponteficaro di Papa Ilario, si celeb.ò il Concilio Romano, iui interuenne Gaudentio Vescouo di Squillace, e quando sotto Agatone Reggino Sommo Pontefice Romano, si celebrò il conseglio Costantinopolitano sesto, Paolo Vescouo di Squillace à tal conseglio si trouò presente, e Zaccharia Vescouo di Squillace si tronò presente al conseglio Romano, celebrato sotto Viggilio Papa. Nella Chiesa Episcopale si troua al presente il corpo di S Acazio, e molte altre reliquie di Santi. Sono nel connicino della città predetta molti Casali, cioè, Stalatti, sotto la quale habitatione, sta incanto la ma itina il promontorio chiamato anticamente Moscio, per 'intagliate cauerne del quale passauano l'acque del fonte Nereo, & entrauano nell'artificiosa piscina, fabricata dentro la villa di Cassiodoro, come anco di ciò ne rende testimonianza l'istesso Cassiodoro, nella lettera chescriue à Massimo Preposito, le cui parole habbiamo portato in volgare nel precedente capitolo, ma adesso per più cer tezza di chi dubita le portaremo nel medesimo modo, nel quale da Cassiodoro sono state scritte, cioè, Fruitur marinis quoque copiosa delitiis, dum possidet vicina que nos fccumus claustra Neptunnia, ad pedem siquidem Mosci montis faxorum visceribus excauatis, fluenta Nerei gurgitis decenter immisimus, vbi agmen piscium sua libera captivitate ludentium, & deli chatione reficit animos, & admiratione mulcet obtutus. Nella Chiesa di questa habitatione si riposa il corro di S. Gorgonio . gli altri Cafali sono Gasparrina, S. Vito, Locinade, Olmade, Centrico, Palermite, S. Elia, Marone, S. Floro, e Borgia. ma in Palermite si caua il marmo, & in S. Vito si riposano le sante reliquie, di S. Vito, e Modesto, e S. Crescentia loro nodrizza. Signore di queste habitationi, della città Squillace, e di molte altre tetre, è l'Illustrissimo D Pietro Borgia, à cui per le moltissime virtu, e generose grandezze, par ch'il titolo di Prencipe sia poco, ma per tanto mi confido con questo suo titolo scriuerlo, per quanto sò ch'il nome di Prencipe è nome vniuersale à Reggi, Imperatori, & alle so-

Caudentio Ven Soundi Squilla ce.

Paolo Vescono di Squillace. Zaccharia Ves scono di Squilla

C isali di Squi?-

Marmo si ritero ua in palerm st

D. Pietro borgia Précipe di Squil. lace.

preme\_

preme persone Ecclesiastiche; imperò che Prencipe si dice il Rè, Prencipe l'Imperatore, e Prencipi tutti sopremi Signori del Collegio Apostolico. e'l predetto Illustrissimo D. Pietro, perche nell'attioni della vita rappresenta vna maiestà Regale, negli atti della giustitia vna serenità Imperiale, e negli esserciti del diuino culto la vera religiosità Christiana, con bellissima proportione, e principalissima conuenienza è adornato con questo illustre nome di Prencipe. Fiorirono anco nella città Squillace molti illustri huomini degni di memoria, ma'l tempo, che si compiace più tosto distruggere, che conservare le cose, inuecchiando la città ha fatto anchora perdere la memoria di coloro, nondimeno si mantengono insino ad hoggi molti nobili haomini, dotati di moltissime virtù.

Del tenore dell'epistola, che scrisse Teodorico Rè à Cassodoro cittadino di Squillace, nel quale da chi considera bene le parole, si conosce di quante virtù sia egli stato, e quanto dal predetto Rè sia stato honorato. Cap. XXVI.

O che parerà ad alcuni cosa souerchia l'hauer io quiui inserito il tenore dell'epistola, quale scrisse il Rè Teodorico à Cassiodoro, ma acciò conoscano gli huomini del mondo con apertissime testimonianze, che fiorirono tanti illustri huomini in Calabria, delli quali non solo i Reggi, & Imperatori inanzi la venuta di Christo si n'hanno seruito, nelli gouerni de' Regni, & Imperij, ma etiandio di quelli si seruirono i Reggi, & Imperatori doppo la venuta di Christo, & anco acciò che di questo loro compatrioto prendano i cittadini di Squillace non picciola contentezza, ecco ch'intieramente porto il tetto dell'epistola scritta da Teodorico Rè à Cassiodoro cittadino di Squillace, la cui forma è questa.

Lettera de Teodorsco Re à Cas siodoro.

Cassiodoro viro Illustri, atque Patritio Theodoricus Rex. Quamuis proprio fruatur honore, quod est natura laudabile,

#### S E C O N D O. 144

nec defunt probatæ conscientiæ fasces, cum generant animo dignitates. Omnia siquidem bona suis sunt iun Eta cum fructibus. Nec credi potest virtus que separatur à premio: tamen indity nostri culmen excelsum est; quoniam qui à nobis prouchitur præcipuis plenus meritis extimatur. Nam si aqualibus credendus est quem instus elegerit, si temperantia praditus, quem moderatus ascinit, omnium profecto capax potest esse meritorum, qui indicem cunctarum meruit habere virtutum. Quid enim maius quær tur, quam vbi inuenisse laudum testimonia, vbi gratisicatio non potest esse suspecta? Regnantis quippe sententia, indicium de jolis actibus sumit, nec blandiri dignatur animus domini potestate munitus. Repetantur certe, que te nestris sensibus infuderant, vt laboris tui fructum copias, vt nostris animis singula suauiter inhesisse cognoscas. In ipso quippe impery nostri denotus exordio, cum adbuc fluctuantibus rebus prouinciarums corda vagarentur, & negligi rudem dominum nouitas ipsa pateretur, singulorum suspicantium mentes ab obstinatione pracipiti deviasti, culpam removens illis, nobis necessitatem subtrahens vicionis egit salubris persuasio, quod vehemens non poterat emendare districtio. Lucratus es danna prouinciæ que meruit sub denotione nescire. Vbi sub præcinto marito ciuilia iura custodiens, publica, prinataque commoda inauarus a biter extimabas. Et proprio censu neglecto, sine inui ia lucri, morum diuitias retulisti, excludens vel quarelis aditum, vel derogationibus locum Et vnde vix solet reportari patientiæ silentium, voces tibi militauere laudantium. Nouimus enim (testante Rullio) Siculorum naturam quam sit facilis ad quarelas, vt solita consuetudine possint indices etiam de superstitionibus accusare. Sed nos nec eorum praconioi um fine contenti, Lucania, & Breitiorum tibi dedimus mores regendos; ne bonum quod peregrina prouintia meruisset, genitalis sell fortuna rescinet. At tu constietudine deuotiones impendens, co nos obligasti munere, quo tibi putabamus omnia redidiffe. Inde ampliando debitum, vade credi poterat abjolutum. Egisti te per cuncta iudicem totius erroris expercem, nec inuidia quenquam depremens, nec gratia blandien tem sublimans, quod cum rbique sit aiduum, tamen fit in petria gloriojum: pbi necesse est aut gratiam parentela pronocet, aut odium.

odium longe contentiones exasperent. Oblectat igitur actus prafectura recolere totius Italia notisimum bonum, vbi cunctas prouida ordinatione disponens, oftendisti quam leue sit, stipendia sub iudicis integritate deprehendere. Nullus grauiter intulit, quod sub aquitate persoluit. Quia quicquid ex ordine tribuitur, dispendium non putatur. Fruere nunc bonis tuis, & vtilita tem propriam, quam respectu publico contempsisti recipe duplicatam. Hac est enim vita gloriosa, commoditas, dominos esse testes, ciues habere laudantes. Hus ergo tot amplissimis laudibus incitati, Patritiatus tibi apicem iusta remuneratione conferimus, vt quod alijs est premium, tibi sit retributio meritorum. Multa summa vir felicitate laudabili, qui ad hanc vocem dominantis animos impulisti, vt bonorum tuorum potius fateremur esse quod credimus. Sed hac divino perpetrata auxilio, ve cum hac pro remuneratione tribuimus, ad meliora iterum tuis meritis exigamur. Vale.

Lodi del cascio, e del vino di Squillace, estratte dalle scritture di Cassiodoro. Si sa anco quiui memoria d'alcune altre cose belle, quali si ritrouano nel territorio della predetta città.

Cap. XXV II.

Assiodoro nel duodecimo libro delle sue epistole, scriue vna ad Anastasio cancelliero di Lucania, nella quale quanto lodasse il cascio, el vino di Calabria, & in particolare quello qual si produce nel territorio di Squillace, ogn'uno potrà conoscerlo dal tenore dell'epistola qual'è in questa forma. Cum apud rerum dominum solenni more panderemus, & dinersa pronintia de suis delitis landarentur, ad vina Brettiorum, & Scyllatica, ei suauitate currente, vt assolet, sermone permentum est. Quod berbarum benefitio, tanta ibi na ura iucur ditate conficitur, vt non credas deeffe mellis guftum, quems nulla conspicis qualitate permistum, manet illic leuiter prouocatum lac vberibus fiftulcsis, & quasi in alios ventres natura vber sate collectum, non guctis impluit, fed quibufdam repentinis tor. rentibus influescit redolet suanis, & varius odor berbarum. maribus

Lodi del cafcio, e vino di Squillace.

## S E C O N D O. 145

naribus agnoscitur pecudum pastus qui flagrans virtute dinersa, thuris sentitur inspirare similia. Huictanta pinguedo sociatur, pt arbitreris simul recurrere palladium liquorem, nisi quod ab illa prasma viriditate niueo candore discernitur. Tunc cadis lacte patentibus, copia illa mirabilis, lato nimium pastore suscepta, cum admissione coaguli in callosam ceperit teneritudinem condurari. ad pulcherrimum orbem forma producitur, qua subterraneis horreis aliquantulum congregata diuturnam casei facit esse substantiam. Hoc quanto eius superimpositum nauigijs destinabis, vt desiderijs regalibus, paruo munere statisfecisse pideamur. Vinum quoque quod laudare cupiens palamatianum nominauit antiquitas, nos flipsim à spiritu, sed gratum suauitate perquirere. Nam licet inter vina Brettia videatur extremum, factum est pene generali opinione pracipuum. ibi enim reperitur, & gazato par, & Sabino simile, & magis odoribus singulare. Sed quia illud famam sibi nobilissimam vendicauit, hoc & in suo genere nimis elegans perquiratur. Ne prudentia maiorum aliquid appellasse videatur improprium est enim suaui pinguedine molliter crassum, viuacitate fortissimum, nare violentum, candore quoque perspicuum, quod ita redolet ore ru-Hatum, vt merito illi a palma nomen videatur impositum. viscera defecta constringit, vulnera madida desiccat, lapsum resicit pectus, & quod vix valet implere potus arte compositus, hic naturaliter præstat infectus. Sed provide vt supra dictas species exactas debeas destinare, quia falli non possumus, qui boc patriotica veritate retinemus. Ad præsens enim de cellaris nostris qua desiderabantur obtulimus, tu autem tuo periculo dissimilia facis, quorum iam inditia tenere posse cognoscis. Questo è quanto scriue Cassiodoro del cascio, e vino di Squil lace. Non deuo anchora tacere che Squillace è stata tanto fauorita cirtà di Dio, che nell'uniuersali rouine di Calabria fatte da Mori, ella solamente, e Reggio non patirono affanno in essa habitò lungo tempo Ruggiero Guiscardo, Conte di Calabria, e Puglia, e doppo Signore dell'una, e l'altra Sicilia, e nella medesima città è stato molte volte visitato dal glorioso S. Bruno fondatore dell'ordine Cartusiano. Nel tempo che Carlo d'Angiò occupò

cupo il Regno di Napoli, per la dinotione che portaua questa città à gli Aragonesi, vdita la noua ch'il Rè Ferrando era venuto in Reggio, col gran Consaluo Capitano, tosto si rilasciò da Francesi da quali à sorza era stata occupata, e volontariamente si diede al suo vero, e legitimo Rè, abbonda il territorio di Squillace quasi d'ogni cosa necessaria al viuere humano, quiui si sa abbondantissimo grano, vino, oglio, mele, lino, bambaggio, e si fa anchora il grano riso, nasce l'amomo, il dittamo, la vitice, la lunaria, & altre herbe medicinali di varie forti, ho inteso anchora ch'in questo territorio si ritrouasse la salfa periglia, quiui in alcuni luoghi si ritroua il marmo, si caua il gisso, vi sono minere d'oro d'argento, e d'argento viuo, si ritrouano i globoli fumosi, chiamati communemente terretufi, & in questi luoghi si ritrouano gli aspatagi per tutti i mesi dell'anno:

Minere diuerse nel territorio di Squillace.

> Si descriuono alcune altre habitationi del territorio Locrese, consistenti nella parte Orientale della Prouintia, in ordine dell'altre habitationi, doppo la città Squillace, cominciando da Soucrato, insino à Pacanica. Cap. XXVIII.

Souerate.

Asciando la città Squillace con le sue antiche no biltà, per distanza da lei nello spatio forse d'otto miglia in circa, occorre vn castello chiamato Souerato, posto in luogo alto, vicino al siume Beltrana, ma sta isposto al mare. altro non giudico in questo castello essere necessario notare, solo che nella Chiesa di S. Maria si riposa il corpo del Beato Giouanne di Zampano; monaco dell'ordine degli eremiti di S. Agostino nel conuicino paese di questo castello sono dui Casali, cioè Argusta, e Cardinaro. doppo ilquale occorre vn castelloto chiamato Montipaone, lontano dal mare per ispatio quasi d'un miglio degno di memoria in questo luogo è il sonte Meliteo, incanto ilquale si ritrona vna quercia, quale mai perde le frondi. Appresso Galeato Casa-

le.

Cafali di Sonerato. Montipaone.

Eonte Meliceo. Galeato cafale

le, e non molto lontano discorre il fiume Cecino, nel quale (dice Pausania) morì Eutimo lottatore Locrese po tentissimo, del quale n'havemo apieno ragionato in questo medesimo libro. Ad cecinum amnem (dice egli) Euthymus oculis hominum apparere desit. di questo siume ne fa mentione Plinio ilquale raccontando i fiumi nauigabili di questa Orientale maremma, vsa queste parole. Amnes nauigabiles sunt, Cecinus, Crotalus, Semiris, Arocha, Targines. Riferisce Tucitide nel terzo libro, che quando gli Ate- Tucitide. nesi vennero in Italia, in compagnia di Lachete, gionti che furono nel territorio Locrese, ne' luoghi conuicini al finme Cecino, furono da i Locresi assaltati, da' quali sono stati presi cattiui d'intorno à trecento Atenesi. le parole di Tucitide sono queste. Laches, & Athenienses, egressi è nauibus, nonnulla loca in Locridis iuxta cecinum amnem occupant, Locrenses ad arcendam vim occurrentes, cum Proxeno Capatonis filio circiter trecentos ceperunt, detractis que armis abierunt. ragiona di questo fiume Cecino Pomponio Mela, e dice che sia posto in queste riuiere del golfo di Squillace. Incanto à questo fiume sta fabricato vn castello, ilquale ne' primi tempi della sua fondatione, dal nome del fiume era chiamato Cecino, che già sotto questo nome è scritto da Stefano, in quelle parole. Cecinum oppidum & fluuius. ma hoggi communemente è chiamato Satriano, intorno alquale sono questi Casali, S. Sosto, e Daule, si fa in questo territorio la sesama, il bambaggio, si ritroua il gisso, e nascono molte medicinali piante. in questi conuicini luoghi si ritrouano dui piccoli castelli, cioè, Petrizzo, e Chiara Valle, de' quali perche non hauemo antiche scritture, non occorre di scriuere cosa notabile. Passito Satriano, discorre il fiume Alaca, appresso vn'altro chiamato Calipparo, e più oltre il fiume Bruda, doppo ilquale incontramo Vadolato nobile castello, fabricato in luogo alto, nel territorio del quale si titrovano dui Cafali S. Andrea, & Isca. in questi luoghi si fa abbondanza d'oglio, di seta, di bambaggio, e sesama, e di molte altre cose alla vita humana necessarie. Quindi par-00 rendo

Fiume Cecino.

Pausania.

Plinia.

Pomponio mela

Stefano.

Satriano e (Hoi Cafali.

Pet. iZzo. Chiara natte.

Vadolato, e suoi cafali.

S. Catarina.

Promontorio co-

Pelibia.

Onidies

tendo incontramo in vn luogo alto, vn castello chiamato S. Catarina, lontano dal mare per ispatio di quattro miglia in circa. quiui si fa abbondante oglio, sesama, e bambaggio, nascono molte herbe medicinali, si ritroua il sale terrestre, e la robrica fabrile. Immediaramente doppo il castello veggemo in mare il promontorio Cocinto, dal quale (secondo Plinio) comincia il golfo del mare di Ierace, e Polibio nel fecondo libro, dice che dal canale del Faro, infino à questo promontorio, si dice mare di Sicilia; quindi infino al promontorio Idrunto, si dice il golfo del mare Ionio, e dal promontorio Idrunto in fuori, fr dice il mare Adriatico, ch'è il mare di Venetia, ma questo nome sorti egli dall'antica città Adria. le parole dell'allegato autore sono queste. Vnus est Falix angulus mevidianam plagam spectans, Ionium, ac Ciculum dividens mare, à freto enim huc vique Siculum mare dicitur, à Cocyntho vero vique Hydruntum, Ionium mare nuneupatur, inde Adriaticum.e che quetto sia il promontorio Cocinto si raccoglie d'Oui dio, nel quintodecimo delli meramorfosi, doue scriuendo il viaggio qual'ha fatto Esculapio in Italia, cominciando dal promontorio Lacinio, infino al canale del faro, colloca il promontorio Cocinto, tra Squillace, & Amfissia, ia quelli verfi.

Italiam tenuit, præterque lacinia templa, Nobilitata Dea, Scyllaciaque littora fertur. Linquit Iapygiam, leuibusque Amphifia remis Saxa fugit, dextra prærupta cocynthia parte.

quali breuemente doppo furono ridotti in ottana rima; da Giouanne Andrea dall'Anguillara, senza essere nominati distintamente i paesi, in questo modo.

L'onde con aura dolce il legno fende, E'l serpe intanto sù la poppa siede, Et alza il collo, el guardo in giro intende, E d'ogni torno il mar cerulco vede. Tanto ch'il sesto di l'Italia prende, Vicino al promontorio oue risude La Lacinia Giunon, nel suo bes tempio,

Capo delle colon

P'gid Staua Lacinio auaro, & empio.

Lascia lo Stretto à dietro di Messina,

E da man destra la Calabria scorge,

Indi al nobil Sorrento s'auuicina,

V'l'arbor di Lieo si lieto scorge.

Ver la città dapoi, ch'iui è reina,

Ch'all'otio, e al van desio tutta si porge,

Si drizza, indi la perde, e gionge al passo,

Onde si scende al Regno oscuro, e basso.

Doppo il promontorio Cocinto, occorre vn monte sassofo, chiamato da Pomponio Mela, monte Consolino, soura questo monte sta fabricata la nobilissima città Stilo, così chiamata dal nome del fiume Stilaro, quale nel suo vicino sito discorre. sta adornato questo castello di molti nobili, e virtuosi huomini, & hoggi viue Domenico Viglia, rolo, cosmografo della maestà del Rè Filippo, costui scris se vn libro di Cosmografia nel quale molto bene dimostra il suo sapere, e delicato ingegno. Fra Pietro Vigliarolo, cirtadino di Stilo, ha scritto in verso essametro l'infelice vita de' studenti, e nell'istesso metro scrisse le guerre di Cipri. è degno di lode questo castello per la preeiolità delle sue minere, & herbe medicinali che nascono nel suo territorio, imperò che si ritrouano ne' suoi conuicini luoghi, le minere dell'argento, e del ferro, ma la minera del ferio in questi tempi abbondantemente s'adopra, quiui si ritroua la pietra ofite, il vitriolo, e la robrica fabrile. nascono delle nobilissime piante, come il dittamo, il peocedamo, la peonia, la bettonica, il centaureo, il dauco, la stecade, l'aristologia, il panace, il piretro, il meo, l'amomo, il fu, la stafisagria, l'ipocisto, il camedrio, il turbit, la vitice, e nelle parti soperiori del monte, si ritroua la salsa periglia, il zafarano seluaggio, la siliqua siluestre, e molte altre nobili piante. si produce quiui in abondanza il bambaggio, e la fesama. nascono spontaneamente i cappari, i terebinti, i scini, e l'acroscini dalli quali fonde la mastice, poco lontano da questo castello si vede l'antico monasterio dell'ordine di S. Basilio, sotto il titolo di

Tace la città Sqdillace, Anfifia, Cocinto, Canlonsa, Locri, Graltre.

Napoli.

Puzzuole.

Pomponio mela. Stilo.

Domenico Viglia rolo cosmografo, da Stilo, e sue epre. Fra Pietro Vi-

Fra Pietro Vigliarolo, da Stilo,e sue opere.

Minere diuerse nel territorio di Stilo.

Monasterio di S. Giouanne in Stilo.

Cafali di Stilo .

Guillelmo Sirleto Cardinale.

Marcello Sirleto Vescono di Squi lace. Tomaso Sirleoo, Vescono di Squi lace, nato in Guarda valle.

Monesterace.

Pacanica.

S. Giouanne Abbate, monaco del medesimo ordine, il cui corpo in questa stessa Chiesa si riposa. Questo è quello Santo, del quale ne ragionauamo nel primo libro, tanto amico al Beato Nilo, che l'istesso l'honoraua à pare d'un altro Giouan Battista, e ben spesso baciaua la terra per doue colui caminaua. si sole celebrare la testiuità di questo Santo alli dui di Marzo. Si crede anchora ch'in questa Chiesa siano sepolti i corpi di S Bartolomeo da Rossano, e di S. Nicolao monaci dell'istesso ordine. Sono nel territorio di Stilo molti Casali, cioè, Pazzano, Cameno, Stegnano, Reace, e Guarda valle. Ma questo vltimo casale è nobile, perch'in esso sù nativo cittadino Guillelmo Sirleto, ilquale con le sue virtù molto nobilitò la sua casata. imperò ch'essendo egli huomo dottissimo nelle lertere Latine, Greche, & Ebraiche, e nella scrittura sacra versatissimo, dal Sommo Pontesice Pio Quarto è stato honorato con l'habito del Cardinalato, Io conosco Marcello Sirleto suo nipote, Vescouo di Squillace, huomo di molta santità, accompagnata con molta scienza nelle lettere Latine, e Greche, ilquale cambiò questo secolo con l'altro, nell'anno del Signore mille cinquecento nonanta tre, lasciando molto buono odore di santità in quella città, & in tutto il connicino paele, nel qual'era conosciuto. Pazzano anchora è degno di memoria, perche ne' suoi conuicini luoghi si rittouano le minere dell'oro, dell'argento, e dei ferro, e si ritroua anchora vna terra, dalla quale si fa il colore ceruleo. Lasciando il castello predetto incontramo il fiume Stilaro, & Alla, tra i quali sta fituato vn castello, detto Monesterace, done per la piccola quantità del luogo, non ho cosa particolare da notare. sta egli lontano dal mare per ispatio quasi d'un miglio, & appresso lui veggemo vu altra habitatione, detta Pacanicà, laquale tiene questo nome dal fiume Pacanito, che gli discorre à canto. sta in luogo alto, e nel suo territorio si fa la sesama, il bambaggio, & altre cose necessarie alla vita humana. si ritroua anchora in questi luoghi la pietra ematite lodatissima. Si

Si descriue la città Caulonia, hoggi chiamata Castello V ctere, con gli atti del fiume Sagra, infino alla Roccella, anticamente chiamata Amfissia. Cap. XXIX.

A prima habitatione qual'occorre doppo Pacanicà, è vn nobile castello, ilquale ne' principij della sua prima fondatione è stato chiamato Cau lonia, ma hoggi volgarmente è chiamato Castello vetere, fabricato in luogo alto in aria molto salutifera. è stato egli nell'antichi tempi vno delle quattro famose città di Calabria; posta era dui fiumi, croè, Alaro, e Muta. imperò che come s'è detto nel primo libro, e molte altre volte in questo secondo, quattro città famose nomina Polibio, nel decimo libro, cioè, Reggio, Locri, Caulonia, e Crotone di questa città Caulonia ne parla Strabone, il quale dice che doppo il fiume Sagra, sta fabricato vn castello detto Caulonia, ilquale ne' tempiantichi si diceua Aulonia, cioè, Vallonia, così chiamato, perch'haue egli vna valle à se vicina. E stato fabricato questo castello da gli Achini, venuti in questi paesi, doppo la guerra troiana, le parole dell'istesso Strabone fanno fede in questa maniera . post Sagram Caulonia extat , prius Aulonia, quasi Vallonia, à vicina valle denominata, ab Achinis condita. di questa città ragionando Pausania negli Eliaci, dice che Caulonia è stata chiamata Aulonia, e questo nome gli dona Ecareo, per la valle quale si vede à se vicina. Ma non dice Pausania che fosse stata dagli Achiui fabricata, ma che fosse stata solamente da quelli eretta per loro Co lonia le sue parole sono in questa forma. Caulonia quam Auloniam Hecateus appellauit, propterea quod iuxta vallem sit, inde Acheorum colonia. Oratio anchora nel secondo li- Oratio. bro de' suoi carmi, volendo lodare il vino di Calabria, & in particolare questo della città Caulonia, dona alla predetta città il nome d'Aulonia mentre canta in questo modo.

Castello nesere.

Polibio.

Strabone.

Pausania.

Ille terrarum mihi præter omnes

Angulus ridet, vbi non hymeto Mella decedunt, viridique certat Bacca venafro.

Ver vbi longum, tepidasque præbet Iuppiter brumas, & amicus Aulon Fertilis Baccho, minimum falernis Inuidet vuis.

Ille te mecum locus, & beatæ Postulant arces: ibi tu calentem Dedita sparges lachryma fauillam Vatis amici.

Soline.

Tifone Eginese habita in Caulo via.

Ma Solino ragionando della fondatione di Caulonia, dice che sia stata ella sabricata dalli Crotonesi. pure potrà ben essere, che fossero stati i Crotonesi primi fondatori della città, e per hauer habitato in quella doppo gli Achi ni, dice Strabone che fiì da coloro fabricata, cioè, magnificata nelle fabriche, e nelle fortezze. E tanto più ch'in essa habitò Tifone Eginese, Caualliero inuitto, spesso nominato d'Ecateo ilche potrà raccorre ogn'uno dalle parole della seguente historia, raccolta da Polibio nel secondo libro, e da Temistocle nel libro de Populationum. dalli quali ragionandosi della venuta degli Achiui nella città Caulonia, sta notato, che per vna occulta fatta coniuratione, essendo bruciate, e distrutte le congregationi de' Pittagorici, quali in quel tempo gouernauano quasi tutta la magna Grecia, per i distrutti gouernatori, vecisi Prencipi, e bruciate leggi, s'ha fatto grandislima mutatione di viuere nelle città Greche, onde per potere viuere in pace, furono costretti mandare Ambasciatori, in diuersi luoghi, acciò dalle forastiere nationi, potessero hauere statuti, e leggi, per reggimento, e gouerno delle loro Republiche, e tra molti popoli furono eletti, e chiamati gli Achei, ouero Achiui, alli quali è stato dato tanto credito, e fede, ch'in breuissimo tempo si soggiogarono tutti ad osferuare le loro leggi. el'Achei dall'altra parte, non abusando la tanta cortesia de' Greci, s'ingegnauano con ogni amore accommodare, e componere,

nel

nel regolato viuere le dette Republice. Anzi per ordine delli medesimi Achei (acciò le cose d'ogni Republica caminassero con giustina, & osseruanza di legge) si congregarono con volontà buona, e pensiero molto sauio, i Sibariti, Crotonesi, e Cauloniati, e di commune spesa fabricarono vn tempio à Gioue Omenio, nel quale communemente per conservatione delle Republiche Greche, conuenissero tutti primati, e si ficessero consegli, e si ragionasse al popolo quanto fosse necessario per il gouer no delle città. Ma per poco tempo durò questo modo di gouerno, perche Dionifio Tiranno di Siracufa, secondo il suo empio costume, ch'era di mai far bene, ogni cosa pose in disturbo. ch'anco (come dice Tucitide nel settimo libro) inuidiofo della giande amicitia ch'era tra Cau-Ioniaci, & Atenefi, ha fatto bruciare, fotto le maremme di Caulonia, grandissima moltitudine de legni, quali erano stati congregati dalli Cauloniati, in seruitio de gli Ate nesi, acciò quelli potessero commodamente fabricare naui, & altri marini vasselli à loro necessarij furono i Cauloniati molto cortesi à diuerse nationi, ch'anco per havere vsato cortesia, e piacere à Dionisio Tiranno di Siracusa, furono da colui occupati, e tirannizati, che s'eglino nel tempo che Dione per la commune ribellione de' Siracufani discacciò il tiranno da Siracufa, non gli hauessero dato ricetto nella loro città, non harebbono da lui patito danni, & afflittioni, come di ciò si potrà certificare ogn'uno, legendo Diodoro nel Filippo. Fiorì in questa città Caulonia, vn huomo bellissimo nelle fattezze del corpo, ma molto più valoroso nelle forze per nome Creso, il quale tra le sue moltissime virtà, essendo cacciatore famoso, hauendo nel tempo dell inuerno seguitato va ceiuo, e quello ferito da mortal saetta, per fuggire la mor te, si lasciò correre dentro il fiume Sagra, ma il coraggioso Creso, credendo anco nel siume non lasciarsi suggire dalle mani il ceruo, correndo anco egli fi lasciò correre dentro il fiume, donc per la moltitudine, & impetò dell'acque si sommerse e perch'il detto Creso eta molto

Û

2

Tempio di Gioue Eumenio se Caulonia.

Diodoro.

Creso da Canto

P p amate

Monete diverse qualisi stampa uano in Caulonia.

Guidone.

Pausania.

Dicone filosofo e lottatore olim Pionico, da Cass, louica.

Statue di Dicon

amato nella sua patria Caulonia, è stato pianto con publico lamento, e d'allhora in oltre costumarono i Cauloniati scolpire nelle loro monete, dall'una parte Creso, con vn ramo d'oliua in mano, e dall'altra parte vn ceruo con vn vaso, è tutto ciò facenano per non perdere la memoria di questo lo o nobile ciciadino, ben che soleuano i Cauloniari (dice Guidone nel terzo libro) negli anni inanzi Creso stampare vn'altra sorte di moneta, laquale dall'una parte haueua vn Aquila, col fanciullo Ganimede soura l'ale, e con vna vitta d'oro sotto i piedi, e dall'altra parte Gioue sedente soura vna palla, con vn lampo, in mano, ma nella prima e seconda moneta, staua scolpita questa scrittura greca καυλονιά 7. Pausania negli. Eliaci, dice che Dicone Filosofo, discepolo di Pittagora, è stato cittadino di Caulonia, ilquale tra le moltissime: sue virtu, questa hebbe ne' suoi tempi singolare, ch'è stato lottatore, e corridore potentissimo, e nelli giuochi pitici, cioè, d'Apolline pithio, è stato due volte correndo. vittorioso nelli giuochi Istmici, vinse tre volte nelli giuochi Nemei, vinse quattro volte nelli giuochi Olimpici, vinse vna volta essendo figliuolo, e due altre volte essendo huomo fatto; perilche meritò hauere nell'Olimpia. tre statue secondoil commune costume, che per cgni vittoria si faceua nell'Olimpia vna statua à chiunque nelli, giuochi Olimpici era vittorioso, è stato egli doppo con molta moneta pagato da Siracufani, e lasciata la sua patria Caulonia andò ad habitare in Siracusa città di Sicilia doue volle effere fatto cittadino di quella. Ma in questo non giudico esfere degno Dicone di riprensione alcuna, per cagione che suole essere la patria per lo più delle volte madregna, e non madre à virtuofi, e buoni cittadini; come apertamente si vede, che mai virtuoso è stato haunto tanto à scherno, quanto nella propria patria, ilche suole nascere forse dalla mordace inuidia de' maligni cittadini, ouero perche gli dispiace vedere vni huomo di bassa conditione nato, essere da molte sue virtù nobilitato, perche donque sempre è stato maligno coflume

Rume della nouerca patria maltrattare, e poco honorare i buoni cittadini, conoscendosi poco honorato dalla sua patria Dicone, quanto è per me l'ilcuso, che partito dalla propria patria, andò ad habitare in altra città forastiera. Iamblico nel libro de Secta Pythagorica, fa mentione di tre Filosofi Cauloniati discepoli di Putagora, cioè questo soura detto Dicone, Callibrato padre di Dicone, e Drimone Filosofo sapientissimo. stà adornata hoggi la città Caulonia di molti nobili huomini, Dottori in legge, filosofia, e medicina. le persone sono dotate di generose fattezze, e per la purità dell'aria, si mantengono tutti in bellissima prontezza di sensi, & acutezza d'ingegno. in quello territorio per l'amenissime selue si ritiona ogni forte di caccia. abbonda il paese di vino, e d'oglio perfettissimo, si fa la sesama, il bambaggio, & il mele di tutta questa riniera Orientale della Prouintia, è lodatissimo. nel vicino del castello si rittoua la minera del piombo, ne' conuicini luoghi del fiume Musa vi è la minera dell'oro, come per isperienza s'è prouato, che raccolti nel fiume alcuni granelli d'arena di grandezza come il seme del sinapo, quali sono alcune di colore ceruleo, & alcune stillano come granelle di marmo, poste nel crigiuolo al Toco, si sono fuse in massa d'oro finissimo. in alcuni luoghi si ritroua la calamita, il sale terrestre, la terra rossa, il gisso, e nelli monti si ritrouano le pietre frigie, quiui spon taneamente nascono i cappari, l'amomo, la vitice, l'acroscino ilquale fonde la mastice, e molte altre nobili piante. Passato castello Vetere, cioè, Caulonia, si tralascia in mare il fiume Alaro, anticamente chiamato Sagra fiume celebratissimo, e di grandissima fama, appresso l'antiche historie, di questo ne parla Strabone, ilquale dice che sia tra Locri, e Caulonia, nelle cui ripe erano anticamente dui altari consecrati à dui Dij, cioè, Castore, e Polluce. In questo sume (dice Strabone) è stata fatta vna ciudelissima battaglia tra Locresi, e Crotonesi, nella quale dieci milia delli soldati Locresi, e Reggini vecisero cento trenta milia soldati Crotonesi, cosa incredibile in quelli

Lamblice.

Callibrato filoso fo da Caulonia. Drimone filofo. fo da Caulonia.

Minere di castel lo netere.

Fiume Sagra.

Strabone

Pp tempi

Pronerbinhoe fa gra verius.

GHERRA TRA LOcresi,e Grotone= fi nel finme Sa-216,

rempi appresso chiunque di quella guerra si ragionauta, e nondimeno perch'era cosa verissima, quando occorreua di raccontarsi alcuna cosa mirabile, quale non parcua degna d'effere creduta, si diceua in Prouerbio, hoc Sagra verius.questa cosa è più vera di quella del fiume Sagra. Tro go nel vételimo libro (per quato riferifce Giustino, bé che sia differente nel numero delli (oldati) assegna la cagione di quetta battaglia mentre dice, ch'essendosi congiurati insiemei Crotonesi, S.bariti, e Metapontini, deliberarono tra di loro discacciare in virtù della loto potenza rutti glialtri Greci da queste parti d'Italia, acciò ch'eglino solamente regnassero, e doppo hauere congregato vit numeroso essercito, la prima città qual'spugnarono è stata la città Siri, della quale si ragionarà al suo tempo. e perche nell'ispugnatione della detta città, cinquanta gio nani bellissimi cittadini di Siri viddero che nella città erano entrati gli efferciti neniici, fuggirono per faluarse nel Tempio di Minerua, doue per effere liberati dalla morte s'abbracciarono col simolacro dell'istessa Dea. Ma entrati nel Tempio i nemici Crotonefi, senza portare honore alla Dea, nel medesimo Tempio vecisero tutti coloro, & inanzi l'altare vecisero anco il Sacerdote, ilquale stana parato con i paramenti sacerdotali, per lo quale delitto volendo fare vendetta la Dea, mandò tra quelli soldati vna seditione mirabile, & oltre à questo vna crudelissima peste, per la quale tutti i soldati miseramente si moriuano. Al che volendo ritrouare rimedio i Crotonefi, tosto mandarono all'oracolo d'Apolline Delfico, e colui rispose, ch'allhora cessarà la peste, quando sarà placata l'offesa diuinità di Minerua, e l'anime delli morti giouani, e morto Sacerdote, ilch'essendo da Crotonesi inteso, non sù dispreggiato, mà tosto per placare la Dea, e le trapassate anime à commune loro spesa, e delli Sibariti, e Metapontini, fecero il simolacro di Minerua bellissimo. & alli morti giouani hanno fatto il simolacro di pietra di: giustissima statura, e quelle collocarono nel Tempio di. Minerua, doue s'erano fatti gli homicidij & oltre il fatto

funo-

simolacro della Dea, s'ingegnarono colei placare con sacifitij e voti, & in questo modo cessò la peste. Non piacque doppo alli Crotoneli starfi molto tempo in pace, ma sdegnati ch'i cittadini della città Siri hauenano riccorso per aiuto alli Locresi, subito con grandissimo esfercito s'armarono alla battaglia contro i Locresi. ilch'essendo dalli Locresi inteso, per il terrore, e spauento ch'hebbero, mandarono gli Ambasciatori peraiuto alli Spartani, dalli quali è stato risposto, che per la lunghezza del viaggio, eglino faceuano troppo profondo pensiero di mandare i loro esferciti; ma che miglior cosa sarebbe alli Locresi, dimandare ainto da Castore, e Polluce loro Dij, presidenti delle battaglie. Non si sdegnarono punto gli Ambasciatori Locresi di tal fatta risposta delli Spartani; ma entrati in vn conuicino Tempio, con molti facrifitij placarono gli Dij, e doppo ascesi sù le naui, con molta allegrezza ritornarono in Locri, con fede che menassero seco gli stessi Dij, in cambio dell'aiuto degli huomini. Intese che furono quelle cose dalli Crotonesi, anco eglino mandarono gli Ambasciatori all'oracolo d'Apolline Delfico, pregando colui che si degnasse dare prospero fine alla preparata loro battaglia. Alli quali l'oracolo rispose, che gli ell'erciti nemici si vincono con voti, prieghi, e sacrifitij, e non con armi, ilch'essendo da loro inteso, tosto offersero alli Dij la decima parte di tutte le cose, quali nella vittoria sarebbono per acquistare, sempre che felicemente vincessero i loro nemici. Ma dall'altra parte i Locresi per non essere dall abbondanza de' voti superati, offersero la nona parte di tutto ciò che nella battaglia acquistarebbono. E questo voto è stato da loro fatto molto occultamente, acciò non foise dalli Crotonesi saputo, e coloro facendo maggior voto, meritaffero acquiftare la vittoria. & ecco che doppo finite l'attioni di fare voti. dall'una, el'altra parce s'ordinarono gli efferciti per vicire alla battaglia. Furono (dice Trogo) i soldati Crotonesi cento venticinque milia, & i soldati Locresi non più che quindici milia, quali conoscendosi essere di molto

minor

minor numero, à rispetto d'un tanto grollo esfercito Crotonese, non sapeuano risoluersi se doueano vicire à battaglia si, ò nò. Ma al fine credendo essere miglior cosa morire honoratamente nella guerra, che troppo vilmente fuggire la faccia del nemico disperati della loro vita, diedero mano all'arme, credendo che più tosto doueano essere tagliati à pezzi che diuenire vittoriosi. la disperatione delli quali, è stata cagione, ch'alla disperata combattendo, felicemente vinsero. onde i soldati Locresi pochi di numero, per la sola loro disperatione, vinsero vn tanto numeroso esfercito delli soldati Crotonesi. e quel che dell'istessa guerra cagionò marauiglia soura l'altre cose di stupore, sù che nel medesimo giorno, nel quale l'essercito Locrese acquistò una tanta marauigliosa vittoria, s'è saputa l'istella vittoria, in Corinto, in Atene, in Lacedemona, e nell'Olimpia ilch'anco viene affermato da Cicerone, nel secondo libro de Natura Deorum. Dice anchora Giustino che mentre i Locresi combatteuano contro l'essercito Crotonese, vn' Aquila sempre andò volando soura i Locresi, ne mai da loro si parti, fin che non vinsero, e dui giouani furono veduti soura dui caualli bianchi, ve titi in arme, combattere in fauore delli Locresi, dal destro, e sinistro corno dell'essercito, e finita la battaglia non comparuero più, quali furono giudicati essere stati Castore, e Polluce, chiamati con voti in aiuto dalli Locresi: l'altari delli quasi stauano collocati nelle riue del fiume Sagra, luogo nel quale si faceua la predetta battaglia. Questo è quanto scriue Trogo, à noi porrato da Giultino, della mirabile guerra fatta in questo fiume. Quindi più in oltre passando s'incontra vn castello antichissimo fabricato in luogo alto soura il mare, chiamato la Roccella, anticamente detto Amfissia, la cui maremma sotto l'onde è scogliosa, e per ciò di lei ragionando Ouidio nel quinto decimo delli Metamorfosi, men tre racconta il viaggio ch'ha fatto Esculapio d'Epidanto in Roma, vsa queste parole.

Cicerone. Giustino.

Roccella .

Ouidio .

Linquit Iapygiam leuibusque Amphisia remis, Saxa fugit, dextra prærupta cocynthia parte Zephiriumque legit, Naritiamque, Cauloniamque, Euincitque fretum, Siculique angusta Pelori,

melle quali parole sa mentione della Roccella sotto nome d'Amfissia, di Castello vetero, sotto nome di Caulonia, di Ierace, sotto nome di Naritia, e ricorda anchora il promontorio Zestrio, del quale ne ragionaremo appresso. Non deuo qui tacere come nella Roccella, ne' conuicini luoghi del siume si ritroua la minera dell'oro, nel mare si pescano i coralli, e nel suo territorio si sa il bambaggio, la sesama, e nascono molte herbe medicinali, ma in particolare il reopontico, la vitice, e nascono spontaneamente i cappari. Sta questo castello insieme con Caulonia, & altri luoghi, soggetto all'Illustrissimo Prencipe D. Fabritio Carrassa, Signore Illustrissimo di sangue: ma molto più di religione, che da l'una, e l'altra patte ornato, è degno tra tutti Prencipi d'eterna memoria.

Minera d'oro nella Roccella.

D.Fabrino Carraffa Prencipe della Roccella.

Nel predetto territorio Locrefe si descriuono tutte l'habitationi quali occorrono in questa Orientale maremma della Prouincia, cominciando dalla Gioiosa insino à Boua.

Cap. XXX.

L primo castello qual'incontramo doppo la Roccella, è vno chiamato la Gioiosa, fabricato sù l'altezza
d'un monte, dal cui destro lato discorre vn siume
chiamato Calamizze, ilquale per essere stato anticamente piccolo, era portato per sotterraneo aquedotto,
in vna marauegliosa fabricha, chiamata hoggi da cittadini li bagni, nel lato della quale sta vn'altra fabrica di
non minore maraueglia che la prima, posta sotto terra,
nella quale si scende al basso per vna antica scala, fabricata in dispositione rotonda à modo di Lomaca. questa
sabrica è chiamata hoggi degli habitatori del castello, il
Nenilio, che vuol dire luogo senza sole. Sta adornato
questo castello di molte nobili sameglie, e la sua fonda-

Gioiosa.

tione

Sale terrestre mella Gioiosa.

Minere d'ore nella Grostaria.

Idomeneo Rè di Creta edifica la Grottaria.

Solino.

Cafali della

Grottaria.

Timer Torano.

tione non è molto antica, ma forse da ducento anni in quà. Imperò che la sua prima fondatione è stata nelle pianure della marina, done si veggono insino ad hoggi alcuni vestigij dell'antiche mura, e fù chiamata in quelli tempi Mistra, così scritta da Plinio, e da Pomponio Mela. in questo territorio si ritrouano le rocche del sale terrestre, nasce la pietra piombina, della quale si seruono i pittori, e scultori per disegnare le figure, quiui si sà abon danza d'oglio, e vino perfettissimo, nascono spontaneamente i cappari, si sa la sesama, il bambaggio, si ritroua il gisso, e nelli giardini vi è abondanza di dinersi frutti, e tutti conuicini luoghi sono attissimi alle caccie di diuersi vecelli. Appresso la Gioiosa in luogo alquanto più alto, occorre vn'altro castello, chiamato la Grottaria così detto dalle minere dell'oro, quali si ritrouano ne' suoi connicini luoghi, onde come gli antichi dicenano Cripta aurea, hoggi per corrotto vocabolo si dice, Grottaria. sta questo cattello in vn pendente colle, e l'affacciata sua, è verso l'Oriente, la cui prima fondatione è stata d'Idomeneo Rè di Creta doppo la guerra troiana, dal quale fù chiamato catte, lo di Minerua, per hauere dedicato Idomeneo in questo luogo vn bellissimo tempio à Minerua, per quanto credemo alli detti di Solino, nel libro de Mirabilibus Mundi haue nel suo territorio questi Casali, Mammola, S Giouanne, è Martone. si ritrouano nel con uicino del castello le rocche da cauarsi il marmo, e le minere dell'oro, e del piombo. si fa in tutti questi luoghi co. pia di mandorle, di vino, e d'oglio principal ssimo, il mele di questa Orientale maremma (come più volte s'è detto) è perfettissimo nel colore, sapore, & odore, per la commodità delle f uttifere selue, quali sono in questo paese, si ritrouano caccie di diuersi vccelli, e fiere, e nelli giardini vi è abondanza di piaceuolissimi frutti. Passata la Grottaria vedemo il fiume Locano, così ehiamato da Pli nio, ilquale dice ch'in questa rinie a sono molti fiumi, ma i più notabili sono il fiume Sagra, il fiume Locano. hoggi il predetto fiume è chiamato Proteriate, doppo il quale

quale s'incontra vna habitatione detta Siderone, lontana dal mare quasi per ispatio di ere miglia, in aria molto falutifera, fabricata in luogo pendente, & habitata da molto nobili huomini, tra i quali viuono molti della cafeta Corriale, nella quale nacque Marino Corriale Duca di Terranoua nelli tempi del Rè Ferrando d'Aragona, e Giouanni Cornale Marchele di Ierace, e molti altri Marcheli à questo predecessore, e successori, & altri Signori di stati nacquero in questa casata. Quiui si sà abondanza di perfettissimo oglio, si sà la sesama, il bambaggio, nasce vna spetie di cardo, ilquale fonde mastice, nalce l'acroscino, & in questi convicini luoghi sponta-'neamente nascono i cappari, appresso s'incontra il fiume Nonito chiamato anticamente Butroto. e poco indi ·lontane si vede l'antica città Locri hoggi chiamata Ierace capo, e metropoli di questa seconda Republica, delde cui grandezze s'è à lungo ragionaro nel principio di questo secondo libro: sta la detta città sù l'altezza del monte Elope, nel cui conuicino discorre dall'altra parte il fiume Merico. e per hoggi i suoi Casali sono, S. Nicola, Ardure, Bombile, Cannauo, Portegliola, Cimina, & Agnana. Sono ne' convicini luoghi della città i Bagni d'acqua solforea, salsa, e calda, nelli quali si guariscono molti mali, e dispongono le donne alla generatione. quiui si ritroua la pietra silice, la calamita nera, ma non tira il ferro. nasce la terra rossa, e nelli monti si ritroua il riobarbaro, & in alcuni colli conuicini alla città nasce il reopontico, il meo, l'epiretro, il dittamo, & altre hetbe 'medicinali. quindi partendo, il primo castello, ch'occorre è Condoianne lontano dal mare quali per ispatio d'un miglio, e mezzo. questo castello da molti è giudicato essere l'antico castello Vria, fabricato da Idomeneo Rè di ·Creta in questa parte Orientale della Prouintia, come hauemo dimostrato nel primo libro di mente di Varrone, ch'Idomeneo non solamente il castello Vria fabricò in Calabria, ma etiandio il castello di Minerua, e molte altre città piccole, e spesse, delle quali in questa maritima

ě

Siderone

Ierace.

Cafali di Ierace

Bagni solforei in lerace.

Condsianne.

fpiag-

Qq

Manna si racco glie nelle mareme orientali di Calabria. Boccolino

Charere.

Potamia-

Biance,

Marcasite nasco no nel Bianco.

Casignano. Promontorio, Zesirio.

Strabone.

spiaggia si veggono insino ad hoggi molti vestigij dell'antiche mura, ma per l'antichità del tempo, e per lo mancamento delle scritture, delle loro habbiamo perso'l pro. prio nome. Quiui nascono i cappari, si fà la sesama, il bam baggio, e copia di mandorle, & in molti luoghi di questo paese si ritroua la pietra erite, laquale noi chiamamo pietra pregna cominciado da Ierace, per tutta questa marem ma si raccoglie la manna perfettissima, nel tempo che'l Sole è in Leone. Occorre poco più in oltre vn altro castello chiamato Baccolino, doue si fà la sesama, il bambaggio, si ritroua la pietra etite, 'l gesso, la terra rossa, detta robrica fabrile, si raccoglie la manna, vi è abondanza di frutti di varie sorti, & i luoghi sono atti alle caccie di dinersi vccelli, quini nacque'l beato Francesco Matachara di minori offeruanti huomo di santissima vita Appresso Boccolino incontra Charere cattello, di picciola grandezza, doue anco si raccoglie la manna, e si rirroua la pietra etite. Più oltre si vede vn castello chiamato Potamia, lontano dal mare per lopatio quasi di sei migiia, doue si ritroua la pietra etite, la pietra frigia, e molte herbe medicinali. Doppo si vede'l Bianco castello sabricato. in luogo alto, e pendente, lontano dal mare forse vn miglio, e mezzo. quiui si ritrouano le marcasite, e le pietre d'acutare i ferri in acqua. il particolare da lodarsi in que. sto castello e'l vino perfettissimo tra tutti gl'altri di questa riniera, haue egli nel suo territorio selue attissime ad. ogni sorte di caccia, nasce quiui'l reopontico, & in tutta quasi questa Orientale maremma con altre herbe medicinali di moltovalore, in questi conuicini luoghi v'è vn. Casale detto Casignano. Quindi lontano quasi per ispatio di tre miglia occorre'l promontorio Zefirio, 'Iquale perche si stende alquanto dentro al mare sa dui commodi porti, vno dal destro, e l'altro dal sinistro lato, di questo promontorio ne parla Strabone, Iquale dice, che dal nome del promontorio Zestrio surono chiamati i Locresi Zefirij: e tutto per cagione, che la prima fabrica della città Locri è stata in questo promontorio collocata, e doppo.

'doppo con aiuto delli Siracufani trasferita foura'l monte Esope, doue stà hoggi, come habbiamo detto nel principio di questo libro pure le parole di Strabone suonano in questa maniera. Zephirium promontorium agri Locri, à quo Locrenses Zephiry dieti sunt, portum habens ab occasu venientibus commodum. vnde & nomen accepit, habet & portum alterum ab ortu, &c. Apprello questo promontorio si vede vn castello chiamato Crepacore fabricato in luogo alto, lontano dal mare per ispatio di cinque miglia in circa, la cui prima fondatione è stata dalli Samij, non da quelli discacciati da Messina di Sicilia per mano delli Messinesi, ò d'Anassilao Tiranno Reggino, come s'è detto nel primo libro; ma dalli Samij più antichi. imperò ch'i Samij, liquali vennero dalla Grecia Orientale in Italia in questa parte di Calabria edificarono vna città, laquale dal nome della loro antica patria chiamatono Samo, cui per la mutatione de' tempi, e dominij sû mutato'l nome, e con sciocco vocabolo gl'è stato dato'l nome Crepacore. In questo castello nacque Pitagora Filosofo antichissimo prencipe d'ogni mondana sapienza figliuolo di Timesarco argentiero, per quanto riferisce Costantino Lascati, e per ciò è stato chiamato Pitagora Samio, ilche malamente alcuni intendendo, ouero per torre vn tanto illustre Filosofo da Calabria, dissero, che Pitagora sia stato da Samo città della Grecia Orientale. Ma noi habbiamo quasi mille testimonianze d'antichi scrittori, liquali dicono, che Pitagora non sia stato cittadino di Samo città antica di Giunone nell'Isole Orientali; mà Italiano, e questo afferma Teodoreto, & adduce in testimonio di questa verità Aristosseno, Aristarco, e Teopompo, e S. Tomaso d'Aquino nel primo soura la Metafisica d'Aristorile, dice che Pitagora è stato calabrese nato in Samo città di Calabria, le cui parole saranno portate da noi secondo la propria forma nel terzo libro, doue ragionaremo d'alcuni atti di Pitagora. E perche la città Samo stà dentro al territorio Locrese, Plutarco nel conuinio dice che Pitagora sia cittadino Locrese. talche da queste, &

Crepacore.

Pitagora filosofo, nato in Same di Calabria.

Theodoreto. S.Tomaso.

Plutares.

Q q 2 altre

Cafile di Crepa core. Burfano, e suo. cafale.

Brancalcone .

Promotorie d'Er

Strahone.

astre testimonianze, lequali non è necessario per adessoaddure, s'hà chiaramente, che Pitagora sia cittadino di Samo citrà di Calabria dalli Samij edificata, ma delle cose mirabili di Pitagora, e delle sue dottrine ragionaremo. sufficientemente nel seguente libro: si ritroua nel conuicino di questo castello vn Casale chiamato S. Agata. Dop. po'l predetto castello occorre vn'altro chiamato Bursano, fabricato in luogo alto soura vn sallo in aria ben disposta. Quando negl'anni del Signore mille, e settantacinque venne in Calabria l'effercito delli Moii, ilquale distrusse quasi la maggior parte di Calabtia, Basilicara, e Puglia, questa maremma di Bursano è stato'l primo luogo, nel quale prese terra quella nemica schiera. nel conuicino di Bursano è vn Casale chiamato la Morta. Incontra appresso vn'altro picciolo castello, fabricato sù l'al rezza d'un monte lontano dal mare forse per ispatio d'un miglio, e mezzo, chiamato Brancaleone. Quiui altro per adello non occorre da notarsi solo, ch'i suoi conuicini luoghi sono commodissimi per ogni sorte di caccia di fiere seluagge, come capre, cerui, iltrici, porci seluaggi, & altri simili, de' quali non picciola moltitudine si ritroua in tutto questo Apennino. sogliono anchora quiui farsi eac cie di diuersi vccelli. si fà in tutto questo paese bambaggio, e sesama in abbondanza. lasciato'l castello vediamo in mare'l promontorio d'Ercole così chiamato negli antichi tempi per hauersi molte volte in esso riposato Ercole nel tempo, che con suoi navigli venne in Italia, come più volte fin qui habbiamo detto di mente di Dionisio, Alicarnalleo, & altrisferittori antichi, di questo promontorio parla Strabone, il quale dice, che nauigandofi dalle parti Orientali, infino à quelto luogo, fabito doppo si ritrona'l vento contrario Herculeum promontorium extremum ad meridiem inclinatur, nam cum deflexeris flatim nauigandum est vento africo vique in Iapygiam, postea in Septentrionem. lemper, o magis in Occasion vergit in sinum Ionium. fa questo promontorio dalla parte Occidentale vn commodissimo porto alli vasselli del mare, ilquale volgarmente è chia-

chiamato Porto di Palizze, per cagione ch'appresso'l pre detro porto è un cattello in luogo basso sabricato chiamaro Palizze, & à canto gli discorre vn fiume del medesimo nome, tal che potressimo dire hauere sortito questo nome'l castello dal porto, e dal fiume, ouero ch'hebbero'l nome il porto, & il fiume dal castello abbonda que-Ro paele di grano, vino, oglio, e mele, e quali d'ogni forte di legame. In non molta distanza c'incontra appresso vna città chiamata Boua fabricata sù l'altezza d'un mon te; E sede Vescouale pertinente nell'uno, e l'altro foro alla caredrale di Reggio. Nel conseglio Romano celebrato sotto Simmaco Papa si ritrouò presente Lorenzo Vescouo di Boua. In questa città è stato nativo cittadino S. Elia Abbate monaco dell'ordine di S. Basilio, ilquale fiori nei tempi del Beato Nilo, & altri Santi nominati, e da nominarsi per tutto'l discorso di queste historie Questo S. Elia portò l'origine sua da Reggio dall'antica cafata la bozzetta, e nel tempo ch'egli viuendo esfercitaua la vita monacale, dimorò molt'anni nel monasterio di S. Mercurio edificato in luogo poco lontano da Parma, la cui Chiesa stà hoggi sotto'l nome di S. Fantino Abbate, come habbiamo detto nel primo libro. Soleua fare la sua vita solitaria'l Beato Elia sù l'altezza d'un monte vicino alla predetta habitatione Parma in vna grotta chiamata allhora S. Michele Arcangiolo, ma hoggi dal nome del Santo è chiamata S Elia. Quiui era'l Sato spessissime volte visitato dal Beato Nilo tuo coetaneo. Passò egli da que sta vita nel monasterio posto in Melicoccà, doue insino ad hoggi dimorano i monaci del suo ordine, laqual Chiela è dedicata al suo nome, el suo santo corpo stà sepolto in Galatro nell'anticha Chiesa del suo nome, laqual'anticamente era Monasterio del predetto ordine di S. Basilio. la fettiuità del detto glorioso Santo si suole celebrare à gl'undici di Settembre. E stato anchora natiuo cittadino di Boua, ouero secondo, ch'ad alcuni piacque, d'un suo casale detto Africo S Leone monaco dell'ordine di S. Basilio, il cui santo corpo si riposa nella Chiesa

Palitze.

Boua.

Lorenço Vescono de Bour.

S. Elia abbate cittadino di Bo-

S. Lcone citt.id no de Bous.

Velco-

Vescouale di Boua, la festiuità del quale si costuma fare alli cinque di Maggio. in tutti questi conuicini luoghi si parla communemente in lingua greca, & in lingua greca si celebra la Santa Messa, e si ministrano gl'altri Sacramenti abbonda questa città oltre'l vino, e l'oglio perfettissimo di deliciose selue attissime à diuerse sorti di caccie. in questo suo territorio vn solo casale si ritroua chiamato Africo.

Casale di Boua.

In questo luogo si descriue l'Amendolia, e'l siume Alece sine del territorio Locrese, e termine del territorio Reggino, con le miracolose opre di Prassitele scultore nei suoi tempi samosissimo. Cap. XXXI.

Amendolia.

Tucidide.

Plinio.

Vesta habitatione, laquale n'incontra doppo Boua, per nome chiamata l'Amendolia era an ticamente fine del territorio Locrese. della quale ragionando alcuni disfero, che l'antico suo nome fosse stato Peripole, forse ingannati dalla falsa intelligenza delli detti di Tucidide, Iquale dice che gl'Ateniesi, liquali habitauano in Sicilia, nauigando verso la città Locri donarono vn'assalto ad vna habitatione delli Locresi chiamata Peripole, contra la quale combattendo vinsero. Athenienses qui circa Siciliam agebant, cum in Locridem nauigassent, Peripolim oppidum in congressie quodam, Locros qui loco auxilium ferebant, superantes ceperunt e Plinio anco dice, che questa habitatione Peripole hebbe doni grandissimi dalla città Romana, con tutto'l conuicino paese, nondimeno habbiamo noi detto, che Peripole era quella habitatione, laquale seruiua per suburbano luogo della città Locri posta nelle pianure della maremma nella parte inferiore di quella città, doue infino ad hoggi si veggono i vestigij dell'antiche mura ilquale luogo volgarmente à chiamato Pagliapole. Ma se questa habitatione chiamata Amendolia foise stata anticamente detta Peripole, non hò certezza alcuna: imperò che quan do Tucidide dice, che gl'Ateniesi, liquali dimoranano in

Sici-

Sicilia, nauigando verso Locri assaltarono vna habitatione detta Peripole, e mentre i Locresi s'ingegnarono dare à lei aiuto, eglino combattendo vinsero; si può intendere che non potendo nella battaglia ispugna: e la eittà Locri, contro la quale andarono armati, vinsero quelli suburbani luoghi detti allhora Peripole. e questa interpetratione delli detti di Tucidide mi pare molto ragioneuole, e quando dice Plinio, ch'hà riceuuto Peripole molti doni dalla città Romana con tutto'l conuicino pae se, si deue intendere di Peripole sotto Locri, laquale meritò hauere molti doni per le celebri festinità, lequali con molta solennità in quei luoghi si celebrauano, e'l conuicino paese si deue intendere la città Locri, laqual'hebbe molti doni dal popolo Romano per la sua fedeltà, & ami citia. Però questa sola cosa io dico, che non essendo certo dell'antico nome dell'Amendolia, bastarammi scriuere che la sua fondatione è antichissima: la cui prima fondatione è stata dalli Greci Calcidiesi, e doppo habitata da gl'Ateniefi, e questa è vna di quelle città, alle quali scrisse le leggi Caronda, e Zeleuco Locrese, delli quali sa men tione Cicerone nel secondo libro de Legibus; & Aristotele nel secondo libro delle Politiche, doue dice. Scripserunt leges Zeleuchus locris ijs qui ad Occidentem pertinent, & Charondas Catinensis suis ciuibus, alysque Chalcidicis ciuitatibus, que sunt Italie, & Sicilie finitime. E stato cittadino di Peripole Prassitele scultore nel suo tempo samosissimo, del quale si sa mentione nell'officina del Testore, e Plinio in diuersi suoi libri ne ragiona molto spesso. Ma se fosse da questa habitatione detta Amendolia, ouero di Peripole, laqual'anticamente era nella maremma di Locri, io non posso determinarlo, e tanto più, che Plinio nel trentesimo sesto libro ragionando della natività di Prasstiele confusamente ne parla, con dire, ch'è stato natiuo nella Grecia paese d'Italia, la cui città hebbe grandissimi doni dalla città Romana, anchora l'istesso Plinio con molta lode ragiona di Prassitele in diuersi luoghi delle sue scritture, & in particolare nel trentesimo quinto li-

Cicerone.
Aristotile.

Prassitele Scultore,e sue opre.

Plinie.

Possunie.

Giouanne vaui-Sio.

Paufania.

bro per testimonio di Possunio loda Prassitele dall'arte della scoltura: son queste sue parole. Possunius laudat Pra xitelem, quia plasticen matrem Statuaria sculturaque, & celatura esse dixit. dice'l medesimo Plinio nel trétesimo terzo libro, che'l primo inuentore delli specchi è stato Prassitele, e' quelli appresentò al gran Pompeo, ilquale fiorì nella centesima quarta Olimpiade. Praxiteles primus specula fecit, Magni Pompei atate, centesima quarta Olympidie. e questo stesso afferma Giouanni Rauisio Testore nella sua officina, sà ricordo anchora'l medesimo Plinio di diuerle statue di Prassitele da lui fatte secondo dinerse occasioni, & in particolare ne ragiona nel trentesimo terzo libro, nel trentesimo quarto, nel trentesimo quinto, nel trentefimo sesto, e nel quarantesimo quinto. Pausania ne gl'Attici, e nelli Bettici, dice, che nel castello d'Atene Prassitele hà fatto la statua di Diana, nel Tempio di Venere hà fatto la statua dell'istessa Venere, laquale volie che da ogn'uno fosse chiamata Prassi dal suo nome Prassi tele. Nel tempio della Fortuna in Atene hà fatto la statua dell'istessa fortuna, anco hà fatto la statua di Latona, e la statua di Diana sua figliuola. Nel Tempio d'Apolline hà fatto la statua del medesimo Apolline d'una bellezza fingolare, e la statua di Diana Brautonia. Poco Iontano dalla porta d'Atene è stata collocata vna statua d'un huomo à cauallo con gl'ornamenti militari fatta dalla mano di Prassirile, nella quale si vedeua'l marauiglioso artificio mirabilmente risplendere, tanto nel modo feroce, col quale staua in piedi'l cauallo, quanto anchora negl'artificiosi gesti del Caualliero, ilquale staua scolpito soura. Nel Tempio di Cerere hà fatto la statua dell'istessa Dea, e la statua di Proserpina sua figliuola, e l'ima gine del vecchio Inaco. Nel Tempio di Dionisio hà farto l'imagine d'un Satiro di pietra paria, & hà fatto anchora dell'iftella pierra l'imagine di Dioniho, laquale da' Greci è stata chiamata Dasiillon, hà fatto anchora la statua della Dea Consolatrice, laquale da Greci sù chiamara Paregoron, in vn'altro Tempio dedicato à più Dij hà fatto

fatto le statue delli dodici Dij maggiori. Haueua Prassitele vn seruo chiamato Frine, dal qual'è stato pregato molte volte, che gli volesse dire, quale delle sue statue osse la più artificiosa, e bella: alla quale dimanda mai vol le Prassitele per consolatione di colui ri pondere, ilche vedendo Frine si ridusse vna delle volte in casa di Prasstele, mentre'l maestro staua nella botega à lauorare; doppo ritornando con molta fretta à vedere'l suo maestro, diffe ch'era caduto'l fuoco nella casa, & hauea bruciato tutte l'opre, à cui Prassitele con molta auidità disse, sarà forse bruciara l'imagine del Satiro, e la statua di Cupidine? Rispose Frine, che non s'erano bruciate altrimen te. Hor poi che non è bruciato'l Satiro, e Cupidine (disse Prassitele) dell'altre poco pensiero ne faccio, e con questa industria intese Frine, che l'imagine del Satiro, e la statua di Cupidine erano i più belli, & artificiosi lauori di Prassitele: Doppo ridendo Frine soggiunse, non dubitare, ne ti contrillare maestro, perche nè fuoco è caduto in casa nostra, nè pure cosa alcuna s'è bruciata: mà'l tutto hò detto, acciò che tu mi dica, quel che si lungo tempo m'hai taciuto: lodò Prassitele l'industria di Frine, e perche colui gli dimandò la statua di Cupidine gliela diede. Dice anco Pausania negl'Eliaci, che Prassitele hà fatto la statua di Mercurio portante Bacco figliuolo nel Tempio di Giunone. e nel Tempio di Dionisio hà fatto la statua dell'istesso Dionisio diuersa da quella poco dinanzi nominata. l'istesso Pausania anco nelli Focici asferma che Prassitele hà fatto la statua di Diana, laquale nelle spalle haueua vna faretra, nella mano destra vna fiamma, e nella mano finistra vn cane. il medesimo negli Arcadici dice, che Prassitele hà fatto la statua di Latona, e de suoi figliuoli, cioè, Apolline, e Diana. e nel Tempio di Giunone hà fatto la statua dell'istessa Giunone con la statua d'Ebbe sua figliuola, e di Minerua figliuola di Gio ue, liquali amendue stauano in piedi per seruirla e nelli Beotici dice, che Prassitele hà fatto la statua di Rea sorella, e moglie di Saturno, con vn lasso innolto nella fa-

Rr scia,

scia, come se fosse vn fanciullo, in segno ch'haueua ella partorito vn figliuolo, & ascostolo da gl'occhi di Saturno, acciò lui non l'uccida secondo'l patto determinato tra Saturno, e Titano suo fratello, come dà noi s'è detto nel primo libro per testimonianza di Lattantio Fermiano afferma'l predetto Pausania nel medesimo libro, che Prassitele hà fatto la statua di Giunone giouanetra scolpita in pietra detta Pentelesia. e la statua di Cupidine dell'istessa pietra. Hà fatto anchora Prassitele'l commento di Frine, del quale v'è openione appresso Plinio, che consisteua in due imagini, l'una delle quali dimostraua vna matrona piangente, & vn'altra che mostraua vna meretrice allegra, & in mezzo di loro staua l'imagine dell'amore, cioè, la statua di Cupidine. Mà l'istesso Cupidine col predetto commento è stato da Gaio Imperatore tolto da Tespe, e trasportato in Roma, & indi nel tempo di Claudio Imperatore su rimandato in Tespe, ma quando doppo cominciò regnare Nerone, quel ch'i predetti Imperatori haueano conseruato, egli con la sua solita crudeltà ripigliò, e tutta l'opra diede al suoco. Hà fatto anco Prassitele vn'altro commento di Frine, il quale non haueua in mezzo le due donne l'imagine di Cupidine, come haueua'l commento predetto, mà l'imagine di Venere. Hà fatto Prassitele la statua d'Esculapio, e nell'attempiature del portico della città di Tebe hà scolpito la maggior parte delle fatiche d'Ercole, & hà fatto vna imagine grandissima di pietra pentelesia, & vna statua d'un huomo ignudo della medesima pietra. Et hà fattola statua di Niobe appresso i Greci molto lodata, per la quale su fatto d'Ausonio Poeta questo verso.

Ansonio.

Viucbam, sum facta silex, quæ deinde polita, Praxitelis manibus viuo iterum Niobe. Reddidit artificis manus omnia, sed sine sensu. Hanc ego cum læsi numina non habui.

nelle quali parole, dimostra Ausonio, che la morta imagine era assai conforme alla viua persona. Hà satto la statua di Cupidine di tanta bellezza, ch'un giouinetto di

Rode

Rodo chiamato Archida s'innamorò si fortemente ch'an dò in tempo di notte à sfogare con quello l'impeto della fua lusturia, e nella matina apparuero per mezzo la parte di dietro della Ratua le macchie della consumata libidine: ch'anco di ciò si fà mentione appresso Plinio nel tren tesimo sesto libro. Tra l'altre mirabili opre di Prassitele, racconta Plinio nel medesimo libro, ch'hà fatto la statua di Venere in pietra marmorea di tanta marauigliosa bellezza, che l'ingiuria, laquale pati Cupidine, pati anchora l'istelsa Venere sua madre. Imperò che di colei innamoratosi vn giouinetto, andò in tempo di notte nel Tempio à stuprarla, e doppo nella mattina apparuero in mezzo le cosse della Dea le macchie dell'oprata lussuria. questa è quella Venere (disse Plinio) nell'Isola Gnido della Grecia Orientale tanto celebrara da gl'antichi scrittori, per la quale concorreuano gl'huomini da dinerse parti del mondo, solo per vederla, e dall'istesso Plinio è lodata con queste parole. Praxiteles marmoris opera superauit etiam semet, opera sunt Athenis in Ceramico, sed ante omnia, & non solum Praxitelis, verum etiam in toto orbe terrarum Venus. quam vt viderent, multi nauigauerunt Gnidum. Duas fecerat simulque vendebat, alteram veluta spetie, quam ob id quidam pratulerunt optione, quarum conditio erat Coy, cum alteram. etiam eodem prætio detulisset, seuerum id, ac pudicum arbitrantes reicklam Gnidi emerunt immensa differentia samæ. voluit eam postea à Gnidis mercari Rex Nicomedes totum as ciuitatic alienum, quod erat ingens, dissoluturum repromittens. Omnia perpeti malucre, nec immerito: illo enim signo Praxiteles nobilitauerat Gnidum; adicula eius tota aperitur, vt conspici possit, unde effigies Dea (fauente ipsa, vt creditur) facto nec minor, ex quacunque parte admiratio est. Ferunt amore captum quendam, cum deli'uisset nocte, simulachro cohesisse, eins cupiditatis esse indicem maculam. Sunt in Gnido & alia signa marmoreas illustrium artificum, nec maius aliud V eneris Praxitelica specimen, quam quod inter her fola memoratur. si ragiona anchora di questo atto libidinoso oprato sù la statua di Venere appresso Valerio Massimo nell'ottano libro, done anco si ma,

Valerio mis .-

dice, che Prassitele hà fatto statue d'animali tanto simil alli viui, che non solamente gl'hnomini s'innamorarono; mà etiandio le bestie; imperò ch'hà fatto l'imagine 'd'una giumenta, nella quale riguardando'l cauallo tofto "cominciò innitrire; & in Siracufa di Sicilia hà fatto vna vacca, nella quale riguardando'l toro, subito le corse di foura, e per l'imagine d'un cane, molti altri cani cominciarono latrare. le parole di Valerio sono in questa forma. Praxiteles Veneris Statuam in marmore quasi spirantem in trantle Guidorum collocauit, propter pulchritudinem operis à Ibrate ofo cuiusdam amplexu parum tutam. equus etiam visas cana Statua hinnitum edere coaclus est, & canum latratus, aspeétu picti canis, taurusque ad amorem, & concubitum vacca Syracusis nimiæ similitudinis irritamenta compulsus. In Roma (dice Plinio nel trentesimo sesto libro) negl'horti seruitiani si veggono queste statue di Prassitele, cioè, la Dea Flora, Trittolemo, e Cerere. In Campidoglio la buona fortuna,'l buono Euento, le Menade, le Tiade, e le Cariatide. Nelli monumenti d'Afinio Pollione, Apolline, e Nettuno. Strabone dice che'l Tempio di Diana d'Efeso era tutto pieno d'opre di Prassitele. Cicerone nel primo libro de Diuinatione dice, che Prassitele scolpi d'argento'l figliuolo Roscio circondato dagl'abbracciamenti del serpente e nel palazzo d'Eio staua la bellissima, e famosissima staua di Cupidine di Tespe fatta da Prassitele. Hà fatto anchora Prassitele bellissime opre di bronzo, cioè, le porte dell'erario di Proferpina Locrese, come habbiamo dimostrato per testimonio di Proclo, hà fatto'l ratto di Proserpina, l'imagine di Catagusa, la statua del Padre Libero, la statua dell' Vbbriachezza, vn Satiro principalis simo, chiamato da Greci periboeton, alcuni lauori posti dinanzi'l Tempio della Felicità, e molte altre. hà fatto anchora molte altre statue di diuerse pietre, e legni, cioè, Stefusa, Specumene, Enoforo, Armodio, Aristogitone,i Tirannicidi, liquali furono presi da Xerse, vinta che su Persia, e furono rimadati ad Alessadro Magno in Atene: Hà fatto la statua d'Apolline sbarbato, laquale i Greci chia-

Stra'one.

Procle.

chiamarono Sauroctonon. Hà fatto vna statua marmorea di Venere nel Tempio della stessa Dea in Roma, la quale doppo andò in rouina, quando è stato bruciato'l suo Tempio sotto l'Imperio di Claudio Imperatore Romano, di queste opre ne fà mentione Plinio nel quarantesimo quarto libro. Hebbe Prassitele (dice Calistrato) vn figliuolo chiamato Cefisiodoro, del quale parlando Paulania nelli Beotici, & Attici, dice, ch'essendo lui scultore eccellentissimo, hà fatto la statua di Bellona, e di Cadmo. In Pergamo città dell' Asia hà fatto vna statua bellissima detta Simprega. In Roma l'opre del figliuolo di Prassitele sono quette, cioè, nel Tempio di Pallatio la statua di Latona, nelli monumenti d'Asinio Pollione la statua di Venere, nel portico d'Ottauia dentro al Tempio di Giunone la statua d'Esculapio, e di Diana, e nel palazzo di Metello la statua di Gione d'anorio. di queste ne fà testimonianza Plinio nel trentesimo sesto plinio. libro. E da credersi anchora, che molte altre opre hauesse fatto Prassitele, & insieme'l suo figlinolo Cesisiodoro, delle quali appresso nois'è persa la memoria. Scrisse Prassitele (dice Plinio) cinque libri di cose dinerse. è lodato Pratsitele nell'arte della scoltura da Propertio in quelle parole.

Califirato. Cefi Modoro Stistario figlinolo di Prasfile, e fine opre,

Propertie.

Praxitelem parius vendicat arte lapis.

Questo è quanto habbiamo ritrouato degl'atti di Prassitele. il particolare da lodarsi nell'Amendolia è la perfettione del mele; nascono in questo territorio gl'asparagi ogni mese dell'anno; e si ritrouano le pietre frigie, lequali producono per ogni mese i fonghi. sono conuicini

all'Amendolia questi casali, Rigude, la Rocca, e Gallico. appresso discorre'l fiume Alece, il qual'anticamente terminaua, e diuideua'l territorio Locrese dal Reggino.

Cafalidell' A. mendolia. Finme Alece.

Il Fine del Secondo Libro.



160

# LIBRO TERZO

del Reu. Padre Fra

#### GIROLAMO MARAFIOTI

DA POLISTINA

Teologo dell' Ord. dè Minori Offeruanti;

Nel quale si tratta dell'antica città Crotone, e di tutte l'altrecittà, habitationi, e luoghi memorabili, lequali sono dentro al suo Territorio.



Dell'origine, e prima fondatione della città Crotone Metropoli, vna delle quattro Republiche di Calabria. Cap. I.



O N quello stesso ordine, col quale nelle due soura dichiarate Republiche habbiamo caminato, anchora procederemo in queste due altre seguenti Republiche, cioè, Crotonese, e Turina. e se bene (secondo alcuni) la Republica Locrese cominciaua dal siume Alece, e si stendeua

infino al fiume Crotalo, della parte Orientale della Prouincia, e dal fiume Paccolino infino alla città Temesa della parte Occidentale: nondimeno, perch'à noi consta (come dimostraremo appresso) che la città Terina, e Lametia, e molte altre dal fiume Lameto in suori, doppo che per alcune guerre, e ribellioni delle loro città perdettero i Locresi non picciola parte dei loro territorio, erano den-

tro al territorio delli Locresi, prenderemo'l detto territorio (per giusta ragione, come chiaramente apparirà nel discorso dell'historie) dall'antica città Cleta, hoggi detta Pietra Mala, girando dal mare Occidentale per lo dritto del fiume Lameto, e del fiume Crotalo, che discorre nella parte Orientale infino al fiume Ilia d'altro nome detto Trionto, fin doue si stendeua anticamente la Republica Crotonele; e dal fiume Trionto infino al fiume Aca landro per lo dritto del fiume Lao descriueremo la Republica Turina. E perche mossi da bonissima ragione nelle due precedenti Republiche hauemo sempre nel primo luogo descritto la Metropoli, e doppo l'altre città, habitationi, e luoghi del territorio, così faremo in questa Republica Crotonese, e nella seguente Republica Turina. E dunque la città Crotone nella parte Orientale della Prouincia di Calabria, fabricata soura'l mare in aria molto salutifera, e piaceuole, della quale ragionando Plinio nel secondo libro dice, che mai occorse in Crotone pestilenza, ò terremoto. Locris, & Crotone pestilentia. nunquam fuit, nec vllo terremotu laboratum annota'um est. nelle quali parole dimostra Plinio, che parla di mente d'altri antichi scrittori. E stata questa città edificata (secondo che riferisce Strabone nel sestolibro) dagl' Achiui, ò Achei (gente d'Achaia) lontana dal promotorio La cinio intorno ad otto, ò dieci miglia, del quale ne ragionaremo al proprio luogo, perche (come riferisce l'istesso) gl' Achius hauendo riceuuto dall'oracolo, che douessero edificare la città Crotone, mandarono Micilio vno de più nobili Achiui, alquale diedero pensiero di considerare'l luogo, nel quale si doueua da loro edificare la predetta città: giunse Micilio in questa parte Orientale della nostra Prouincia, e perche vide la città Sibari molto nobilmente edificata, e da molti illustri huomini habitata, e che cotal nome teneua dal fiume Sibati à se vicino. giudicò che questa città doueua essere ne futuri tempi assai più nobile, e bella della città, laqual'egli, & i suoi Achiui doueano edificare, perloche ritornò di nuouo all'ora-

Crotone.

Plinio .

Crotone mai pat ti peste o terremoto:

Strabone.

Crotone habitato du gle Achiui. all'oracolo à supplicare, se douessero edificare la città Sibari più magnifica, & habitare in quella, ouero se da primi sondamenti douessero edificare la città Crotone; à cui l'idolo rispose con queste parole.

Oracolo per la

Por

Terga breuis Miscelle, tuo de pectore mitte, Catera perquirens, frustra tu venaris iniqua, At tectum quodeunque datur, tu laude probato.

Cominciò l'oracolo con quelle parole. terga breuis Miscelle perche Micilio era picciolo di statura, e gibboso, cioè gobbo. Doppo che queste parole intese Micilio col l'aiuto d'Archia edificò Crotone. le parole di Strabone sono in questa forma. Croto a Lacinio decem, aut nouem. millia passuum distat ab Achiuis condita cum enim Achiui a Deo oraculum accepissent, vt Crotonem conderent, Mycilius ad considerandum locum accessit. Qui cum iam ædificatam cerneret Sybarium a vicino flumine cognomen habentem, hanc prastantiorem esse iudicauit, ea propter reuersus ad oraculum denuo rogauit, nunquid hanc pro illa condere datum effet, cui Deus has reddidit voces (erat enim gibbus) Terga breuis, &c. reuersus igitur Crotonem construxit Archiæ auxilio, qui Syracusas condidit, cum forte ad nauigasset, quo tempore Syracusanorum domicilia constituebat nelle quali parole dice anchora Strabone, ch' Archia edificò Siracusa nell'istesso tempo che sù edificata la città Crotone. Ma dinanzi, che la città Crotone fosse edificata, tutto'l conuicino paese era habitato dalli Iapigij, che di ciò anco hauemo la testimonian za d'Eforo, e d'Ouidio nel quintodecimo delle metamor fosi, 'Iquale in questo paese descriue vna città Melise habitata dalli Iapigij, le cui parole portaremo appresso. anco da molti è riferito (dice Strabone) che Micilio, & Archia andarono all'oracolo d'Apolline per hauere risposta del felice successo delle loro città, alli quali dimandò l'indonino d'Apolline; qual cosa più desiderarebbono la fanità del corpo, ouero l'abbondanza delle ricchezze? rispose Archia, che voleua vicchezze, e Micilio dimandò sanità, perloche sù concesso dall'oracolo ad Archia habitare in Siracula, & à Micilio habita e in Crotone.

Iapieij habitate.
ri del paese de
Crotone.
Esoro.
Ouidie.

Dicitur etiam, quod cum Miscellus, & Archias ad Pythiams oraculum profecti effent, à Pythio interrogati vtrum divitias. an fanitatem vellent, cum Miscellus bonam valetudinem, Archias opulentiam velle respondissent, buic ve Syracusas, illi ve Crotonem conderent concessit . tanto divenue doppo l'aria Crotonese salutisera a' cittadini, che nacquero in Crotone huomini valorosissimi nelle sorze del corpo, e tanto forti, che ne giuochi d'una Olimpia sette Crotonesi furono quelli, che vinsero lo steccato, perloch'era nato anticamente yn commune Prouerbio. Crotoniatarum postre. mus is oft aliorum gracorum primus. e perche l'aria Crotonese era così salutifera, s'usaua anticamente dire vn altro Prouerbio. nil Crotone salubrius. come di ciò fà pieno. testimonio Strabone in quelle parole del preallegato libro, In vnius etiam Olympiadis ludis septem viri, qui stadio, cateros superant Crotoniata fuere omnes. iure itaque eici visum est, qui Crotaniatarum postremus est, is aliorum gracorum primus est. Vetus quoque proucrbiam alterum nil Crotone salubrius asserit. tal che dalle suderte parole di Strabone, si raccoglie la città Crotone essere stata edificata da Micilio, & à questo par che corrispondano le parole d'Ouidio nel quinto decimo delle metamorfosi, done così dice.

Ouidies

Olimpia uinta

da sette Croto-

Prowerby di Cro

meli.

tone.

Strabone.

Nam fuit Argolico natus Alemeone quidam. Micylius illius Dijs acceptissimus aui. Hine super incumbens pressum grauitate soporis.

Clauiger alloquitur: lapidosas Aesaris vadas

I pete, diuersi patrias age desere sedes.

I amblice.

Ma Pittagora (per quanto riferisce Iamblico) soleua dire alli Crotonesi, che la loro città è stata ediscata da Ercole, nel tempo ch'egli haueua i suoi buoi in queste parti d'Italia, e perche da Lacinio ladrone riceuè vna ingiuria molto graue, determinò contro di lui farne la vendetta, ilche volendo compire con essetto, per inaueduta ignoranza credendosi vecidere Lacinio ladrone, vecise vna huomo suo amicissimo chiamato Crotone, dal quale benignissimamente più volte era stato riceuuto in hospitio. Accortosi doppo Ercole del fallo, giurò per placare l'ani-

ma

#### T E R Z O. 162

ma di colui, volergirfabricare vna nobilitima sepoltura, & intorno quella ordinare vna città, laquale dal suo nome fosse chiamata Crotone. à questo modo di dire confente anco Ouidio, ilquale nel quinto decimo delle Metamorfosi, mentre sa mentione della sepoltura, intorno laquale Micilio (secondo la sua openione) edisicò la predetta città, vsa queste parole, per Ercole homicidiario di Crotone.

Ercole primo fondatore della città Crotone. Ouidio.

Diues ab Oceano Ioue natus hyberis,
Littora felici tenuisse Lacinia cursu
Fertur, & armento teneras errante per herbas,
Ipse domum magni nec inhospita tecta Crotonis
Intrasse, & requie longum releuasse laborem:
Atque discedens auo dixisse nepotum,
Hic locus vrbis erit, promissaue vera suerunt.

Doppo descriuendo l'istesso Ouidio'l luogo, nel quale giunse Micilio per edificare la città Crotone, vsa queste

parole.

Nauigat Ionium, Lacedemoniumque Tarentum.
Præterit & Sybarim, Salentinumque Neæthum.
Turinosque finus, Melisenque, & Iapygis arua.
Vixque pererratis, quæ spectant littora terris,
Inuenit Aesari fatalia sluminis ora.
Nec procul hinc tumulum, sub quo sacrata Crotonis
Ossa tegebat humus, iussaque ibi menia terra
Condidit, & nomen tumulati traxit in orbem.

Tal ch'in queste parole Ouidio dimostrando l'openione sua intorno l'edistito della città Crotone, verisica anchora le parole di Pittagora portate da Iamblico. di quì noi potressimo assermare, che prima della son datione di Crotone in questo paese, laqual'anticamente si chiamaua Iapigio, e Salentinio, sosse stata ediscata la città Melise, della quale parla Ouidio ne precedeti versi, & in quella sosse stato cittadino quell'huomo veciso da Ercole chiamato Crotone, e ch'instituita la città da Ercole, sosse stata da Micilio, & altri Achiui magnificata, e ridotta in più bella sorma, che non era prima. E perch'i fatti d'Ercole si

leggono essere stati molto più prima della guerra Troiana, sà di mistiero credere, che la città Crotone sosse stata edificata prima delle rouine d'Ilio, e per ciò rimetto à miglior giuditio i detti di Solino, e di Strabone intorno all'edifitio della città Sibari, come apparirà appresso. Nondimeno quanto sin quì s'è detto, viene ad essere can tato elegantemente da Giouanni Andrea dai l'Anguillara in questa guisa.

Quando Ercole con buoi ricco da Spagna Tornò, ch'à Gerion con l'alma tolse. Doue il lito Lacinio il mar qui bagna, Doppo vn lungo viaggio il passo volse. Hor mentre i buoi pascean questa campagna, Il cortese Croton seco il raccolse: Il qual'allbor magnanimo, e cortese Godea senza città questo paese. Come hà fopplito al suo terrestre pondo, Del suo riposo il gran sigliuol di Giout, Guarda quel sito fertile, e giocondo, Così poi ver Croton la lingua moue. In questo piu purgato aere del mondo, Doue benigno il ciel la manna pione, Doue hor sol vedi la campagna e l'herba, Vna città sarà ricca, e superba, Come girato barà lo Dio qual ch'anno, Ch'alluma questo, e quell'altro emispero, Herba i nepoti tuoi qui non redranno, Mà d'una gran cittate vn nouo impero, Poi per questi edifici, che qui stanno Fù d'Alcide il parlar trouato nero. Ch'al tempo detto alzar la fronte altiera, .. E vo dirti onde naaque, e in che maniera. Miscello in Argo d'Alemon già nacque, Huom giusto, e saggio, e d'opre sante, e fide. Mentre addormito vn tratto egli si giacque, Gli apparse, e disse in sonno il grande Alcide, Passa verso l'Italia le salse acque,

Ch'in

Ch'in quella parte il Ciel vol che t'annide.

Doue il sassoso ha fine Esaro, e quiui

Vna noua città ti sonda, e viui.

Molte minaccie à questo dire aggionge
L'apparso Dio su'l capo di Miscello,
Se per alcun timore ei si disgionge
Dal suo precetto, e dal voler del Cielo,
Tosto ch' Alcide à questo ponto gionge,
Corre per l'ossa all'addormito il gela,
Tal ch'il gelo, el tremor, ch'il cor sentio,
Fè ch'il sonno da lui sparue, e lo Dio.

Il misera Miscello esce del letto
Dentro alla mente sua tutto turbato,
Brama vbbidir lo Dio, ma quel ch'ha detto,
A la legge è contrario del Senato.
Che vol, che ogn'un, che cerca il patrio tetto
Lasciar, sia come reo decapitato.
Brama Alcide vbbidir, ne s'assicura,
Che della legge Argolica hà paura.

Tanto ch'al fin da tutto il parlamento
Al canallier licenza si concede,
Che parta dall'antico allogiamento,
E vada a fabricar la noua sede.
Nauiga il mare Ionio egli, e Tarento;
Che gid sondò sù'l mar Falanto, vede:
Passa Sibari poi col Salentino
Neeto, el campo fertile Turino.

Queste, e molte altre terre vede, e passa,
E finalmente a quel lito peruiene,
Doue il nome del siume Esaro lassa,
E percuote col mar le salse arene,
Quindi non lungi vna marmorea cassa
L'ossa del gran Crotone asconde, e tiene:
Doue la città noua ordina, e puone,
E da quell'ossa lei chiama Crotone.:

fatte tra Crotonesi, e Sibariti, & anco tra Crotonesi, e Locresi, e contro di Dionisio Tiranno di Siracusa. Cap. 11.

Ioriua anticamente la città Sibari (della quale ragionaremo appresso) in molta nobiltà, e grandezza, & in non minore di quella stessa nobilià fiorina la città Crotone, ma perche l'instabile fortuna suole bene spesso disturbare ogni contentezza humana; s'ingegnò anchora dare disturbo alle tante felicità de Sibariti, e Crotonesi, e nacquero in quel tempo nemicitie crudelissime tra la città Sibari, e Crotone, e perche (come dice Strabone nell'ottauo libro) la città Sibari è stata potentissima, che signoreggiò venti cinque principalissime città, & hà gonernato sotro'l suo regimento, e dominio quattro nationi di genti, armò in virtu della sua potenza vn essercito di trecento milla soldati, oltre che soura'l fiume Cratiteneua in ampia pianura vn luogo adornazo di bellissime mura, e di spassose habitationi, che occupana nel giro sei miglia, e ducento cinquanta passi. dall'altra parte s'armarono i Crotonesi con vn potente esfercito, benche non era così numeroso, come quello de' Sibaritie e venuti questi due potenti esferciti alla zusta di combattere, doppo hauere i Crotonesi tagliato à pezzi tutto l'effercito Sibarito in tempo di settanta giorni mandarono à rouina tutte le felicità di coloro. Ma la vittoria de' Crotonesi nacque prima dall'inuitta loro fortezza, e secondariamente della delicatezza de' Sibariti: imperò ch'erano i Sibariti troppo dati alle delitie, tenerezze, e lusturie. e quando doppo gli stessi Crotonesi hanno voluto disfare à fatto la città Sibari insino da suoi fondamenti, le fecero correre'l fiume per den tro, si che non rimase cosa de' Sibariti, laquale non sosse andata in rouina, di ciò fanno piena fede le parole di Strabone nel predetto libro. Sybaris eo excellentia, & feli-

citatis

Strabone.

Guerra tra Cro sonesi e Sibariti. T E R Z O. 164

citatis excreuit, pt quatenus rexerit gentes, & quinque, ac viginti prbes suo subderet imperio, ac contra Crotoniatas trecentorum hominum millium exercitum duxit. super crathide vero domicilia habentes sex millium, & ducentorum quinquaginta passium in circuitu. Totam autem banc fel citatem intra dies septuaginta Crotoniata interruperunt, adeo delitijs, & luxuria intemperantes diffluebant. Vrbe expositi, inducto fluuio cuncta demerserunt. Non solamente questa guerra hebbero i Cronesi contro i Sibariti, ma hanno fatto anchora vn'altra crudelissima battaglia, della quale ragionaremo nel seguente libro, quando raccontaremo le rouine de' Sibariti. Doppo che nel sudetto modo mandarono ogni cosa in touina i Crotoneli della città Sibari (riferilce Ateneo nel duodecimo libro per testimonio di Timeo Locrese) cominciarono i Crotonesi mandare in oblio le magnanime loto virtù, in tanto che si diedero dall'intutto alle delicatezze, alli passa tempi, e giuochi, alle lussurie, e vanità mondane; e volenano che'l loro Duce caminasse'l giorno per la città con la corona d'oro in capo calciato di bianco, e vestito di vestimenta purpuree, e rosse. per loche non è maraueglia, se quando s'armarono con cento trenta milia foldati contro i Locresi, costituendo Leonimo per loro Duce nel fiume Sagra (come habbiamo raccontato nei precedente libro) da dieci milla de' nemici futono tagliati à pezzi cosa ne' tempi antichi tanto incredibile, che per dimostrarsi'l fatto esfere stato verissimo, nacque l'adagio. hoc Sagra verius. hebbero anchora i Crotonesi vn'altra guerra crudelissima mossa da Dionisio Tiranno di Sicilia, per quanto riferisce Trogo nel ven tesimo libro. done dice, che trapassando Dionisio con l'essercito da Sicilia in questa parte d'Italia, volle dar guerra à queste città greche, e doppo l'hauere debellato molte di quelle, assalì la città Crotone, doue i Crotonessi à pena rifatti, doppo la crudele vecisione nella passata guerra, laqual'haucano hauuta contro i Locrefi, tosto all'impensata senza apparecchio alcuno presero l'arme, e con pochi soldati resisterono sì valorosamente à gl'assalti

Atenes

Pompa de' Cro-

Trogo.

Crotonesi sorti

di Dionisio, che non patirono danno alcuno, e come prima con molti soldati nella guerra contro i Locresi furono perditori, iu questa contro Dionisio diuennero vitto. riosi. Della fortezza, e valorosità dei Crotonesi parla Eustachio in Dionisio, doue dice ch'i Crotonesi nelli stecca. ti, e nelle contele appresso i Greci furono sempre vittoriofi, e per questo hanno adornato la loro patria di gran dissimi honori, e moltissime corone. e questo dice Eustachio isponendo quelli versi di Dionisio.

> Menia cernuntur Metaponti deinde Crotonque Quam pulcher gratam praterfluit Aesarus vrbem. Vlterius pergens, binc templa Lacinia cernes, Amabile, & delectabile oppidum bene coronati Crotonis

Habitati sub Aesari gratiosi fluentis.

Teocrito nel quarto Idilio per lodare Egone Crotonesc loda la città Crotone, e'l promontorio Lacinio, doue vsa queste parole tradotte dal greco, perche le parole del testo greco saranno portate appresso, doue trattaremo d'Egene.

Laudoque Crotonem, pulchra ciuitas atque Zazinthus Et Orientalem Lacinium, pbi quidem pugillator Aegon octoginta solus vorauit placentas, Illic & taurum a monte duxit prebensum Vngula, & dedit Amaryllidi, mulieres autem has

Valde resonarunt, & bubulcus risit.

E stata doppo tanto magnificata la Republica Crotonese, che stendendosi negl'antichi tempi, dinanzi che Dionisio Tiranno occupasse alcuni territorij delle città greche (come dice Ateneo) dal fiume Cecino, e doppo dal fiume Crotalo infino al fiume Ilia, d'altro nome detto Trionto, ch'anchora non picciola parte della Calabria Occidentale hebbe sotto'l suo dominio, come su la città Cleta, Terina, Lametia, e molte altre, delle quali ragionaremo nei proprij luoghi; hebbe mille huomini presidenti ordinati al gonerno della stessa Republica, come hebbe la città Reggina nei tempi del regno d'Antinesto, e di siò ne rende testimonio Valerio Massimo nell'otta-

Eustathio.

Teecrite.

Ateneo.

Mille capitant gouernarono la rep. Crot.

Valerio Massia 277.0.

uo libro, doue dice. Enixo Crotoniatarum studio d Pythagora petierant, vt senatum corum, qui mille hominum constabat, consilijs suis vti pateretur, &c.

Come la città Crotone per inganno è stata sottoposta al dominio del popolo Romano, ma doppo si rimase in tanta amicitia, che sù fatta Colonia nobilissima delli stessi Romani.

Cap. 111.

El tempo del consolato di Publio Sempronio, & Appio Claudio (tiferisce Eutropio nel secodo libro) ch'è stata assalta la città Crotone dall'essercito Romano, e ben che per molti giorni sosse stata assannata coll'affittione dell'assedio,

c'haueua intorno; nondimeno doppo i molti assalti si rimase vittoriosa senza lesione alcuna. Ma Sesto Giulio frontino nel sesto libro delli stratagemmi dice, che Cornelio Russino essendo Console determinò onninamente cattiuare la predetta città, e farla soggetta al popolo Romano, & ordinato vn grossissimo esfercito, tenne lei non pochi giorni affediata; ma al fine conoscendo quella essere mespugnabile, quel che contro di lei non hà potuto fare con le proprie forze, determino di fare coll'indu-Arie, e Aratagemmi. che già mentre egli tenena l'essercito intorno le mura della città Crotone, perch'i Crotonesi fortemente resisteuano alla nemici assalti, hà fatto venire dalli presidij di Lucania grandissima moltitudine di soldati, colli quali, se pure fossero stati altre tanti, apena harebbe egli potuto fare cosa alcuna di buono, come in fatto non fece: per loche finse volere cessare dalla cominciata impresa: e fatto partire tutto l'essercito da i confini di Crotone, menò seco forse non picciola moltitudine di Crotonesi, liquali hauea fatto cattini presso di se nel tempo, ch'egli teneua in assedio la città. Quando Cornelio è stato in alquanto conueniente distanza dalla città Crotone con tu to l'essercito, scelse dalli cattini Crotonesi vn huomo, ch'egli conobbe per più atto à fare

Eutropies

Sefto Giulio fro

quanto ei teneua in mente, e questo con promissione de doni accarezzò in si fatto modo, che fedelmente lo mandò in Crotone per dare ad intendere à Crotonesi essersi partito l'essercito Romano da loro confini, e che tutta via seguiua'l suo viaggio senza pensiero di fare nouo ritorno à faigli guerra, ilche fù compito con effetto. imperò ch'essendo venuto'l cattino Crotonese nella città, tanto bene hà saputo persuadere i cittadini essersi partito dal territorio loro l'essercito Romano, che per questa falsa credenza, licentiarono i Crotonesi tutti i soldati, li quali dalle città del loro territorio erano venuti in aiuto della Metropoli, e rimanendosi la città solamente colla gente cittadina, ecco all'impensata venire l'esserciro Romano, & hauendola occupata, ridusse quella sotto'l suo, dominio. le parole del preallegato autore così dicono. Cornelius Ruffinus consul cum aliquanto tempore Crotonem oppidum frustra obsedisset, quod inexpugnabile faciebat, assumpta in prasidia Lucanorum manus, simulauit se cepto defistere : captiuum deinde magno pramio sollicitatum misit Crotonem (tanquam ex custodia effugisset) qui persuasit discessisse Romanos, id perum Crotonienses arbitrati dimisere auxilia, destitutique propugnatoribus, inopinati etiam inualidi capti sunt. ma perche ne' seguenti tempi gentilissimamente si portarono i Ctotonesi verso'l popolo Romano, & i Romani verso i Crotonesi, la città rimase sotto la protettione del Romano. imperio non come vassalla, mà colla prima libertà, e doppo fii dedotta Colonia nobilissima dell'istesso popolo Ro mano da Lucio Emilio, Caio Lettorio, e C. Otta-

Crotone sotto la potestà di Roma vis.

Crotone colonia de Romani.

T.Linie.

uio, che di ciò ne fà pieno testimonio T. Liuio nel quarto libro de bello Macedonico. Crotonem Coloniam deduxerunt
triumuiri.
C.Octavius. L. Aemilius.
C.Lectorius.

Historia estratta da T. Liuio nel quarto libro de Bello Punico, nella quale si dimostra apertissimamente quanto sia stata mirabile l'antica potenza della città Crotone.

> Cap. IIII.

Oppo ch'i Brettij (come dimostraremo appres so) nel tempo, ch' Annibale Africano giunse in queste parti d'Italia quasi per distruggere, ouero soggiogare al suo dominio tutte le città del popolo Romano, leguirono la parte dell'istesso Annibale; hauendo veduto, ch'i soldati Africani s'erano determinato d'occupare la città Reggio, e la città Locri con mandarle à perpetua rouina, e doppo nelle predette città giunti non hanno fatto cola di buono, anzi quali che mai l'hauessero dato abbattimenti, & assalti, quelle lasciarono intatte, come hauemo dimostrato nel primo, e secondo libro: cominciatono à stridere contro gl' Africani, & hanno fatto pensiero d'acquistarsi per loro medesimi le predette città . e quelto apertamente dimostra T. T.Lime. Liuio nel quarto libro de Bello Punico, le cui parole portarò à punto, come stanno nella forma del testo dell'istesso autore: acciò da questa historia ogn'uno apertamente conosca, quanto sia stata grande nei tempi antichi la potenza della città Crotone comincia dunque Liuio in quello modo à ragionare. Brettij fremebant, quia Rhegium, ac Locros, quas vibes direpturos se destinauerant, intaclas Peni reliquissent. e quel che segue, cioè, ch'i Brettij sdegnati, ch'i Cartaginesi soldati d'Annibale, liquali haueuano deliberato disfare la città Locri, e Reggio, e doppo haucano quelle lasciate intatte senza lesione alcuna; conspirati insieme congregarono quindici millia soldati della più scelta, & eletta loro giouentù, & andarono ad ispugnare la città Crotone, credendo che se questa città, e'l porto dell'istessa hauessero posseduro, sarebbono anco per occupare facilmente tutte le maremme di questo gre co paese, e diuentare al fine potentissimi nelle ricchezze.

Per lo qual pensiero (quasi non hauessero di bisogno) nè anco volenano in loro aiuto li soldati Cartaginesi, acciò ch'acquistate le vittorie non dicessero coloro, che per esti s'erano acquistare, e per ciò segis douesse concedere'l dominio delle cose possedute, ouero i medesimi soldati, più tosto come arbitri di pace, che coadiutori di guerra permettessero, che si rimanesse la città Crotone in libertà in quel modo, ch'hauendo preso la città Locri lasciarono quella nella libertà sua, come di prima. Si che miglior cola gli parue mandare gl' Ambasciatori ad Annibale Africano, & ottener da quello, che se nella battaglia per disauentura di guerra la città Ciotone rimanesse vinta, d'allhora in oltre fosse sotto'l loro dominio. in. tele Annibale quanto per bocca degl'Ambasciatori venne riferito, & in quel tempo niente volle determinare, mà rimite coloro ad Annone primo Prencipe del suo essercito comandandogli, che così douellero oprare à punto, come lui determinarebbe. Ma nè anço da Annone gl'è stata data certa risposta, imperò che non voleua lui assentire, ch'una città tanto nobile, e riccha fosse si miserabilmente mandata in rouina; e doppo le rouine rima nesse soggetta à Biettij huomini crudelissimi. E tanto più, che conosceua l'oppugnatione, laquale i Biettij saceuano, ne à se, ne al suo essercito essercio, e perciò solamente gli rispose, che sperana tosto ellere con esso loro, è ch'allhora si darebbe finita risolutione à quel che s'hauesse da fare. Hor mentre in quello modo staua in ordine l'essercito delli Brettij aspettando'l tempo, di dare la battaglia, dentro la città Crotone'l Senato, & il popolo non erano tutti d'un volere; ma trasportati da diuersi pensieri, chi diceua vna cosa, e chi diceua vn'altra: in tal modo, che la plebe paurosa della futura gnerra desideraua darsi alli Cartaginesi, e'l Senato resisteua, con dire, che voleua onninamente la città rimanersi sotto la fideltà del popolo Romano. Mentre in queste divisioni, e dissensioni stauano i popoli, & i Signori del gouerno della città Crotone, vno dalla città fuggì, & andò nell'effer-

l'essercito delli Brettij, à iquali disse, ch' Aristomaco Pren cipe della plebe di Crotone, era autore di dare la città nelle loro mani, e che se volcuano nella predetta città entrare, doueuano lasciare le parti, per le quali intorno la muraglia faceuano le guardie i soldari del Senato; perch'essendo partite le stesse guardie intorno alle mura, parte à soldati della plebe, e parte à soldati del Senato, eglino per niuna parte harebbono potuto hauere commodità d'entrare, eccetto per colà, doue la città staua in guardia alli plebani. Doppo che tutto ciò è stato inteso, costituirono i Brettij per loro guida quell'huomo stesso fuggitiuo da Crotone, e tosto che furono giunti cinsero la città d'intorno nell'assedio quasi vna corona, & al primo impeto d'arme, perche la plebe voleua darsi sotto la potestà d'Annibale, non si ritrouò persona che gli facesse resistenza, per lo ch'i Brettij entrati in Crotone occuparono tutta la città, eccetto'l castello, che staua in guardia dei più nobili Signori della città. bench' Aristomaco (prima che la città fosse stata dalli Brettij occupata) haueua pensato d'ascondere'l suo errore con vna apparente iscusatione, cioè, ch'egli mai hebbe volontà di da re la città sotto la potestà delli Brettij, ma che per ciò diede la plebe commodità all'effercito Brettio d'entrare nella città, perch'egli hauea manifestato questa sua sola intentione al popolo, cioè, che per buono di pace, e che per non andare la città in rouina egli harebbe desiderato, che si fosse stata data alli Cartaginesi sotto la potestà d'Annibale Africano; tal ch'egli più tosto era autore della conseruatione della città, che della distruttione, e rouina, laquale dalli soldati Brettij è stata facta. Haucua in quel tempo la città. Crotone (prima che venisse Pirro in Italia) vn muro intorno per sua difesa, che circondaua per ispatio di dodici millia passi, ma doppo le rouine fatte per quella guerra dalli Brettij, à pena s'habitana la mezza parte della città, e'l fiume, che discorreua per mez zo quella, scorle doppo fuori delle mura per vi pezzo Iontano dall'habitatione, e'l castello della città, ilquale

Crotone occupato da Bretsii.

negli

negl'anni dinanzi staua dall'una parte eminente soura'l mare, e dall'altra riguardana le campagne fortificato folamente dal sito naturale è stato doppo cinto di muro intorno per tutte quelle parti, per doue da Dionisio Tiranno di Sicilia per orditi inganni negl'anni dinanzi era sta to preso. e perche l'istesso castello staua così fortificato. acciò vna tal fortezza non si perda per inganni, liquali bene spesso sogliono ordire gl'huomini della paurosa ple be, con molta diligenza custodiuano, e manteneuano sicura i nobili del Senato Crotonele. ma veggendo li Brettij, che doppo hauer eglino con ogni accortezzi circondato l'istesso castello, e che la fortezza era inespugnabile: ricorsero per aiuto ad Annone più tosto astretti dalla necessità, che dalla buona loro volontà. Doue venuto Annone si forzò commouere i Crotonesi à patto, cioè, che donassero la città in mano delli Brettij con questa conditione, che fosse solamente Colonia di coloro, e che sopportassero hauere di nono la loro antica conversatione; e tanto più che la città haueua delli Brettij bisogno per esfere stata dalle passate guerre molto affannata, & homai quasi disfatta. Ma con queste parole solo Arittomaco è stato d'Annone commosso, e degl'altri niuno. im però che tutti vgualmente rispondenano, che più tosto sarebbono per morire, ch'hauessero da mescolarsi con Brettij, e ch'hauessero da volgere i loro costumi, riti, leggi, e lingua nei costumi, riti, leggi, e lingua d'altri; Ma Aristomaco assentendo alli detti d'Annone si sforzaua à più potere persuadere i Crotonesi, che sacessero la predetta deditione della città, ma perch'era vno tra tanta moltitudine, non poteua fare cosa alcuna secondo'l suo volere, e perche non ritrouaua modo conueniente, & atto di dare'l castello in mano delli Brettij, in quel modo che con inganno dinanzi gl'hauea dato la città, hauendo forse paura dei cittadini, suggi ad Annone. indi à poco tempo doppo mandò Annone gl'Ambasciatori Lociesi alli Crotonesi, liquali furono riceuuti nella città benignamente, e costoro persuadeuano i Crotonesi, che non volet-

volessero fare esperienza dell'ultime proue della guerra; ma che consenussero venire almeno alcuni di loro in Locri, doue con i medesimi si potesse negotiare; i quali per quanto alli Crotonesi sii lecito di fare, da gli stessi ottennero, ch'alcuni di loro vadano in Locri. Doppo ascesi sù le naui, nauigarono communemente tutta la moltitudine, cioè, Crotonesi, Locresi, & altri soldati verso Locri; rimanendo nondimeno'l castello intatto, e con tutto ch'in Locri attissimamente si trattò dell'accordo, nè anco s'accapò di farsi la detta deditione. Ma nel terzo libro de Bello Punico dice T. Liuio, che perciò patì la città Crotone tante rouine dagl'Africani, perche fi trouaua grauemente afflitta, e maltrattata da molte altre passate guerre: nondimeno in questi affanni dimostrarono li Crotonesi mirabilmente la loro inuitta fortezza nel non lasciarsi superare nè d'armi, nè da persuasioni à fare la deditione della loro città ad Annibale Africano, e rilasciarsi dall'amicitia, e fideltà, ch'haueuano col popolo Romano, e tanto più questo si conosce, quanto che potentissimamente conseruarono in quel miserabil tempo'l castello della loro città inuitto. ilche volendo dimostrare Liuio conchiude con queste parole. Iisdem ferme diebus, & Brettiorum exercitus Crotonem gracam vrbem circumsedunt, opulentam quondam armis, virisque iam tum adeo multis, magnisque cladibus afflictam, & omnis atatis minus viginti millia ciuium superessent, itaque vrbe defensionibus va-Stata, facile potiti sunt hostes, arx tantum retenta est, in quam in tumultum capta prbis, e media cede quidam effugere. dalla qual historia potrà cognoscere ogn'uno, che se bene i Cro tonesi negl'antichi tempi sono stati da diuerse guerre tra uagliati; nondimeno furono sempre d'animo, e di forze coraggiosi, e gagliardi; ch'essendo per li loro benigni costumi fatti amiciflimi à Romani per conservarsi nella sideltà dell'amicitia patirono da nemici innumerabili afsalti, e mortalissime guerre, che secondo dice Procopio nel terzo libro de Bello Gotico essendo venuto Totila Rè delli Gotti in queste parti d'Italia, & hauendo asse-

T. Linio.

Procopio.

Tottla Re de
Gotti affedia Cro
tone.

diato la città Crotone per ben che sossero stati li Crotonesi trauagliati da nemici, e ridotti in grandissima carestia delle cose necessarie alla vita humana, nondimeno sono stati tanto costanti nella sedeltà dell'imperio, sin che Giustiniano Imperatore, ch'in quel tempo era in Costantinopoli, gli mandò aiuto, e l'essercito di Totila si partì, rimanendo la città Crotone senza ossesa alcuna. ma di queste cose non tanto antiche trattaremo appresso.

Del più illustre, e celebre Filosofo, che fiorì in Crotone per nome Pittagora. Cap. V.

A per fare ritorno alle prime antichità della città Crotone, e ragionare di quelli magna-🛮 🚪 nimi, & illustri Filosofi, liquali nella detta città fiorirono; il primo, ch'occorre, è quello illustre Filosofo chiamato Pittagora, la cui fama par che da se stessa sempre si mantenga viua, non solo perche da molti antichi scrittori di passo in passo è sempre citata la sua dottrina; ma etiandio per gl'altissimi precetti della sua filosofia, non solamente da gl'huomini su istimato per più sauio di tutti gl'huomini di quel tempo; mà anchora dalli Dij; come per vna parte afferma Cicerone nel primo delle Tusculane dicendo. per multa sacula sic viguit Pythagoreorum disciplina, vt nulli ali docti viderentur. e per vn'altra parte Plutarco, ch'in Numa dice, ch'hauendo hauuto i Romani risposta dall'oracolo, che facessero la statua al più prudente, e forte delli greci, coloro per prudentissimo giudicarono Pittagora, e per fortissimo istimarono Alcibiade, per loche fecero due statue di bronze l'una in honore di Pittagora, e l'altra in honore d'Alcibiade, e l'oracolo di ciò timase sodisfatto, perche (come hò detto) anchora gli Dij stimauano Pittagora sapientissimo. le parole di Plutarco sono queste. Romanis aliquando reddito oraculo de illius apud se erigenda statua, qui prudentissimus gracorum, & fortissimus extitisset, duas in foro eneas imagines statuisse Alubiadis alteram, alterams

Pittagora filosofo.

Cicerone.

Plutarco.

Statua de Pitta gora filosofo fat ta da Romani.

vero Pythagora. Plinio nel trentesimo sesto libro facendo mentione della statua di Pittagora, laqual'era in Roma, dice, che quella è stata da Romani dedicata à Pittagora per comandamento d'Apolline Pithio. Romani statuam in cornibus comity positam dicarunt Apollinis Pythiy iusu, stetitque donec Sylla dictator ibi curiam fecit: e questo è segno euidentissimo, ch'egli dalli Dij è stato istimato più sapiente degl'altri. Perche dagl'antichi scrittori è stato dato à Pittagora 'I cognome di Samio, e fii chiamato Pittagora Samio, s'imaginarono alcuni, ch'egli fosse stato natino cittadino di Samo città d'un'Isola Orientale della Grecia; ma come habbiamo dimostrato nel precedente libro, ch'anticamente si ritrouaua in Calabria vna città chiamata Samo edificata dalli Samij d'Oriente, fa di mi-Riero dire, che Pittagora in quella città Samo di Calabria nacque, e perch'era la predetta città dentro'l territorio Locrese, Plutarco nel conuiuio afferma, che Pittagora è stato cittadino Locrese, cioè, nato nel territorio di Locri: e Laertio dice, che Pittagora Filosofo è stato Italiano, ma fil chiamato Samio, perche'l padre, e la madre habitarono in Samo, però io intendo Samo di Calabria, e non Samo della grecia Orientale, e che Pittagora non in altra parte d'Italia sia nato, solo, ch'in Calabria nella città Samo, ne rende testimonianza S. Tomaso d'Aquino nel primo libro soura la Merafisica, doue volendo insegnare, che dui ordini di Filosofi erano anticamente, vno delli Ionici, liquali hebbero origine da Talete Milesio, & vn'altro dell'Italiani, liquali hebbero principio da Pit tagora, afferma, che l'istesso Pittagora è stato Calabrese nato in Samo di Calabria. le parole dell'Angelico Dottore iono queste. Sciendum est autem duo fuisse Philosophorum genera, nam quidam vocabantur Ionici, qui morabantur in illa terra, que nunc Grecia dicitur. Sisti sumpserunt principium à Talete (vt supra dictum est) pone queste parole S. Tomaso, perche più dinanzi hauea satto ricordo di Talete, doppo fegue, aly Philosophi fuerunt Italici in illa parte Italia, que quondam magna gracia dicebatur, que nunc Apulia, &

Plinie

Plutarce.

Laertio.

S. Thomofe.

Vu Cala-

### L I B R Q

Costantino La-

231

Calabria dicitur. quorum Philosophorum princeps suit Pythagoras natione Samius, sic dictus à quadam Calabria ciuitate. l'istesso anchora afferma Costantino Lascari nel libro intitolato ad Alfonso d'Aragona Prencipe di Calabria, done tratta de Philosophis Calabris le cui parole sono queste. Video per Calabros Philosophos Italiam, Siciliam, Er partem gracia nostra illustratas suisse; suit nempe Pythagoras Italus ex Calabria, Magna olim Grecia dicta. anco dice l'istesso, che'l padre di Pittagora è stato orefice chiamato per nome Timesarco. Ma Giouanni Tzetza nel cinquantessimo quinto epigramma dice, che si chiamana Mnesarco in quello verso.

Gio.Tzetza. Mnesarco padre di Pittagora.

Pythagoras autem filius Mnesarchi Samy.

Plutarco.

Cioè, Pittagora figliuolo di Mnesarco Samio. Fiorì Pittagora per quanto può conietturare Plutarco nel tempo di Numa Pompilio, lquale per lo grande amore, che por taua à Pittagora suo Maestro diede'l nome ad va suo figliuolo di Pittagora. E che Numa Pompilio sa stato discepolo di Pittagora in Crotone, non solo in mille maniere l'afferma Plutarco colle sue conietture in Numa, ma etiandio. Onidio lo dimostra con apertissime parole nel quinto decimo delle Metamorfosi, doue dice, che Numa Pompilio venne in Crotone, doue hebbe gl'hospitij Ercole, per imparare da Pittagora le cose della filososia, e deila religione.

Pittagera maefiro di Numa Pompilio.

Onidio.

Destinat imperio clarum pranuntia veri
Fama Numam, non ille satis cognosse Sadina
Gentio habet ritus, animo maiora capaci
Concipit, & qua sit rerum natura requirit,
Huius amor cura patria, caribusque relictis
Fecit, vt Herculci penetrarat ad hospitis vibem:
Grata quis Italicis auctor posuisset in oris
Minia quarenti, sic e senioribus vinus
Retulit indigenis, veteris non inscius aui.

L'istesso Ourdio nel terzo libro de Fastis con più aperto parole

parole manisesta, che Numa Pompilio è stato discepolo di Pittagora, mentre dice.

Primus oliuiferis Romam doductus ab armis Pompilius menses sensit abesse duos. Siue hoc Samio ductus, qui posse renasci

Nos putet, Oc.

, 2

Doue Ouidio in quella parola, Samius, intende Pittagora nato in Samo. Anzi S. Girolamo disputando contro Ioniniano fi vna esclamatione alla città Romana, nella quale dimostra, che Pittagora sia stato maestro di Numa Pompilio. Adhuc sub regibus, I sub Numa Pompilio facilius maiores tui Pythagora continentiam, quam sub consulibus Epicuri luxuriam susceperunt. dallı quali souranominati scrit tori apertamente si conosce, che Pittagora fiorì nel tempo di Numa Pompilio, e se colui è stato costituito nel regno secondo, che riferisce Plutarco di mente d'Epicarmo Poeta comico antichissimo, 'I qual'è stato discepolo di Pittagora nell'Olimpiade decima sesta, anco fà di mistiero dire, che nell'istesso tempo fioriua nell'ampissime scole della sua filosofia. Tutto ciò viene ad essere cantato elegantemente da Giouanni Andrea dall'Anguillara in questo modo.

S. Girolams.

Plutarce.

Poi che passato al suo viuer secondo
Fù il primo autor del gran nome Romano,
D'un huom cercossi idoneo à tanto pondo,
Per considergli il regio secttro in mano,
La fama celebraua allhor nel mondo
Per più saggio huom ch'hauesse il germe humano,
Ruma Pompitio, ilqual nacque Sabino,
Di spirto raro, Angelico, e Diuino.

Così purgato hebbe ei l'interno lume, Che pose ogni suo studio ogni sua cura Non sol nel più politico costume, Mà in ciò ch'asconde all'huoml'alma natura, Onde la pioggia, il gel, la neue, e'l fiume Nasca,& ogni altra origine più scura,

u 2 Ogni

Ggni suo Studio egli in conoscer pose La natura nascosta entro à le cose. L'amor di questo studio, e di questa arte Hebbe nel genio suo tanto potere, Ch'ogni altro amor più pio mandò da parte, ....... Et ogni suo pensier diede al sapere. E perche cominciar le dotte carte A farsi per lo mondo allhor vedere Di Pittagora il saggio, il piè vi volse, E con le proprie orecchie vdire il volfe. Marauiglia non fù, se tanto apprese, Se tanto dotto fu, tanto facondo. Che ne' primi anni, suoi la voce intese Del più raro buom c'haueße allhora il mondo. Ne stuper fu, s'it suo saper accese Roma à fidargli vn si importante pondo, Ch'ogni vnion, c'hà in se ragione, e legge, Prencipe sempre il più prudente elegge-E per accender l'animo, e'l coraggio, Di ciaschun à gli study, e ben ch' auenne Parte di quel ch'udi, ch'il fè si saggio, E doue allhor Pittagora si tenne. Si mise Numa subito in viaggio, Che si degno pensier nel cor gli venne, E gionse and and o ogn' hor verso Oriente, Done leggea quell'huom tanto prudente. La noua Pittagorica dottrina. Di Calabria in Crotone allbor fioria. Hor pria, che gionga la prole Sabina. Al gran dottor della filosofia, Intorno alquanto alla città camina, Secondo richiedea la torta via, E pargli à muri, à fianchi, & ale porte Non hauer visto mai città più forte. Poi come pon dentro à la terra il piede, E mira hor questo, hor quel raro edifitio: E le strade, e le piazze, e i tempu vede,

Fatti tutti con artc, e con giuditio,
Chi fosse quel, con grande istantia chiede,
Che tanto nel fondarla hebbe artisitio,
Si mosse rno il più recchio, el meglio instrutto,
E così sè sapere à Numa il tutto.

D'alcune dottrine di Pittagora, e della sua morte. . Cap. VI.

Erche le dottrine di Pittagora, non si ritrouano tutte raccolte in particolari volumi, è stato necessario appresso diuersi autori andare raccogliendo alcuni piccioli frammenti così dispersi, come sono iferiti da gl'altri scrittori, benche le più raccolte sono quelle di Stobeo, 'Iquale quasi in ogni sermone si sforza addurre qualche testo della dottrina di Pittagora, però s'alcuno vorrà più abondantemente vedere le dottrine di questo gran Filosofo, potrà socisfare al quanto l'ingegno suo appresso le scritture del preallegato autore. Riferisce pure Laertio hauere scritto Pittagora in particolare tre libri, vno intitolato de Institutione, il secondo de Ciuilitate, il terzo de Natura. Giouanni Tzetza nel cinquantesimo quinto epigramma dice, che Pittagora hà fatto molti libri de Pronostichi, cioè, Indauinationi Naturali.

Ο Γυθαγόρας δ'ηιός μνησαρχοῦ σαμίοῦ, Ομ μόνομ προεγίνοσης καλῶς ἀυτος τὰ παντα, Αλλά γε © τοῖς χεηζουσι τὰ μελλοντα γινωσκειμ, Γρογυσεικά καζελειψε διάφορα Βιβλία. Pythagoras autem filius Mnefarchi Samij, Non folum pracognouit pulchre ipfe omnia, Sed & volentibus futura cognoscere, Pracognitionum reliquit varios libros.

Cioè, Pittagora figliuolo di Mnesarco Samio, non solamente ben pronosticò tutte le cose, ma lasciò ancò varij libri di Pronostichi, à chi volesse indouinare le cose da venire. Plinio nel terzo decimo libro dice, che dentro la Stobes.

Laertio. libri de Pittagora. Gio.Tzetza.

Plinia.

Antis.

Libri di Pittago ra brucciati. Valerio Massi... mo.

marmorea cassa di Numa Pompilio si rittouarono set te libri leggali; Ma Antia dice, che furono dodici libri scritti in lingua latina, e dodici altri scritti in lingua greca intitolan de Disciplina Sapientia, nei qualialtro non si vedeua, che quella mirabile, & alta filosofia scritta, e lasciata in buono ricordo di Pittagora: ma furono doppo quelli medesimi libri bruciati da Quinto Petilio Pretore, come di ciò ne rende anchora apertissimo testimonio Valerio Massi no nel primo libro al titolo de Seruata Religione: doue dice, che nel campo di Lutio Petilio si ritrowarono due casse di pierra, nell'una delle quali staua sepolto'l corpo di Numa Pompilio, e nell'altra stauano con seruati serre libri latini intitolati de Iure. Pontificum, e setre altri libri greci intitolati de Disciplina Sapientia, ma furono i libri latini con molta diligenza consernati, & i libri greci, perche distruggeuano la religione forse della moltitudine delli Dij Petilio Pretore coll'autorità del Senato Romano hà fatto bruciare in quello medelimo fuoco, nel quale si bruciauauo i sacrifitij, e conclude Valerio la predetta historia con queste parole. Noluerunt enim prisci viri quicquam in bac ciuitate asseruari, quo animi hominum à Deorum cultu auocarentur. per le quali parole di Valerio io m'imagino, ch'in quelli libri insegnaua Pittagora, ch'era cosa falsa, e degna di riprensione l'adorare molti Dij nella natura, polcia ch'un solo, e vero Dio adorar si deue, Ma per le molte guerre, per l'antichità del tempo, e per la poca curiofità degl'huomini e quelli sette libri sono persi, e quasi distrutte tutte le dottrine di Pittagora, nondimeno per sodisfare alla curiosità delle persone, e per riceuere qualche buono ammaestramento, e frutto, addurrò alcune, lequali appresso diuersi autori si trouano disperse. Costantino Lascari scriue alcuni versi di Pittagora, chiamati versi aureiscritti in lingua greca, ma dall'istesso Costantino trasferiti in lingua latina, nelli quaci tolta la falsa adoratione de diuersi Dij dona Pittagora molti buoni ammaestramenti degni d'essere considerati attentamente,'I tenore de quali è questo.

Costaino Lasc.

Immor-

Versi aurei de

Pittagora.

Immortales primum Deos lege, vt dispositi sunt Cole, & venerare influrandum, deinde beroes illustreis. Et terrenos venerare damones legitime sacrificans Et parentes honora, & proxima cognatos, Sed ex alijs virtute fac amicum, qui optimus sit. Benignis autem parere sermonibus, operibusque viilibus. Neque odio habeas amicum tuum peccati causa parui. Quoad possis: posse enim prope necessitatem habitat. Hæc quidam sic scito, sed dominari assuesce hisce, Ventri primum, & somno, luxuriaque, Et ira, facies autem rem turpem nunquam, neque cum alio, Neque separatim: omnin autem maxime pudeat te tuiipsius. Tum institiam exerce opereque, verboque. Ne stulte te ipsum habere in re nulla assuesce. Sed scito moriendum esse fato omnibus. Pecunias autem possidere aliquando ama, aliquando perdere. Quotquot divinis fortunis mortales dolores habeat, Horum quamcunque partem habeas, aquo animo fer, neque egre feras .. Curare autem decet, quoad possis, sic autem considera,

30

)n

2,

F

Non valde bonis istorum, multum fortuna prabet. Multi autem hominibus sermones malique, & boni Accidunt, quibus neque obstupesce, neque sane permittas Implicari teipsum; mendacium autem si quod dicatur Aequo animo feras, quod auté tibi dica omni re perficiatui ? Nullus neque verbo te decipiat, neque re. Fac, neque dic, quod tibi non melius est. Consule autem arte opus, ne stulta sint. Timidi facereque, dicereque stulta proprium viri. Sed ea perfice, qua te non postea dolore afficiant. Fac nihil horum, que non scis, sed docere Quacunque necesse est, & delectabilisima vita sic peragere. Neque sanitatis circa corpus negligentiam habere oportet. Sed potusque mensuram, & cibi, exercitiorumque Fac, mensuram autem dico eam, qua te dolore non afficiat. Assuesce autem viuendi modum habere primum sirmum. Et caue ea facere, qua inuidiam habent.

Ne

#### TIBRO

Ne expende præter tempus, tanquam bonorum nescius. Neque illiberalis sis; mensura omnibus in rebus optima. Fac autem ea, que te non ledant, considera autem ante opus. Neque somnum mollibus in oculis suscipe, Ante quam diurnorum operum ter vnumquodque percurras. Quo transgressus sum? quid feci? quid mihi decens non perfectum est? Incipiens à primo percurrere, & qua postea. Mala quidem operatus dole, bona vero letare. Hæc labora, hæc meditare, hæc oportet cupere te. Hac te diuina virtutis ad vestigia ponent. Ne'per nostræ animæ dantem quaternionem Fontem perennis natura, sed vade ad opus, Deos pracatus vt perficiant his autem impetratis, Cognosces immortaliumque deorum, mortaliumque hominum Consistentiam, vt singula prætereunt, vtque tenen:ur. Cognosces autem quatenus fas est, naturam in omni similem. Vt neque insperanda speres, neque te quid lateat. Cognosces autem homines spontanea detrimenta habentes. Miseri, qui bona prope cum sint, non vident, Neque accidunt. solutionem autem malorum pauci norunt. Talis fortuna mortalium ledit mentes, hi sed Cylindris, Ex alijs in alia feruntur, infinita nocumenta habentes. Molesta enim comes lis nocens latet, Insita quam non oportet adducere, sed cedendo fugere. Iuppiter pater vel à multis malis quiescat omneis, Vel omnibus oftendas qua nam sorte vtantur. Sed tu confide, quoniam divinum genus est mortalibus. Quibus sacra afferens, natura ostendit singula. Quorum si quid tibi cura est, vinces qua te iubeo, Meditando: animam autem laboribus suis liberabis. Sed abstine cibis quos diximus, inque purgationibus, Inque liberatione animi dijudica, & considera singula, Aurigam iuditium constituens desuper optimum. Cum autem relicto corpore, ad athera liber ineris, Eris immortalis Deus, incorruptibilis non amplius mor-

talis .

Cacerone.

Marco Ciceroue nel libro de Senectute non solo dice, che Pittagora sia Prencipe dei Filosofi, ma etiandio per dimostrare di quanta eccellenza era la sua dottrina, la quale doppo da tutti gli Pittagorici è stata seguitata con grandissimo amore, dice queste parole. Audiebam Pythagoram, Pythagoreosque incolas pene nostros, qui essent Italici generis, Philosophi quondam nominati, nunquam dubitasse, quin ex vniuersa mente diuina delibatos animos haberemus. anzi l'istesso Cicerone nel quarto libro delle Tusculane dice, che Pittagora è stato'l primo, che diede à se, & à gl'altri studiosi delle lettere'l nome di Filosofo, per cagione, ch'altri amano le ricchezze, & altre commodità mondane, ma egli, e i suoi discepoli amauano le lettere: le parole di Cicerone sono in questa forma. Pythagoram, ot seribit auditor Platonis ponticus Heraeleotes vir doctus in primis, Philiuntem ferunt venisse, cunque cum Leonte Principe Philastorum docte, & copiose disseruisset quadam, cuius ingenium, & eloquentium cum admiratus effet Leon, quafinisse, ex qua maxima arte confideret, at illum artem quidem se scire nullam, fed esse Philosophum. admiratum Leontem nouitate nominis, quasiuise, qui nam esent Philosophi, & quid inter eos, & reliquos interesset, Pythagoram autem similem sibi videri vitam hominum, & mercatum eum, qui baberetur maximo ludorum apparatu totius Gracia celebritate. Nam vt illic aly corporibus exercitati gloriam, & nobilitatem corona peterent, ali emendi, & vendendi questu, & lucro ducerentur; esset autem quoddam genus hominum, idque vel maxime ingenuum, qui nec plausum, nec lucrum quærerent, sed visendi causam venirent. fludioseque perspicerent quid ageretur, & quomodo. ita nos quasi in mercatus quadam celebritate ex vibe aliqua sic in hanc vitam ex alia vita, & natura profectos, alios gloria servire, alios pecunia, raros esse quosdam, qui cateris omnibus pro nibilo habitis, rerum naturam studiose intuerentur, hos se appellare sapientie Audiosos, idest enim philosophos, & vt illic libe valissimum esset spectare nihil sibi acquirentes, sic in vita longa omnibus studys contemplationem rerum cognitionemque præstare. dell'istello fatto nè fa anchora testimonianza Laer-

Pittagora prime inuentor di que sto nome Filose fo.

Laertio.

#### L I BI RI O

Trogo. Dottrine di Fittagora.

tio Della dottrina di Pirragora ne ragiona alquianto Tro go nel ventefimo libro, dotre dice, che doppo la milerabile rouina, laquale patirono i Crotorefi dalli Locrefi mella guerra fatta appresso'l fiume Sagramanto hebbero in odio l'amni confiderando la grande infelicità, che gl'auenne, che come prima ad altro non attendeuano folo; ch'all'effercino di diuerse virti, & al trattare dell'armi; lasciando poscia l'armi da parte, e'l vero honore delle vir an, si diedero dall'intutto alla lussaria, alli passarempi, e giuochi volgari: se non che Pittagora accortosi di tanta Ellassatione colla sua autorità commeiò deulare gl'hup minice le donne dalli vivij, & indurre coloro alla moltitudine delle virru; lodando appresso tutri con grandissima eloquenza la nobrittima grandezza delle virti, e vituperando l'infelicità, e vergogne de gl'errori, & in particolare della luffuria; laqual'egli diceua effere peste nella città, per la quale bene spesso le città, & altre habitationi del mondo sogliono andare in rouina, e tanto hà saputo persuadere i Crotonesi, che ritornarono all'essercitio delle virtiì, e d'allhora in oltre abbandonarono coloro ogni vitio, per quanto è flato à los o possibile. Insegnana Pirragora particolari dottrine alle donne e particolari alli gionanetti; perch'alle donne insegnaua, come douessero conseruare la pudicitia, e l'honestà, e come per obligo deuono sempre vsare carezze a' loro mariti. Et alli giouanerri insegnaua la modestia della vita, e l'amore nello studio delle lettere: infegnaua medesimamen tealle donne donere lasciare le veste inaurare, & altri ot namenti belli, con iquali per loro dignità s'ornauano, dicendo, che cotali vesti erano istrumenti di lussuria; mà che douessero portarle nel Tempio di Giunone, & iui consecrarle alla Dea: perche'l più bello ornamento dela la donna (diceua egli) è l'honestà, e la pudicitia. Molte altre cose morali insegnana Pittagora, che Laertio dice lui essere stato'l primo, ch'insegnò le cose degl'amici douer essere communi; imperoche l'amicitia fà, che tutte le cose siano vguali. Voleua anchora, che le facoltà dei suoi dilce-

". Revise.

T B R Z O. 174

diffepoli fossero tutte congregate in vno, e di quelle tenza diuilione, nè eccettione alcuna tutti communemente vinestero. Non patina egli, che i suoi discepoli fossero degni di vederlo, ouero s'accoltaffero alla prefenza fua, fe prima per cinque anni non fossero stati approuati d'hauere offeruato continuo, filentio; ma folo intendeffero quel tanto, che gl'era detto da quel luogo, doue egli leg gena, e doppo haunta quella appronatione gl'era concello l'accostarsi nella sua presenza; per lo ch'era nato anticamente vn Prouerbio, quando fi vedeua vn huomo mal volentieri dare risposte alle dimande. Taciturnior Pythagoreis. e S Basilio nel libro de Instituenda ratione studiorum riferifce, che Putagora effendofi vna volta incon trato con alcuni giouanetti, liquali coronati di verdura pieni di lusturia andauano per la città ballando, saltando, e beuendo vino hor in questa cafa, & hor in quell'altra, diffe al musico, che fonquia pel faltare, e ballare di coloro, che lascialle'I cominciato suono, e che mutasse l'armonia in quel fuquo, che canta in modo dorico; ilche fatto dal mulico, cosa mirabile è stata, tosto s'accorfero gl'ubbriachi giouani della loro vbbriachezza, e talmente h vergognarono, che gittate le corone in terra tutti pieni di rollore ritornarono nelle proprie case Soleua anchora spello dire Pittagora a' suoi discepoli prima, ch'andassero nella sera à dormine tre cole doucsero pensare, cioè, in ch'hò errato? che cofa hò fatto? e delle cose, lequali doneuo fare, qual'hò lasciaro? & anco insegnaua; del bene ch'hai fatto rallegrati, e del male fà che sempre ti doglia, & à tre cose deui anezzarti à comandate, primo al ventre, secondo al sonno, e terzo alla lussuria. Lequali cose oltre che sono riferite da S Basilio, sono portate da Co-Rantino Lalcari nei predetti aurei verfi. Marco Aurelio Imperatore teneua come cola à se carillima vna pietra scritta dalla propria mano di Pittagora, laquale dall'iltelto Pittagora era tenuta su la porta delle ina Academia, nella quale erano scritte queste parole. Chi non sape quel, che saper deue, è vn bruto tra i bruti; chi non sà più

17-

NE.

Silentio di Pitta govici.

Prouerbio de Pit tagorici.

S.Basilio.

Pittagora con la musica muto st core a gli huomi ni.

Costatino Lasc. Pietra degna di memoria s'ritta da Pittagora.

X x 2 di

di quel che saper deue, è huomo tra i bruti; ma colui che sà ciò che saper puote, è vn Dio tra gl'huomini: Soleua Pittagora in tutti gli dolori dello stomaco seruirsi d'un antidoto da lui stesso ritrouato, per quanto credemo alli detti di Nicolo medico Alessandrino, e cotal medicamento età da lui insegnato secretamente à gli più cari amici, col quale alle predette infirmità saceua opramirabile nel guarire.

Nicolao medico. Medicamento di Putagora.

Recipe Iridos drac. 18. & scrup. 2.

Gentianæ drac 5.
Gingiberis drac 4. & med.
Melano piperis drac 4.
Mellis quod sufficir.

Fiant secundum artem, dentur in modum nucis febrientibus cum repida. Dell'altre dottrine di Pittagora, perch'in dinersi propositi sono quelle porrate dagl'antichi fcrittori, non giudico necessario quini fare particolare ricordo; basta che da queste souranominate potrà considerare ogn'uno, quanta sia stata sauia, e piena di profonda consideratione la dottrina d'un tanto illustre Filosofo. Della morte di Pittagora ne ragiona Laertio, ilquale dice, ch'essendo entrato Pittagora in casa di Milone suo. amicifimo con alcuni suoi compagni discepoli, vn certo huomo voleua con esso loro entrare, alquale non permise Pitragora ch'entrasse: per lo che mosso à sdegno colui per inuidia diede fuoco alla casa, e bruciò tutti: ben ch'aleri dicono, che doppo l'incendio della predetta casa, perche da quello pericolo è stato Pittagora liberato per mano dei suoi discepoli, suggito da Crotone per timore da non esfere dall'incendiario veciso, andò in Taranto, & nascostosi dentro al Tempio delle Muse, si morì di fame. Perch'hebbe Pittagora dinersi discepoli, maschi, e semine, liquali furono tutti sapientissimi,e degni di memoria, di loro ragionaremo appresso; ma prima faremo ricordo. dei figli maschi, & altri discepoli, e doppo della moglie, e figlie, & altre discepole donne.

Lizertio.
Morte di Pitta.
gera.

De dui figli di Pittagora, vno chiamato Mamerco Emilio, e l'altro detto Telauge da alcuni chiamato Teage. Cap. VII.

Crine Laertio, che nel tempo della fua giouentù fi sposò Pittagora con vna donna chiamata Teano figliuola di Brontino Crotonese, della quale hebbe cinque figli due maschi, e tre semine,'l primo de' figli maschi è stato chiamato Mamerco di cognome Emilio, e'l secondo Telauge, 'Iquale d'altro nome alcuni chiamarono Teage. La prima delle figlie femine è stata di nome Myan, laquale doppo latinamente chiamarono Maia, la seconda è stata chiamata Arginote, laquale da altri è stata detta Erigona, e la terza è stata detta Damon, laquale altri doppo chiamarono latinamente Damea, tutte di certo nella paterna filosofia sapientissime; pure della dottrina loro (per quanto ne sarà concesso) ragionaremo nei seguenti discorsi. Iamblico nel libro de Secta Pythagorica fa ricordo de molti Filosofi Crotonesi ditcepoli di Pittagora, dei quali altri furono maschi, & altre femine: i maschi sono stati questi seguenti, cioè, Rodippo, Filolao, Ecfante, Ficiada, Onato, Silio, Neocle, Aggea, Milone, Boithio, Aggiro, Mennone, Bulgara, Antimedone, Leofrone, Arginoto, Millia, Eggone, Itaneo, Briante, Ippostrato, Cleostene, Ethisilio, Calcifone, Dimante, Erato, Damode, Enandro, Eleofrone, Gratida, & Ippostene. le donne sono state queste, cioè, Maia, Erigona, e Damea figliuole dell'istesso Pittagora, Teano sua moglie, Dinone moglie di Brontino, e sua socera, Filtis d'altro nome detta Frintis figliuola di Teofrio, Mea moglie di Milone, Timica moglie di Millio, & alcune altre, de'quali ne ragionaremo ne' proprij luoghi. Ma per cominciare dalli Filosofi maschi fà di mistiero, come primo di tutti, ragionare di Brontino suocero di Pittagora Filosofo Croronese tanto mirabile, che secondo Ian.blico nel libio de Secta Pythagoreorum, hà scritto due libri vno

a

U:

Moglie, e figli de Pattagoras

Lamblice.

Filosofi Crotone si discepali di Pi tagora.

Brontino filoso.

fo Crotonese e
[uoi libri.
Lamblico.

## LEBRO

Aritoßene.

Secreta-perfettif simo di fare il lapis philosophorum.

Lacrtio.

Teano moglie di Rittagora muestra di filojofia.

Gio. Tetza. Telange filosofo crotone se figl. di Pittagora.

de Mente, e l'altro de Cogitatu, e molte altre scritture in diuerse materie, à costui (dice Aristosseno nel 200) 70 αυρικάλχου λόρος) infegnò. Pittagora'l vero modo di fare quella poluere, laquale communemente è chiamata lapis philosophorum, per la quale l'argento viuo fi conuerte in oro, ouero, argento, secondo la sostanza dell'istella poluere. Il secreto, per quanto riferisce Aristosseno, lecondo la tradortione del testo greco è questo. Solue libellum foliatiauri, veliargenti, ita vet fiat currens, que solutio fit 80: modo, quo aleum extrahitan ab lapide, nempe sublima mercurium, in quo libellum auri infundas, norumque inuolue in vicreo male, loca sub simo, per calor per septem of quadraginta dies non deficiat, tritura post has in lapidea vale, ita va transiena nil remaneat, detur cucumbiti vitrea, suppositoigne lentissimo per dies duodecim, id quod remanet mercurium erit auni iuxta pondus quod posuisti sit vas vitreum latum, separa pulueres dones aqua clarescat, separa, & misce elementa, claude os, sit ignis in mensura, quousque materia ad id, quod primum erat reuertatur, & bac est tota operis perfectio, ma s'alcun l'adoprarà, in vece di diuentar filosofo, diuentarà vn grande asino. Scriue Laertio, che doppo la morte di Pittagora cominciarono regere le scuole della filosofia Teamo moglie dell'istesso Pittagora con Mamerco e Telauge suoi figliuoli. Di que tho Telauge figlinolo di Pittagora, e Teanone ragiona Giouanni Tzerza nel cinquantefimo quinto epig amma, doue dice, ch'è stato maestro d'Empedocle Filosofo Agrigentino di Stevlia, la cui città hoggi è chiamata. Girgento.

Hu δ'οῦτος παίς μελιτώνος, γένους απραγωντίνων.
Τό πυθαγόρου μαθηθής και τηλάυγους υπερως,
Ο τηλαυγής δε θεανοῦς πιὸς κὴ πυθαγόρου.

Brat autem bic filius Melitonis ex genere agrigantinorum.

Pithagona discipulus. & Telaugis postea.

Telauges autem Theanus filius, atque Pythagona.

Cioè, eta questo da Girgento figliuol di Melitone, discepolo di Pittagora, e doppo di Telauge, à cui padre eta

Pittagora, e Teano madre. Ma è stato Mamerco dottissi-

mo Filosofo, e per la sua grande humanità, e piaceuolezza gl'è stato dato'l cognome d'Emilio, dal quale prese'l cognome la famiglia degl'Emilij in Roma, per quanto cre demo à i detti di Plutarco in Paolo Emilio, dove dice. Aemiliorum familia in vibe Roma patritiam fane, atque veta-Stam fuisse plurimi tradunt: quod pero primus, qui nomen ei familiæ reliquit, Mamercus Aemilius propter scrmonis lepiditatem, quam Aemiliam graci vocant, appellatus Pythagora Philosophi puer suerie. di Telauge figliuolo di Pittagora ne ragiona Costantino Lascari molto lodando la sna dottrina con grandissimo amore per la sua sottilità seguitata da Empedocle Filosofo Agrigentino. Questo Telauge è staro molto amato da Platone, alquale intitolò vn libro de Sapientia, e fotto questo titolo si vede infino ad hoggi, cioè, Theages Plaronis Di Telauge scriue Suida, ch'è stato Matematico eccellentissimo, & hà scritto quattro libri intitolati de Numero Quaternario, e disse quartro esseté gl'elementi di tutte le cole naturali, e souranaturali, cioè, il profondo, il silentio, la mente, e'l verò. Della dottrina di questi due Filosofi poca si ritroua appresso gl'antichi, è moderni scrittori, laquale per non essere portata da coloro conforme al testo, ma solo secondo l'intentione, non giudico nécessario addurla, pure Stobeo fedelmente adduce alcuni loro testi in dinersi suoi sermoni secondo diuerle occasioni, e diuersi foggetti.

Mamerco filo 6fo crotone fe fig. di Pittagora.

Plutarco.

Costatino Lass

Suida Libri di Telana ge filosofo crotonese.

Stobea.

Della dottrina d'Ecfante Filosofo Crotonese discepolo di Pittagora, lquale scrisse de Regno. Cap. VIII.

Er ben che con molta industria mi sia ingegnato di ritrouare l'historia della vita d'Ecfante Filosofo Crotonese, nondimeno per non hauerla infino ad hoggi portito ritrouare, m'è parfa cofa ragioneuole ponere quiui quel poco della sua dorrrina, ch'egli scrisse nei suoi libri de regno raccolta al più possibile da Stobeo, e collocata nel sermone intitolato. vnoture no Baoineias. admonitiones de regno. doue'l

Ecfinte filosofo crotonese, e suas libri.

Stobeo.

Dotwina d'Ec.
fantefilosofo.

resto greco comincia in questo modo. 071 uni arav-Τος ζωω φύσις, ποτίτε τ πόσμον άρμοπται, κου τα έν Les noomes, moddois not dones rennactors parecon nuep. Quod vnus cuiusque animalis natura ad mundum, & eius partes accommodata sit, multis mibi videtur argumentis constare. cioè, che la natura di qual si uoglia animale sia accommodata al mondo, & alle sué parti, questo par che da molte ragioni si faccia manifesto. Imperò che consentendo la natura di tutte le cose particolari nell'essere con nessa à tutte le cose del mondo in vniuersale, fia di mestiero ch'ogn'una segua vn ottimo, e necessario ordine,'I quale essendo costituito dal moto dell'uniuerso, sa che si conserui la commune duratione, e'l commune ornato di tutte le cose. Conciosia che'l mondo per ciò si dice mondo, & haue l'essere perfettissimo soura ogn'animale. Ma nelle parti mondane, lequali sono molte, e di uatura varie, quell'animale tiene la più principale consonanza, communicatione, e perfettione, che contiene in se qual che cosa più del diuino, che non contiene altro animale nella natura. Per lo che tra le cose celesti, lequali primieramente partecipano dell'immortale natura di Dio, le stelle, e gli pianeti con la communicatione, e perfettione tra di loro si salutano con vna corrispondenza mirabile. Ma per fare questa corrispondenza delle cose inferiori, e superiori nel paese infra la Luna, doue'l moto de' corpiè retto, versa la natura del demone. Credo io che voglia dire in queste parole Ecfante, che tra la natura celeste i più nobili corpi fossero l'intelligenze, lequali da Filosofi furono credute corporee, & i pianeti, e le stesse intelligenze spessissimamente nelle loro dottrine chiamarono celestes damones, e nel mondo inferiore i più nobili corpi fossero quelli delli terrestri demoni, gli quali furono da alcuni chiamati Heroes, come tutto ciò apertissimamente dichiara S. Agostino de Cinitate Dei in diuersi luoghi. Ma nella terra (dice Ecfante)'l più migliore di natura è l'huomo, e de gl'huomini'l più diuino è lo Rè, e tra tutti gl'altri egli solo abbonda di migliore conditione

nel corpo, e nell'altre parti, ch'haue simili à gl'altri hue mini; dell'istessa materia nato da eccellentissimo, & otri mo arrefice prodotto, ch'essendo architetto di tutte le cose nella creatione, e sabrica dello Rè imita se stelso. Per che lo Rè è vna certa opra eccellente, & vnica, & imagi De sempre famigliare di quell'altissimo Rè, ch'è stato suo Creatore: e da sudditi nel regno è riguardato quasi vno splendente lume; per che la dignità Regale è essaminata, & approuata, non altrimenti che s'approua l'aquila prencipeisa de gl'uccelli cogl'occhi fissi verso'l Sole: la medesima ragione camina anchora nelle cose del Regno, perche colui, che per la maestà Regale è dinino, colla sua chiarezza offusca gl'occhi degl'altri: e gl'occhi de i Reggi legitimamente assonti nella grandezza Regale sono sempre chiari, come per esperienza si vede dal suo co trario; ch'i molti splendori della dignità Regale hanno cagionato vertigine à gl'occhi di coloro, che non meritarono hauerla, & ascelero all'altezza insolita, alla quale non erano degni d'ascendere. Mà à coloro solamente stà bene'l Regno, alli quali conuiene tal altezza per la simi litudine della loro nobile natura e se gli conuiene d'ogni cola seruirsi per proprio commodo, & vso. Il Regno dunque è vna cosa sincera, incorrotta, e per la sua eccel lenza dininissima, alla qual'è molto disficile potere ogn' huomo ascendere. Mà è necessario à chi riceue'l Regno essere purissimo, e nella sua natura illustrissimo; acciò non ofcuraile colle sue macchie, quel ch'in se stesso tie ne di chiaro, lucido, e splendente; come hanno fatto molti, liquali colle loro opere disonorate, e vituperose, hanno macchiato molti santissimi luoghi, & hanno fatto abomineuoli, quanti con esto loro s'incontrarono. habbia dunque lo Rè vna natura non macchiata, e conosca quanto sia più diuino degl'altri, & habbia notitia di tutte le cose, acciò che conuenientemente, di quelle, nelle quali è ammaestrato, possa seruirsi à propria vtilità, & anco ad vtilità de i sudditi. Certo è che gl'altri huomini santissimamente si purgano da i loro vitij, se diuengono

Yy fimili

fimilialli Prencipi (fe per legge fia, ch'habbino Prencipi ò Rè) ma i Prencipi, liquali non hanno cosa da imitare più eccellente della loto natura, fa dimistiero, che caminino nelle loro attioni da lungo, cioè, ch'ogni loro vtilità dimandino da Dio. Perche se non deue essere ignorante l'huomo di quel, ch'à se nel mondo è pare; nè anco deue non conoscere quello, alquale esso coman da. E se questo è vero, molto più cosa essecrabile è non conoscere colui, dal quale egl'èretto, e gouernato, cioè Dio. Mà questo è vn grande ornamento al mondo vede re, che non è cosa, laquale non fosse d'altri gouernata, E necessario ancora al Prencipe con i suoi buoni costumi, d'imparare qual cosa sia l'Imperio, perche così tosto dall'Imperio in lui risplende la bellezza. Quello, ch'imita la virtù di Dio, & all'istesso Dio si rende caro, perch'hà emulato sempre colui, assai più caro è à suoi sudditi; per che la ragione vuole natura degl'huomini è di tal sorte, che mai haue in odio colui, ch'è caro à Dio. per cagione, che niuna creatura può hauere in odio l'altissimo Dio ò stella sia, ò qual si voglia altra creatura, e la ragione è, che s'hauessero le creature in odio'l loro Rettore, non l'vbidirebbono: Mà perche Dio ben comanda, questa è la cagione, che le cose à se soggette ben si gouernano, e tutte vbbiscono. E certamente io giudico che'l terreno. Rè da niuna virtù deue essere alieno, poscia che'l celeste Rè di tutte le virtu è adornato. Mà come che questa è cosa peregrina è degna di marauiglia, che tutte le co se perfette à gl'huomini venghino dal Cielo; cosi deuesi veramente giudicare, che tutte le virtù di Dio per opra dell'istesso Dio; e per diuino benefitio à lui s'accostino. e se tutte queste cose dal principio tu consideri, intenderai quanto io dico, essere vero. Perche se per la prima communicatione, laqual'è solamente necessaria, concorda'l terrestre Rè tutte le generationi degl'huomini similmente per la communicatione sommamente necessaria, concorda tutte le cose quell'altissimo, che gouerna l'vniuerso. Impero che se tu togli la communicatione, e l'ami citia,

citia, niuna cosa del mondo può durare. E questo ancho ra si conosce nelle Città, doue se tu togli la famigliare conuersatione, & amicitia ( per ben che fosse molto infe riore della natura Diuina, e Regale, lequali niente desiderano à se di queste cose, cioè, che siano perfetti per virtu d'altri; mà più tosto eglino donano à bisognosi, & attendono sempre all'vtilità commune) non possono du rare, mà con ogni sollecitudine corrono alla perditione. Ma l'amicitia pertinente al commune, & alternato fine della Città, imita la concordia dell'uniuerso. Certamen te, che fuori delle costitutioni degl'vsfitij niuna Città si potrebbe habitare, nondimeno in quelle costitutioni si ri cercano le leggi, 'l ciuile gouerno, i sudditi, e gl'vsficiali. Quando la Città vuole da se stessa gouernarsi, le sa di mettiero, che segua sempre'l commun bene, cioè va certo accommodato stato, e'l consenso della moltitudine con vna concorde persuasione. Colui, che secondo la ppria virtù gl'altri chiamano Rè, gli fa necessario, che sia Rè con quella stessa amicitia, e con quello stesso cosenso, congionto à suoi sudditi, col quale Dio è congionto al mondo, & à tutte le cose, lequali nell'istesso mondo si contengono. Di più è necessario istituire ogni beneuolenza prima dal Rèalli sudditi, doppo dalli sudditi verso'l Rè, e terzo tra i sudditi l'vn coll'altro, nel modo, ch'è la beneuolenza del padre verso'l figliuolo, del pasto re verso'l proprio gregge, e della legge verso coloro, che di lei si seruono. vna medesima virtu è quella, ch'a gl'altri comanda, & la propria vita modera. Mà niuno per l'altrui pouertà voglia chiamare'l pouero per seruo alla sua vita, quando eglistesso secondo la sua natura si potrà seruire. Perche quantunque nella città sia la commune amicitia; nondimeno ogn'uno deue esfere contento di viuere per se stesso delle proprie robbe: perche colui, che delle sue robbe è contento, ben sa conoscere non hauere nella sua vita dibisogno dell'altrui opra. Mà s'egli farà di mestiero fare vita attiua, & eglisarà chiamato per seruitio d'altri, senza dubbio potrà ben farlo rimanendo-

ť

fi nondimeno contento del suo stato: per ch'in questo modo per la sua virtù harà amici, colli quali oprando no con altra virtu si seruirà di coloro, eccetto con quella, laqual'ammaestra la sua vita Ressa. esta di mestiero, che tutre l'altre cole seguano questa virtù, essendo che di lei niuna cosa più nobile si può vedere. Certamente Dio ( remote l'opre de suoi ministri, e serui nè comandando, nè coronando gl'ybbidienti, nè per banditori celebrando le virtù loro, nè morrificando l'ignominia de gl'empij.) solo per se stello gouerna tutta la grandezza del suo Imperio. e donando se stesso degno d'imitatione ad ogn'vno inserisce desiderio, & emulatione della sua natura, e per ch'egli è buono, questa sola opra fà, cioè, ogni cosa buona, la quale alla natura sua sempre è facile. e coloro, che Dio imitano con quella sola attentione di far bene ogni cosa fanno migliore e'l solo rassomigliarsi à Dio basta ad ogn'vno, perche niuna virtù à Dio è tanto accetta, quan to quella collaquale ogn'vno fi sforza imitarlo. Mà lo Rè tetreno appresso noi per qual cagione similmente di se contento, e di quel, ch'egli possiede, non deue essere al soluto nel suo staro? e se questo farà, rassomigliarà se stes so à quel solo, che soura tutte le cose è vitimo, & ottimo. e si sforzarà di fare simili à se stesso tutte l'altre cose à se soggette: imperò che non può essere, che senza la beneuolenza si faccia l'vno all'altro simile. Mà à che piaces, se à Dio, e l'humano ingegno non hauelle dibisogno di persuasione aleuna; imperò che la sua persuasione è va vestigio della terrena granità, della quale ogn'anima mor tale partecipa, e la perfuasione è una cosa vicina alla necessità, acciò che le cose, lequali per la necessità erano lasciare, la persuasione colla sua industria le faccia compire. Mà potrebbe lo Rè solo nell'animo dell'huomo anchora fate quelto benefitio, acciò ch'imitando egli sempre quel, ch'è più migliore, ne segua doppo vn sommo decoro. Mà à coloro, che per vbbriachezza appaio - no corrotte le virui, e per lo cattino insegnamento mandarono in oblio le cose buone, datoli vn persuafino ser,

mone, gli restituisce almederimo bene; perche'l sermone persualino a gl'affaticati sana, e le cose, lequali per vicio della malignità in essi nata dalla memoria sono vscite, nella stella memoria inserisce. E dalla predetta persuasione nasce, che le cose quantunque nare siano dal male, nondimeno a gl'habitatori della terra si produce alcuno bene, nel quale, quel, che per debolezza, e vitio della proprin natura manca, la persuasione tra gl'huomini compisce; le cose vsurpate risarce; e le cose sceme fa perfette. In quetto luogo dimostra Stobeo nella sua margine, ch'apprello'l telto greco mancasse qualche moltitudine di parole, nondimeno legue in questa maniera. Cosa ve ra è, che colui, 'Iquale harà vua meditatione d'animo di uina, e sacra, perche di questa egli stà pieno, sarà anco fecondo d'ognibene, e schiuarà ogni male. Auzi, ch'egli habbia da effere giusto, si dimostra, quando harà vna vninersale communicatione, distribuita in tutti gli suoi fudditi, ma la giultiria precede, e la communicatione in ello partecipa, perche non può ellere, ch'vn huomo giusto vgualmente non distribuisca le cose; ouero non sia pronto à communicarli cogl'altri colui, che con equità. distribuisce ogni cosa. Mà chi negarà colui essere vero continente, che del suo stato si contenta? imperò che la superfluità è madre dell'incontinenza, e l'incontinenza madre della vergogna, dalla quale nascono molti mali à gl'huomini . pure la virtu, laquale fà l'huomo contento delle cose sue, riprende, & ingiuria la superfluità, e tutte l'altre cose, lequali lei seguono. E perche la virtù è qua si vna nobile Principelsa, à tutte le cose è presidente, & à niuna può essere soggetta. Hehe primieramente è proprio di Dio, e doppo dello Rè, liquali non sono soggetti à persona alcuna, & eglino non potendo da altri estere comandati comandano à se medesimi; onde dissero li Greci quella parola, αὐζάρκης da παρά το έαυδυ άρχειν. Mà che queste cose non si possiro fare senza prudenza è chiaro; e che Do sia la vera prudenza e manifesto; imperò che con bellissimo ordine, e conueniente constitu-

tione fà che le cose del mondo si congiungano, e gl'effetti della natura vengano dalla mente superiore. fà di mestiero anchora sapere che lo Rèsenza prudenza non puo te attribuirsi la virtù della giustitia, della continenza, della communicatione, e l'altre à queste simili. Non parla più Stobeo nel predetto sermone, nè altroue porta più 'dottrina d'Ecfante solo, ch'un picciolo frammento nel Termone. ASi de xão, voi To o Toi ou zã sivai Tae xov Ta. de magistratu, & qualem oporteat esse principem, poita vn pic ciolo frammento, nel quale tratta della natura degl'huomini, e dell'essere dello Rè, colla similitudine grande ch'haue con Dio, laquale dottrina per esser in tutto simile alla suderta non solo nel senso, ma etiandio nelle parole non giudico necessario portarla qui, ma potrà per sodisfare alla curiosità vederla ogn'uno nel proprio testo. E questo è quanto occorre della dortrina d'Ecfante Filosofo Crotonese nel suo tempo molto celebre.

Di tre Filosofi Crotonesi, cioè, Astone da alcuni chiamato Ascone, Alcmeo, e Neocle. Cap. IX.

Astone filosofo Croton., e suoi libri. Laertio.

Fauorino.

Memeo filos.

Catonese.

Gio. TZetza.

Stato Astone Filosofo Crotonesene' suoi tempi molto celebre; Scrisse molte opere, e per esser eglistato discepolo di Pittagora, furono quelle (dice Laertio) appropriate à Pittagora; nacque, e visse, e fiori altamente nella filosofia: Alemeo Crotonese discepolo di Pittagora, e figliuolo di Pirito, per quan to credemo alli detti di Fauorino, che nel principio delle sue opre dice queste parole. Alemeon Crotoniata hac ait, Pyrithi filius, Brontino, & Leoni, & Bathyllo de inuisibilibus rebus. Manifestam quidem scientiam habent Dij, quantum vero coniece e hominibus licet, & c. Ragiona d'Alcmeone Giouan ni Tzerza nel setto epigramma, e dice ch'i figli d'Alcmeo ne vecisero li figli di Pisistrato, liquali erano tiranni de gl'Ateniesi; le parole del preallegato autore sono queste. Αλαμαίων Ιω τ έυγενων κολι ων υπερπλείδυίων, Ούπες οι παιδες επτέναν το πεισιεράτου παιδες, TueavΤυράννους δίζας άθωων, ιππαρχον κου ιππίαν, τω πόλιρ δ' ηλευθερωσαν, ων είς ω ο κλασθένης. Alemgon erat ex nobilibus, & peropulentis,

Cuius fily occiderunt Pisistrati filios,

Tyrannos existentes Atheniensium, Hipparcum, & Hippiam,

Vrbem vero liberarunt, quorum vnus erat Clisthenes.

Cioè, nobile, e ricco era Alcmeone, i figliuoli del quale vecisero i tiranni figli di Pisistrato, Ipparco, & Ippia occupatori d'Atene, e liberarono la città, de' quali vno era chiamato Clittene. D'Alcmeone ragionando I aertio dice, ch'ortre l'essere stato eccellentissimo Filosofo, siorì altamente nella medicina, della quale scrisse molti libri, di questo dice Plutarco nel libro de Placitis Philosophorum, che diceua le stelle fisse hauere contrario corso da quello, ch'hanno le stelle errann, perche queste hanno'l corso dall'Oriente in Occidente, ma quelle girano da Occidente in Oriente; insegnaua anchora che l'udito si fà à gl' huomini per cagione, che l'orecchie nella parte di dentro sono concaue, e le cose concaue ad egni impeto di voce sogliono risonare; ma l'odorato consiste nel cerebro parte principale dell'anima, laquale tra le respirationi tira à se, e riceue gl'odori, & il gusto si cagiona dall'humidità, e temperato calore, e per la mollezza sua sente la lingua'l sapore. Si cagiona'l sonno dall'appartamen to del fangue nelle vene deputate al suo conflusso; ma la morte si cagiona, quando per disauuentura da quelle stes se vene'l sangue tutto s'allontana: perch'allhora'l corpo si fi estreman ente freddo; ma se per sorte in quelle stesse vene, dalle quali'l sangue s'era allontanato, ritorna, si cagiona in noi doppo'l fonno lo resuigliare. la sanità credeua Alemeone che prouenisse dall'equalità del calore, dalla siccità, frigidità, & humidità, & anco dalla dolcezza, e dall'amaritudine, & altre cose simili Di questi detti d'Alemeone rende anchora testimonio Galeno nel libro de historia Philosopho um: ragionando egli dell'anima humana, disse ch'è immortale, imperò che si rassomiglia alle cose immortali, per quanto riferisce Aristotile nel

Laertio.

Libri d' Alemeo filosofo. Plutarco.

Galeno.

Aristotile.

Franc. Giorgio. Cicerone.

Temistio.

Isidoro.
Alemeo inuento
re delle fanole
degli animalist
rationali.

Arifotile.

primo libro dell'anima doue dice. Alcmaon dicit, animam immortalem esse, propter hoc, quod assimiletur immortalibus. Faceua vn grande errore Alcmeone, che dicena altro Diò non trouarsi al mondo solo, che'l Sole, la Luna, e le Stelle, e tanta deità si ritroua, quanta questi possedono, per quanto eredemo alli detti di Francesco Giorgio nella sua harmonia mundi: come anco di ciò fà fede Cicerone nel primo libro de natura deorum, doue dice, Alemaon inquit Soli, & Luna, reliquisque syderibus, animoque praterea divinitatem dedit, non fensit sese mortalibus rebus immortalitatem dare nelle quali parole aggiunge Cicerone, ch' Alcmeone concedeua anchora la diuinità all'anima; mà non credo, ch'intendesse per ogni anima, ma solo dell'anima huma na, perche vedendo egli l'anima sensitiua, e vegetatiua essere corruttibili, à colei solo dond la divinità, laquale conobbe immortale; e l'immortalità dell'anima egli argomentò, e conobbe dal continuo moto, che per ciò Temistio isponendo la mente d'Alcmeone, nel primo libro del l'anima vsa queste parole. Alcmaon Crotoniata ille, qui cognomento physicus dicebatur, animam inquit immortalem esse oportet, ratione ea, quia semper agitetur, eoque simillima rebus immortalibus videatur, moueri enim & reliqua immortalia inressabili agitatu. Isidoro nel libro Ethymologiarum dice, che questo Alemeone è stato'l primo, che ritrouò le fanole in persona degl'animali irrationali, e perche doppo fiori in questa arre Esopo Frigio, non furono chiamate più fanole di Alemeone, ma fanole d'Esopo. Fabula (dice 1 sidoro) ideo sunt introducta, pt ficto mutorum animalium inter se colloquio, imago quadam vita hominum nosceretur. has primus inuenifie traditur Alemaon Crotoniensis, appellanturg; Esopica, quia is apud Phrygiam hacre polluit. Aristotile nel fettimo libro de natura animalium dice, ch' Alcmeone ofseinò primo, che'l seme della generatione comincia sarsi abbondantemente nelli maschi finito'l quartodecimo anno dell'età tenera, & allhora fomentarsi gl'humori per nascere i peli quasi fiori del seme. Alemaon Crotoniata ait, mas primum semen geni ale magna ex parte incipit ferre anno peracto

peracto bis septimo, simul etiam pubescere incipit eodem tempore, vt stirpes semen laturas primum storere. Eliano nell'ottauo libro de historia animalium, sà mentione d'una dotetrina, laqual' insegnaua Neocle Filosofo Crotonese, che
diceua, ch'i Rubeti animali hanno due secati, vno dei
quali dona vita, e l'altro perch'è contrario à questo induce morte. Ma che sosse stato Neocle Filosofo Crotonese dona certezza Ateneo, ilquale non solamente l'honora, e celebra come eccellentissimo Filosofo, ma etiandio
come mirabilissimo medico imperò ch'in parte alcuna
del mondo sioriua anticamente l'arte della medicina,
quanto appresso i Filosofi Crotonesi, come dimostraremo negl'atti di Democide.

Eliano.

Neocle filosofo Crotonese.

Atenca

Di Filolao, Saleto, & Arginoto Filosofi Crotonefi, & anchora d'Orfeo Poeta Teologo. Cap. X.

Ilolao Filosofo Crotonele è staro vno dei più principali discepoli di Pittagora, e secondo Ci-cerone è stato maestro di Platone, e d'Archita Tarentino.ma Platone (come dimostraremo) solamente studiò i libri di Filolao, & Archita l'intese vino. le parole di Cicerone sono queste, Pythagoreus ille Lysias Thebanum Epaminundam, haud scio an summum virum vnum omnium Gracia? aut Xenophon Agestlaum, aut Philolaus Architam Tarentinum, aut ipse Pythagoras totam illam veterem Italia Graciam, que quondam magna vocata est, doctrinis omnibus expoliuit, atque instituit. Scrisse Filolao molte opre di Filotofia dottissime, delle quali dice Plutarco di mente d'Ermippo, che Platone comprò tre volumi venduti dalli consanguinei di Filolao per prezzo di quaranta mine alessandrine, laquale somma di denaro hebbe Platone da Dionisio tiranno di Sicilia, e con tanto amore studiana in quelli, che doppo la morte dell'istesso Platone quelli medesimi libri furono ritrouati sotto'l capo del morto Platone. di questo Filolao ragionando Plutarco nel libro de placinis Philosophorum, dice, ch'affermana'l Sole ricene-

Cicerone orar.

Filolao fitosofo Crotonese.

Libri di Filolae Filosofo. Plutarco.

Plutarco.

Dettrina di Fi-

re lo splendore dal fuoco celeste, e così riceunto à noi mandarlo, e tanto essere simili'l Sole, e'l fuoco del cielo, che dall'istesso suoco nasce'l Sole, & hauer egli vna certa finilitudine coll'istesso fuoco, come haue'l Sole collo specchio: tal che'l primo lume è del fuoco celeste, il secondo del Sole, el terzo à noi nasce per riflessione dello specchio e perciò'l sole come seconda luce, & imagine del fuoco celeste, e la luce terza, laqual' alle volte noi chiamiamo Sole, si dice imagine dell'imagine. voleua anchora Filolao (per testimonio dell'istesso Plutarco, chela luce si mouesse in giro intorno quel fuoco nel modo. che la Luna, e'l Sole si muonono intorno al mondo; nè pur credeua Filolao, che la terra fosse centro dell'univerio, ma voleua che'l fuoco fosse nel mezzo del mondo, e stasse tra due terre, vna inferiore à se, & è questa nella quale noi habitiamo, & vn'altra superiore contraria à questa terra nostra. e perche'l fuoco media tra l'una, e l'altra terra, ne possiamo veder noi gl'habitatori di quella, nè possono coloro veder noi: Tutto ciò viene anchora raccontate da Galeno nel libro de historia Philosophorum: dice anchora Proclo, che se bene Platone insegnò sentenze mirabili per forme matematiche intorno all'esfere delli Dij, laquale dottrina hauea riceuuta dalli vasi delle dottrine di Pittagori, nondimeno Filolao niente errando dalla dottrina Pittagorica ragionaua delli Dij nell'istesso modo, cioè, colle forme matematiche, e misteriosamente parlando congiunse l'angolo del triangolo à quattro Dij, & in vno angolo del triangolo congiunse l'unità di tutti; le parole di Proclo sono queste, Plato. multas, admirabilesque de Dissententias per mathematicas for mas nos edocer, py hagoricorumque phialis viens velaminibus. facram dininarum scientiarum tetigit disciplinam. Talis enim est & pniner sus sacer, dininus que sermo Philolai in Bacchis, totusque modus enarrationis Pythago a de Dijs. Iure Philolaus. trianguli angulum dis quatuor consecravit, ac iuxta tertium angulum ipsorum vnionem colligit. Credeua Filolao ch'ogni, cosa si facesse al mondo dall harmonia, e dalla necessità,

Galeno. Procles

# TERZO.

'e che la terra si mouesse incanto'l primo circolo, e che quando si corrompe'l mondo, da due cause nasca la sua corrottione, cioè, dal flusso del fuoco del cielo, e dall'acqua sparsa Hall'aere per la vertigine della Luna. Filolao (dice Laertio) è stato'l primo, ch'hà scritto delle cose dal la natura. Et Atenagora nel libro de resurrectione, e nelliscritti ad Antoninos dice, che Filolao confesso Dio esfere vno. Marco Vitruuio nel primo libro dice, che Filolao hà latciato molte belle scritture à suoi posteri, nelle quali trattaua di cose organiche, e gnomoniche per via di numeri, e de ragioni naturali: su dimandato Filolao, che cosa fosse'l numero, & ei rispote con queste parole, numerus imperiosa quadam, & ex se progenita sempiterna mun danorum perseuerantia continentia. si leggono tre cose di Filolao pittagorico, cioè, non riguardare lo specchio nella sera, non vrinare à dirimperto del Sole, e non riguardare da dietro mentre si fanno i sacrifitij: liquali precetti in persona di Filolao sono portati da Vitruuio. della morte di Filolao ragiona Laertio, dicendo esfere stato veciso dal li Crotonesi, perche l'haueuano sospetto di tiranno. E stato anchora Saleto Filosofo cittadino Crotonese, e legislatore eccellent ssimo, del quale ragionando Luciano dice, che diede molte buone leggi alli Crotonesi, & ordinò, ch'in qual si voglia modo fossero conninti l'huomo, e la donna in adulterio, e senza hauersi riguardo alla qualità della persona sossero bruciati viui: nel quale delitto egli è stato compreso'l primo non con ogni donna, ma con la moglie del suo carnale fratello. e vedendo'l delitto efferemolto grane, e degno di pena di morte, cominciò fare vna oratione molto eloquente al popolo, per la quale i Giudici volentieri s'inchinauano à perdonarli la pena tassata nella legge, e si contentauano solamente dargh estilio; ma egli per non temerare la legge da se fatta, da se stello si gittò nel fuoco, & in quello riceuendo la pena del suo errore finì la vita. Arginoto è stato anchora Filosofo Crotonese discepolo di Pittagora huomo fo Crotonese. nella filosofia tanto mirabile, che per hauer egli parlato

le:

nc:

10-

he

0,

DE.

Laertio . Atenagora.

Vitrunio.

Lacreio.

Saleto filosofo ciotonefe. Luciano.

Arginote filofo-

Luciano. Orfeo Musico, e poeta Crotonese. Suida.

di cose molto secrete, è stato chiamato Arginoto sacro, secondo che riferisce'l predetto Luciano. Nacque, e visse in Crotone Orfeo Poeta, e Musico senza pare: Co Aui per hauere ragionato non in favole, comegl'altri Poc ti, ma parlato di cose vere è stato chiamato Poeta Epopeo. e secondo che riferisce Suida è stato figliuolo d'Éga re, e perciò alcuni crederono (che per hauerfi egli chiamato figliuolo d'Egare nel principio della sua argonaucica) folle staro non Orfeo Crotonese ma Orfeo di Tracia, finto dalli Poeti figliuolo del fiume Egare, e della Musa Calliope, e perciò diuenne si mirabile musico. Mà s'ingannarono, perch'Orfeo di Tracia fiori auanti le guerre Troiane, come apertamente si raccoglie da tutte l'antiche scritture, perloche non poteua egli ne' suoi poemati cantare quelle cose lequali suc. effero doppo le rouine di Troia; perciò fa di milliero dire, che questo Orfeo, che nella sua Argonautica scriue tante cose succedute doppo le guerre di Troia ( come sono le cose d'Alcinoo Rè, il quale fiori più di trecento anni doppo le rouine d'Ilio) non sia stato Orfeo di Tracia, mà Orfeo Crotonese. Ve roè, che per le sue parole stesse s'ingannarono gl'huomini, imperò che nell'Argonautica ei si scriue figliuolo del fiume Egare, e della Musa Calliope, sotto laquale fintione egli diceua, ch'è figliuolo del rempo, che discor re come vn fiume, e della Musa Calliope, cioè della com positione harmonica fatta da quattro elementi; nondimeno nel discorso delle parole si manifesta egli essere sigliuolo d'Egare. Mà che sia stato Crosonele, ne dona certezza Suida; Orpheus Crotoniata, Poeta Epopens, qui vera non ficta scripsit. delle sue opere si veggono alcune in fino ad hoggi; come sono l'Ecanterie, l'Argonautica, & alcuni hinni. In persona d'Orfeo è stata formata quella fauola, che con la dolcezza del sono, e del cauto tiraua presso di se gl'alberi, i monti, le pietre, e le seluagge fiere: però la radice della fauola è questa (per quanto cre demo alli detti d'Aristosseno nel sermone 700 70 '0equos) cioè che celebrandosi per ognianno vna festiuna

Swide Libro d'Orfee , Musico, e poeta.

Arifoffeno.

detta Panegiris nel promontorio Lacinio in honore di Giunone lacinia (come più apertamente dimostraremo ap presso) doue conueniuano nel determinato giorno della sesta quasi tutti gli conuicini paesi, e portauano i loro voti, come per essempio capre, cerui, allori, mirti, corone di siori, & altre cose simili, e perch'in quel giorno Orseo adornato con la stola della Dea staua nel tempio cantando, e sonando, dissero i Poeti, ch'egli col canto tiraua à se gl'alberi, le siere, & altre cose irrationali. Mà Giouanni Tzetza nel duodecimo epigramma esponendo que sa sauola seritta da Simonide dice, che tutto ciò stato det to, per ch'egli con dolcezza della musica temperaua i cru deli atti, degl'huomini ferini.

Το καὶ ἀπειξεσιοι ποτῶυ τ' οξυιθες ἐπες κεφαλάς, Ανὰ δ' ιφθύες ὀξθοι κυανέου εξ ὐδαζος ἄλουτο, Καλα συμ ἀοιδα τὰ μεν ἐρτὰ το μυθοῦ ταῦζὰ. Τὸ δ' ἀτζεκες πι μουσικῦ πάι τας αυθςώπους θελγους Τοὺς φυτους γοὺς, Ἰοὺς λιθους γοὺς, ὑς τοὺς θας ιο Τς δ-Ελρατῶν εξ γων ἀμελειν, ἐφεσπομένους τοὐτῷ. (φους, Ημίως & in umera volabant aues super caput, Simul & pisces recti cerulea ex aqua saliebant, Pulchra cum cantilena, qua dicta sunt, fabula bæc. Ver ùm autem musica omnes homines mulcens, Plantatores, lapidicidas, quique vant ferinis moribus

Cioè molti vecelli volauano su'l capo di questo huomo, e per la sua dolce canzone i pesci notauano su l'acque; mà quel che per sauola si dice, denota, ch'eglicon la dol cezza della musica tanto addolciua i cuori degl'huomini, che se sosse stati di crudebisimi costumi, lasciati i lo.

Faciebat opera negligere, sequentes hunc.

ro artificij gli correuano appresso. doue Giouanni Tzetza per gl'alberi, e le pietre, lequali seguiuano Orseo, in tende, che per la musica di colui, li piantatori degl'albe ri, i lauoratori delle pietre, & altri simili lasciauano'l loso lauoro, & andauano ad vdire'l canto, e'l suono di quel lo. il Barrio porta vn testo d'Asclepiade nel sesto libro della grammatica, doue dice, che siorì Orseo nel temFauola d'Orfes, dichiarata.

Gio. Tzerza. Simonide.

Banio. Asclepsade.

Orfeo filosofo Psttagorico.

Suida.

Dottrine d'Orf.

po di Pisistrate Tiranno d'Atene : in quelli medesimi tepi, ch'l popolo Hebreo era gouernato da Giudici, e non da Reggi, come sanno coloro, che leggono le scritture facre. è stato Orfeo Filosofo Pittagorico, per quanto riferisce Costantino Lascari nel libro de Philosophis Cala bris, non da Pittagora insegnato mà da Pittagorici, doppo la morte del Filosofo; dice Suida, che ragionando Orfeo delli principij della natura disse, ch'vn solo è'l vero principio, cioè l'amore. Insegnaua anco Orfeo, gl'elementi essere cosi legati, che non hanno timore di Tifone, che vuol dire, auuerfario, e che niuna opra di magia naturale si può fare senza l'vnione, e l'amore, e quando alcuno volesse fare opre di magia per sola forza delle parole, non debba mutare li caratteri hebrei, perche sono formati secondo le figure, & aspetti de i Cieli, dalli quali l'operante, & i strumenti dell'arte magica pré dono virtù, e forza soura le cose della natura, nelle quali s'essercita la stessa magia naturale; dell'altre dottrine d'Orfeo se ne ragiona sparsamente appresso diuersi autori; perch'i Poeti, & altri scrittori hanno attributto le cose di questo Orfeo ad Orfeo di Tracia, e le cose di colui à questo, onde con difficoltà si può fare distintione tragl'atti dell'vno, e dell'altro.

Di Teano sposa di Pittagora, e di tre sue figliuole, lequali tutte sono state Filosofesse, e Poetesse illustrissime; si sà qui anchora mentione di Dinone moglie di Brontino Crotonese, suocera di Pittagora, e sua dottissima discepola. Cap. XI.

Abbiamo detto già per testimonio di Suida, e di Laertio, che Pittagora Filosofo hebbe vna sposa chiamata Teano figliuola di Brontino, della qual'hebbe cinque souranominati figliuoli, e per ch'hauemo ragionato secondo'l nostro possibile dell'essere di Mamerco Emilio, e di Teage suoi figli ma schi, timane in questo luogo di ragionare delle donne, e perciò

Her.

II.

ala

p.

do

0.

di

d:

, 0

-10

120

ne

perciò prima ragionaremo delle figlie, e doppo della spo-1a, come di quella, della quale habbiamo ritrouato più copiose dottrine. furono dunque le figliuole di Pittago ra tre, la prima chiamata Mian, con l'altro nome detta Maia; la seconda Arginote detta secondo l'vso de i latini Erigona, della quale dice Costantino Lascari, che si ritroua: ono alcune dotte epistole; e la terza figliuola su chiamata Damea molto acuta Filosofessa, laquale nell'isponere l'acute sentenze di Pittagora suo padre non heb be nel suo répo vguale, mentre ella era vergine, era mae stra di tutte le done vergini Crotonesi, alle quali insegna ua dottrine bellissime, & in particolare l'osseruanza del la castità, e quando doppo su sposata, è stata sedelissima al suo marito, e tra l'altre donne di quel tempo castissima; e generò (secondo Costantino Lascari) vna figliuola per nome chiamata Biscala, laquale doppo la madre è stata Filosofessa molto dotta, di questa Damea figliuola di Pit tagora tanto osferuatrice della castità ragiona S. Girolamo aduersus ioninianum, done per testimonio di Timeo dice queste parole. Timeus scribit Pythagora filiam virginem choro virginum prafuisse, & castitatis eas instituisse do-Etrinis. Mà la madre di queste tre donne cioè Teano è sta ta sarient ssima, della quale dice Clemente Alessandrino nel primo stromate, ch'ella fù la prima femina, laquale nella Filosofia scriuesse. Hæc ex mulieribus prima Philosophiam, & apophtigmata scripsit, dixitque esse re uera pulchris vita continium his qui se scelerate gesserunt, deinde moriuntur, si non esset anima immortalis, mors esset lucrum, nelle quali parole confessaua Teano l'immortalità dell'anima da tanti altri Filos fi empiamente negata. Riferisce Suida, ch'hà scritto Teano i commentarij nella filosofia, vn libro d'apostemmate, che sono certe sentenze oscure, e breui, vn poema in verso heroico, e che morto'l suo marito Pittagora ella insieme con Mamerco Emilio, e Telauge suoi figlinoli hà gouernato, e retto le scuole della filosofia. Ma Iamblico nel libro de fecta Pythagoreorum dice, che doppo la morte di Pitta-

Maia filosofafe glinola di Pitta

Costantino La-

Erigona filosofa fig.ds Psttagora Damea filosofa fig. di Pittagora.

Bifala filofinipote di Pittago.

S. Girolamo.

Teano moglie di Pittagora, filofo fadottissima.

Clemente Alef.

Suida.

Libri di Teano moglie di Pittag.

I amblico -

Aristeo filosofo Crotonefe.

Bulgara filosofo Crosonele. Oratida filosofo Crotone/es. Lacrito.

Plutarce .

Ploting suida. Dottrine de Teano.

gora successe maestro delle scuole Pittagoriche Aristee Filosofo Croronese figliuolo di Demosonte della stessa città, doppo'l quale riceuè'l regimento delle stesse scuole Mamerco figliuolo di Pittagora, al quale successe Bulgara Filosofo Crotonese, al quale morendo successe Gratida, e così andarono sempre succedendo ne' futuri tempi gli maestri nelle scuole Pittagoriche. dice Laertio, che dimandata Teano, in qual tempo la donna è netta per potersi ritrouare presente alli sacrifitij di Cerere ? rispose, tosto che col suo mariro hà fatto, ma non con altri huomini del mondo. insegnaua anchora lei (dice'l predetto Laertio) che quando le donne vanno à coricarsi con i loro mariti, spogliandosi le vesti deuono spogliarsi anco della vergogna: ma quando nella mattina s'alzano da letto, vestendosi la veste, si deuono anchora prendere la vergogna, ch'haueano lasciata; acciò l'atto, ch'haueano fatto col marito, si guardino di non farlo con altro huomo del mondo. dice Laertio, ch'una volta vn suo discepolo scherzando con la mano le toccò sotto del ventre, e disse Maestra, che cosa è questa ? e lei rispose, questa è quella cosa per la qual'io mi chiamo femina, e tutte l'altre femine per questa stessa cosa si dimandano femine. Plutarco in nuptialibus dice, che Teano vn giorno si vestiua vna veste in presenza d'un suo discepolo, e nel vestirsi occorse di spogliare tutto'l braccio, del ch'accortosi'l discepolo disse: Maestra, ò che bello cubito, sì, diss'ella, ma non stà per publico. scrisse questa donna vno tratta o ad Eubola de pueris educandis per quanto riferisce Plotino, e Suida, nel quale così comincia. Audio te pueros delicate educare, sed certe optima genitricis est, liberos non delitiose, & licenter enutrire, sed modeste, & sobrie. il tenore del quale trattato per commune intelligenza portatò tut to in volgare. cioè intendo è Eubola, che tu troppo delicatamente nodrisci li tuoi figliuoli: ma non certo conuie ne ad vna buona madre, nodrire i suoi figli delitiosamen te, ma con modestia, e sobrietà considera di gratia, ch'in questo modo non fai vsfitio d'amante, ma d'adulatrice,

# T E R Z O. 185

perche'l delitioso alleuare, fà ch'i figliuoli diuengano licentiosi della loro vita. Qual cosa si può ritrouare più soa ue alli giouanetti, quanto che l'istesso piacere della casa? fà di mistiero certamente, che gl'ammaestramenti dei fan ciulli manchino di malitia; & è vna peruersità di natura, quando li figliuoli sono nodriti nell'animo licentiosi, e nel corpo delicati, e molli: che fuggendo doppo ogni fatica dinengono più molli, & effeminati. E necessario anchora, quando sono infegnati, esfercitargli al non hauere paura delle cose terribili, acciò che quando gli farà de mestiero patire, ouero in alcuna cosa affaticarsi, non si fac cino serui delle vergognose passioni; imperò che per li molti piaceri diuengono golofi, e per l'otio fuggono le fatiche. Deuono i figliuoli grandemente abbracciare le cose honeste, astenersi dalli vitij, e perseuerare nelle virtu. deuesi anchora torre da figliuoli la sacietà dei cibi, la souerchia abbondanza dei piaceri, e la molto facile licenza del giocare. e non li si deue permettere ogni cola dire, come anco non se gli deue concedere ogni cosa fare: e tu non deui contristarti se per queste asprezze piangono; nè anco deui rallegrarti, ò ridere, se tal volta scherzando bat tono la loro nutrice: perche doppo'l giuoco la batteranno da vero, ne pur tu deui ridere, se ti maledicono, ò man dano biastemie, e nell'està non se gli deue concedere'l fresco, come nè anco in tempo d'inuerno si deue concedere'l caldo, ouero molte altre delitie, delle quali gli poueri fanciulli fogliono spesso hauere di bisogno.certamen te coloro, che così fanno, più facilmente nodriscono i loro figliuoli, e quelli crescono, e fanno molto più migliori degl'altri. Ma tu pari ch'alleni gli tuoi figliuoli à punto, come la progenie di Sardanapalo, e con i piaceri effemini la natura de figli maschi: imperò che qual cosa di buono sà vna persona al suo figliuolo, che se tosto non mangia, piange, e s'hà mangiato diletteuoli cibi, più ne dimanda, se sente'l caldo, si sà debole, se sente'l freddo, cade, s'è ripreso, ricalcitra, es'in tutte le cose non è serusto con delicatezza, si contrista? e più se'l cibo non gl'è

Į,

0.

0-

13

Q.

1

.

0

.

C

.

7

e

.

e

Aaa posto

posto infino alla bocca; stà doloroso, edell'otio maligno fi serue troppo delicatamente, e con effeminata mollezza; hor si muoue in questa parte, & hor in quell'altra. Ma dopo che fai, che quando i figliuoli si nodriscono in quette delitie, & in si fatto modo, si crescono, si fanno Chiani delli virij, toglili quetti piaceri, e nodrifcili in vita austera, e non delicata, e permetti ch'eglino patiscano fame, sete, freddo, caldo, e riprensioni vergognose tanto da loro vguali, quanto da loro maestri; perch'in questo modo s'essercirano in animo sollecito, e con sollecito corpo. entrano nella loro giouentu: imperò che le fatiche sono, alli figliuoli certi corroboramenti, à seguitare le virtu, nelle quali auezzi (che più basta) apprendono'l colore della stessa virrà: guardati, che non facci in quel modo, che le viti malamente coltiuate non fanno frutto; non faccino anchora'l simile i tuoi figliuoli per la malitia, epetulanza, & altre ciancie. Quetto è quanto scriue Teano ad Eubola, si ritrouano alcune dottrine, ouero senten. ze dell'istessa Teano, ma le più raccolte sono quelle del dialogo di Leodontio nell'harmoniche; ben che Stobeo, nel sermone intitolato γάμικα παραγγέλματα nuptialia; pracepta dice, ch'essendo stata dimadata Teano, per qual; cagione diuenne tanto mirabile nelle dorrrine: rispose, tessendo tela, & hauendo diligente pensiero del mio matrimonio Dimandata anchora, qual'è l'ufficio della donna? rispose, sforzarsi di piacere al suo marito, e non ad altri. V na donna vergine disse à Teano, Maestra, mio padre m'hà dato marito, io tengo vna veste presso di me molto bella, vorrei vn'altra per comparire bene tra l'altre donne, donami confeglio in che modo io deuo farmela ? rispose Teano, e disse: vna veste tu hai bianca, questa basta, ma quando ne sarai spogliata, ti farai vn vestito d'honestà, e questo sarà'l più bello: nelle quali parole credo che per la veste bianca intendeua la verginità dimandata qual fosse'l commento dell'amore? rispose, l'amore è vn fanciullo vecchio, vn giouane debole, & vn amico, fraudolente, adornato d'una bruttissima bellezza. Dell'al

Leodontio. Stobce.

#### T E R Z O. 186

rre cose di Teano, chi leggetà diuersi autori, potrà raccorre più notabili concetti. Fiorì anco in Crotone Dinone moglie di Btontino suocera di Pittagora, Filosofessa eccellentissima, discepola dell'istesso Pittagora.

Dinone filosofes sa discepola di Pittagora.

In questo luogo manca vn dialogo di Teano in risolutione delli dubbij di Demetrio suo discepolo, intorno alla corrispondenza del corpo humano, co'l mondo; portato da Leodontio nell'harmoniche, ch'habbiamo taciuto per due, ò tre parole, lequali facilmente potrebbono conturbare lo stomaco guasto de' mormotatori, e nostri emoli; però si contentarà'l lettore di quel, ch'aliroue habbiamo impresso.

ic

10

Di Filtis Filosofessa dottissima discepola di Pittagora, e d'alcune sue dottrine. Cap. XII.

Torì nella città Crotone vna donna chiamata Filtis, laquale con altro nome chiamarono Frintis, Filosofella dottissima discepola di Pittagora sigliuola di Teofrio, ben ch'alcuni giudicarono essere stata figliuola di Callicrate Filosofo discepolo di Pittagora molto celebre, del quale ragiona lamblico nel lib.o de seca Pythagoreorum, come habbiamo detto poco fà Scrisse (dice Iamblico) Frintis, ouero Filtis vn libro de temperantia mulierum, e molte altre opre: nondimeno Stobeo nel sermone intitolato, γαμικα παgayeλματά nuptialia pracepta verso'l mezzo porta vno frammento di dottrina sotto'l nome di questa donna, il cui titolo è. pivruos & namineareos duvareos nu-Dayoeias in To Took you ainos ow peorovis. Phintis filiæ Callicratis Pythagoræ dogmatum studiosæ ex libro de temperantia mulieris, done'l principio del testo greco è in que tha forma, > μεν όλου, αγαθαν δεί πμεν και κοσμίαν. mulier omnino bona, & modesta sit e quel che segue. Cioè la donna deue effere onninamente buona, e modesta, perche senza virtù niuno si può fare di tal natura, cioè, buono; imperò che se la vitti del vedere sà lodeuole

Filtis fi'osofessa Crownese, descepola de Petragora.

Callicrate filoso fo Crotonese.

Iamblice. Stobeo.

Dot'rina di Fel tis Felosofessa.

Aaa 2 gl'oc-

gl'occhi, la virtù dell'intendere fa lodeuoli l'orecchie, e la virtù del cauallo sà lodeuole'l cauallo, così la virtù dell'huomo fà lodenole l'huomo, e la virtù della donna fà lodeuole la donna. Ma la prima virtù della donna è la temperanza, colla quale potrà ella amare, & honorare'l suo marito. Molti forse credono, ch'alla donna non fia lecito dare opra alla filosofia in quel modo, che nè anco è lecito'l caualcare, & orare in publico: ma io intendo d'altra maniera, e dico ch'alcuni vffitij sono propri à gl'huomini, & alcuni sono propri alla donna, & alcuni altri vifitij sono ad amendue communi ; anchora alcune opre sono, lequali più tosto conuengono all'huomo, ch'al la donna, & altre opre sono, lequali più tosto conuengono, & apparrengono alla donna, ch'all'huomo L'opre appropriate all'huomo fono'l gouernare l'effercito, ouero la Republica, e congregare li consegli: l'opre proprie alla donna sono'l guardare la casa, stare sempre in quella à cultodirla, aspettare, e trattare bene'l suo marito: l'opread amendue communi, io dico, che sono la fortezza, la giustitia, e la prudenza. E certamente à gl'huomini, & alle donne conuiene vgualmente possedere le virti del corpo, e le virtù dell'animo. e se come gioua ad amendue hauere'l corpo sano, così parimente gli gioua hauere la sanità dell'anima; io chiamo le virtù del corpo la sanuà, la fortezza, l'integrità delli sensi, e la bellezza Doppo alcune altre viriù sono, lequali conuengono più essercitarsi dall'hnomo, che dalla donna, cioè la forcezza, e la prudenza, lequali sono nella virtù del corpo, e nella facoltà dell'anima; & altre virtù più conuengono alla donna, cioè la temperanza, ma chi vuole imparare quella viviu, gli fà di mistiero sapere, da quanti, da quali, e da che cose venga vn tanto bene alla donna; Ma ciò non è difficile à sapere, perche consta da cinque cose solamente: prino dalla fantuà, e purità intorno al matrimonio, secondo da 'gl'ornamenti del corpo, terzo dall'uscite dalla propria cafa, quarto aftenendofi dalli baccannali, e dalle festiuità della madie delli Dij, e quinto, che nelli laciifini delli

Dij,

T E R Z O. 187

Dij sia accorta, e moderata; hor da queste cose si cagiona quanto habbiamo detto, e risulta ogni bontà. Nondimeno è da sapere, che la più principale cagione della temperanza è quella, per la quale la moglie diviene incorrorta intorno al matrimonio, e la fà, che non s'habbi à mescolare con altro huomo; perche s'in questa parte principalmente la donna pecca, offende gli Dij natalitij, & anchora i Dij della casa, e del parentato: e come prima gl'hauena propitij, e fauorenoli, se le fanno spurij; anzi diniene ella perfida, & ingannatrice delli Dij della natura, per li quali insieme con i parenti haueua giurato viuere legitimamente col suo marito in vita commune, & imprecare figli; e pecca anchora contro la patria, perche non osserua le costitutioni di quella. Di più in queste cose erra grauissimamente, intorno alle quati per condegna pena le viene costituita la morte; e si fà indegna onninamente di remissione per la grauezza della sceleraggine, che si commette per solo contento, e piacere della carne: e però considerar si deue, che'l fine d'ogni dilettatione carnale altro non è solo, che l'ultima rouina. Deue anchora la donna considerare, che doppo tal delitto commesso, non può più ella ritrouare rimedio purificatorio: si ch'entrando nelli tempij delli Dij non può essere ella casta, & accostandosi alli sacii altari mai più può estere à Dio amabile : imperò ch'in questo peccate Dio graussimamente s'offende, e mai perdona. Ma primieramente è cosa honesta alla matrona osseruare la pudicitia verso'l suo marito, solo per forma delli figliuoli, & allhora si conosce chiaramente la donna essere casta, quando i figli si rassomigliano al loro padre, e queste bastano intorno al matrimonio. Ma quanto à gl'ornamenti del corpo, quello solo io lodo, ch'è bianco, semplice, e non souerchio; le vesti trassucide, varie, e di diuerso colore, contellute di bambace, al corpo non se le veste, perche così fuggirà'l molto ornato, e la luffuria degl'acconciamenti, e non affannarà gl'altri con disonesta gelosia. Di più guardisi di non portare smeraldi, & oro perche costano

costano cari, e tra le genti popolari dimostrano superbia. Però quando la città è bene instituita, e che rettamente si gouerna in tutte le sue parti, e tra cittadini v'è reciproco amore, e tutti vgualmente si seruono di leggi simili, gl'artefici delle soura raccontate cose, fia di mistiero, che dalla città si discaccino. Anchora non deue la donna ornath la faccia con liscio, & altro colore strano, ma col colore natiuo del proprio corpo, e si laui coll'acqua semplice, imperò che deue attendere ad ornarsi della pudicitia, acciò ch'in questa maniera ella diuenga honorata, e faccia più honorabile'l suo marito. Escano le donne popolari dalla casa quando hanno da fare i sacrifiuj al Dio prencipe, e custode della città, per se, per gli loro mariti, e per tutta la fameglia: e non in tempo d'oscura notte, ouero inchinata la sera; esca la donna sola di casa, o per comprare alcuna cosa, ò per vendere alcuna altra, ma vada accompagnata con vna donzella, ò per lo più con due. e quado la piazza è piena d'huomini, si facciano i sacrifitij in casa dalle proprie entrate, secondo che sono le sacol tà. S'astengano anchora le donne di fare i sacrificij di Bac co, e della madre delli Dij in casa: imperò ch'è ordinato per publica legge della città non donersi ritrouare presenti le donne à queste festiuità, per cagione, che queste cerimonie inducono vbbriachezza, & alienano la mente. Ma alla madre di fameglia, alla quale appartiene reggere la casa, conuiene essere temperata, pudica, & intatta Que sto è quanto porta Stobeo della dottrina di Filus.

Di Democide Filosofo, e Medico Crotonese, e d'alcuni suoi atti. Cap. XIII.

Democide medi-

Libri di Democi de Medico. Erodoto. Iorì nella città Crotone vn Medico di singolate virtù, per nome Democide, figliuolo di Califonte Filosofo Crotonese molto sodato da Plinio nel primo libro; costui scrisse molte opte di medicina, e fiorì nei tempi del Rè Dario. Di questo Democide Erodoto nel terzo libro racconta questa historia:

Cioè,

### TERZO.

Cioè, che Policrate nauigando per andare ad Oioete, tra molti, & altri, che nella nauigatione menò seco, vno è stato Democide Crotonese figliuolo di Califonte Filotofo, che più d'ogn'altro fioriua in quel tempo nella medicina; ma non tantosto giunse Policiate ad Oroete, che subito è stato da colui inchiodato in croce, & iui vccifo, & i compagni di Policrate rimafero schiaui. Questo atto intendendo Dario Rè di Persia, tolto comandò à i Persi, liquali dimoranano appresso i Sardi, ch'uccidessero Oroete homicidiario di Policrare. Non molio tempo cor se, ch'andando lo Rè Dario à caccia di fiere seluagge caddè da cauallo, e grauemente si distorse'l piede, in tal maniera che'l calcagno s'era quafi dalla giuntura diuifo. Ma giudicando haue e prello di se (come per gl'anni pas fati haueua hauuto) alcuni valentissimi medici d'Egitto si diede in mano di coloro per essere guarito: ma ritorcendo eglino'l piede, e violentemente trattandolo, più toito gli faceuano aggrauare'l male, che li cagionassero qualche picciolo bene: in tal modo che per sette giorni,e serre norti è stato da tanta molestia affannato, che non hà potuto riceuere quanto fosse vna picciola parte di sonno. Nell'ottauo giorno stando pur egli male, vn certo huomo della sua corte hà fatto ragionamento di Democide medico Crotonese, dell'artifitio, del qual'haueua egli anco hauuro alcuna fama appresso i Sardi:per lo che tosto comandò l'istesso Dario, che questo huomo fosse con ogni sollecitudine menato à se. Essendo dunque stato ritrouato Democide tra i serui d'Oroete doppo la mor te di Policrate, doue stana per dispreggiato, è stato menato inanzi lo Rè Dario così malamente vestito, com'era, e coll'anelletto di ferro nei piedi appunto come schiano; dal quale dimandò lo Rè Dario, s'egli sapesse quell'arre di medicare: ma Democide temendo, che s'egli si dimost aua essere per'etto medico, dall'intutto sarebbe al fine prinato di rinedere la Grecia sua prima patria, nego d'essere medico, e non voleua dimostrarsi professo tiell'arte e perch'era da tutti appronato per buon medico

Califonte filo fofo Crotonefe.

dico appresso lo Rè, comandò l'istesso Dario, che fossero in sua presenza portati tormenti, e flagelli, liquali non tanto presto furono presenti, che tosto lasciò Democide la simolatione, e con tutto, che negasse sapere l'arte bene; nondimeuo confessaua saperne vn puoco per vna certa consuerudine, ch'haueua con vn'altro medico. Essendogli doppo concessa la potestà di curare lo Rè, seruendosi d'alcuni medicamenti, secondo'l costume greco, e quelli applicando nell'offeso piede dello Rè Dario, come colui dinanzi per sette giorni non haueua potuto dormire, gli riuenne'l sonno, e come dinanzi era disperaro di non potere caminare, in breue tempo diuenne sano, e forte. Onde per la riceuuta sanità volendo lo Rè rimunerarlo; vedendo che Democide come schiauo haueua anchora i ferri nei piedi, hà comandato che gli siano tolti, e gl'hà dato due catene d'oro fatte in quello medesimo modo. ch'erano i ferri dei piedi, al quale disse Democide; forte d Rè per esser tu diuenuto sano, m'hai rimunerato con queste due catene à contra cambio, ch'hauendo tu da me riceuuto molto bene, m'hai da rendere dupplicato male? per la qual parola lo Rè Dario rise, e grandemente si didettò, e comandò à suoi Eunuchi, che colui menassero, done habitanano le sue mogli: Essendo costui colà menato, diceuano gl'Eunuchi alle donne, questo è quegli, ch'hà restituito l'anima allo Rè; le donne dall'altra parte per dimostrarsi grate donarono al detto Democide den tro alcune coppe d'oro tanta quantità di moneta, che ponendo quella in molta abbondanza, colla sola moneta, ·laquale cadeua fuori delle coppe, vn seruo, che seguiua appresso per nome Scitone, raccogliendo diuenne riccho. Anco per testimonio d'Erodoto; in versi politici scriue questa historia Giouanni Tzetza nel nouantesimo settinro epigramma, in questo modo.

Gio. Tzetza.

Ο Δημοκήσης ίας ώς εκ πρότωνος ύππεκε, παμερός τελώμ το μίλωνος εκάνου το γλυναίου. Ούτος σύν πολυκράτα θο βασιλεί η σάμου, Βις τω περσίσα βεεικε, πρός περω του οροίτω. To our sewous enteres ogoiths modungaly, Ρακενδυτών αιχμάλωτος έτελει δημοκήδης. Kunnyevia de more seavaniodeis d'accios, Εκ 7 περοών τ ιατρών ανίατος υπηρχεν. As duponidus d' auroviacato TH TENUN, Dageios Tourov Exemple x jes jake Tas idias, hou rahands tas earlor, reaves avangution, TOTOV OWTHER A LUXNS UTROXEN TO dageou. Αὶ δί αντερίζουσαι λοιπον υπερβαλείν τοῖς δώροις, Κρυσαις φιάλαις τ χρυσον επεχεον εκάνω, Ως τ αυτ θεράπουτα τ σκιτωνα τω κλησιμ, Συλλέγοντα τα πίποντα, γενεσθαι τῷν πλουσίων. wai Tavalu o neodoros The isogian yeares. Democides medicus, ex Crotone fuit, Gener qui erat Milonis illius generost. Iste cum Polycrate Rege Sami In Persidem abijt ad Persam Oroetem . Vt igitur crucifixum occidit Oroetes Polycratem, Racendytorum captinus fuit Democides. In venatione autem aliquando laxatus talo Darius, A persicis medicis immedicabilis fuit. Vt autem Democides ipsum curauit arte, Darius hunc misit ad vxores suas, Atque concubinas suas aperte pradicans, Hunc servatorem vita existere Dary. He vero contendentes deinceps superare donis, Aureis phialis aurum effundebant illi, Vt illius seruus Sciton nomine, Colligens que deciderant, fieret diues. Et hanc Herodotus historiam scribit. Cioè, Democide Crotonese genero del valoroso Milone, con Policrate Rè di Samo andò in Persia al Rè Oroete, dal quale Policrate è stato veciso in croce, e Democide rimate schiauo, nella caccia lo Rè Dario si ruppe'l tallone, su'l dolore immedicabile da Persi, ma ben guarito da

Democide; e perciò mandato da Dario alle sue concubine per la salute dello Rè quelle à gara gli porgenano i

10

C.

12

10

e

6.

5

en

n.

1,

1

0,

10

doni in vasi d'oro ponendo le monete, in tanto che Scitone servo ne divenne ricco raccogliendo solaméte quel la, che cadena, e tale historia è scritta da Erodoto. Questa è ttata la prima partita, laqual' hà fatto Democide dalla sua patria Crosone, e questa la prima amicitia, ch'hebbe con Policrate Rè di Samo, e Dario Rè di Persia, per quanto riferisce Herodoto, che per compimento dell'historia dice, ch'essendo'l padre di Democide in Cro tone troppo iracondo, non potendo Democide sofferire l'asprezze di quello si parri dalla casa, si ch'abbandonando'l padre andò in Egina, doue hauendo dimorato per ispatio d'uno anno, auanzò nell'arte della medicina tutti gli primi medici di quel paese: quantunque non fossean, dato apparecchiato, nè pure portato seco strumenti pertinenti all'arte del medicare: per la qual cosa gl'Eginesi nell'anno seguente li donarono per paga vn talento d'oro, e nel seguenteanno, che su'l terzo, gl'Ateniesi lo pagarono con cento mine d'oro, e nel quarto anno Policrate lo pagò con doi talenti d'oro, e quindi partito andò in Samo nel seruitio di Policrate, dal qual'haueua riceuuto. la moneta. Ma da Democide non picciola fama, e splendore riceuerono i Crotonesi; imperò ch'in quel tempo, i primi medici di tutta la Grecia erano istimati li Crotonesi, & i secondigli Cirenei. Ma per ritornare all'ordine dell'interrotta historia; doppo che sù guarito lo Re Dario, come dianzi s'è detto, stando Democide nella gran città Susa, possedeua vn grandissimo palaggio, e quando, lo Rè magnaua, egli sedeua seco, & era vno dei primi dello Rè, & abbondaua d'ogni bene desiderabile; eccetto. questa sola consolatione gli mancaua, che non poteua ritornare nella magna Grecia sua patria; è stato anchora tanto caro allo Rè, ch'hauendo condannato à morte tutti li medici d'Egitto, liquali stauano in casa sua, per cagione che nell'arre della medicina s'erano lasciati vincere da vn greco, egli li otténe perdono, e liberò dalla mor-. te. Hà liberato anchora dalla morte vn certo huomo det to Vaticino, ch'essendo stato in compagnia di Policrate

doppo

doppo la morte di lui era rimasto cattiuo; e finalmente era Democide in grandissima istimatione appresso lo Rè Dario. Doppo non molto tempo corse, ch'essendo Atosse figliuola di Ciro, e moglie dello Rè Dario trauagliata per vna piaga accadutale nella mammella, laquale mentre fu picciola, lei per vergogna ascondeua, & à niuno faceua palese'l male: ma quando doppo cominciò sentirsi molto male, e si doleua grauemente, chiamò Democide, cui dimostrò'l luogo del dolore; giurò Democide di voler guarire la piaga, talhor che lei gli promettesse fauorirlo appresso lo Rè, e gli dimandasse vna cosa, laquale non sarebbe à lei vergogna; di subito li promise Atosse ogni cosa, al fine essendo guarita la piaga, Democide insegnò Atosse, che quando staua nel letto collo Rè, gli di mandasse, che si contentasse di mandare Democide nella Grecia per dimostrare alli Signori di Persia tutte le cose grandi di quel paese. Dario fatta che sù la matina, chiamò quindici dei più nobili di Persia, alli quali comandò; ch'andassero in compagnia di Democide, e che vedessero tutti gli luoghi maritimi della Grecia; ma che stassero molto bene accorti, acciò Democide non fuggisse dalle mani loro: E che quanto più prima era possibile, si riducessero insieme con quello à casa. Doppo ch'eglino accettarono'l precetto dello Rè Dario, chiamò lo Rè Democide, & instantemente lo pregò, ch'hauendo dimostrato alli Perli gli paesi della Grecia per vita sua facesse di subito ritorno, e comandò che tutti li vasi d'argento, e d'oro, liquali egli haueua in casa, fossero dati à Democide, acciò portatte'l dono à suo padre, & à snoi fratelli, affermando, che maggiori doni gli riferbaua fatto ch'hauesse ritorno, & anco soura questi doni gli mandarà vna naue carca d'ogni bene. Donaua queste cose à Democide lo Rè Dario senza inganno alcuno; nondimeno Democide temendo che lo Rè Dario non lo prendesse per camino carco di tante ricchezze come fuggitiuo, e doppo lo tenesse sotto nome di schiauo, e non di libero medico: rispose, che tutte queste cose volentieri prenderebbe; ma

(a)

nt.

10.

In

0

. 1

Bbb 2 per

per allhora deliberaua di lasciarle, riserbandosi di riceuerle nel suo ritorno, ma che la naue di carico accettaua per portare alcuni doni à suoi fratelli, tal che per questa risposta hà fatto ciedere allo Rè Dario, che non voleua rimanersi nella Grecia, ma era per ritornare; con tutto che nell'animo suo tenesse'l contrarso. Doppo che queste cose così ordinò Dario à Democide, e compì co gl'efferti, diede à tutti licenza, che si vadano ad imbarcare, e cominciare'l loro viaggio: liquali partiti giunsero in Fenicia, e da Fenicia nauigando giunsero in Sidone, doue hanno accommodato due naui, & insieme vn'altra naue di carico; laqual' empirono di molte ricchezze, tal ch'accommodate tutte le cose, nauigatono verso la Grecia, e giungendo nelle maremme di quella diligentemente vedeuano tutte le cofe, e quelle notauano nelle loro scritture, & hauendo contemplato li più notabili luoghi di quel paele, giunsero in Italia, e presero porto in Taranto, done Aristofilide Rè delli Tarentini prese tutti gl'ordigni delle naui, e carcerò i forastieri Persiani, imaginan dosi che questi erano spioni venuti ad esplorare le sorrezze d'Italia. Mentre queste cose patiuano li Persiani, Democide andò in Ciocone sua patria, & iui dimoraua: indi à poco della sua partenza da Taranto, furono liberati li Persiani da Aristofilide, alli quali furono anco restituite tutte le cose delle naui. Partironsi dunque eglino da Taranto per seguire Democide, e nauigarono verso Crotone, done dilmontati che furono dalle naui, entrando nella città presero Democide nel mezzo della piazza. Alcuni Crotonesi hauendo timore delli Persi erano di parere, che fosse dato Democide à coloro; ma la più vnipersale moltitudine diede di mano alli susti; si che surono li Persi molto mal trattati, con tutto ciò che protestaffero dicendo: Huomini Ciotonesi guardate molto be ne quel, che voi facciate, perche togliere dalle nostre ma ni vn'huomo fuggitiuo dal nostro Rè: forse ch'hauete per costume date queste ingiurie al nostro Rè Dario? c 'credete, ch'egli s'acquietatà contro di voi? se voi ne lasciarete.

#### T E R Z O. 191

sciarete andare così senza Democide, à qual città d'Italia portaremo la guerra più prima, ch'a questa? con queste parole non solo non pertuasero li Crotonesi di voler con cederli Democide, ma furono anco prini della naue carca di ricchezze, & in questo modo astretti li Persi ritornarono in Asia senza poter vedere gl'altri paesi della Grecia; alliquali disse Democide, che riferissero allo Rè Dario, esferti egli sposato colla figliuola di Milone Crotonele; imperò ch'in quel tempo era molto celebre'l nome di Milone lottatore appresso lo Rè Dario, e Milone era vno dei più nobili Crotonefi. Tal che per dimostrare Democide allo Rè Dario, ch'egli nella sua patria era de' nobili, gli mandò quella ambalciata: nondimeno egli fi sposò colla figliuola di Milone per hauere pagato vna buona quantità di moneta. Quello è quanto occorre intorno alla vita, & atti di Democide raccolti da Erodoto riel preadegate libro.

Di tie famo Ismi Guerrieri, e lottatori Crotonesi, cioè, Milone, Lesnimo, & Egone. Cap. XIIII.

Erche nel precedente capitolo habbiamo fatto ricordo del celebre nome di Milone, è cosa ragioneuole, che di lui facciamo alcuno particolare ragionamento, e raccontare tra li molti suoi atti, quelli pochi, liquali in si picciolo numero si veggono ditperti apprello diuerfi antichi scrittori. E stato Mi-Ione figliuolo di Diotima Crotonese Filosofo nel suo tem po molto illustre, per la sua nobile dottrina tanto honorato da Platone (ben ch'egli fiori doppo lui) che si compiacque collocarlo per vno de gl'interlocutori nel dialogo del conuinio, doue molto dottamente parla intorno la generatione dell'amore. Della dottrina di Diotima parla Marfilio Ficino in Platone, e Platone stello in diuersi luo gni. Nacque Milone figliuolo di Diotima nella città Cro. tone, per quanto credemo alli detti di Iamblico nel libro de secta Pythagoreorum, e nella Filosofia è stato disce-

Diotima filosofo Crotonese.

Marsilio.

Milane Grotone
felo satore d'impionico, e filosofo

Pindaro.

Aristodemo.

Fortezze di Mi lone Crotonese.

Plimio.

Prouerbio di Mi

Borico.

polo di Pittagora, ma nella fortezza con haucua pare: di coltui parlando Pandaro nella decima Ode racconta alcune delicate fortezze, lequali più diffusamente, e con più aperte parole racconta Aristodemo, cioè, che Milone tenendo vn melo granato dentro la sua mano con tanta fortezza, e delicatezza quello stringeua, che nè altri glielo poteua torre, nè pur egli stringendo quello fracassaua: anchora legandosi vna corda nella fronte in modo di corona stringeua i labbri raccogliendo'l fiato in se stesso, e tanto faceua gonfiare le vene di sangue, che per la gonfiezza delle vene rompeua la corda : altre volte appoggiaua'l braccio dalla spalla insino al gomito nel suo lato, doppo stendeua'l rimanente mezzobraccio, & aprendo la mano stendeua si fortemente le dita, che per qual si vo glia fortezza niuno poteua piegarli almeno'l dito picciolo. Plinio nel sertimo libro ragionando delle fortezze di Milone dice, che fermandosi quello soura vn piede niuno per qual si voglia fortezza poteua indi rimouerlo, & oltre la fortezza, che soleua mostrare nel melo granato, in due giorni corse da Atene in Lacedemona per ispatio di mille, e ducento quaranta stadij. Crotoniatam Milonem athletam, cum stetisset, nemo vestigio educebat, malum tenenti nemo digitum corrigebat, cucurriffe millia ducenta quadraginta Stadia ab Athenis Lacedemonem biduo, anco riferice l'utelfo, che nelli giuochi Olimpici dentro lo steccato, colla mano destra donò vn pugno ad vn toro di tre anni, e quello vecise, doppo hauendoselo alzato sù le spalle, quello portò per ispatio d'uno stadio, & in vn giorno lo mangiò tutto, per lo che nacque vn Prouerbio. Milo bouem in faucibus portat. le parole dell'autore sono in questa forma. Milo Crotoniata taurum quatrimum in Olympico certamine ichu nudæ dexteræ occidit, & bumeris sustulens, stadij spatio portanit, eumque eodem die consumpsit, vnde paremia orta est, bouem in faucibus portat. di questo fatto nè dona anchora certezza Borieo, così cantando.

Talis erat Milo, qui inter certamina Olympi, Quatrimum è terra substulit bouem,

Supra

# T E R Z O. 192

Quam leuiter circum pertulit hic spatium,

Quam leuiter circum pertulit hic spatium,

Horror erat certe hoc, magis ac mirabile fecit.

Ante sacrum Pisa vir peregrina locum,

Non taurum tulit in carnem, qui haud coniugis expers

Quem cedens edit solus, & ipsa die.

Ateneo nel decimo libro raccontando questa fortezza di Milone nell'hauer vinto, e dinorato vn toro; racconta, ch'in ogni pasto soleua mangiare venti mine di carne, e venti di pane, e beueua tre vtri di vino; Milo Crotoniata minas viginti carnium comedebat, totidemque panum, bibebatque tres choas vini, velut Theodorus hieropolites in libro de certaminibus testatur, at in Olympicis quum quatrimum bouem supra humeros assumpsisset, per stadiumque circum tulisset, ac postea cecidisset, solus eodem die totum comedit. S. Basilio nel libro de instituenda ratione studiorum dice, che Milone era huomo di tanta fortezza, che si posaua in piedi soura vno elmo vnto di grasso, e per qual si voglia altra fortezza non poteua esfere da quello rimosfo, anzi resisteua tan to fortemente, come se fosse statua incollata con piombo, le parole di S. Basilio sono queste. Milo in clypeo vneto sta. bat, nec depelli ab eo vlla vi poterat, sed resistebat, non secus ac statua quedam plumbo assixa. Plinio nel settimo libro dice, che Milone era nelle guerre sempre vittorioso, percheportaua soura di se le gemme allettorie, lequali tralucono al modo del christallo, e crescono à grandezza d'uno granello di faue nei ventricelli dei galli castrati; e questo stesso afferma Solino nel libro de mirabilibus mundi. Di questo Milone ragionando Pausania negl'Eliaci, dice, che vinse sei steccati nelli giuochi Olimpici, dei quali vinse vna Olimpia essendo anchora giouinetto; nelli giuochi Pitici cioè, d'Apolline Pithio vinse sei altri steccati, & vno essendo anchora giouinetto Andò doppo à lottare la settima volta nell'Olimpia, ma non hà potuto vin cere Timaliteo Crotonese suo compatrioto, nè etiandio accostarsi inanzi à quello; anchor che quella era la prima volta, che colui era vícito à dimostrarsi tra gl'altri lot-

Atenco.

S. Bafilion

Plinio. V srtù della gen ma allectorsa.

Solino. Pausania.

tatori

Strabone.

Gio.TZetz.a.

tatori Olympionici nell'Olimpia. Strabone riferisce nel setto libro, che per la rottura d'una colonna stando in per ricolo d'andare in rouina la scuola di Pittagora; Milone appoggiatosi à lei, prese turto'l peso soura di se, in tal mo do, che si saluarono gli discepoli, & egli con tanta destrez za cessò dal peso, che saluò anchora se stesso. Fama est columna quandoque in philosophorum contubernio laborante, Milonem subeuntem saluos reddidisse vinuersos, deinque scipsum extraxisse Giouanni Tzetza nel trentesimo nono epigram ma dice, che nella guerra fatta tra Crotonesi, e Sibariti, Milone è stato Capitano, doue con vndici milla soldati Crotonesi, vccise trenta milla soldati Sibariti, & adduce per testimonio Diodoro, & Erodoto in quelle parole.

Ο μίλων δυτος αθλητής έκ κρότωνος ύπηςχε, Τοδ φιλοσόφω σύγχρονος εκώνω πυθαγόρα. Εξάπις δε νενίκηκεν ολυμπια παλαίων. Κροτονιάζαις δε ποτε πολεμου προεξάρχου, και προπηδών, ώς κρακλης έμπροσθεν εξεμμένος, DENA REOTOMIATIONS EXON MUCIOSURS, Subaciron anientent micias reianadas. Διοδωρός κου τάντων δε γράφει των ισοριαν, neod wros, now eregor nothi Tougheapewy. Milon iste certator ex Crotone fuit. Philosopho contemporaneus illi Pythagora. Sexies autem vicit in Olympia luctans, Crotoniatis autem olim bello cum præesset, Et præexiliens, vt Hercules coram coronatus, Decem Crotoniatarum habens mille millia, Sybaritarum occidit miriadas triginta. Diodorus hanc scribit historiam, Herodotus, & alij multi authorum.

Cioè, Milone lottatore Crotonese, Filosofo nel tempo di Pittago a sei volte nell'Olimpia vinse la lotta, e nell'esfercito Crotonese valoroso quasi vn'Ercole, era Capitano di mille migliaia di soldati, e delli Sibariti nemici vecise trenta milia; così scriuono l'historia Diodore, Erodoto, & altri autori. Marco Cicerone nel libro de sene-

Cicerone.

ctute

Rute racconta, ch'essendo Milone vecchio, e veggendo gl'altri lottatori giouani essercitarsi nel corso, e nelle lotte, riguardo piangendo le sue braccia, e lachrimando disse, à questo tempo sete voi mie braccia morte, volendo inferire, che se bene la vecchiezza toglie la forza del corpo, nondimeno la virtu dell'anima duta infino all'estremo della vita hic cum senex esset iam, athletasque se in curriculo exercentes videret, aspexisse lacertos suos dicitur, illachrimansque dixit: at hi quidem iam mortui sunt. Notans quod corporis vigorem adimit atas, animi vis ad extremam vsque durat atatem. questo stesso atto di Milone volle cantare Onidio nel quinto decimo delle Metamoifosi in quelli onidio. versi .

Fletque Milo senior cum inuenes spectat inanes Illos, qui fuerant solidarum morte ferarum Herculeis similes fluidos pendere lacertos.

Dice Pausania negl'Eliaci, done racconta le vittorie di Milone, che la statua dell'istesso Milone è stata dalla propria mano collocara in vn boschetto nell'Olimpia in can to'l tempio di Gioue. dicitur autem Milo suam ipsius statuam in altim tulifie, est autem altis lucus sine aditus in Olympia circum templum Iouis della morte di Milone parla Stra bone nel sesto libro doue dice, ch hauendo colui caminato per vna densa selua, hà errato dal dritto camino per vn molto lungo spatio, doue hauendo ritrouato vno gran tronco d'albero, pose li cogni dentro la fissura per aprielo, qual'ellendon dall'una parte aperto, non aspettò egli che s'aprisse dall'altra; ma gionse le mani, e piedi insieme, e collocò dentro la fissura, doue con vna poca forza aperse alquanto quella, in tanto che caduti i cogni, 'I tronco strinse, & egli ne rimafe legato, doue da fiere seluagge è ft ito veci o, e dinorato. Filostrato nel quarro li- Filostrate. bro dice, che Milone per le sue fortezze, me itò haucre vna starna in Efore, laqual'era in questo modos stana la flatua soura vn disco con i piedi congiunti, dentro la mano finistra teneva vn melo granato, nella mano dettra Aauano i suoi diti dritti, in quel modo ch'egli faceua,

Paufania. Statua di Milos me noll'olempia.

Morte di Mila-

Statue di Milo ne in Ejere.

Leonimo guerrie vo Crotonese, e sua bistoria.

Panfania.

quando voleua dimostrare la sua fortezza, & haueual capo cinto con una vitta, in memoria, ch'egli colla fola fortezza delle vene del capo rompena vna corda; le pazole di Filostrato sono quelle. Ephoris Milonis anea Slatus erat hoc modo. erat Milo super discum positus, simulque iunclie. pedibus inniti videtur, sinisira autem malum punicum tenet, dextræ vero manus digiti recti, & regentibus similes apparent, caput vitta redimitum. Fiori anchora nella città Crotone vn famolissimo guerriero per nome chiamato Leonimo, ch'insieme con Milone è stato Generale Colonnello dell'essercito Crotonese nella guerra fatta tra Locresi, e Cto. tonesi nelle campagne del fiume Sagra, della quale n'hab. biamo parlato nel secondo libro. Di questo Leonimo ragionando Pausania nelli Laconici dice, che nel mare Eus sino nell'Ostio d'Istro si ritroua vn'Isola chiamata Leuça, la quale gira intorno per ilpatio di venti stadij occupata da vna densissima selua, & habitata da diuerse fiere, laqual'Isola è consecrata ad Achille, doue anco all'istesso, Achille stà consecrato vn tempio, & vn simolacro; nauigando dunque Leonimo gionse in quetta selua, perche nella guerra fatta tra Locrefi, e Crotoneli apprello'l fiume Sagra Leonimo era stato grauemente ferito; cui tal ferita occorse (dice Pausania) perch'i Locresi haueuano, grandissima amicitia degl'Qpuntij, e nella battaglia tra, l'altri Dij inuocarono Aiace in loro fauore, per la diminità del quale crederono tutti, che rimale Leonimo fezito; e dal dolore della piaga essendo molto afflitto andà, all'oracolo per ritrouare rimedio; e quello rispose, che mell'Isola Leuca consecrata ad Aiace Oileo (per cagione del qual'è stato ferito) sarebbe la piaga guarita; per ciò nauigando Leonimo giunse nell'istessa Isola: doue essend'o per alquanto tempo dimorato, felicemente diuenne ano della ferita. Quando doppo ritornò in Crotone sua patria raccontaua, che nell'Isola Leuca haueua veduto Achille, Aiace, Oileo, & Aiace Telamonio, & insieme pon questi vide Antiloco, e Patroclo, & Elena, laqual'habitana infieme con Achille, & à lui disse Elena, ch'andalle

# T En R Z O. 194

dassein Imera città di Sicilia, e ritrouasse Stesicoro Poeta, che per allhora ini habitana, egli dicesse, che dinenne cieco per hauerescritto le vergogne di quella, e per sua ira stà così offeso dal morbo della cecità; la qual eosa essendo stata da Leonimo riferita à Stesicoro, cominciò quegli à cantare vna palinodia, cioè formare vn canto contrario à quel, ch'haueua fatro prima, e cantando le lodi di colei, riceuè la vista; questo è quanto riferisce Pau Sania degl'atti di Leonimo. Fiorì ancho a nella città Cro tone vn potentissimo lottatore per nome Fgone, ch'ol re la mirabile sua fortezza è stato sapientissimo nella Filosofia discepolo del gran maestro Pittagora: Le fortezze d'Egone sono state inirabili, e tanto più quelle essercitaua, quanto che l'amore ardentissimo, ch'egli portaua à molte donne era cagione, che per piacere à quelle, dimofrasse spesso le sue forcezze; che di lui ragionando Teocrito, e Giouanni Tzetza dicono, ch'hanena molte donne innamorare, e quando voleua rimunerarle, e corrispon-'dere con premij à gli loro amori, andaua nelli monti, e correndo seguitana i tori, liquali da esso arrinati erano presi per le corna, e gittati in terra gli toglieua l'ungie dai piedi, e doppo ponendoli sù le spalle, portaua quelli alle sue donne. Mangiò questo Egone in vno pasto ottanta pani, secondo che canta Teocrito nel quarto Idilio, doue inducendo Coridone pastore d'Egone vsa queste parole.

και το ποτ' αῶου το λακίνιου, δυπες δ πυκτας Αίγων δηθοκον σα μονος καζεθαισαζο μάζας, τίως και τ ταῦςον ἀπ' ὡς εος ἄγε πιάξας, Τὰς ὁπλᾶς ἄδω καμαςυλλισι. τὰ δε γυναικες Μακρον ανηΰσαν, χ' ὡ Βωκόλος εξεγελαζε. Δεqui illud olim Λοοη lacinium, rbi pugillator Λegon octoginta solus rorauit panes.

Illuc, & taurum à monte duxit prehensum.

Vngulas dedit amaryllidi, mulieres autem hæc Diu resonarunt, & bubulcus rist.

Cioè, certo, che verso l'Orientale promontorio sacinio's

Egono filosofo Cro.onese, lottatore, e sue forta, Ze.

Teocrito.

valoroso Egone solo diuorò ottanta pani, e nel monte prese'l toro, e l'onghie diede in dono ad Amarille, di ciò molto tempo parlarono le donne, & il bisolco rise. Gl'istelli atti d'Egone racconta anchora Giouanni Tzerza nel quarantesimo epigramma, le cui parole del greco nel latino trasserite così suonano.

Aegon Crotoniates erat fortissimus pugil,
Ida atque Lynceo quidem non minus comedens,
Aeque Buthinæ, atque Livyertæ.
Placentas enim octoginta, subacti modo panis
In Lacinio denorauit Aegon ipse pugil.
Non enim biscoctum placentam, sed fuliginem dicito.
Placenta enim non subcinericius panis, sed tenera, ac nous,
Et currens isse in montibus, tauros pedibus vincebat.
Atque vngulas pedum à viuentibus, manibus auellebat.
Tauros autem donauit humeris ferens hos,
Amicis, & puellis mulier bus, vt Amaryllidi,
Vt memorat Theocritus.

Di molti valorosi buomini Crotonesi Guerrieri, Lottatori Olimpionici, e statuarij eccellentissimi. Cap. XV.

Degna d'ogni lode la città Crotone quasi vguali mente ad ogni altra città d'Italia: perche se l'alma Roma è stata tanto celebre appresso tutre le nationi del mondo per le moltissime vittorie, & immortali trionfi, che conseguirono gl'antichi Romani; celebratissima deue essere anchora la città Crotone per le molte victorie riportate dalli giuochi Olimpici Imperò. che s'appresso gl'antichi Romani era di grandissimo honore'l trionfo : appresso i Greci era di molto più grande honore la vittoria del giuocho Olimpico; nelle quali vittoue più d'ogni altra natione fiorirono i Crotonesi, de quali dice Strabone, ch'in una Olimpia sette Crotonesi furono quelli, che nello steccato vinsero tutti gl'atti delli ginochi Olimpici: e ben ch'egh di coloro non descrina'! nome; nondimeno vediamo appresso altri autori molta huo-

Strahenes

## TERZO.

huomini Crotonesi Olimpionici celebratislimi Fiori nella città Ciotone Failo lottatore valentissimo molto lodato da Aristofane negl'Achanici; e vinse costui tre volte nell'Olimpia; questo medesimo molto è lodato da Plu tarco; percioche dice, ch'hauendo guerra gli Greci co gli Persi, quasi non potendo resistere à tanta barbara natione, Failo solo con una naue liberò tutta la Grecia da gl'assalti di coloro. Laqual cosa intesa da Alessandro Ma. gno per honorare la fortezza d'un tanto valoroso huomo, mandò alli Crotonesi grandissima moltitudine di diuerse vestimenta: le parole di Plutarco nell'Alessandro. sono queste. Alexander ad Crotoniatas quoque in Italiam, magnam exuniorum partem transmisit ab Phailidecus, & gloriam impigri, & fortis athleta, qui medio bello, cum Gracos cateri destituissent Itali, propria triremi Salaminam nauigauit, illius periculi communicationem suscepturus. adeo omnia virtutis opera, summo studio, & beneuolentia obseruabat. E molto. lodato Failo da Gionanni Tzetza per hauer egli vinto Gio.Tzetza vn giuoco chiamato pentatlo, che consisteua in cinque, forti di giuochi, cioè nel disco, nel corso, nel salto, nella lotta, e nel menar del dardo, e nell'istesso modo dichiara Paufania'l giuocho pentatlo nelli Focici, mentre dice. Paufania. Pentailum autem certamen, seu exercitatio quinque artes gymnasticas continebat, difeum, curfum, faltum, palestram, & iaculationem. Atistofane nelle vespi dice, che Failo saltò cinquanta cinque piedi di spatio, e menò vn disco cento meno cinque piedi, cioè, nouantacinque piedi di spatio.

Quinque super quinquaginta pedes saltanit Phailus,

lecit autem difeum centum quinque minus.

E stato anchora Failo vittorioso in ogni altra sorte di giuoco, che dice Pausania nelli Focici hauere vinto Failo due volte nelli ginochi Pitici, & vna volta hauere vinto nel co so, per lo che merno hauere vna statua in Delto città d'Apolline. Fiori anchora nella città Crotone Timassieo lottatore tanto potente, ch'essendo egli anchora gioninetto nelli giuochi Olimpici non hà permesso d'esser vinto da Milone lottatore celebratissimo suo compa-

Faile lottator Crosonefe, e fue forsezze. Plutarco

Aristofane .

Paufania.

Statue di Failo lottatore. Timaficeo lottatore Crotonefe.

trioto

# D I BIRIO

Glaucio lorrato. re (rotonese. Diozeneto lotta tore crotonese.

Dionisso halicar

Tisicrate lottate ve crotonese.

Isomaco lottato-

Aftilolottatore erotonese, e sua statua.

Gio.T Tetza

trioto huomo in quel tempo nelle forze famolissimo, del quale hauemo parlato nel precedente capitolo. Pausania nelli Focici fà mentione di Glaucio Crotonele lottatore potentissimo, che vinse nell'Olimpiade decima ottaua, & nomina anchora Diogeneto Crotonese famosissimo lortatore, che viuse nell'Olimpiade cinquantesima ottaua. Dionisio Alicarnasseo nomina tre samosissimi lottatori Croronesi, cioè, Tisicrate, Ismaco, & Astrilo, ch'oltre la fortezza è stato sapientissimo Filosofo, e vinse (secondo ch'egli dice nell'ottauo libro) nella trentesima settima Olimpiade forro'l consolato di Caio Giulio, e Publio Pimario Rufo. E Tisicrate vinse due giunchi, vno nella sertantesima prima Olimpiade socio l' consolato d'Aulo Semnio, e Marco Minutio secondo ch'egli dice nel quinto libro, & il secondo è stato nell'Olimpiade settantelima seconda sotto'l consolato d'Aulo Virginio, e T. Verufio: & Ischomaco, dà altri chiamato Isomaco vinse nell'Olimpiade settantesima ottana nel tempo, che Porsenna mosse guerra al popolo Romano. Ma Astito hauendo vinto in tre giuochi Olimpici contingi, cioè, nello stadio, nel ginoco Dolico, e nel diaolo, meritò hauere nell'Olimpia la statua fatta da Pittagora Reggino. Il diaolo è va ginoco di dupplicato corlo nello stadio così scritto da Giouanni Tzetza nel settantesimo terzo epigramma secondo la tradottione del resto greco nel latino doue ans co descriue lo stadio, e'l dolico.

Antea stadium nominabant cursum armatum,
Currens cum armis autem rectum habebat cursum,
Flectens omnino nequaquam: stadium quidem hoc.
Diaulus cursus duplus, vnam faciens stexionem.
Dolichus autem septem cursus, tres stexiones autem habuit.

Et reuersionis dimidium, erant autem armis sine. Tetrorus autem cursus erat slexionum duodecim.

E stato Astilotanto amatore della pudicitia, che dice Platone nell'ottauo libro de legibus hauere perpetuamente lui osseruato la verginità Masecondo che dice Pausania negl'Eliaci, hà commesso vn grandissimo delitio, ch'essendo

Platone.

Pausania.

#### TERZO. 196

sendo egli stato victorioso tre volte nelli giuochi Olimpici per esfere nel secondo, e terzo giuocho entrato molto in gratia di Dionisso tiranno di Siracusa negò nell'Olimpia la propria patria, e disse, ch'era Siracusano, per lo che sdegnati li Crotonesi costituirono la casa sua in Crotone per carcere d'huomini infami, e le sue robbe furono poste à publico bando à volontà del Senato. Crotonese, la sua statua, laqual'era collocata in canto quella di Giunone Lacedemonia è stata da loro distrutta. Fiori anchora nella città Crotone Formione Prencipe nelle cose della guerra illustrissimo, del quale sa mencione Teopompo nelli Filippici, doue dice, che nella guer ra, ch'hebbero i Crotoneti, cogli Locresi appresso'l siume Sagra è stato Formione granemente ferito, e perche la piaga era difficile à curarfi, andò all'oracolo, dal quale hebbe tisposta, ch'andasse in Lacedemona, & iui ritrouarebbe'l medico per poterfi guarire; e quello farebbe colui, che primo l'inuitarà à mangiar seco. Giunto che su Formione secondo'l conseglio dell'oracolo in Sparta à pena era dismontato dalla lettica, che su inuitato da vn giouinetto à cena, e mentre stauano nel mangiare si da colui Formione dimandato; qual'era stata la cagione del suo viaggio in Sparta? & egli rispose, in quel modo, che gl'haueua detto l'oracolo, cioè, per essere guarito dalla piaga, della quale medico non s'harebbe altroue ritrouato, ch'in quello paele; la qual cosa essendo stata dal giouane intesa, rase vn puoco della sua lancia, e quella rafura legò nella piaga, e farto questo medicamento partirono da cena, e mentre Formione volle salire nella lettica per partirsi da Sparta, essendosi da colui licentiato, si tirrouò dentro la porta della casa sua in Crotone colla piaga sanata: questa historia, così appunto, come stà quì notata, è raccolta ad litteram dalle parole di Suida, e da Teopompo, ch'è allegato dall'istesso Suida: è stato questo Formione tanto valoroso nel combattere, che di lui si legge nelle guerre nauali hauere due volte vinto gl'esserciti Lacedemonij. Erodoto nel quinto libro sa men-

Formions guera riero crotamele. (ua historia. Teopompo.

Swide.

Erodose.

tione

# LIBRÓ

Filippo buttacide lottatore crotonese adorato E D10.

Pausania. Patrocle, e Dan mea statuary grotenefi.

rione d'un'altro famosissimo lortatore Olimpionico Cro tonese chiamato Filippo Butacide, che per le vittorie delli giuochi Olimpici per la bellezza del corpo, e per la coraggiosità nel trattar dell'arme, doppo che sù morto, è stato dalli Crotonesi adorato al paro d'un Dio, e nella fua sepoltura furono offerti sacrifitij. Fiorirono anchora nella città Crotone due celebratissimi huomini, delli qua li ragiona Pausania negl'Eliaci, cioè Damea, e Patroclo figliuolo di Cratillo, ch'hà fatto la statua d'Apolline Sicionio col capo d'oro offerta all'istesso Dio dalli Locress, come habbiamo detto nel secondo libro, è anco da credere che fiorirono in Crotone altri famolissimi huomini. ma per l'antichità del tempo, e per la poca diligenza nella conservatione delle scritture s'è hoggi persa la memoria.

Delle antiche monete, che si stampauano nella città Crotone, e si spendeuano per tutto'l suo territorio. D'alcuni tempi de Dij antichi molto riueriti dalli Crotonesi. E come la città Crotone è stata convertita alla fede di Christo da S. Dionisio Areopagita. Cap.

XVI.

TElla città Crotone (dice Guidone nel terze

libro) si stampauano diuerse sorti di monete, lequali si spendeuano per tutto'l suo territo-

Winidene.

rio, e si trasferiuano anchora per tutti gli con uicini luoghi della Prouincia; & alcuna volta nella moneta scolpiuano dall'una parte Ercole ignudo, che staua in piedi solamente adornato con vna pelle di Leone, la quale gli pendeua dal capo infino à i piedi, e dall'altra parte Minerua coll'elmo in capo con questa scrittura gre ca intorno, oxisa; altre volte nell'una parte della moneta fegnanano Ercole fanciullo dentro vna cuna con due

serpinelle mani, come se con quelli giocasse, e nell'altra parte segnauano l'imagine d'Apolline; in altre monere dall'una parte scolpiuano Ercole coricato soura vna pelle

Monete delli cro sone ji.

T E R Z O. 197

di Leone mezzo ignudo appoggiato col gomito in terra tenente nella mano destra vna tazza di vino, e soura di se stana scolpito vn'arco, & vna faretra; ouero dall'una parte staua scolpita vna mazza, e dall'altra parte staua scolpita l'imagine di Giunone. & in altre monete, dall'una parte imprimenano l'imagine d'Apolline, e dall'altra vno tripode simile alla monera delli Pandosini, ma dif ferina da quella, perche nella moneta Crotonese staua scolpita intorno quelta scrittura greca . κρωτονίατων . in altre monete scolpinano dall'una parte Milone lottatore, con vna pelle di Leone in capo à similitudine d'Ercole, e con vna palma nella mano destra in segno delle sue vittorie, e dall'altra parte la mazza d'Ercole, vn disco, & vna colonna, che con le proprie spalle sostentò, nel tempo, che staua la scuola di Pittagora in procinto di cadere à terra, coll'istella scrittura greca intorno. altre volte segnauano nella moneta dall'una parte vn Caualliero coll'elmo in capo, e dall'altra parte la Dea Giunone; & altre volte segnauano dall'una parte Ercole, e dall'altra alcuna delle sue fortezze. Quanto alli tempij de gl'antichi Dij, quello di Giunone Lacinia era'l più celebre fabricato dalli Crotonesi nel promontorio Lacinio, e dotato di copiosissime ricchezze, del quale ragionando Cicerone nel secondo libro de diuinatione dice, che ne gl'antichi tempi estendo i Crotonesi felicissimi, & annouerati tra le più ricche genti d'Italia, tra l'altre marauigliole opre, ch'nanno fatto nel tempio di Giunone Lacinia da loro religiosamente riuerito, hanno voluto arrichir quello di pretiosissime pitture; per lo che non perdonando alle molte spele hanno fatto venire Zeusi Eracleote, pittore nel suo tempo senza pari, ch'hauendo per ornamento del fano fatto molte pitture, s'offerse alli Crotonesi di dipingere la più eccellente, & estrema bellezza, che mai si potesse vedere in donna alcuna, e dipingere in quella'l vero simolacro d'Elena Regina greca. Cui dando molto credito li Crotonesi volenticii intesero quel che loro dille, e soura ciò si contentarono di fare, quanto. Ddd l'istes-

d

. 1

Tempio di Giu-

Cicerone.

Pitture mirabili di Zenfi.

l'istesso pittore dimandaua; alli quali disse Zeusi, che gli dimostrassero, quali fossero le più belle vergini della città. egli Crotoneli senza altro parlare risposero con questo atto, cioè, hanno fatto venire vn giouinetto alla lotta, è con quello molti figliuoli di mirabile bellezza, liquali spogliati per lottare, furono da Zeusi con molta attentione riguardati, doppo gli Crotonesi dissero, le sorelle vergini di costoro hauemo appresso noi, la bellezza delle quali tu puoi ben considerare dalli stessi giouinetti quan to sia mirabile, datemi di gratia (disse Zensi) di queste vergini le più belle, acciò ch'io nel muto simolacro dipinga vna estrema bellezza, à punto come hò promesso. tosto gli Crotonesi di publico consenso condussero le ver gini in vn luogo, doue diedero à colui porestà di scegliere chi di loro più gli piacesse, dalle quali hauendo eletto Zeusi quelle, che più gli piacquero, dipinse la mirabile bellezza, quale si poteua ritrouare in vna donna tutta raccolta nel simolacro d'Elena. laquale pittura, è stata dalli Crotonesi collocata nel tempio di Giunone Lacinia. è stato anchora nella città Crotone anticamente vn tempio dedicato ad Ercole (per quanto riferisce Iamblico nel libro de secta Pythagoreorum) fabricato dalli Cro. tonesi per conseglio di Pittagora, per cagione, ch'Ercole è stato'l primo fondatore della città, e protettore di quella. Edificarono anchora gli Crotonesi (secondo riferisce Valerio Massimo nell'ortano libro) vn tempio alla Dea Cerere, e questo è stato eretto nelle case di Pittagora dop. po la morte di lui. Aulo Gellio nel primo libro riferisce, che per conseglio di Pittagora edificarono i Crotonesi vn magnifico tempio alle Muse Dee della Musica, della con cordia, del ritmo, della consonanza, del concento, e dell'harmonia, per cagione delle quali si mantiene in harmo nia, e concordia l'uniuerso. Ma doppo tante superstitioni, idolatrie, e sacrilegij piacque al vero Dio, che tanti errori hauessero fine, e riceuessero i Crotonesi la vera fede di Christo nostro Signore, & in fatto volentieri l'accettarono, quando partito dalli paesi della Grecia S. Dioni-

Tempio d' Erco; le in Crosone. Iamblico.

mo. Tempio di Cere re in crosone. A.Gellio. Teno delle mu-

Valerio massi-

Tépio delle mu-

ho Areopagita discepolo di S. Paolo Apostolo per andare in Roma, essendo nel viaggio dimotato per un poco di tempo nella città Crotone, insegnò gl'habitatori di quella nella fede di Christo; che per tal cagione tengono i Croroneli hoggi per insegna nel sigillo della città l'imagine di S. Dionisio E hoggi la detta città sede Vescouale nobilissima, e delli Vesconi Crotonesi alcuni si ritrouatono presenti à Consegli Generali, come Pietro Vescouo Crotonele si trouò presente al Conseglio Costantinopolitano selto sotto Agatone Regino Sommo Pontefice Ro mano Teorimo Vescouo di Crotone si trouò presente al Confeglio Niceno secondo sotto Adriano Sommo Pontefice Romano; e Giouanni Vescouo di Crotone è stato presente nel Conseglio Romano secondo sotto Vigilio Sommo Pontefice Romano. Nel conuento dei frati Minori, si riserba'l corpo del Beato Pirro monaco dell'istesso ordine. nel vicino della città discorre'l fiume Esare, ch'anticamente pallaua per mezzo la città, ma hoggi per l'antiche rouine discoure fuori; e la città se bene hoggi è bellissima; nondimeno è molto minore à rispetto dell'antiche grandezze, collequali nei primi tempi ella fioriua.

S. Dionisio comuerte la cutà cr sone alla sede de Christo.

Pietro Vescouo di Crotone.

Testims Vefceno di crotone. Gisanne Vefceno di crotone.

B. Pirrs da cro-

come la ci tà Crotone nell'assedio di Totila Rè de Gotti si mantene forte, e d'alcuni fa.ti d'armi de Saraceni contro le naui venetiane. Cap. XVII.

El tempo, che Totila Rè de Gotti occupò que sie parti d'Italia (come s'è detto nel primo libro) perche Bellisario si ritrouaua Generale Colonnello dell'essercito dell'Imperatore, Giustiniano per disendere tutte queste terre dell'imperio, contro gl'assalti delli Gotti; gli soprauenne in aiuto Valeriano capitano degl'Armeni, e Vero capitano de gl'Eruli mandati con nuoua gente dall'istesso Giustiniano in Italia, & arriuarono ad Otranto, doue andando Bellisario per accettargli secondo l'ordine dell'Imperatore, che così gl'imponeua, non potendo per li venti con-

Bellifario ferma

Ddd 2 tinoi

tinoi toccare Otranto, si fermo à Crotone, ma per non esserui di che pascere li canalli, ritenendosi ducento fanti ch'haueua, mandò sei cento caualli nella valle di Rossano, liquali furono da Toula prefi, & vecifi, come diremo appresso deliberando doppo Totila di ricuperare l'isola di Sicilia; per via di terra venne in Reggio città nel lido del Faro, d'onde trapassato in Sicilia, tutto'l regno di Napoli sottopose al suo dominio suori, ch' Otranto, che sempre perseuerò nella sede dell'imperio, e suori, che Crotone, che per mantenersi nella fede dell'Imperatore staua cinta nell'affedio dalli foldati Gotti In questo mezzo Narle Eunuco cubicolario creato capitano da Giustiniano all'impresa d'Italia, veniua con potentissimo esfercito terrestre, e nauale. Totila lasciara Sicilia in gouerno di quattro suoi Capitani ritornò in Italia, per prouedere al bilogno d'essa contro l'impeto di Narse. Attauade capitano d'una parte dell'armata di Giustiniano ricuperò Sicilia, doppo ritornando foccorse Crotone, e liberolla dall'assedio, e sù cagione, che due capitani Gotti Regniero, ch'era Prefetto in Taranto, e Morra, ch'era Prefetto in Acheranta renderono quelle due terre all'imperio, & eglino con i suoi soldati si rimasero à militare sotto l'imperio al debito stipendio. tutro ciò viene con le medesime parole riferito da Pando fo Collenuccio nel fecondo libro del compendio dell'historie del Regno di Napoli. Ma quando negl'anni del Signore 845. vennero i Saraceni nel Regno di Napoli sotto vn loro capitano chiamato Sabba, & assediarono Taranto, e venendo vua grosla armata del nostro Imperatore Greco sotro vn capitano chiamato Tcodosio, & insieme sessanta vele de Venetiani per soccorrerlo, tosto che si presentarono nel feno di Taranto, Sabba simolando hauere paura con la sua armata si rivirò, verso l'acque di Crotone, e tra puochi di feccro fatto d'armi, doue la maggior parte delle naui Venétiane furono prefe, e sommerte, e degl'huomini fatto alcuno prigione, tutto'l rimanente su morto, e Teodosio fuggi verso la Grecia, la città Crotone nondimeno per allhora

Artanade libera Crotone dall' assedio de Gosti.

Pandolfo colle-

Teodosio capita no rotto da sab basiaracenospres, so Crotone.

allhora rimanendo libera senza affanno, aggrattata solamente cogl'incommodi dell'assedio; ma negl'uniuersali affanni di Calabria, Basilicata, e Puglia è da credere, ch'anco la città Crotone pati incommodi, e rouine. come sù quando imperando in Costantinopoli Costantino san ciullo vn capitano dell'armata di Leone Imperatore suo padre chiamato per nome Romano, & anco di vilissima conditione Romano per patria, vsurpò l'imperio per forza, onde essendo le cose in tumulto, Calabresi, e Pugliesi gli si ribellarono, per lo che Romano huomo di pessima natura indusse lo Rè de Saraceni d'Africa à mandare co loro in Italia, per vendicarsi dei Calabresi, e dei Pugliesi. onde i Saraceni naturali nemici di Christiani nell'anno 'del Signore 914. entrarono in Italia, e non solo Calabresi e Pugliesi; ma tutta quella parte d'Italia, ch'è dalla 'punta d'Otranto, e si viene allargando tra due mari, cioè'l Tirreno, e'l seno Adriatico scorsero, e saccheggiarono senza rispetto alcuno dell'Imperatore, fin presso à Roma, facendo conseglio d'ispugnarla, e distruggerla. nelle quali rouine, perche le cose erano vniuersali, la città Crotone non su esente: Pati anco ella affanni nel tem po ch'i Normandi occuparono Calabria, e Puglia, e nelle guerre degl'Angioini contro gl'Aragonesi: E stata anco isposta à gl'assalti dell'una, è l'altra parte. hoggi è molto commoda, città Reale, e fortezza in espugnabile adornata

di nobilissime, & antichissime fameglie, laquale sempre và crescendo nella nobilià per la tortezza dell'arme, e scienza delle lettere alcune altre cose della città saranno scritte, quan-

do di nouo faremo ritorno per la descrittione del territorio.

Si descriuono tutte le città habitationi, e luoghi del territorio Crotonese cominciando dal siume Trionto, termine dello Stesso territorio insino à Verzine.

Cap. XVIII.

Vero, che secondo alcune antiche scritture cominciaua'l territorio Locrese dal fiume Metauto infino alla città Temefa, della quale ragionaremo nel seguente libro; ma doppo sù ridotto infino nella citta Terina, & al fine terminato nel fiume Lameto, come di ciò habbiamo fatto singolare ricordo. ma adesso, ch'habbiamo da scriuere'l territorio Crotonese, sà di mistiero prima ritrouare gli suoi termini, e doppo cominciare la descrittione. Riferisce Tucidide nel settimo libro, che l'effercito Ateniese, quando staua sotto'l go uerno di Demostene, & Eurimedonte, hauendosi accoppiato in amicitia con quelli della Republica Turina, finita ch'hebbe la speditione, per non aggrauare colla moltitudine de' soldati à li Turini, volle trapatiare nel territorio Crotonese, e giunti che furono i soldati nel fiume Ilia; non permisero i Crotonesi, che l'esfercito passasse oltre'l fiume; perche non voleuano in modo alcuno concedergli luogo nel loro territorio. le parole di Tucidide sono queste. Demosthenes, & Eurymedon Atheniensium classis exercitus duces, posteaquam Thurini ad societatem militia se expedierunt, inbent classem in oram Crotoniatam tendere, ipsi vero recensitum exercitum per agrum Thurinum ad Sybarim flumen ducunt qui cum ad amnem hyliam pe uenissent, pramisissentque Crotoniata qui dicerent, nolle se per suam terram. meare exercitum, descenderunt ad mare, & vbi Hylras ad illud excurrit castra habuerunt, vbi naues eis ob id præsto fuerunt. quibus postera die conscensus abiere subinde adeundo civitates, præterquam Locrensium donec ad leucopetram peruenere agri Rhegini. delle quali parole di Tucidide habbiamo, che'l fiume Ilia era termine anticamente del territorio Ciotonese:è chiamato questo fiume volgarmente hoggi Trion

Tucidide.

Demostene & Eurimedote Ate nesi discacciati da Crotonesi.

Fisame trionto.

to nella parte Orientale di Calabria: L'altro termine del territorio Crotonese nella parte Occidentale (per quanto credemo alli detti di Plinio, e di Solino) era anticamente la città Terina dalli Crotonesi fabricata in vna pianura nel conuicino d'un castello maritimo detto Castiglione : pur di lei ragionaremo più distintamente nel proprio suo luogo. Ma perche più oltre della città Terina vediamo vna città distrutta dalli Crotonesi chiamata anticamente Cleta, ma hoggi doppo la sua riedificatione è detta pietra Mala: è da credere ch'insino alla detta città fosse stato steso's predetto territorio; però cominciando noi dal fiume Trionto per caminare infino à pietra Mala, il primo castello che n'incontra e vno chiamato Crisia lontano dal mare quasi per ispatio di due miglia; il particolare da lodarsi è che nelle maremme di questo cattello incanto quasi all'onde del mare scatoriscono acque dolci, à punto come nell'arene del lido di Reggio. qui 'l paèle abbonda d'oglio, & in tutti gli connicini luo ghi nascono spontaneamente cappari, l'acroscini, e le silique seluagge. Indi à puoco incontra vn'altro castello det to Calopicciato, incanto al quale discorre'l fiume Fimarello abbonda delle stesse cose, ch'abbonda Crisia, nondimeno si sà molto bambaggio, e sesama, da noi chiamata girgiolena. In questi si piccioli castellotti non occorre antichità, laquale fia degna di particolare memoria. Appresso n'asperta Pietra Paola, castello mediterraneo lontano dal mare quasi per ispatio d'otto miglia. abbonda di bambaggio, e sesama, à punto come Calopicciato, nasce in queste campagne spontaneamente l'acroscino, e'l cardo, d'onde si raccoglie la gomma detta mastice, e si cauano le pietre d'acutare ferri in acqua niente minori à quelle, che vengono da Genoua. Lontano da questo cattello perispatio di quattro miglia in circa occorre Bocchigliero castello mediterraneo rimoto dal mare intorno à dodici miglia posto tra'l finme di S. Croce, e di Lorenza nobilitato di molte caccie, e per le selue di çastagne, e ghiande, ch'iui si veggono. doue si prendono, vccel-

Plinie.

Crisia.

Calopicciato.

Bocchigliere.

Pietra gazate, o suo secreto.

vecelli, & animali seluaggl di dinerse sorti. Si ritronano in queste campagne le pietre frigie, lequali in ogni mese producono i fongi, vi si canano le pietre d'acutare i ferri in acqua; si ritroua in queste campagne la pietra Gagate così chiamata dal fiume Gagate della Licia, doue fù ella primieramente ritrouata, laqual'è di colore nero leggiera nel peso, e púmicosa, quando si bruccia manda fuoriodore di solfo, coll'acqua s'infiamma, e coll'oglio si smorza: di questa pietra si caua oglio, che vale per ristringere coloro, ch'hauendo perso'l miglior dono, che può hauere la donna, desiderano nella prima hora delle nozze non essere conosciute per tali da loro nouelli mariti. L'oglio della predetta pietra si caua in questa maniera; Si trita la pietra nel mortaio, si sollima (come sanno gli Signori Alchimisti) in quel modo, che si suole sollimare'l solso. le feci, che vanno sotto, si gettano via, si raccogliono le parte sollimate soura l'orlo del vase, e se per sorte la fortezza del fuoco hà fatto salire della sostanza della pietra, ritornasi di nouo à sollimare: doppo si prendono le parti sollimate, e si pongono in luogo di risolutione, e si raccorrà l'oglio prouatissimo, che non solo serue al predetto negotio, ma etiandio à molte infermità, & apprello gl'Al chimi il essendo debitamente preparato secondo l'arte vale per medicina di bianco nei metalli. In queste campagne si ritrouano in abbondanza diuerse herbe medicinali, come'l meo, 'l dittamo, 'l centaureo maggiore, e minore, l'aniso, & altre; ma delle virtù del Gagate predetto potrà vedere ogn'uno Diofeoride, Plinio, Plateario, Costantino, & altri medici. Nasce anchora in questo territorio la pietra Silicenera, e bianca. Apprello n'aspetta l'antico castello Calaterna, hoggi chiamato Campana, fabricato da gl'Enorri secondo che riferisce Stefano, ma Strabone vuole, che ha stato sabricato da Filottete compagno d'Ercole, nondimeno potrà ben essere (come è sta to di molte altre città, lequali si dicono essere state sabricate da Filottete, delle quali di passo in passo ne ragioparemo) che furono prima fabricate dagl'Enotrij, e dop-

Campana anticamente Calaferna. Strabone.

po magnificate da Filottete, e fatte sue colonie; e l'itesso su può essere di questo castello Campana, cioè, che sosse stato fabricato dagl'Enotrij, e doppo magnificato da Filottete. stà arricchito'l suo territorio di stuttisere selue, e di boschi di pini, nei quali si sà la pegola, e la torbentina prouatissima. In queste selue, & in tutti gli conuicini pacsi si raccoglie la manna, laquale quanto sia vtile alla vita humana, per l'isperienza stessa si dimostra. Di questa manna, che nasce nella maggior parte di queste maremme Orientali di Calabria, ragiona'l Pontano nel libto delle sue Meteore, doue dimostra con quanta mirabile opra di natura caggia ella dal Cielo; i cui versi sono questi.

Pentane,

Quin etiam Calabris in montibus, ac per opacum, Labitur ingenti Crathis si qua ceruleus aluo, Quaque Syris silux conuallibus horrent. Felices sylux, quarum de fronde liquescunt, Diuini roris latices, quos sedula passim Turba legit: gratum auxilium languentibus ægris. Illic astate in media sub sole furenti, Dum regnat calor, & terræ finduntur hiantes, Tum tener ille vapor, sensim sublatus ab astu, Versatusque die, multoque incochus ab igne, Concaua per loca, & arescentibus vndique syluis, Ingratum ut sensit frigus, sub nocte madenti, Cum nulle spirant aura, & silet humidus aer, Contrahitur paulatim, & lento humore coactus, In guctas abit, & folijs sitientibus herens, Lentescit, rursumque diuturno à sole recoctus Induit, & spetiem cera, mellisque saporem. Quod & apes prastant arte, ingenitoque fauore, Hoc modicos natura hominum producit in vsus.

Manna di Ca labriu, e sue lodi

Si ritrouano nel territorio di Campana le pietre d'acutare ferri in acqua, la terra rossa, colla quale i mastri di legnami fanno le tinture da misurarsi'l legno; vi nasce la pietra Silice, e'l vitriolo. doppo scendendo al mare quasi per ispatio di dodici miglia in circa incontra vna città

Eee chia-

Cariate. S.Gregorio papa

Menecrate pescono di Cariate

Scipione Spinel Le D. de Sem.

Scala.

Cruculo.

Promontorio Chrimissa.

chiamata Cariate, è sede Vescouale antichissima, per quanto si raccoglie dalle scritture di S. Gregorio Papa, che nel quinto libro delle sue epistole scriue vna lettera à Bonifatio Arciuescouo Reggino, nella quale raccoman da la Chiesa di Cariate alla Caredrale di Reggio, per cagione ch'allhora in Cariate per le continoe guerre erano rimasti pochi cittadini Menecrate Vescouo di Cariatesi ritrouò presente al conseglio Romano primo sotto'l ponteficato di Simmaco Sommo Pontefice Romano. E stata bruciata questa città da Turchi non vna, ma più volte, & in particolarein quell'anno, quando la penultima vol ta è stata bruciata la città Reggio, è stata sì miserabile la rouina, che la più gran parte degl'huomini, e donne è stata trasportata nella Turchia: che quando doppo alcuni anni ritornò non picciola parte dei cittadini di Cariate, liquali dianzi erano stati schiaui, si parlaua quasi communemente nella città in lingua Turchesca. Stà hoggi ella sotto'l dominio del suo Prencipe, cioè l'Illustrissimo Scipione Spinello Duca di Seminara. Abbondano le cam pagne di Cariate, quasi d'ogni cosa necessaria alla vita humana, come di grano, vino, & oglio, di caccie di diuersi vccelli, di pesci lodatissimi, nasce'l sesamo, cioè, la girgiolena, & herbe medicinali di molte spetie; la città si nobilita per molti huomini dotti, e stà delitiosamente isposta al mare. Quindi partendo incontramo in vn castello chia mato la Scala, nelle cui campagne nasce'l cardo, che genera la mastice. quiui si sà abbondante grano, vino, & oglio; nasce'l bambaggio, la sesama, e si produce in abbon danza'l mele, e nel suo convicino stà vn casale detto S. Marcello. Quindi non molto lontano incontra vin'altro castello chiamato Cruculo, nel cui territorio si raccoglie la manna; nasce la terra rossa detta rubrica sabrile, della quale si sernono i mastri carpentieri, e si cauano le pietre d'acutare ferri in acqua. Appresso nel mare occorre'l promontorio Alecio anticamente chiamato Chrimissa, à canto al quale discorre'l fiume Lipuda anticamente chiamato Areto per cagione, che nel vicino dell'istesso fiume

fiume staua anticamente fabricata lasepoltura d'Areta moglie d'Alcinoo, per quanto riferisce Isidoro. Soura que sto promontorio lontano dal lido del mare per ispatio quasi di quattro miglia stà fabricata vna città antichissima hoggi chiamata Zirò. la cui prima fondatione (dice Stefano Bizantio) esfere stata dagl'Enotrij, ma Strabone dice essere stata da Filottere, che si deue intendere in quel modo, che puoco dianzi hò detto, cioè, che gl'Enotrij edificarono la città, e Filottete costituì quella per sua colonia. Di questa città ragiona Licofrone nella Cassandra, doue ragionando di Filottete vsa queste parole.

Moglie di Alch noo, sepolsa in Calabria. I lidore. Ziro anticamen te Chrimiffa, Strabone.

Licofrone,

Του δ' αισάρου τε βείθρα, η βραθυπολις, OLYWTPIAS YNS NEYXPIVH BEGPWHEVOU. Κριμίνσα φιτρού δεξεται μιαιφονομ.

e

Illum autem Aefarisque vnda, & parua ciuitas, Genotriæ terræ cenchrinæ punctum, Chrimissa Alexandri suscipiet occisorem.

Soura le quali parole Isacio Tzetza, dice che l'onde del Isacio Tetza. fiume Esare, e Chrimissa picciola città d'Enotria nella terra d'Italia, riceueranno Filottete vccisore d'Alessandro, doue l'istesso Filottete hauendo commesso guerra con i Campani nel conuicino di Crotone, habitò nel promontorio Chrimissa. e cessandro d'andare vagando per quei luoghi, fabricò vn tempio, e quello dedicò ad Apolline Aleo. tutto quello raccoglie Isacio da Licofrone, & Orione scrittore antichissimo. le parole d'Isacio nel commentario di Licofrone, cominciano in questo modo. Τ δε φιλογτητην τω φόνω το αλεξανδρου δέξουτα τὰ βείθρα το αισάρου ποταμού το κρότωvos, ny n neimiosa n minea todis A oivateias, d iraning yas, &c. Philottetem Alexandri interfectorem, unde Aesaris fluminis Crotonis & Chrimissa parua ciuitas Oenotria, & Italica terra recipient, &c. del tempio d'Apolline Aleo edificato da Filottete ragiona l'istesso Licofrone appresso le precedenti parole intermediando cinque versi, in questo modo.

Tempio & Apriline Aleo.

Orione.

Licofiane.

Eee Kealis

Κράθις δε τύμβους όλεται δεδουπότος Ευραξ αλαίου παταρέως ανακτόρων Chratis autem monumenta videbit occiji,

Econtra Alei patarei delubrum.

Cioè, il siume Crate vedrà il sepolero dell'ucciso incontro il tempio d'Apolline Aleo. E sato vecilo Filottete, quando infieme con Tlepolemo, volendo dare aiuto alli Rodiani, combattendo contro gl'habitatori delli stessi paesi nella stessa guerra rimase morto, e doppo dagl'habitatori di Chrimissa, e da tutto'l convicino paese Iapigio, e Salentinio è stato adorato per Dio, come di ciò ren de apertissimo testimonio Aristotile nel libro de mirabilibus, doue così dice- apud Sybaritas (aiunt) PhiloEletem coli, qui ex Troia profugus inhabitanit, que sunt mollia Croto. nictis atque herculis arcus iu Apollinis Halei templo consecrauit, quos per vim à Crotoniatis in Apollonium translatos ferunt, aiunt bis locis mortuum esse auxilia ferentem Rhodys, qui cum Tlepolemo ad ea loca delati, contra incolas depugnarunt. per le quali parole anco si conosce, che Tlepolemo per alcuni tempi habitò in questa parte Orientale di Calabria. di questo Tiepolemo ragiona Omero nel secondo libro dell'Iliade, doue dice, che menò seco noue naui di soldati Rodiesi alla guerra Troiana.

Τληπόλεμος δι ής ακλάδις πὖς τε, μεγασε, Ε'ν gόδου ἐννέω νηας ἄγεμ ἐοδίωμ ἀγεςωχωμ. Trepolemus antem Heraclides, bonus que magnus que

Ex Rhodo nouem naues ducebat Rhodiensium superborum. Cioè, il buono, e grande Tlepolemo d'Eraclea, seco menò di Rodo, noue naui de superbi Rodiesi. E stata questa città Chrimissa, ch'hoggi è chiamata Ziro sede Vetcouale, ma sotto altro nome, perche dianzi, che si chiamasse Ziro, doppo ch'à lei sù mutato'l nome di Chrimissa, è stata chiamata Paterno, che già sotto questo nome si vede notata nell'itinerario d'Antonino Pio. In questa città siorì Aloisio Giglio, & Antonio Giglio medici, & Astrologi, liquali hanno ordinato'l Calendario Gregoriano, per comandamento di Gregorio XIIII. Sommo

Aristotile-Filotette adorato per Dioc

1000

Smeye.

Alessio Giglio, et Antonio Giglio medici, éo Astro logi dallo Ziro-

Pon-

Pontefice. Di questa citta'l Vescouo Abbondantio insieme con Giouanni Arciuescouo di Reggio, e Giouanni Vescouo di Porto nel tempo, che sotto Agothone Sommo Pontefice Romano si celebrò'l Conseglio Costantinopolitano sesto, non solo come gl'altri Vescoui interuenne, ma insieme con questi due predetti rappresentaua la persona delli cento venticinque Vescoui del Conseglio. Dalla parte Orientale di questa città discorre vn fiume anticamente dal nome del promontorio chiamato Chrimissa il particolare da notarsi è, che quiui si ritrona vn'albero simile al terebinto, che da molti è giudicato'l vero terebinto, ha'l pomo poco minore della mandorla; però è di somissima dolcezza nel mangiare: abbondano li giardini di questo paese di diuersi frutti per l'abbondanza dell'acque fresche, che nascono: Sono spalsofi questi luoghi per le molte caccie d'uccelli; quiui si sà copia di grano, vino, oglio, e mele, la simila di questo paese è perfettissima: nelle maremme nasce quel terebinto, che da altri è chiamato acroscino; si raccoglie della manna perfettissima, & in queste campagne si ritroua la terra rolla detta rubrica fabeile: Più dentro del Zirò nel paese mediterraneo lontano dal mare quasi per ispatio di quattordici miglia occo re sù l'altezza d'un monte sassoso vna città Vescouale chiamata Vimbriatico anticamente detta Bristaccia fabricata dagl'Enotrij, secondo che dice Stefano; ma Strabone vuole, che sia stata edificata da Filottete; nondimeno ciò si deue intédere nel modo, ch'hab biamo detto di soura inforno l'edificatione dell'altre città antiche: Imperò che molte colonie s'hà fatto in questo paele F.lottete, come apparità nei seguéti disco si Cotro'l Velcono di questa cirtà è stato anticaméte cogregato'l co seglio prouintiale in Reggio per cagione, che no era stato legitimamente ordinato, come habbiamo detto nel primo libro. Nel territorio di questa città si riviona'l gesso marmoroso, e l'alabastrite; si raccoglie la manna; e nelle selue abbondano dinerte caccie d'animali felnaggi, & vecel lisnascono spontaneamente gli cappari, e terebinti; e nel-

Abbendantie Ve fcouo de Paterno, hogge dette le Ziro-

Vmbriatico, and camente Briftaccia. Stefano. Strubone.

Verzine. Stefano. Strabone.

Minera d'argen socrd'altri mine sals in perzine.

le campagne si sa con abbondanza 'l bambaggio, e la sefe ma. Per distanza dalla predetta Città quasi nello spatio di quattro miglia occorre vn Cantello chiamato Verzine edificato, come dice Stefano, da gl'Enotrij, mà Strabone vuole, che fosse stato edificato da Filottete: si deue'l ter ritorio di questo Castello molto lodare, perche si nobilita con la preciosità delle diuerse cose, che produce; imperò che quiui si ritrouano le minere dell'argento, & alcune pietre bianche, delle quali gli Cittadini fabricano le case, nondimeno quando sono poste al fuoco, doppo la debita trituratione al forno filosofico infino alla fusione col vaso recipiente di sotto in quel modo, che s'vsa appresso gl'Alchimisti, si fondono in argento perfettissimo, mà perche'l guadagno è puoco, non curano i Signori fare alle pietre tal cottura : Si ritroua quiui 'l solfo, l'alume'l vitriolo, l'alabastrite bianco, e nero, la terra rossa detta rubrica fabrile, v'è la minera del ferro, si caua la ter ra samia, che noi altri diciamo terra di Tripoli, con la qua le si poliscono le gemme pretiose, e si fa sale terrestre : 3 ritrouano etiandio dinerse herbe medicinali come, l'eufragia, l'eupatorio, 'I meo, 'I centaureo maggiore, e mino re, 'I reopontico, l'amomo, la scorsoniera, l'elitropio di due sorti, 'I dittamo, la lunaria, e la sferra cauallo: Gli boschi di questo pae se sono adornati d'alberi diuersi, per loche si fanno abbondantissime caccie d'vcelli, e siere; y'è anchora abbondanza di testudini terrestri.

Si descriuono l'habitationi, e luoghi cominciando da Cerenthia insino al siume Neeto · Cap. XIX.

Artendoci da Verzine caminando per dentro'l paese mediterraneo allontanandoci dal Mare perispatio forse di ventiquattro miglia n'incon tra vna Città antichissima detta Cerenthia anti camente chiamata Pumento sabricata soura vn sasso, e cir condata da prosondi precipitij; la cui prima sondatione (secondo che riferisce Strabone) è stata da Filottete; mà Stefano

Cerenthia, anticamente Pumeto.

Strabone.

Stefano vuole, che sia stata da gl'Enotrij. è stata sede Ve scouale anticamente, nella quale tra gl'altri Vescoui vno è stato 'l Beato Bernardo AbbateMonaco dell'ordine Flo riacese, ch'hebbe principio dal Beato Giouanni Ioachino Abbate, e l'istesso Giouanni Ioachino fà mentioue di Ce renthia, mentre nomina'l Vescouo Cerenthino : doue per corrottione di testo, come dourebbe dire, Episcopus Gerentinus, dice Episcopus Geramentinus. I casali di questa Città sono Spinello, e Beluedere : In questo terri torio si fà abbondantissimo grano, del quale si fà simila molto principale; v'è copia d'oglio, vino, e mele; si troua'l sale terrestre; la pietra d'onde si fà l'alume; nasce 'l solfo, e l'alabastrite; & in alcune parti per le vene del solfo nascono l'acque solforee. Passato'l fiume Lesa, incontra in questo paese l'antica Chiesa Monasterio dell'ordine Cisterciese detta S. Giouanni di fiore fabricata (per quanto si giudica) dal Beato Giouanni Ioachino Ab bate institutore dell'ordine Floriacese; e dalla stessa Chie sa ch'haue'l cognome di Fiore, credo che'l Beato Giouan ni Ioachino hauesse chiamato'l suo instituto ordine diFio re; ò pure ordine Floriacese. Quindi lontano per ispatio quasi di quattro miglia n'incontra nelle radici della Sila, vno Castello, chiamato Cacurio fabricato in luogo alto, nel qual'è stato natiuo cittadino Francesco Simoneta, dottore nell'vna e l'altra legge molto illustre carissimo à Francesco Sfortia Duca di Milano, e Giouani Simo neta suo fratello, che scrisse vn'opra distinta in trenta libri, ne i quali si raccontano l'historie di Francesco Sfortia. Eglino originarono la fameglia de i Simoneti in Mi lano, da i quali portò l'origine Iacomo Simoneta dottore nell'vua, e l'altra legge, che per le molte sue virtu, e santità di vita è stato da Paolo terzo Sommo Pontefice Romano honorato coll'habito del Cardinalato. Abbonda hoggi Cacurio di perfettissimo oglio, nel conuicino del quale sono deliciose selue, done nascono diuerse herbe medicinali, come s'è detto disoura nell'altre terre. Quiui nasce'l sale terrestre, & alcune acque sanno di solfo.

Stefane ;

B. Bernardo Ve scouo di Cereno thia.

Cafalidi Ceren

Minere di sale, solso in Cerenthia.

Monasterio di S. Giouanne di sio re.

Cacurio.

Francesco Sime neta dottore. Gioanne Simoneta e sue opre,

- Minera di sale in Cacurio.

Quindi

Calobuone.

Fonti d'acqua Salfain Cinga.

Melißa. Owidso.

Strongioli.

Tempio di Filot tete in Strongiodi.

Licofrone.

Quindi non molto lontano occorre vn castello chiamato Calobuono scendendo pure alla via del Mare; mà dall'istesso mare stà distante quasi per ispatio di sette miglia. In queste campagne si caua dalla terra'l gisso; si ritroua 'I solso, e l'alabastrite; è abbondante, e delitioso tutto'! territorio; & in vn casale detto Cinga si ritrouano alcuni fonti, liquali scatoriscono acqua salsa . Da questo Castel lo per distanza forse di quattro miglia occorre vn'altro Castello antichissimo chiamato Melissa; del quale parla Ouidio nelle Meramorfosi,

Thurinosq; sinus, Melisenq; & Iapygis arua. & hebbe origine (perquanto raccoglie'l Barrio forse da Rafaello reggio, & altri ifpolitori d'Ouidio ) da Melisso Rè di Creta. In queste campagne si fà abbondantissimo grano, e lesama, e bambaggio; si ritrouano li Iuniperi, & in alcuni luoghi l'acque sanno di solso. Doppo scenden do al Mare quasi per distanza da quello di tre miglia incoutra vna Città antica, laqual'è sede Vescouale per nome chiamata Strongioli fabricata in luogo alto circondata da profondi precipitij, la cui prima fondatione è stata da gl'Enotrij, mà doppo è stata molto magnificata da Filottete, in honore del qual'è stato edificato vn Tempio, & iui l'istesso Filottete adorato per Dio della Città, laqual'in quel tempo si chiamaua con altro nome, cioè, Ma calla, per quanto credemo alli detti di Licofrone nella Cassandra, doue in questo modo canta.

Ε'ν δ'αῦ μακάλλοις σικον έγχωροι μεγαν Υπέρ ταφων δάμαντες αιανή θεόμ Λοιβαίσι πυδανούσι, κου θύσθλοις Βοώμ. Et iterum in Macalla templum habitatores magnum Super sepulchrum ædisicantes grauem Deum

Libationibus honorabunt, & sacrificiis bouum.

Isacio Tzetza.

& Isacio Tzetza isponendo queste parole dice, che Macalla è Città d'Italia, doue sta 'I sepolcro, e'l tempio di Filottete edificato de gl'habitatori & à lui dedicato, alqua le offeriscono sacrifitij di boui, come se fosse Dio immortale: Le parole d'Isacio sono queste. Μακάλλα πό-

Als iταλίας, όπου τάφος καὶ ίερου φιλοκτή του, άγεσενομένου παρά τ έγχωριων, ε θυσίας βοῶν δεχομένου, ῶσπες ε θεός αιώνιος ὑπηρχεν. Macalla ciuitas Italia, vbi fepulchrum, templum Philostetis ab babitatoribus dicatum, s facrificia bouum facrificant, veluti si Deus
immortalis effet. in questa Città si ritroua vna pietra anti
chissima, nella quale sono scolpiti in lettere latine due
capi di testamento d'vn certo huomo, che nell'vltimo
della sua vita lasciaua vna sua vigna al Collegio de gl' Au
gustali della Città Petelia, della quale ragionaremo appresso; la forma del testamento scolpito nella detta pietra è questa.

Kaput ex Testamento . .

Hoc aplius Reip. Petelinoru dari volo 1 1 C item vineam Cedicia nam cum parte m. fundi Pompeiani, ita vii optima, maximaq; funt finibus suis, que mea suerant, volo autem ex vsuris semissibus comparari augustalium loci N. ad S.N.X. instrumentum tricliniorum duum, quod eis me Vibo tradidi candelabra, & lucernas belychenes, arbitrio Augustalium, quo facilius Stratimbus publicis obire possint, quod ipsum ad viilitatem Reipub. N pertinere existimani, facilius subituris onus Augustalitatis. Dum boc commodum ante oculos habent, caterum autem temporum osura semisse HS.X.N ad instrumentu trio ipsorum esse volo, quo facilius munus menm perpetunin conservare possint, neque in alios vsus vsuras quas ita à Be.P. acceperint transfer ri volo, quam si necesse fuerit, in passinationem, vineam quoque cum parte fundi Pompeiani, sicut supra dixi . Hoc amplius Augustalibus loci. N. dari volo, quam vineam vobis Augustales iccirco dari volo, que est aminea, ve si cognationi mea, qua prospexisse me vilitatibus vestris credo consenseritis, vinum vsibus vestris duntaxat, quum publice epulas exercibitis, b bere possitis. Hoc autem nomine relevatis impendis facilius prosilituri, hi qui ad munus Augustalitanis compellantur, lo-

Pietre antiche scritte in Strong

eatio vinea partis Pomreiana, vineam colere poterint, hac ita vt cauifieri, prastarique volo. Hoc amplius ab haredibus meis volo prastari Reip. Peletinorum, & à Rep. Petelinorum corporum Augustalium, ca pradis cateris meis palum ridica, omnibus annis sufficiens pedature vinea.

#### Quam Augustalibus legaui.

A vobis autem Augustales peto hanc voluntatem meam ratam habeatis, & vt perpetua forma observetis, cura vestra man detis, quo facilius autem nota sit corpori vestro, hac erga vos voluntatem, totum loci Kaput quod ad vestrum honorem pertinet.

Nell'altra pietra sono queste parole.

M. Megonio M. F. M. N. M. Pron. Corn. Leoni ac IIII. Vir. Leg. Cor. Q.P. P-IIII. vir decuriones Augustales, populusque ex ære conlato ob merita eius.

Si ritroua anchora nella stessa citrà vn'altra pietra antica, nella quale sono scolpite in lettere latine queste parole.

M Megonio M.F. Cor. Leoni Acd IIII prir.leg. Cor quast.pec. P.patrono municipi Augustales ob merita eius L.D.D.D.

Il Barrio dice hauer letto vn autore, nel quale vide quefla città chiamata Tiropoli, laquale patì grauissime rouine da Saraceni, & altri insideli, nel tempo, che tutta Calabria, Basilicata, e Puglia staua in assanno questo paese è
delicioso, e commodo alle caccie di dinersi vecelli, & abbonda d'acque molto disettenoli; le campagne abbondano di frumenti, e pascoli, e si ritroua copia di testudini
terrestri. Passata la predetta città si tralascia in mare'l siu
me Neeto, salso, e piscolento molto lodato nell'antiche
scritture. Ma donde questo siume hauesse riceuuto tal
nome, assegna la cagione Isacio Tzetza nella Cassandra
di Licostone, ch'isponendo quelle parole.

Ναύαιβος ενθα προς ηλυδωμε έρευχεται.

Κτενούσι δ' αυτόμ αυσονες πελλήνιοι.

Ν ethns vbi ad mare defluit,

Occident autem eum Ausones Pellenij.

Fiume Neets.

Isacio.

Por-

Porta'l testimonio d'Apollodoro, & altri, liquali dicono, che nella distructione di Troia ellendo fatte schiaue de' Greci tra le molte altre persone le tre sorelle di Priamo, figliuole di Laomedonte, cioè, Atilla, Altiochen, e Medesicasten, essendo venuti all'impeto delle torcune colle naut in queste parti d'Italia, discesero li Greci nelle maremme nel conuicino di questo fiume, doue le donne Troiane vedendo, che non erano rimasti più Greci sù le naui, si persuasero l'una coll'altra (per non incorreie di nuouo alli pericoli del mare, nei quali haueuano patito molti affanni) di bruciare le naui, & ciò compirono con efferto talche da Nais, che vuol dire naue, e d'aetho, che vuol dire ardo, è stato chiamato'l fiume Neeto, cioè, fiume, nel quale furono bruciate le naui greche dalle donne Troiane. Doppo che le donne bruciarono le naui, fortemente temenano'l furore de' Greci per questo commello delicto, e cominciarono abbracciare gl'huomini, e con baci accarezzargh, si che lusingando in questa maniera tolsero da loro tutto lo sdegno; onde nacque doppo in Calabria quel costume, che tutti gl'amici, e consan guinei vsarono, & vsano gl'abbracciamenti, e donano'l bacio in segno di beniuolenza, le parole d'Isacio nel com mento così cominciano. ὁ νανάιθος. ποζαμός εείμ ίταλίας έχλητη δε δυτω η μεν απολλόδιωρομ, η λοίπους, ότι μετά τω ίλίου άλωσιν αι λαομεδομτος θυγαγέρες, πριάμου δε αδελφαι, αιθυλλα, αςνόχη, und coinasn. &c. di questo farto ne dona anchora certezza Strabone nel sesto libro in quelle parole. Aesarus fluius, & portus, & fluius alter Negthus nomine, quorum cognomina casu prouenisse dicitur; nam in Achiuorum errore, quosdam ab Iliaca classe applicuisse, & ad locorum explorationem egressos, troiana mulieres nauigationis comites tam longi pertesas pelagri cursus, naues incendisse, quas viris desertas eße nouerant. qua ex causa, ibi mansisse coacti sunt, prasertim cum terrarum virtutem cernerent; euestigioque plurimos alios aduentantes, & pr.e sanguinis necessitudine ipsos imitantes, multas habitandi effecisse sedes, e quibus plures Troianorum simi-

er.

Apollodoro.

Sorelle di Prisa mo Rè di Caia bria.

Naui de Greci bruciste nel jiume Necto.

Strabone.

ff 2 lem

lem appellationem assecuti sunt, Neathumque etiam, ex malerum e ventu vocabulum vendicauit.

Si descriuono alcune altre habitationi nell'istesso territorio Crotonese cominciando dal siume Esare insino all'Isola.

Cap. XX.

Fiume Efare

Assato'l fiume Neeto occorre'l fiume Esare molto nominato nell'antiche scritture greche, e latine, che negl'antichi tempi discorreua per lo mezzo della città Crotone, ma hoggi per l'antiche rouine discorre per vn buon pezzo lontano dalle mura. Di questo siume parla Onidio nel quinto decimo della Metamorfosi.

Inuenit Aesavi fatalia fluminis ora .

Licofrone.

Ouidio.

E Licosione nella Cassandra

τ δ' αἰσάρου τε βείθηα κου Βραχυπολις. Illum autem, & afari vnde, & parua cintas.

Leonia città di-Frutta. Crotone. Tra queste campagne del fiume Esare, e di S Seuerina, appaiono l'antiche mura d'una città distrutta chiamata Leonia: ma doppo'l fiume incontra l'antica città Crotone Metropoli di questa terza Republica di Calabria; della quale per quanto s'è potuto sufficientemente s'è ragionato à dierro: Stà ella fabricata soura'l mare, deliciosamente discosta in luogo piano: Le sue campagne sono abbondantissime di grani, e pascoli; doue si sa abbondante bambaggio; nascono spontaneamente li cappari, e'l cardo, che stilla mastice, & in alcuni luoghi nasce la rubrica fabrile. In queste convicine campagne staua anticamente fabricata vna città chiamata Loreta dal nome di Laura figliuola di Lacinio, e sposa di Crotone, ch'inauedutamente è stato veciso da Ercole, come s'è detto ne principio di questo libro; e dal nome di questa città molte volte i Crotonesi sono chiamati Laureti, come suol dire Licofrone nella Cassandra.

Loreta città difirutta.

Turres destruent Laureta filij.

Li ofrone.

Cioè

Cioè distruggeranno le torri i figli di Laureta. Et Isacio Isacio. Tzetza ilponendo quelte parole dice, che Loreta era vna città di Crotone, laqual'hebbe questo nome da Laura figliuola di Lacinio, dal quale doppo forti'l nome'l promontorio Lacinio in Italia. λάνεν γαρ πόλις κρότωνος, άρ λαύρους θυγατρος λακινίου, αφ' οῦ λακινίου κ έν Ταλία απρωτηριομ. sed Laura ciuitas Crotonis à Laura filia Laciny, à quo Lacinium in Italia promontorium. Apprelso la predetta città Crotone occorre'l promontorio Stortingo, hoggi chiamato Naù, doue staua vna habitatione tingo. dell'istesso nome. Di questo promontorio Stortingo parla Licofrone nella Cassandra, doue dice, ch'in questo pae se venne Menelao, & Achille, e molti altri de' nobili Gre ci: vennero anchora de' Troiani, vno de' quali è stato Aenea à portare pretiosissimi doni alla Dea Giunone Lacinia: della venuta di Menelao, & Achille in questi luoghi così canta Licofrone.

Promitorie Ster

Licofrone.

Menelao, or A. chille in Calas bria.

ήξα δ' αλήτης ας ίαπυγων εραζον, κου δως ανάξα παρθενω σκυλητεία, Ταμασίον πρατήρα κου βοάγριον. κοι τας δαμάρτος ασκέρας ευμαρίδας. nges d'e orer my danipiou puxous, Εν οίσι πορτις ορχευτου τεύξα θεά Οτλοσμία φυτοίσιν έξησημένον. Turate d' Esac Teduos En xweois as, Γερθείν τ ενάπηχυρ αίακου τρίτον, wai dweidos, πρηςπρα daiou μαχης. ioù unte xeuoù pardea nahuven eedn, Μήθ' αβροπήνους αμφιβαλλεσθαι πεπλους, Κάλχη φορυκτους, ουμεκά θεά θεός Χέρσου μεγαν σορθυγγα δαρειτε κτίσαι. Veniet autem errans in lapygum exercitum, Et dona offeret virgini spolia rici, Temeseum craierem, & bouem campestrem. Et pxoris calceos faciles ad calciandum, Veniet autem Sirim, & Lacinij recessius, In quibus innencula bortum praparalit Dea

Hoplof-

Hoplosmie plantis ornatum
Mulieribus autem erit lex habitatoribus semper
Plangere nouem cubitorum Aeaci tertium,
Et Doridis stammam misere pugne,
Et neque auro formosa decorare membra,
Neque delicato silio contexta vestire pepla,
Purpura variata, quando Dee Deus
Terræ magnam Storthyngam donauit condere.

Cioè, errando verrà tra i Iapiggij & appresentarà alla vergine di Gioue vn vase temesino, & vn boue campestre, insieme colle calze della sua sposa. Verrà pure nel fiume Siri, e nel promontorio Lacinio, doue vna giouinetta gouernarà l'horto di Giunone di varie piante ornato, ma le donne Crotonesi haranno per costume sempre piangere'l terzo nato d'Eaco, di noue gobiti, non adornarsi d'aurate, e belle vestimenta, e'l Dio Gione donò à Giunone per habitatione la gran terra Stortinga. Et Isacio Tzetza in Licofrone per dichiaratione di queste parole dice, che Temesa città di Calabria, della quale ragionaremo nel seguente libro, contiene in se perfertissimo metallo, della quale ne parla Omero nel primo dell'Vlissea; doue in persona d'un nauaghuolo introduce Minerua consultante'l figliuolo d'Vlisse per nome Telemaco. le parole d'Isacio sono queste. Τάμεσα πολις καλαυρίς άρισοχαλκός, που πε φκούν ομκρος.

Εὖ ταμέσω μετά χαλκόν. άγω δ'άιθωνα σιδ gov. Temefa ciuitas Calabria habens optimum as, de quo in-

quit Homerus.

Ad temesim æris gratia, duco autem nigrum serrum.
Cioè, Temesa città di Calabria, laqual haue ottimo metallo, come canta Omero, l'er l'oro temesino, e porto nero ferro, del quale temesino metallo hà fatto Menelao li doni alla Dea Giunone, e per ciò dice Licostrone temeseum craterem. dichiarando anchora Isacio quella parola, hoplosmia dice, che questo sia epiteto di Giunone, laquale nella città Elide del Peloponneso era con molto honore sotto questo ritolo riuerita, si che dicenasi Giunone Oplosmia.

Isacio.

Omere.

losmia, doppo isponendo quella parola, ανάπηχυν dice, che le donne habitatrici di questo paese, quali come per ord naria legge folle ordinato, sedendo coperte di nere vestimenta piangeranno Achille figliuolo d'Eaco terzo da Doride, ch'era come dice Licofrone, di grandezza di noue cubiti; per laqual cagione la Dea Tetis madre d'Achille per dimo trarsi grata à Giunone le dedicarà'l gran promontorio Stortingo di Ctotone, acciò ch'in quello facesse vn bosco ben coltiuato, & ornato di diuerse piante, enel tempio di Giunone Lacinia stando coper to'l Sacerdote con vn breue scudo faceua lisacrifitij, & vecideua gl'animali in honore della Dea Giunone. Questo è quanto ispone Isacio per dichiaratione del promontorio Stortingo, e della dedicatione di quello à Giunone insieme coll'offerte, e sacrifitij di Menelao alla stessa Dea. Credo anchor io per queste parole, ch' Achille fosse per molto tempo dimorato in Crotone, doue hauendo cagionato appresso tutti beniuolenza grande di se stesso, doppo ch'udirono li Crotonesi la sua morte nelle guerre di Troia, introdussero per costume, ch'in ogni anno le donne Crotonesi vestite d'habito di lutto, piangessero per vn giorno la morte d'Achille. e questo par che dicano apertamente quelle parole.

Sed mulieribus erit lex habitatoribus semper

Appresso's promontorio Stortingo per picciola distanza occorre vn'altro promontorio chiamato Manna, e più oltre incontra's promontorio Lacinio tanto celebrato, e nominato dagl'antichi scrittori, del quale parlando Strabone dice, che da questo promontorio comincia's golfo di Taranto, ch'è à modo di mezzo circolo, nella cui parte Occidentale stà la città Crotone, nella parte Orientale Taranto, e nel mezzo si comprende's territorio della Republica Turina, à Lacinio Tarentinus sinus incipit, cuius nauigationis circuitus ad CCX L. millia passuum est, vt autem regionis descriptor Artemidorus est. CCC. & LXXX. expedito viatori, est autem sinus hic in hemicycli spetiem in cuius

Achille also no-

Promontorio Lacinio. Strabone.

Artemidore.

vtroque

rentum ad Orientem, in medio autèm Thurionum ciuitas iacet. Questo stesso anchora par che vada accennando Ouidio nel quinto decimo delle Metamorfosi, mentre chiama questo mare di Crotone, e di Taranto golfo Turino.

Diodore.

Quidio .

Isacio.

Strabone.

Tempio di Giunone Lacinia.

Dionifio Halic.
Eneatrosano ve
ne in Culatria
per Giunone La
cinia.
T. Liuso.

Thurinosque sinus, Melisenque & Iapygis arua. Elstato chiamato questo promontorio Lacinio da Lacinio ladrone, che fu veciso da Ercole, e questo afferma Diodoro nel libro de gestis antiquorum fabulosis in quelle parole. Hercules cum bobus in Italiam profectus, cum iuxta littus progrederetur, Lacinium furem boues furantem peremit. Ma Isacio in Licofrone, cui si deue hauere molta fede dice, che da Corfu venne in questi paesi vn huomo chiamato Lacinio, e mentre, che quiui habitaua, gl'occorse di riceuere in hospitio vn huomo chiamato Crotone, che ricordeuole del benefitio fatto gli dedicò con perpetuo nome quelto promontorio. Prese etiandio Crotone per la beniuolenza, che portaua à Lacinio, vna figliuola di lui per isposa chiamata Laura, come poco dianzi habbiamo detto. Questi tre promontorij cioè Lacinio, Manna, e Stortingo, appresso Strabone tengono nome di Iapigio, mentre dice, Post Scyllaceum Crotoniatarum fines sunt, & Japygum terna promontoria. In questo promontorio Lacinio (dice Strabone nel sesto libro) staua edificato l'antichissimo, e samosissimo tempio di Giunone Lacinia arricchito di pretiosissimi tesori; Lacinium Iunonis templum superiori atate locupletissimum, donisque frequentissimus plenum fuit; la cui antichità si può considerare essere stata inanzi le guerre troiane, come appare dalla venuta, ch'hà fatto Menelao, & Achille per testimonio di Licofrone, come habbiamo detto: E quiui anchora venne Enea Trojano, che (secondo Dionisio Alicarnasseo (diede vna coppa di rame in dono alla Dea Giunone. Aeneas in templo Iunonis pateram aneam reliquit scriptura vetere demonstrantem Aenea nomen donantis Deam. Della nobiltà, grandezza, & altre cose mirabili di questo tempio parla T. Liuio nel quarto libro de Bello Punico; doue dice, che per distanza-

di

di sei miglia dalla Città Crotone si ritroua 'I nobile tem pio di Giunone Lacinia, la cui nobiltà, ericchezze auan zauano le ricchezze della Città stessa: Tempio santo à tutti gli conuicini popoli : E staua 'l Tempio edificato in luogo tale, ch'incanto à quello staua piantato vn bosco amenissimo, ombroso, e spesso per vna folta selua d'alberi diuerfi, liquali erano di smiturata grandezza, & iui fi ritrouauano piante d'ogni sorte: haueua'l bosco in mezzo di se piaceuoli pascoli, doue'l dinerso bestiame quasi d'ogni spetie della sacra Dea si pasceua in abbondanza: e senza essere guidato da pastore alcuno, vsciua nel giorno separato, ogni animale secondo la sua spetie, e doppo soli senza guida, venuta ch'era la sera, tutti ritornauano alle stalle. Mai dalle frodolenti insidie delle fiere seluagge era'l detto bestiame mal trattato, nè anco da humana frode diminuito, e tanto frutto da i greg gi, e da gl'armenti di quello in breue spatio di tempo si raccolse, che colla vendita di lui su fatta vna colonna d'orosoda, non vota, e consecrata alla Dea. E stato etian dio l'istesso tempio non solamente nobile per le ricchezze, mà inclito anchora, e venerando per la santità. Imperò ch'in esso soleuano apparire miracoli molro illustri; vno de i quali per fama è raccontato, che si ritroua nell'antiporto del Tempio vn' Altare, dal quale niuno vento mai hà rimosso le ceneri. Era anchora questo tempio coperto di tauolette marmoree; mà doppo con molto po co honore della Dea Quinto Fuluio Flacco censore quel le tolse, e trasportò in Koma, del quale sacrileggio parla T. Liuio nel quarantesimo secondo libro; doue dice, che Q. Fuluio Flacco censore ritrouandosi in Ispagna nella guerra Celtibera haueua fatto solenne voto, sempre, ch'hauesse riuscito prospero nelle sue battaglie, d'edificare 'l Tempio della Fortuna; ilquale ritornato felice mente in Roma con accortissimo pensiero, e molta atten. tione cominciò edificarlo: Doppo giudicò, che più magnifico Tempio di quello non si ritrouarebbe in Roma, e tra tutti gl'altri, quello sarebbe'l primo ne gl'accouci.

Miracoli di demony, senza uti le, che mai dire si deuono miracoli.

T. Liuia.

Flacco spoglia il il tempto di Giu none Lacinia.

Ggg ador-

adornamenti, le gli facesse vn tetto di rauolette marmoree; perloche partito da Roma giunse nella Terra Brettia, & entrato nel tempio di Giunone Lacinia, scoperse quello infino al mezzo, giudicando, che quelle tauolette fossero sufficienti per coprire quel tanto, ch'egli haueua edificato del Tempio della Fortuna. Le Naui stauano tutte apparecchiate, e quante tegole erano dal tempio di Giunone tolte, tutte nelle stesse naui erano collocate, & acciò, che quelto sacrilegio non fosse impedito dalle gen ti Crotonesi, egli si protestò contro di coloro coll'autorità censoria: doppo che partito su'l Censore colle Naui. egiunsein Roma, tutte le tegole scaricate dalle Naui era no portate al Tempio della Fortuna; e per ben che non si diceua d'onde erano trasportate; nondimeno'l fatto no s'hà potuto ascondere, imperò che nella corte si faceua vn grandissimo romore, & era nato vn graue bisbiglio soura questo negotio: e d'ogni parte si dimandaua per sa persi la certezza del fatto; mà doppo che la verità della cosa giunse all'orecchie de i Consoli, tosto sù chiamato'l Censore nel Senato: Venuto in presenza della Curia co minciarono tutti riprenderlo di si fatto sacrileggio, e ch'haneua hauuto tanto ardire di lacerare vn nobilissimo Tempio nella Magna Grecia tanto celebrato, contro del quale nè Pirro, nè Annibale hanno hanuto audacia di fare vn'atto simile, e poco gli parue hauerlo solamente violato; mà l'atto peggiore è stato, ch'enormemente l'hà scoperto, rouinato, e tolto l'altezza di quello, e'l tetto fatto igniudo, si che si stà loggetto alle pioggie, per essere putrefatto, e tanto più è enorme'l caso, quanto che'l Cen fore creato per ammaestramento delli buoni costumi nel la Città, per difensione, e tutela dei luoghi facri ( come è stato costume à gl'altri antichi ) se questo hauesse egli vsato ne gl'edifitij d'altri huomini prinati, sarebbe stata cosa indegna, e dishonorata; hor dunque quanto è stata più pessima, & iniqua in hauer egli spogliato'l sacro Tem pio delli Dij? Soggiunse doppo Liuio, che sù determinato dal Senate Romano douer essere le stesse tegole ritor-

nate intieramente nel Tempio di Giunone Lacinia, e ch' ini fossero offerti alcuni sacrifitij per espiatione del delitto, e placatione della Dea. Doppo per tal commesso er rore pati Fuluio Flacco la condegna pena; imperò ch'essendo li suoi due figli coll'essercito in Schiauonia, gli ven ne noua, ch'vno di loro era morto, e l'altro staua in perico lossifima infermità di morire. Per laqual cosa entrato Ful uio in camera pieno di dolore tanto si contristò, ch'entrando doppo nel mattino li serui, videro lui con vn capestro appeso per la gola . & intorno à questo vi sù openione, che l'ira di Giunone Lacinia per lo spogliato tempio gl'hauesse alienato la mente, e fatto finire la vita co tal infelice morte. Quanto all'innumerabili ricchezze del predetto Tempio si fà mentione appresso diuersi auto ri, e Cicerone in particolare nel primo libro de divinatio Cicerone. ne fà mentione della colonna d'oro, doue dice, che quella colonna d'oro, laqual'era nel Tempio di Giunone Lacinia, essendo stata rubbata da Annibale Africano, dubitando lui se sosse solamente inaurata di fuori, ouero sosse d'oro intiesamente, hauendo volontà di portarsa seco, l'hà fatto perforare dall'vna parte all'altra, e vedendo, ch' era tutta d'oro, fermò'l pensiero di portarla; mà ecco nel la mezza notte, mentre egli dormina, gl'apparue in sogno la Dea Giunone, egli prediste, che s'egli facesse que flo atto, s'apparecchiasse à perdere l'altro occhio, col qua le vedeua bene : laqual cosa non su dispreggiata da Annibale, mà tosto prese quell'oro, ch'era vscito nel persorare della colonna, e l'hà fatto colare in forma d'vna verghetta, e riporla sopra l'istessa colonna, siche rimase quel la intatta nel predetto Tempio. Tutto ciò racconta Cicerone per testimonianza di Celio, le cui parolesono in questa forma . Annibalem (Calius scribit) cum columna illam auream, que erat infano Iunonis Lacinie, au ferret, dubiraretq; verim ea solida esset, an extrinsecus inaurata, perterebia uisse, cumq; folidam inuenisset, statuissetq; tollere, ei secundum quietem visam esse Iunonem, prædicere ne id faceret, mir itaria; si id fecisset, securaturam, vt eum quog; oculum, quo bene vide-

)

Celio.

Plutarco.

T. Lissies

ex eo auro quod exterebratum esset, baculam curasse faciendam, & eam in summa columna collocaffe, anzi Plutaico dice, ch'-Annibale in honor della Dea hà fatto fabricare vn pomposoarco. T. Liuio nel decimo libro de bello punico rac conta vn graue delitto d'Anibale in questo tempio, cioè, che mentre egl'era in queste parti d'Italia, molte persone di questo paese da buona volontà congiunti seco in amicina gl'heueuano promesso leguitarlo infino alli paesi dell'Africa, quando egli doppo deliberò partifi d'Itadia, vecise tutti coloro nel tempio di Giunone Lacinia; nel quale tempio edificò vn altare alla Dea Lacinia (dice 'I predetto autore nell'ottauo libro de bello punico) con vn gran titolo di soura, nel quale scrisse in lettere puniche, e greche tutte le cose da se fatte. Soleua fai si per ogni anno (dice Liuio) in questo tempio vna solenne festiui tà chiamata in lingua greca Panegyris, che vuol dire vniuersale conuento, perche conuentuano da tutte le parti d'Italia con grandissima riuerenza gl'huomini ad honora re la Dea Lacinia Da questo promontorio infino alla città Crotone tra l'arene del lido del mare nascono acque dolci in quel modo, che si vedono in Reggio. In quetto promontorio Lacinio, e nel conuicino paele nascono spon taneamente cedri, e iuniperi; à rimpetto del promontorio Lacinio fa mentione Plinto d'vna Holetta in mare rimota da terra per ispatio di dieci miglia chiamata Diosco re, e l'altra Calisso, e tre altre più picciole chiamate Sirenusse.

Plinios.

Si descriuono alcune altri habitationi, e luoghi, cominciando dall'Isola insino al monte Clibano. Cap. XXI.

Assato'l promontorio Lacinio, n'incontra vna Cit à Vescouale chiamata l'Isola, della quale pochissima mentione si sà nell'antiche scrittures solo che 'l Barrio dice, che Giouanni Ioachino Abbate volendo nominare'l Vescouo di questa Città, in luogo

Iso'a.
Barrio.

luogo di dire Episcopus Isulensis, dice, Episcopus Gesulensis. Doppo la detta città entra in mare'l siume Pilaca anticamente chiamato Aiace, per quanto credemo à i detti di Licosrone nella Callandra doue così canta.

Licofrone.

Ενθα πλαυήτην λυπρου ό φονται βίον, Λαγμωνίου πίνοντες αίαντος βοας, Κράθις δε γείζων, ἦδε μυλάνων όξοις. Vbi errantem afflictam videbit vitam, Lacmany forbentis aiacis aquas,

Crathis autem vicinus, & Milacum confinibus.

Cioè, in Lagmanio, che sorbisce l'acque del fiume Aiace, & in Crate à lui vicino vedrà vn'afflitta vita. Et Isacio Tzetza dice, che'l figliuolo di Carope, & Aglaa per nome Neneo doppo li molti trauagli della sua nauigatione giunse ad habitare nel promontorio conuicino al fiume Aiace, cioè tra Lacinio, e Aiace; dice anchora, che'l fiume Crate è vicino al fiume Aiace, & è luogo vicino à gl'altri sassosi luoghi. Appresso I predetto fiume incontra vna habitatione chiamata li Castelli: di questa ne ragiona Solino, e Plinio, e molti altri, ma Plinio la chiama castra Annibalis, e Solino porto d'Annibale, per cagione, ch'in questi luoght teneua Annibale Africano le naui de' suoi esserciti, e tecondo che gli saceuano di mistiero, nelle communi occorienze delle battaglie, quindi mandana i foldati, per done era necessario. In questo luogo (dicono li predetti autori) ch'Italia sia strettissima di spatio infino al mare Occidentale, & in particolare Solino dice. Italia altissima est ad portum, quem Annibalis portum dicunt. e Plinio s'ingegna anchora misurare lo spatio, mentre dice. à Scyllaceo Scyllaticus sinus nomen accepit, & in eo portus, qui vocatur castra Annibalis, nunquam angustiore Italia viginti millia passum latitudo est: per le quali parole credo, che senza ragione Pindolfo Collenuccio & altri dicano, che'l porto, Castra Annibalis, tra Troia di Puglia, perche Plinio la pone nel golfo di Squillace. Appiesso incontra nel mare'l promontorio Politeriono; doppo'l qual'entrando nella terra occorre yna habitatione chia-

Isacio.

Neneo habita î Calabria.

Caftelli. Plinio. Solino.

Pando!fo.

Promontorio Po

CUHYOR

Kocche di sale i

Cafali di Neto.

Neto.

S. Seuerina. Stef.ino.

Quidone. Monete di Siberina.

mata Cutro popolosa, e nobile, molto abbondante ne pascoli, e frumenti. Quindi partendoci per alquanta distanza incontramo'l fiume Neto, del qual'habbiamo fatto ricordo di soura, ma perche la natura de' fiumi è che vadano serpendo per diuersi luoghi; forza è ch'essendos fatta mentione del luogo, donc entra in mare, adesso ch'entriamo nel paese mediterraneo, done spesso n'incon tra, facciamo anco ricordo della serpitura del suo corso, e tanto più, che vediamo ne' suoi conuicini luoghi alcune habitationi, come appare, che tra Cutro, e'l fiume Neto occorre vn castello dal nome del fiume chiamato Neto: doue si veggono le rocche, dalle quali hoggidì si caua'l sale bianchissimo, del quale ne condimenti altro non s'usa in questi paesi connicini, e nel suo territorio sono questi Casali, S. Mauro, S. Giouanni, e Scaualio. Den-, tro'l paese mediterraneo per alquanta distanza dal fiume Neto, lontano dal mare per ispatio di tredeci ò quattordici miglia in circa, occorre vna città antichissima per no me Siberina, ma hoggi volgarmente è chiamata S Seuerina, laquale (dice Stefano Bizantio) essere stata edificata dagl'Enotrij: stà in luogo alto, soura vn sasso, circondata intorno da profondi precipitij, per lo ch'è stata quasi fortezza inespugnabile. E sede Arciuescouale nobilissima, e nella Chiesa catedrale si riserba con grandissima riuerenza'l braccio di S. Anastasia. Delle cose anuche di questa città infino ad hoggi, altra memoria non habbiamo solo ch'essendo ella nobilissima, niente minore all'altre città di Calabria, in essa si ttampanano dinerse monete; imperò che secondo che riferisce Guidone nel terzo libro, le monete Siberine erano di queste figure: Alcuna volta nella moneta staua scolpita dall'una parte Diana colla faretra, e dall'altra parte vn ceruo; ouero dall'una parte Diana: e dall'altra vn arco, & vna faretra, ò pure dall'una parte Diana e dall'altra Ippolito suo amance, ouero dall'una parte Diana, e dall'altra Atalanta giouinetta d'Arcadia inchinata in terra per pigliare vn pomo d'oto. In altre monete scolpiuano i Siberini dall'una par

te Minerua coll'elmo in capo, e soura l'elmo staua scolpito vn delfino, e dall'altra parte vna nottola, & incanto alcuni rami d'oliua. In tutte queste monete staua scolpita intorno questa scrittura greca: σιβερηνη. Appresso S. Seuerina occorre'l monte Clibano così chiamato da Plinio, ma dagl'habitatori è chiamato Visardo. In queste campagne di Siberina, nasce spontaneamente'l terebinto, si sà abbondanza d'oglio, e di bambaggio, si sà la sesama, & i vini sono lodatissimi, de' quali ragionando Plinio nel quarto decimo libro annouera quelli tra gl'altri vini nobili di Calabria: ab ausonio mari non carent gloria vina Seueriniana, & Consentia genita. Deuo anchora auanti ch'io passi altroue, scriuere ch'ornò di singolare splendore questa città S. Zacharia Papa quiui nato figliuolo di Policramio E stato Zacharia Pontefice di sì santa vita, che mai di lui si legge hauere fatto osfesa, à chi offese lui Per la sua santità furono restituite molte terre alla Chiesa, già da trenta anni dianzi occupate dal Rè de Longobardi. Sotto questo Pontefice Carlo Rè d'Austria, e di Sueuia fratello carnale di Pipino rinontiato'l Regno vesti l'habito monacale di S. Benedetto in monte Cassino: è Pipino dall'istesso Papa è stato coronato Rè di Francia. Questo ordinò sotto pena di scomunica à Venetiani, che non vendessero Christiani à Turchi, come soleuano fare negl'anni dianzi. Visse nel Ponteficato die ci anni, e tre mesi, e morto è stato collocato in S. Pietro: passò da questa vita alli 15. di Marzo, e la sede vacò dodici giorni.

Monte Clibane

Plinio.

S.Zacharia Papa nato in Siberina.

Si descriuono altre habitationi, e luoghi nel paese mediterraneo del medesimo territorio Crotonese cominciando da Vernauda insino de Policastro.

Cap. XXII.

Oppo'l monte Clibano incontramo vno castello chiamato Vernauda, ma volgarmente è detto Rocca Bernarda, lontano dal mare per ispatio di ventitre miglia in circa, in canto al

Rocca Bernarda

quale

Plinie.

Sale terrestre in Vernauda .

Crotonee.

Policastro.

Strabone.

Vergilio.

quale discorre'l fiume Targe molto celebrato da Plinio, ma l'istesso fiume hoggi volgarmente è chiamato Tacina. Nasce in questo paele di Vernauda'l sale terrestre, si sa abbondanza di grano, vino, oglio, e mele: Nasce la sesama e'l bambaggio, e le campagne sono abbondanti ne' pascoli degl'animali: Passato'l fiume occorre vn castello chiamato Cotroneo; & indi caminando giongemo ad vna città con vn fortissimo castello circondata di profondi pre cipitij, doue par che la natura stessa con ogni sua industria li sia ingegnata fare questo paese quasi à posta, acciò ch'in esso fosse edificata vna così inespugnabile fortezza chiamata hoggi Policastro. Stà in luogo alro in aria salutifera nelle radici delle montagna chiamata Sila: E stata questa città fabricata dagl' Ausonij, doppo fatta Colonia degl'Enotrij, & al fine magnificata da Filottete, poscia che compite le rouine troiane, ei venne in queste parti d'Italia, e da lui è stata chiamata Petelia Questa città dice Strabone essere stata Metropoli delli Lucani, e senza fare ricordo degl' Ausonij, & Enotrij dice, che sia stata edificata da Filottete, mentre nel festo libro ragiona con queste parole; Petelia Lucanorum Metropolis putatur satis in hoc tempus incolarum habens, hanc Philostetes è Melibea per seditionem profugus ædisicauit, egregijs munimentis validam, adeo vt Samnites eam quandoque castellis exedificatis corroborarint. L'istello par ch'affermi Vergilio nel terzo dell'historie d'Enea, doue dice, che Filottete da Melibea è stato

Parua Philocetete subnixa Petilia muro:

padrone di Perelia, in quelli versi.

E stata tanto sedele questa città Petelia al popolo Romano, che per non tralasciarsi dalla sua amicitia, si lasciò mandare in rouina dall'esfercito Cartaginese: E tutto per ch'hanno voluto dimostrare i Petelini, che sono fermi, e stabili nelle loro amicitie, nè sono per ingannare mai persona alcuna alla loro amicitia, e sidelià appoggiata: Stando donque la predetta città nell'amicitia, e sideltà del popolo Romano (dice Ateneo nel decimo libro) è stata dalli

Atence.

dalli Cartaginesi assediata, e doppo l'hauere per molto tempo fatta resistenza à gl'affanni datili delli nemici, non potendo al fine per lo mancamento delle cose necessarie alla vita humana resistere, i Petelini discacciarono fuori della città tutte le persone inutili alla battaglia, come i fanciulli, gli vecchi, e le donne, & eglino doppo hauere magnato tutto quel poco di cibo, che nella città si ritrouana, al fine cominciarono mangiare pelli d'animali bagniate nell'acqua, e cotte al fuoco, e frondi d'alberi; & in questo modo soffrirono per vndici mesi vn crudelissimo · alledio; al fine è stata prela la città dagl' Africani, non tan to per la forza dei soldati, quanto per l'irreparabil same: Della cui rouina ragionando T. Liuio nel terzo libro de Bello Punico, racconta la predetta historia in questo modo, ch'essendo li Petelini congiunti in strettissima amicitia col popolo Romano; non tanto furono aggrauati dalli soldati Cartaginesi, liquali gl'occuparono tutto'l conuicino paele, quanto sono stati maltrattati dalli Brettij stessi, liquali s'erano congiunti coll'essercito Africano. E perche non poteuano resistere alla superba qualità di coloro: mandarono gl' Ambasciatori in Roma per dimandare aiuto dal Senato Romano per sostentamento della loro città: done giunti gl'Ambalciatori, cominciarono con abondantissime lachrime, e con humilissimi prieghi dimandare dal Senato Romano aiuto, alli quali rispose'l Senato, ch'in quello tempo non poteuano dargli loccorso alcuno; ma che da loro stessi s'ingegnassero man tenersi forti: laqual cosa essendo dagl' Ambasciatori intesa, tosto proromperono in tal pianto, che stando nell'antiporto della curia, mossero à grandissima compassione tuttigli padri della città Romana, & insieme tutto'l popolo: li quali volendo in alcun modo i Romani consolare, si consultarono con Marco Emilio Pretore, & hauendo molto ben riguardato quel, ch'in tal punto'l Senato Romano poteua dargli d'aiuro, gl'è stato anco risposto, che per allhora à gl'amici di si lungo paele, non si poteua dare aiuto alcuno; ma che si forzassero Hhh

Petelia roninata da Cartaginess.

T. Liuie.

zassero per quello tempo da loro stessi mantenersi forti. Doppo che questa risposta hebbero i Perelini, dà i loro Ambasciatori sù cómosso in vn punto'l Senato Petelino da tanto spauento, e contristatione, che diniso in più parti, altrì si risolueuano fuggire per doue potessero, & abbandonare la città, altri volenano congiungersi nell'amicitia d'Annibale, & essere cagione, che per loro si dasse la città nella potestà di lui. Ma al fine vinse la parte de gl'huomini Saui, liquali diceuano niente douersi fare così temerariamente, & all'impensata, ma che di nono si determinasse soura tal fatto, e congregassero'l conseglio di tutta la città. Doppo che sù passato quel primo timore, e contristatione, nel seguente giorno raunati li primi della città, deliberarono, che si riducesse quanto era possibile di tutte le cose, lequali erano nelle campagne, e si. rinchiudessero nella città, e che di nouo si fortificassero li muri. Al fine non potendo più la città resistere (doppo molti mesi, da quando era cominciata ad essere combattuta) Amilcare prefetto dell'essercito d'Annibale con molto langue sparso, e con molte piaghe de' suoi soldati acquistò della stessa città non gloriosa, ma infelice vittoria; imperò che ispugnandola à forza caderono nella bat taglia assaissimi de' suoi soldati, e la città non per la fortezza degl'assalti; ma per la fame si rimase vinta: laqual cosa anchora suole spessissime volte occorrere all'altre città del mondo. Racconta anco Plutarco in Marco Crasso, ch'in vn tumulo conuicino alla città Petelia patirono li Romani dalli soldati d'Annibale vna crudelissima vecisione: e dell'istesso ne parla anchora T. Liuio nel settimo libro de Bello Punico, doue dice. equitum duo, peditum tria millia ab Annibale in occulto locato, que inexplorato euntes Romani, cum incidissent à duo armatorum casa, mille ducenti ferme viui capti, aly dissipati fuga, per agros, saltusq; rediere. Dichiara anco T. Liuio quale sia stato questo tumulo, & insieme Plutarco, che dice, che tra i padiglioni dell'esfercito Romano, & esfercito Africano sorgeua in mezzo, vn tumulo denso per vna ombrosa selua; dal-

Platarco.

T. Linio.

T. Lisio.

dall'una, e l'altra parte per li molti fonti scorrenano alcuni riuoli, e per ogn'intorno erano alcune occolte cauerne. In questo tumulo (dice Liuio nel settimo libro de Bello Punico) è stato veciso Marco Console insieme con Crispino suo collega; c'hauendo inteso l'uccisione dell'es sercito Romano, partito da Venosa, volle venire coll'essercito suo in questa parte, ilch'essendo stato inteso d'An nibale per l'occolte, & appostate insidie in questo tumulo l'uccise E stata anchora Petelia città tanto nobile, che meritò esfere Municipio del popolo Romano: & in quetho si conosce la gloria di Calabria, c'hauendo i Romani in tutta Italia trenta Municipij, solamente in Calabria n'haueuano noue. E stata eretta Petelia in Municipio del popolo Romano da Marco Megonio, alqual'i Petelini fecero vna statua, e negl'anni dianzi era stata Colonia eretta da Sempronio Confole. Si stampauano in Petelia diuerse sorti di monete, come anco si stampanano in molte altre città principali di Calabria, & in alcune monete (dice Guidone nel terzo libro) imprimeuano dall'una parte Gioue con vn lampo nella mano finistra, e nella mano destra vno scettro, & in canto'l caduceo, cioè, la verga di Mercurio girata da due serpi, e dall'altra parte l'istesso Giour, colla corona d'alloro nel capo. In altie monere scolpiuano dall'una parte Gioue, e dall'altra vn Tripode; in alcune monete segnauano dall'una parte Gioue coronato d'alloro, e dall'altra parte la Vittoria con vna palma in mano. In altre monete scolpiuano Gioue con vn lampo nella mano destra, & vno scetto nella mano finistra, & incanto vna stella, e dall'altra parte scolpinano Cerere, onero Ginnone sposa di Gione, e nipote di Cerere. Alcune volte segnauano nelle monete dall'una parte Bacco coronato di viti, e dall'altra parte Apolline coronato d'Edera, ouero dall'una parte Apolline coronato d'Edera, e dall'altra vna cetra, & vna corona d'alloro. Ouero fegnauano dall'una parte Bacco con vn botro d'uue in mano, e dall'altra parte vna corona di stelle; ouero vno altare fumante. Et in tutte queste

Petelia colonia, e municipio de Romani.

Statua di Mego no futta da Pete lins.

Guidone. Monete di Pete lia.

Hhh 2 mo-

monete staua scolpita intorno questa scrittura greca. πετηλίνωμ. Nel territorio di Policattro per le selue, c boschi d'alberi fruttiferi v'è abbondanza di dinerse caccie d'animali seluaggi, & vccelli di varie spetie. Si ritroua in quello territorio'l marmo; Et in quelle campagne si sà abbondanza di vino perfettislimo; si sà'l bambaggio, la sesama,'l zafarano, e nelle selue si raccoglie la manna. Nascono anchora in questi luoghi spontaneamente i terebinti: in queste campagne appaiono alcuni vestiggij d'antiche mura d'una città distrutta chiamata anticamente Carcinio, della quale poco si ragiona nell'antiche scritture. Non è anco da tacersi, che se la città Petelia è Rata illustre per la sua antica fondatione, e guerre, grandissimosplendore ricenè per la maestà Ponteficale, e per lo dono singolare della santità Imperò ch'in essa è stato natiuo cittadino S. Antero Sommo Pontefice Romano figliuolo di Romolo nato in questa città della magna Grecia. Fiorì sotto l'Imperio di Massimino, ordinò, che gl'atti de' Santi Martiri di Dio fossero da publici Notarij scritti, & insieme raccolti fossero conseruati nell'erario della Santa Chiesa; acciò non si perda l'illustre memoria di sì gloriose persone: costituì, ch'un Vescouo per euidente necessità delle pecorelle di Christo col consenso del Sommo Pontefice Romano potesse essere rimesso dà vn Vescouato, e mandato ad vn'altro; ma per le molce buone sue opre, e per la difensione della S. Chie-

cittadino di Pc-

S. Antero Papa

Carcinio città di

Gruita.

fa coronato del martirio se ne volò in Cielo nel dì terzo di Genaro, hauendo seduto nella Catedra Pontesicale vndici anni, vn mese, e dodeci gior ni. E stato sepolto nel cemeterio

di

Calisto, nella via appia, & allhora vacò la Sede Papale tredici giorni. Nell'istesso Territorio Crotouese si descriuono altri luoghi, & habitationi, cominciando da Mesuraca insino à

Tauerna. Cap. XXIII. Asciando colle sue antichità, e grandezze la Città Petelia, n'incontra vn'antico castello chiamato ne gl'antichi tépi della sua prima fondatione Rea cio; mà hoggi è chiamato Mesuraca, fabricato anticaméte dagl'Enotrij, secondo che dice Stefano Bizatio, tra dui fiu mi cioè Virgari, e Reatio; e dal nome di questo fiume (dice Stefano ) è stato chiamato'l Castello Reacio. Quanto de notabile, c'hò potuto ritrouare di questo Castello, è ch'in esso furono natiui Cittadini doi gloriosi huomini, vno de quali è S. Zosimo Papa figliuolo d'vn huomo di questo Castello chiamato Abramo; che se bene'l Platina lo scriue solamente nato in questa Magna Grecia, basta per certezza il ponteficale, Damaso, Vsuardo, & altri più antichi. Fiorì nè tempi d'Honorio, e d'Archadio Imperatori figli di Teodosio. Nel tempo di questo Pon tefice è stato veciso dall'esfercito Romano Radagasso Rè de Gotti, che faceua grandissime rouine, & incendij nel le parti d'Italia, per la cui morte succedè nel regno de Gotti Alarico che dopo hauer cintotra l'altre Città di Ca labria la Città Cosenza, iui morto è stato da suoi soldati Gott sepolto sotto l'onde del fiume Basento, come diremo appresso nel proprio luogo: per la morte del quale tosto li Gotti di commune consentimento elessero per lo ro Rè Ataulfo; de fatti di cui non fà di mistiero per ades so ragionare. Sotto'l Ponteficato dell'istesso Zosimo fiori S. Giouanni Chrisostomo Dottore nella Chiesa di grauissima autorità, e S. Agostino discepolo di S. Ambro sio. Visse nel Ponteficato solamente vn'anno, tre mesi, e dodici giorni; morì nelli ventisei di Genaro, e vacò la sedia vndici giorni; Fù sepolto nella via Tiburtina in că to'l corpo di S. Lorenzo, è stato l'altro natino Cittadino di questo Castello'l Beato Matteo monaco del nostro ordine di S. Francesco d'Assis, il cui corpo si riposa nella

Mesuraca. Stefane.

S.Zosimo Papa nato in Mesura

B. Matteo di Mesuraca

Chiera

Marmo nasce in Mesuraca.

Chiesa del nostro monasterio in Tauerna. Nasce in que sti luoghi conuicini alla Sila'l marmo, e'i territorio quasi abbonda d'ogni necessario bene alla vita humana. Qui-ui nascono cappati, terebinto, bambaggio; e vi si ritroua la terra rossa detta rubrica sabrile. Apptesso Mesuraca occorre vna Città antichissima chiamata Belcastro anticamente detta Choni, per cagione della quale tutti gl'ha bitatori dè conuicini paesi erano chiamati Chonij, come s'è dimostrato nel primo libro. Di questa Città parla Li costrone nella Cassandra, doue dice, ch'incanto la Città predetta discorre'l siume Siro, ch'irraga tutto l'abbondăte paese Chonio.

Belcastro, antica mente Choni.

Licofrone.

Et Sinum celer flumen emanat,

Irrigans profundam Chonia fertilitatem .

Strabone .

Apollodore.

Fiume Siro, det. to Nascaro.

S.Tomaso di Aquino, nato in Belcastro.

Barrio.

Di questa Città Choni parla Strabone, dicendo ch'è stata edificata da Filottete fondatore non solamente di questa Città, ma etiandio di Petelia, e Crimissa, e molte altre; e porta in suo fauore'l testimonio d'Apollodoro; doue doppo l'hauere ragionato di Petelia vsa queste parole; Circa loca ipfa Philoctetes vetustam condidit Chrimifiam, Apollodorus quidem inexpositione nauium Philocteta mentionem inferens nonnullos dixisse ait, vt Philocletes ad Crotonia: arum agrum profectus, promontorium Chrimissam habitari fecerit, & supra illud oppidum Chonin, à quo Chones incola dicti Incan to la predetta Città discorre'l fiume Nascaro, chiamato anticamente Siro da Licofrone, come poco dianzi habbiamo detto. E hoggi Belcastro Citrà Vescouale, in luo go alto edificata, in aria molto ben disposta, 'l particolare da notarsi è ch'in essa è stato natiuo cittadino S. Tho maso d'Aquino monaco dell'ordine di S. Domenico Dot tore Angelico nella Chiesa santa celebratissimo. Imperò che Landulfo padre di S. Tomaso essendo padrone della detta Città, & in essa dimorando; da Teodora Signora Napolitana generò 'l detto glorioso Santo. Di questo altro testimonio non voglio solo, che quello del Barrio, chedice hauere veduto alcune scritture della geneologia di S. Tomaso, per lequali proua apertissimamente, che'l

detto gloricso Santo sia nato in Belcastro. To le teritrure da lui allegate non hò hauuto in mano, perche se l'ha uessi cogl'occhi proprij vedute, e lette, le addurrei nella propria forma; perche l'intentione mia in questo libro è scriuere tutto ciò, ch'appresso diuersi autori, co gl'occhi proprij hò veduto:e non hò voluto fidarmi nel discor so di quette historie d'addure scritture d'altro autore citate; se prima non son andato, e con l'occhio proprio veduto, e letto la scrittura allegata. Imperò che molte vol te occorre essere gl'antichi testi delle scritture ò per inaunerrenza di correctione, ò per errore di stampa corrotti, e sogliono essere l'autorità contracambiate, come hò pro uato con isperienza appreiso'l Barrio, che volendo io ricorrere alle scritture da lui fidelmente allegate, l'errote de stampatori, ha contracambiato 'I luogo, ch'alle volte volendo dire, settimo libro, dice sesto, volendo dire tren tesimo secondo, dice quarantesimo nono, e cosi di passo in pallo, per li molti errori delle stampe, con grandissima fatica hò veduto le scritture da lui allegate nella propria forma degl'originali. Per laquale scorrettione senza mol ta loro colpa sogliono essere gl'historici istimati bugiardi. Mà io perche sono religioso, à chi conuiene più d'ogni altro estere veridico nell'historie, non mi ho assicurato portare le scritture in quel modo, che le porta'l Barrio, perche non l'hò veduto ne gl'originali; nondimeno, perch'egli è scrittore moderno, & il suo libro è stato stampa to in Roma; doue intorno à queste scritture dè Santi s'aprono molto bene gl'occhi, & egli con testimonianze ve rissime affe:ma, che S. Tomaso d'Aquino figliuolo di Lãdulfo, e di Teodora Signori Napolitani, e padroni di Bel castro nacque nella detta Città, & io hò le sue scritture per autentiche e vere, non deuo torre questo honore da Calabria in vniuersale, e da questa Città in particolare. Hò scritto queste quattro parole d'iscusatione, perch'alcune persone di questi nostri tempi non meno dotti nell'ignoranza, che sapienti nella malitia, senza sapere pun to dell'antiche scritture, poco credono all'historie de i

scrittori

ferittori moderni, mà non gli rispondo perche costoro ten gono 'l priuileggio dell'ignoranza, laquale concede ad ogn'vno, che parli secondo'l suo capriccio. Hebbe la Ma dre del glorioso S. Tomaso due carnali sorelle ; Vna dè quali è stata Madre del Serenissimo Pietro Rè d'Aragona, e l'altra è stata Madre del Serenissimo Ludouico Rè di Sicilia. Passò da questa vita 'l glorioso Santo nel mo nasterio di Fossanoua vicino à Piperno nel territorio di Terracina nel tempo ch'egli per ordine di Gregorio decimo Sommo Pontefice Romano andaua al confeglio di Leone in Francia, nell'anno del Signore mille ducento settantaquattro, nel quale monasterio mentre staua infer mo, hà fatto i commentarij soura li cantici di Salomone; hauendo già scritto negl'anni inanzi molti libri di Teologia, e Filosofia, & altre operette di materie diuerse. Quanto sia stato questo glorioso Santo valorosissimo dot tore, quanto habbi adornato la religione di S. Domenico, e quanto sia stato splendore detla Chiesa, l'ecclesiastiche scritture ne rendono apertissimo testimonio. Mi muouo anco à dire, che'l Glorioso Gionanni Ioachino abbate pro fetizò la natiuità di S. Tomaso douer essere in Calabria, mentre nè Commentarij soura Ieremia Profeta rassomiglia'l paese di Calabria à quello di Nazareth Città di Ga lilea; doue è stata salutata dall' Angiolo Gabriello la Glo riosa Vergine; e dice; che si come in Nazareth à stato man dato da Dio l'Angiolo à Maria, cosi in Calabria doueua essere da Dio mandato vn Dottore Angelico; le parole dell'Abbate sono in questa forma. Nazareth non in maritimis, sed in montanis posita Galilea, cum Calabria montuosa concordat in spiritu, vt sicut ibi ad Virginem dirigitur Angelus, Lucæ primo. sic ad religionem cistertiam Doctor Angelicus diri gatur. & io m'imagino, ch'egli per la religione Cistercia intenda la religione di S. Domenico, laquale nel cibo, e nel vestito, e quasi in tutte l'altre cose, haue l'osseruanze della religione Cistercia. L'historia della vita di S. Tomaso, perche ricercarebbe per la grandezza sua vn libro

intiero, viene in questo luogo taciuta; però pottà ogn'a-

Libri di S.Toma so d'Aquino.

Giouanne 10a-

Profetia per S. Tomaso d'Aqui

no vederla appresso Tomaso da Trugillo nella seconda parte thesauri concionatorum; & altii scrittori, liquali à lungo ne ragionano. Questo territorio di Belcastro è abbondante nel fromento, vino, & oglio; produce'l gisso spe colare, e marmoroso, la terra rossa, detta rubrica fabrile; vi nascono spontaneamente terebinti, e cappari: nasce la sesama, e'l bambaggio; e tra le nobilissime acque si ritroua vn fonce, che scatorisce acqua salsa. Partiti da Belcastro n'incontra'l fiume, la rocca grande, e nauigabile, & appresso vn castello chiamato Cropone; di cui non hò ritrouato antichità alcuna; nondimeno'l suo territorio è abbondantissimo nelle biade; quiui cade dal cielo la man na; si fà perfettissimo mele, & oglio, e sesama, e bambaggio; v'è copia di mandorle; si ritroua quiui vn casalotto detto Cariato, doue i campi abbondano di pascoli, e sono copiosi nella prodottione delle biade. Stà Cropone sotto'l dominio dell'Illustre Antonino Sarsale cittadino di Nicastro. Appresso n'incontra vn'altro castello in luogo alto fabricato chiamato Simari, incanto alquale discorre'l fiume Simari, da cui tolse'l castello'l nome; è distante dal mare per tre ò quattro miglia. Quiui nascono spontaneamente li cappari, la vitice, e'l terebinto; Si raccoglie la manna, si fà'l mele, la sesama, e'l bambaggio, stà sotto'l do minio dell'Illustrissimo D. Pietro Borgia Prencipe di Squillace; del quale n'hauemo ragionato nel precedente libro. Più sù del detto castello n'occorre vn'altro chiamato Zacharise, fabricato in luogo alto, nelle cui campagne natce'l reopontico, e la spina pontica; si ritrouano an chora le pierre frigie, lequali in ogni mese producono son ghi. All'incontro di quetto castello v'è vn altro chiamato Sellia, fabricato in luogo alto tra'l fiume Simari, e Allio, quiui nasce vna terra, dalla quale si fà'l colore ceruleo; E si fà copia di bambaggio, e sesama. Più dentro nel paese mediterraneo occorre vna città ch'a nata Tauerna, la cui prima origine è antichissima: imperò che si ritrouaua anticamente vna città molto nobile, edificata tra'l fiume Crotalo, e'l fiume Simari chiamata Trische-

Tomaso da Tru

Fonte d'Aqua in Belcastro. Cropone.

Manna in Cro-

Simari.

Manna in Sima

Zacharise.

Pietre frigie m Zacharife.

Tauerna.

Tris hene ci:tà discrutta.

III ne,

#### LIBR

Detiol'escono di Tiff bene.

Lutin Vescous di it f. b.ne.

ne, laquale assaltata dalli Cretesi, e Mori, è stata distrutta nel tempo delle vniuersali rouine di Calabria, come sin. qui più volce habbiamo detto: questa città su sede Vescouale antichissima, e si diceua Trischene, cioè tre tabernacoli, per cagione, ch'in essa si rittouauano tre Chiese maggieri, e nelle principali festiuità dell'anno solena'l Vescono della città hor celebrare li diuini vsfitij in vna Chiesa, & hor in vn'altra. Detio Vescouo di Trischene, ch'anticamente si diceua, Episcopus trium tabernarum, si ritrouò presente al Conseglio Romano celebrato sotto Felice Papa, e Lutio Vescouo di Trischene nominato Episcopus trium tabernarum si ritrouò presente al Conseglio Romano fotto Ilario Papa. Doppo la distruttione di questa città Niceforo Imperatore di Costantinopoli man dò in queste parti di Calabria Gorgolano suo procuratore che rifacesse le città distrutte da Mori, e quelle, che non poteuano rinouarsi per l'estreme rouine facesse edificare altroue, acciò per le fatte distruttioni la pronintia non rimanesse disfatta d'habitationi: e giunto colui in Calabria per lo buono suo gouerno molte città hà fatto rinouare, e molte altre trasferì in altro luogo; vna delle quali è stata Trischene, che come negl'anni inanzi era connicina al mare, è stata doppo edificata lontana da quello, per ispatio di dieci miglia in circa, e su chiamata Tauerna. Quel che d'antichità si ritroua in essa è che la Chiesa maggiore è stata consecrata da Stefano Arciuescouo Reggino nel tempo, che quello consacrò la Chiesa di Catanzaro, come diremo appresso. E hoggi Tauerna città molto nobile, copiosa d'huomini molto dotti, doue fiorì trà gl'altri Bernardino Mandile, che scrisse vn libro de Futuro Iuditio; e Giouan Lorenzo Anania, che scrisse un libro di Cosmografia, uno libro de Spiritibus, e molte altre operette. Conosco anchora il P.F. Vincenzo Mazza Teologo dottissimo dell'ordine di S. Domenico. Degl'altri huomini nobili di Tauerna non giudico necessario fare puntualmente ricordo, perche non potrei dare à tutti sotissattione. E stata Tauerna città Vesco-

Bernardino ma dile. Lorenzo Ana= mia, e sue opre.

uale

wale per quanto ne và accennando'l Simoneta, che nel terzo libro delle sue historie dice: Obijt autem Coriolanus, of sepultus est in Ecclesia Episcopali Tabernensi. e per queste parole sempre m'hò imaginato, che Tauerna sosse hoggi città Vescouale. Nel monasterio del nostro ordine si riposa'l corpo del Beato Matteo da Mesuraca, del quale n'habbiamo satto ricordo puoco inanzi. In questo territorio vi sono deliciose selue di ghiande, e castagne, e si ritroua la pietra piombina, della quale si seruono li pittori nell'adombrare le figure. E migliore assai di quella che viene dalla Britannia. Quiui nasce'l vitriolo, e la pietra specolare. I casali di Tauerna sono questi,'l Sorbo, la No ce, Maranise, Sambucio, Fossato, Pentono, S Giouanni, l'Arbi, Dardanise, Maijsano, Vicolise, e S. Pietro.

Pietra piembina in Tauerna.

Cafali di Tamer

Si descriuono l'altre habitationi del territorio Crotonese cominciando da Catanzaro insino d'asstiglione maritimo. Cap. XXIIII.

Er distanza di dieci, ò vndici miglia da Tauerna occorre in luogo alto, e piano vna città Vescouale non meno nobile, che popolosa, e ricca chia mata Catanzaro, la cui prima fondatione è stata da Fagitio procuratore in Italia di Niceforo Imperatore di Costantinopoli doppo le miserabili rouine, lequali patirono da Mori tutte le città di questi paesi: raccontano pure li Catanzaresi vn certo negotio d'una damigella dell'Imperatore predetto, per cagione della qual'è stata fabricata la città Catanzaro, ma perche non hò potuto soura ciò hauere vna scrittura autentica, che fosse senza sospitaione di falsità, più tosto hò voluto stare in silentio, che sarne parole. La Chiesa di S. Michele Arcan gelo, è stata edificata dall'istesso Fagitio, e consecrata da Stefano Arciuescouo Reggino, ch'anchora consacrò la Chiesa di Tauerna. Racconta Pandolso Colenuccio nel quinto libro del Compendio dell'historie del Regno di Napoli, che nel tempo, quando lo Rè Piero d'Aragona

Catanzaro.

Pandolfo Cole-

in fine di morte latciò in testamento Anfus suo primogenito Rè d'Aragona, e D. Giacomo secondo genito Rè di Sicilia, Carlo secondo padre di S. Lodonico Vescono di Tolota monaco del nostro ordine de' minori s'hà farto coronare Rè dell'una, el'altra Sicilia da Papa Nicolò quarto nell'anno del Signore 1289 e cominciò nell'istelso anno gouernare'l suo regno, per lo che sdegnato lo Rè Giacomo, vedendo l'inuesticura di Carlo essere del reame d'amendue le Sicilie, cominciò rinouare le nemicuie, e gl'odij renendo mouimenti, e ribellioni nel Regno di Napoli, allhora Catanzaro città di Calabria giudicando, che'l vero, e legitimo Rè era Giacomo, e Carlo era Rè adulterino, per compiacere à Giacomo si ribbello dà Car lo, e volle essere dall'intutto sotto'l dominio del Rè Giacomo; per lo che Carlo mandò'l Conte d'Arasse à ricuperarlo, estando la città nell'affectio lo Rè Giacomo con cinquanta galee, e cinquecento huomini d'arme Catalani col suo armiraglio Roggiero dell'Oria venne per soccorreila, e non hà potuto; anzi essendo smontato à terra, combattendo sù ributtato, esforzato ridursi alle galee; E quella sola volta sù vinto Roggiero essendo sempre stato inuitto. Onde lo Rè Giacomo parrito da Catanzaro, data la volta per dinertire l'essercito di Carlo, se n'andò à ricuperare Gaeta, e'l Conte d'Arasse lasciando sufficiente essercito all'assedio di Catanzaro, seguì appresso, insino che la città sù ridotta sotto'l gouerno di Carlo. Fiori in questa città Giouan Giacomo Paussio dottissimo Filosofo, che scrisse li Commentarij soura l'anima d'Aristotile,e soura la Metafisica dell'istesso, & in Roma, & in Padoua publicamente hà letto la filosofia. E hoggi Catanzaro vna delle maggiori città di Calabria, doue si conserua'l vero ritratto della nobiltà, e gentilezza, per li nobili apportamenti degl'huomini, e delle donne, tanto nello sfogiar del vestito, quanto nella ciuile conuersatione. In ella dimora la Corre Reggia della Pronintia, e di gior no in giorno sempre si và crescendo nella nobiltà, e numerosità delle genti, Quiui per regale priuilegio si stampauano

Gio. Giacomo pa sussio filosofo, Ca sanz. srese, e sue scrusure.

#### TERZO. 219

pauano monete, lequali altroue non si spendono solo, che nella città stessa: Si fanno in questo territorio delicatissimi vini, abondanza disclama, e bambaggio, nascono spontaneamente terebinti, e vitice; Si ritroua'l gisso specolare, & il colore ceruleo. Apprello Catanzaro fi vede vn castello antichissimo in luogo alto edificato chiamato Tiriolo, la cui prima fondatione è stata dagl'Enotrij, secondo che dice Stefano, ma doppo'l detto castello è stato colonia degl'Ateniesi. Ben che Plutarco in Nicia dica, che Ierone Ateniese venuto in queste parti d'Italia hauesse edificato'l predetto castello, le cui parole son queste. Hieron Colonie, quam Athenienses in Italiam miserunt; ductor constitutus fuit, & Tiriorum ciuitatem edificauit. Ne' colli dell'apennino vicini à questo castello nascono diuerse herbe medicinali, ma in particolare si ritroua la lunaria, lo sferra cauallo, e'l dittamo, in questi conuicini luoghi si vede l'anticha Chiesa sotto'l titolo di S. Maria di Corace, laqual'infino ad hoggi perseuera in Monasterio dell'ordine Cisterciese, done anticamante fiorirono molti Santi Padri, & hoggi si conseruano molte reliquie di Santi. Doppo laquale Chiela perispatio di sette, ouero otto miglia in circa occorre vn castello chiamato Gimigliano, incanto'Iquale discorre'I siume Crotalo, cioè, Corace fine del territorio Locrese, e termine del territorio Crotonese. Fiori in questo castello Tiberio Rosello Filosofo dottissimo discepolo d'Agostino Niso, che doppo la morte del maestro tra tutti gli Filosofi di questo Regno non hauendo vguale, cominciò publicamente legere la filosofia in Salerno; d'onde partito per andare in Africa, giunto che fù in quello paele è stato dal suo proprio schiano veciso. Mi raccontò vn vecchio suo nipote, che questo Tiberio in vna notte venne da Padoua à Gimigliano, & in sei hore da Gimigliano andò in Salerno, e mandò lettere d'alcuni Signori Salernitani in Gianglia no per segno del suo veloce viaggio. Dimorando egti in Salerno hebbe dà vn spirito maligno vn Pronostico, che doueua estere veciso da vn cane rabbiato, ma perche non

Monete di Catangare.

Tiriolo Stefano. Plainreo.

Monasterio di s. Miria de Cora-

Gimigliano.

Tiberio rosello fi losofo da Gimia gliano.

bene

Gio. Chrifoftomo da Gimigliano Archinescono.

Pietre dinerse i Gimigliano.

Ferolete.

Matteo Colaccio da Feroleto.

Nicaftro.

bene intele le parole, si comprò dui schiaui acciò lo difendessero da i cani, quando egli andaua per viaggio. nondimeno gionto in Africa, vno de' suoi due schiaui l'uccile, & in questo modo si compi la parola del demonio, che per cane intendeua lo schiauo. Fiorì anchora in questo castello Giouan Chrisostomo monaco dell'ordine di S. Benedetto huomo di santa vita, e dottissimo nella lingua latina, e greca, alquale per le molte sue virtù è stato conferito l'Arciuescouato di Dirrachio in Dalmatia. In questo paese di Gimigliano si rittouano le pietre ofitiche perfettissime, nere, variate, mischie, e colorate di diuerse maniere, e si ritrouano pietre finissime d'acutare ferri in oglio. Più in giù dentro'l paese mediterraneo per la via del mare Occidentale occorre vn'altro castello, chiamato Feroleto habitatione molto buona, doue per adesso non occorre di fare memoria d'altra persona, solamente, che di Matteo Colaccio natino cittadino di questo luogo huomo nell'humane lettere dottissimo, ch'in Venetia resse publiche schole, & hà scritto alcune cose pertinenti alla latina lingua. Incontra doppo vn casalotto detto Lamato per cagione del fiume Lameto à se vicino; & appresso occorre'l fiume Pesipo, & vn altro per no me S. Hippolito, per cagione ch'incanto al detto fiume era anticamente vna Chiesa chiamata S Hippolito, della quale si veggono insino ad hoggi alcuni vestiggij dell'an tiche mura. Passati li predetti fiumi occorre vna città chiamata Nicastro, cioè, nono Castello, perche su rinouato doppo le vniuersali rouine di Calabria, fatte dagl' Agareni, come più volte habbiamo detto. Stà Nicastro in luogo alto, e pendente, e per ciò stà edificato parte in monte, e parte in piano. E openione appresso li Nicastresi, che Nicastro sia stato anticamente chiamato Lisania per vna scrittura ritrouata nel Vescouato, laqual'è mandata da Roma al Vescouo di Lisania, ma quetta openione non è appoggiata à fondamento ragioneuole, imperò che se nel tempo d'Artemidoro, Plinio, e Plutarco, de' quali doi sono stati inanzi la venuta di Christo nostro Signo-

#### TERZO.

Signore, questa città si chiamaua Nicastro, come appare nelle loro scritture : come può essere che doppo la natiuità di Christo si fosse chiamata Lisania, & in sì puoco tempo sia ritornata nell'antico nome di Nicastro? però io credo, che quella lettera è bene intitolata ad Episcopum Lisania, ma non s'intende per Lisania Nicastro: ma l'antica Lisania di Croatia, laquale sù chiamata Noemberg. laquale lettera per disauentura capitò in Nicastro, come sogliono alle volte patire le lettete contrarij incorfi. Per quette campagne di Nicastro passò Pirro coll'essercito, quando chiamato dalli Tarentini contro l'essercito Romano, da Sicilia nauigando, & hauendo sbarcato nelle maremme del fiume Lameto, trapassò con i soldati per una valle soura Nicastro chiamata collatura, e per la montagna chiamata Sila, fin che giunse nel luogo, doue'l fiume Crate entra in mare, & indi hà trapassato in Taranto come di ciò ne rende apertissimo testimonio Strabone là, doue ragiona di Locri, e di Caulonia, che strabone. per volere dimostrare la potenza delli Mamertini contro di Pirro, descriue anchora'l luogo, per lo quale'l predetto Pirro passò in quelle parole. Supra has vibes, mediterraneam Bretty occupant, vbi est Mamertum oppidum nobile, & sylua picis ferax, op'ime Brettiana dicta. Doppo ragionando della venuta, ch'hà fatto Pirro da Sicilia, vsa queste parole. Qui Messanam cum classe soluens, tyrrhenumque pontum legens, transmisit in Italiam, ac Terineo sinu iuxta Lametum flumen appellens, vbi exercitum cum elephantibus exposuit, iterque fecit Tarentum per Neocastrensem, & Mamertinum agrum, & vallem, & per Silam syluam vsque ad Crathis fluminis oftia. Lequali parole sono anco raccolte da quel, che soura tal fatto ragiona Plutarco, come dimoitraremo appresso nella città Mamerto. E hoggi Nicastro sede Vescouale molto nobile, adornata di molti dotti huomini in legge, filosofia, e medicina; abonda ne' fromenti, e vini, si fa anchora copia di mele, e d'oglio; nascono spontaneamente li iuniperi; nelle conuicine selue h fanno abondantissime caccie tanto d'uccelli, quanto

Plutarce :

d'ani-

Cafali di Nica-Aro .

Gio. Battistaros fo astrologo, da s. Biz/e. Bagni di s. Biafe

'S. Eufemia, anti camente Lame-81.6 Licofrone.

Stefano .

Promontorio Bretio. Salustio.

d'animali seluaggi; nasce in questo territorio la terra rossa chiamata rubiica fabrile. Sono nel conuicino di Nicastro alcuni Casali, cioè, Gizzaria, e Zangarona, liquali parlano in lingua Albanese, e S. Biase, del quale si fà mentione nell'itinerario d'Antonino Pio, ma sotto altro nome, imperò che anticamente era chiamato la Torre. Quiui fiori Giouan Battista Rosso Astrologo, e Matematico della Catolica Maestà del Rè Filippo d'Austria. Si ritrouano in questo territorio bagni d'acque calde, e sulforee, de' quali si seruono gl'huomini, e le donne in rimedio di diuerse infermità. In queste pianure verso la via del mare appaiono l'antiche mura d'una città distrut ta, laquale se fosse stata l'antica Itone, ò Meleà tante volte ribbellata dalli Locresi, come s'è detto à dietro, lo rimetto à buon giuditio, poiche non si ritroua scrittura, che ne parli. Più giù da S. Biase al lido del mare Occidentale poco lontano dal fiume Lameto, ch'anticamente disterminaua'l territorio Locrese dal territorio Crotonefe, occorre vna habitatione chiamata S. Eufemia, laqual'è stata anticamente chiamata Lametia dal fiume Lameto, di questa ne fà mentione Licofrone nella Cassandra, doue anchora fà mentione d'un luogo chiamato Tirseto. di questa habitatione ragionando Stefano Bizantio dice, ch'è stata edificata da gl'Enotrij, e posseduta dalli Crotonesi. In questa habitatione altra cosa non giudico necessaria di ricordo solo, che nella Chiesa grandissima dedicata prima à S. Giouanni Battista, e doppo à S. Eusemia, laqual'è stata anticamente monasterio dell'ordine di S Benedetto, tra l'altre reliquie principalissime de San ti, si riferbano'l braccio di S. Giouanni Battista,'l capo di S. Eufemia, & vn pezzo del braccio di S. Stefano protomartire. E perche'l territorio delli Crotonesi non trapassaua'l siume Lameto; ritrandoci nella parte del mare, e caminando per la via del Sattentrione, incontramo l'an tico promontorio Brettio, così chiamato da Sallustio, ma hoggi volgarmente è detto capo del Souero. Et appresso'l predetto promontorio occorre vn castello in luogo alto

alto edificato, lontano dal Mare intorno ad vn miglio, chiamato Castiglione in aria molto salutifera; stà sotto'l dominio dell'Illustrissima casata d'Aquino fatta celebre à tutto'l mondo, perch'in essa fiorì S. Tomaso d'Aquino dottore Angelico, del quale n'hauemo ragionato nel la Città Belcastro; per particolare da notatsi in questo Castello, è l'abbondanza del vino perfettissimo.

Castiglione.

Si descriuono l'altre habitationi, e luoghi del Territorio Crotonese cominciando dalla Pietra della naue insino à Pietramala fine dell'issesso Territorio. Cap. XXV.

Assaro Castiglione incontra vno scoglio in mare chiamato Pietra della naue, ò per ch'habbia esso similitudine d'vna Naue, ouero perche si sia in esso fracassata qualche Naue; mà nelle scritture dè Colmografi è chiamato scoglio Terineo, per lo dritto del quale nella parte di soura in mezzo vna larga pianura appaiono l'antiche mura d'vna Città distrutta chiamata Terina, della quale parla Plinio, è Solino, liquali dicono, che sia stata edificata dalli Crotonesi. Da questa Città Terina si motle Plinio à chiamare tutto que stogolfo, che si stende dalla Mantea insino al promonto rio Vaticano, mare Terineo. Di questa Città parla Licofrone nella Cassandra, doue dice, che nelle sue marem me stà sepolta Ligia Sirena, laquale nella detta Città pas sò da questa vita, la sepoltura della quale stà nell'vscita del fiume Sauuto nel dritto della vale, per doue entra in mare, e doue in vn vecchio muro poco leuato soura terra, si vede vna pietra scritta in questa maniera. AIPEIA OANEI. Z. A. P. lequali due prime parole vogliono dire, Ligia Moritur; le tre altre lettere interpetrarà chi hà migliore ingegno; di Ligia Sirena della città Terina, e del fiume Sauuto cosi canta Licofrone nella Cassandra.

Terina città dis strutta.

Plinio . Solino.

Licofrones

Λίγεα δ' είς τερέναμ εκναυδλώσεται, Κλυδωνα χελιύσουσα, τω δε ναβάται, ΚΚΚ Κζοκαισι Κροκαισι ταρχήσουσιν παρακτιαις,
Ωκινάρου διναισιμά χχιτες μονα.
Λούσι δε σῆμα Βουκερως νασμοίς ἄρης.
Ligia autem in Terinan ab vndis cycictur.
Per vndam natans, hanc autem nauta
Littoribus sepellient in oris,
Ocinari gurgitibus conterminam,

Lauabit aute sepulchru cornuabonis habens aquis Martis. cioè, Ligia dall'onde addotta alla marina sarà da marina, ri presa, e tra l'arene sepolta incanto al fiume Ocinaro, le cui valorose acque bagnarano la sepoliura di quella: Soura lequali parole Isacio Tzetza dice, che'l fiume Ocinaro è incanto Terina, che si dice Marte, cioè, robusto, descritto con i corni per lo strepito, che sà nel corso, e non che'l fiume si chiamasse Marte, mà per lo suono dell'onde riceue questo epiteto, le cui parole sono queste. Ωκιναρος ποταμός παρά τερείναμ, άρης ήτοι ισχυρός λεγόμενος, η βούκερως διά το πχητικόν, ότι τους ποταμούς περατοφόρους, και βουκεφάλους ωσάχουσιν, ίσως διά το βίαιομ, κού κχωδες κού Βευχητικόμ Τ ρευμάτων. άρκς γαρ ουπ εςι ποίαμος παρά τερεναν, ερις δε, όθεν επιθετικώς αυτο εδεξαντο έπι τον wnivaes . Ocinarus fluuius apud Terinam, Mars , ide St, for tis appellatus, & habens bouinacornea propter strepi um, quo niam flumina cornuta, & habentia bouina cornua inducunt; for sitan propter violentiam, & Strepitum vudarum fit. Mars vero non est flumen iuxta Terinam, sed æris, vnde epitetum ipsi Ocinaro imposuerunt. Ragiona anchora di Terina vn'altra volta Licofrone nella Cassandra, doue hauendo dimostrato le guerre de Ciotonesi contro la Città Cleta, vsa queste parole.

Οι δι αῦ τεράμας ἔνθα μυδαίνα ποτοίς Ωπίναξος γω φοιβομ ἐκβράσσων ὕδως Αλη πατοικήσουσι κάμνοι τες πιηςα . Δίζι autem in Terinam rbi irrigat polis Ocinarus terram, puram eifcieus aquam, Oberratione habitabunt laborantes amara.

Cioè

s facio .

1, 10.

#### T E R Z O. 222

Cioè, altri errando con fatiche amare habitaranno in Te rina, il cui Territorio è bagnato dall'acque del fiume Ocinaro. E Itata questa Città si nobile, e ricca, ch'anco in essa si stampauano diuerse sorte di monete, come in ogn'altra Città nobile di Calabria; & alcune volte nella moneta segnauano dall'vna parte Ligia Sirena, colla corona nel capo, e dall'altra parte la vittoria, laquale sedeua soura vna sede con due ale sù le spalle, nella mano destra teneua vna corona di fiori, e nella mano finistra vn ramo d'oliua, ouero 'l caduceo di Mercurio, cioè vna ver ga girata da due serpi . In altre monete segnauano dall'vna parte Ligia Sirena, &in canto vna trombetta, & vna lira, e dall'altra parte la vittoria, laquale sedeua soura vna sedia con due ale sù le spalle, che teneua nelle due mani congiunte vna corona de fiori, onero vn'aquila. In altre monete soleuano imprimere nell'vna parte Apol line, e nell'altra'l Sole. Dice Guidone, che nella moneta d'yna dramma soleuano communemente segnare dall'vna parte Ligia Sirena colla cetra in mano, come se volesse cantare, e sonare, e dall'altra parte Apolline co vna lira, come se volesse rispondere al canto di lei : Et in tutte queste monete staua scolpita intorno questa scrittura Greca. Tegavewy. Pati questa città Terina due notabili rouine, vna nel tempo d'Annibale Africano, che dop po hauere occupato in questo paese di Calabria molte Città del popolo Romano, occupò anchora questa Città Terina; Mà veggendo che non poteua à modo alcuno mantenerla sicura, e fedele per se, la distrusse: si che gran parte della muraglia mandò à terra; e questo par, che vada accennando Strabone nel sesto libro, mentre dice. Temese proxima est Terina, quam Aunibal cum tutarinon posse desperaret, solo aquauit, qua tempestate in ipsam confugerat terram Brettiam. L'altrarouina, che pati la detto Città, è stata da gl'Agareni nel tempo dell'vniuersali rouine di Calabria, quando à fatto è stata distrutta, e le genti parte prese cattiue, e parte vecise; e quelli pochi cittadini, liquali rimasero, doppo alquanto tempo habi-KKK 2

Monete di Ters-

Guidone ,

Strabone.

Cicerone. Eliseo da Totirono vn Castello chiamato Nucera. Cicerone nel pri mo libro delle Tusculane sa mentione d'vn nobile huo mo di Terina chiamato Eliseo, ch'assiligendosi molto del la morre d'vn suo sigliuolo riuolto all'oracolo intese la causa della sua assilitione; le parole di Cicerone sono que ste; Terineum Eliseum, cum grauiter fili morte mareret, venisse in spromantium quarentem qua suisset tanta calamitatis causa, buic in tabellis tris huiusmodi versiculos datos.

Ignaris homines in vita mentibus errant,

Euchymus patitur funere lato,

Sic fuit viilius finiri, ipsique, tibique.

Nocera.

M.v. torano, anti camente Mamerto.

T. Lisio.

Plutarco.

Guerra de Mamertini co.tro Pirro. Nella parte superiore delle distrutte mura di Terina incontra Nocera fabricata doppo le rouine della Città Te rina. Più dentro nelle montagne verso'l paese Mediter raneo occorre vna Città antica chiamata nè primi tempi della sua fondatione Mamerto, mà hoggi è detta Mar torano, sede Vescouale nobilissima, incanto alla quale discorre'l fiume Sauuto. Delli Mamertini spesso si fà mentione appresso T. Liuio; E Strabone parla di Mamer to con molta lode, le cui parole habbiamo portato nel precedente capitolo: E Plutarco dice, che furono i Mamertini valorosi guerrieri, amici fedelissimi al popolo Ro mano, liquali primi nella venuta di Pirro chiamato dalli Tarentini contro'l popolo Romano, vscirono coll'arme in mano contro'l predetto Pirro; laqual historia appresso Piutarco in Pirro stà così notata; ch'hauendo Pirro nel porto di Messina perso molte Naui, collerimanenti trapassò in Italia, e prese terra nel lido del fiume Lameto; laqual cosa vedendo i Mameriini essendo di numero me no che di dieci milla combattenti, nel primo impeto no hauendo audacia di combattere, dati al fine tra loro i segni per la malignità di quei luoghi nei primi assalti contro lo Rèturbarono tutto l'essercito, & essendo dui Elefanti oppressi, di quelli che chiudeuano l'vltima parte dell'effercito, lo Rè volendo andare all'incontro delli Mamertini huomini molto armigeri, & assuefattialle bat taglie con grandissimo suo pericolo hà fatto riparo all'im

peti

## TERZO.

peti di coloro, & hauendo riceunto nel capo vna ferita, fit astretto per vn poco appartatsi dalla battaglia; perloche presero i nemici più ardire, dei quali vno tra gl'altri ferocissimo, d'alta statura vestito di splendide arme con voce superba, & altiera disse allo Rè, che se da quella se rita percosso non moriua, voleua seco vscire à singular battaglia; laqual cola da Pirro intela, più l'accese di sdegno, e d'ira, e perche si vedeua col sangue della ferma ingiuriato, con crudele aspetto fatto terribile di nono vicir volle alla battaglia; & hauendo seguitato quell'huomo, Forte Za di dal qual'era stato ingiuriato, si fortemente nel capo lo percosse, che per la violenza del colpo, e per la virtù della spada, quell'huomo è stato talmente d'alto à basso diniso, ch'amendue le parti del corpo, caderono separate dall'una, e l'altra parte. Per lo qual fatto i Mamertini sbigottiri, cessarono dal combattere, e giudicarono, che la fortezza di Pirro auanzaua le forze dell'humana natura: hà fatto al fine Pirro'l rimanente camino infino à Taranto sicurissimamente, menando in sua compagnia venti tre millia soldati à cauallo. In questa città Mamerto si stampauano diuerse sorti di monete, e secondo che dice Guidone nel terzo libro; in alcune monete segnauano dall'una parte Gioue, e dall'altra Marte coll'hasta, e lo scudo in mano, come se volesse combattere; altre volte segnauano dall'una parte Gioue, e dall'altra vn Toro; in altre monete stampauano dall'una parte Gioue giouinetto senza barba, e dall'altra vna Aquila con vn lampo fotto i piedi; alcune volte scolpiuano dall'una par te Gioue, e dall'altra Apolline; in altre monets legnauano dall'una faccia Marte igniudo dritto coll'elnio in capo nell'una mano vna spada, e nell'altra vna lancia, & incanto vn gippone d'armatura, & vno scudo, edall'altra parte scolpinano vn gallo; In altre monete segnauano dall'una parte Apolline, e dall'altra Marte sedente foura vn sasso appoggiato ad vno scudo, nella mono destra teneua vna lancia, e nel capo haueua l'elmo; in altre monete segnauano dall'una parte Apolline, e dall'altra Marte

Monete de Man mertini . Guidone.

Cafali di Martorano .

Pietramala.

Isacio.

Marte tenente vn cauallo per la briglia, & in tutte queste monéte staua scolpita questa scrittura greca, Mauso-Tivwv Berfiwv. Abbonda Martorano di caccie dinerfe per le molte selue, e boschi, c'haue d'intorno; si ritrouano in queste campagne le pietre frigie, lequali per ogni mese producono i fonghi; sono conuicini à Martorano alcuni Casali, cioè, Constitio, la Motta, e li Coienti. Partendoci da Martorano, e caminando per la via del mare incontramo vn'antico castello lontano dal mare per ispatio di tre, ò quattro miglia in circa chiamato Pietra mala; ma anticamente era chiamato Cleta dal nome di Cleta nodrizza di Pentesilea Regina dell'Amazoni. Imperò c'hauendo inteso Cleta essere stata vecisa nella guerra Troiana la Regina Pentesilea sua nodrita figliuola; ascese sù le naui per andare in Asia nella città Troiana; à ritrouare la morta Regina, forse per fargli honorata sepoltura; ma spinta da contrarij venti giunse in queste parti d'Italia; doue dismontata colla moltitudine di sue genti edificò vna picciola città, laquale dal suo nome volle che si chiamasse Cleta. E stata doppo questa città distrutta dalli Crotonesi, ma non mandata à compita rouina; perche solamente quella soggiogarono al loro dominio: hauendo già veciso la Regina Cleta, non quella prima, ch'è stata fondattice della città; ma vn'altra : imperò che dal nome della prima Regina ogn'altra si chiamana Cleta: Tutto questo è raccolto da Isacio Tzetza ne' Commentarij foura Licofrone nella Cassandra, doue colui così canta della distruttione della città, e della mor te della Regina Cleta.

Κροτωνιάται δ΄ αςυ περσουσί ποτε,
Α΄ μαζόνος φθεραντες άτρομον πόρηυ,
Κλή Τημ άνα ταν τη επωνύμου πάτρας.
Γολλοί δε πρός θεγαίαν εκ κώνης, δοθάξ
Δά ψουσι πρηνιχθέντες, δυδ΄ άτερ πονωμ,
Γυργους διαβράσουσι λαυρήτης γονοι.
Crotoniate autem vibem destruent aliquando.
Amazonis Occidentes intrepidam puellam,

Cletam

# T E R Z O. 224

Cletam Reginam cognominis patrix Multi autem ad terram ex illis dentibus Mordebunt pracipitata, neque fine laboribus, Turres destruent laurata filij.

Cioè. distruggeranno i Crotonesi vn giorno la città, vecidendo la valorosa donzella Amazone per nome Cleta dal patrio cognome, e non senza satiche gittaranno le sue torri in terra. Pone questa parola Licostone, Laureta filiji, intendendo i Crotonesi così chiamati da Laura città conuicina à Crotone, come habbiamo detto nel principio di questo libro. Quini siorì Paolo Merenda dottore nell'una, e l'altra legge sorse ne' suoi tempi senza pare.

In questo territorio nasce'l sale terrestre, e s'opta la minera del vitriolo. Poco quindi lontano si ritroua vna habitatione chiamata Sauuto dal nome del fiume Sauuto; e perch'altra habitatione non si lege essere stata più oltre sotto'l dominio de'

C: otonesi, in questo luogo hauendo sine'l loro

luogo hauendo fine'l loro territorio, fà di mittiero, che diamo fine à questo terzo libro.

Il Fine del Terzo Libro.



Paolo Merenda da Pietra mala Minera di Vitrio lo in pietra mala 

# LIBRO QVARTO

del Reu. Padre Fra

#### GIROLAMO MARAFIOTI

DA POLISTINA

Teologo dell' Ord. dè Minori Osseruanti;

Nel quale si tratta dell'antica città Turino con tutte l'altre città habitationi, e luoghi del suo territorio.



Della prima fondatione della città Sibari origine della Republica Turina. Cap. I.



ER caminare ordinatamente nella descrittione di questa vltima Republica di Calabria, sarebbe di mistiero fare prima intendere l'antica son datione della Metropoli degl'Enotrij, come città più dell'altre antica. Ma perche nel territorio di questa Republica Turina surono quattro

antiche Republiche ciaschuna delle quali haueua la sua Metropoli nobilissima; cioè la Republica degl'Enotrij, delli Brettij, delli Sibariti, e delli Turini: per osseruare gtande ordine, si cagionarebbe non poca consusione: e per ciò lasciando io la Metropoli Enotria, e Brettia; cominciò solamente per dichiaratione della Republica Turina dall'antica città Sibari, doppo la distruttione della

LII quale

quale hebbe origine la città Turio. Imperò c'hauendo fignoreggiata quella, quasi tutto questo territorio della quarta parte di Calabria, e doppo lei essendo succeduta nel dominio la città Tutio, laquale signoreggiò anchora in grandissima parte I medesimo territorio: sà di mistiero di costei prima ragionare, e gl'atti degl'Enotrij, e delli Brettij in questa medesima Republica includere. Et acciò, ch'io possa à pieno essere inteso nella descrittione di questa Republica Turina, scriuerò prima'l luogo doue è stata fabricata l'antica città Sibari, e doppo ordinatamen te mi forzaiò fare intendere l'edificatione della città Tu rio, laquale dalla predetta città Sibari trasse l'origine. Però è da sapere, ch'in questa parte di Calabria si ritrouano doi celebratissimi fiumi molto nominati dagl'historici, e dai poeti, fiumi tutti pisculenti, auriferi, e sanatiui; vno de' quali è chiamato Sibari, e l'altro Crate; de' quali le molte lodi date dagl'antichi scrittori non possono in questo breue Compendio estere è sufficienza portate. Del fiume Crate ragiona Licofrone nella Cassandra, doue così canta.

Fiume Sibari. Crate .

Licofrone .

Cioè, nel fiume Crate, e nel campo Milaco saranno riceunti gl' habitatori di Colchide, mandati dal molesto Aiace alla figliuola. Soura lequali parole Isacio Tzetza di mente di Licostrone, d'Esigono historico, di Cotione, e d'Agatostene Filosofi, e d'Euripide Poeta Tragico dice, che Crate è fiume d'Italia, l'acqua del quale fà i capelli biondi à chiunque si laua: le parole d'Isacio sono queste. Keasis ποταμός ιταλίας, π λουομενών το ύδιος αυτού πυρσαίνων τὰς χαίτας, καθά τὲ ποίγονος δ isogi-

Iseio.

Esigno.

Cottone.

Agatostene.

Euripide.

#### Q V A R T O.

κός φησι, σωτιωμ τε, κολ Αγαθοδενης οι φιλοσοφοί, και ευριπίδης δ τραγικος δυτωσί λεγωμ. Crathis flumen Italia, lauantium in aqua ipsius facit comam flauam, iuxta id quod Hesigonus historicus inquit, Sotionque, & Agathosthenes Philosophi, & Euripides tragicus, sic dicens .

Αν ύγραινει καλλισευων ό ξανθάν χαιταν πυρσαί-

vov neadis.

Si madet ornans flauam reddens comam Crathis. Cioè, Crate fiume d'Italia à chi fi laua fà le chiome bion de, secondo quel, che riferiscono Esigono, Sotione, Agatostene, & Euripide, liquali così dicono, se Crate bagna le chiome, le sà bionde. E poco dianzi hauea chiamato Licofrone'l fiume Crate Altheno, cioè, fiume sanatiuo, le cui sole acque possono guarire l'ulcere à gl'animali. Dell'istesso fiume ragiona anchora Ouidio nel secondo ouidio. libro de Fastis, doue dice.

Est prope piscosos lapidosi Crathidis amnes, Paruus ager, camerem incola turba vocat.

Doue anco afferma Ouidio, che doppo la partita, che fece Enea da Carragine, perche la Regina Didone si morì di dolore, Anna sua sorella per la morte della Regina partita dalli paesi della Libia trapassò in queste parti d'Italia, & habitò in queste campagne conuicine al fiume Crate, che nelle ripe dell'istesso fiume si veggono infino ad hoggi le fabriche della sepoltura d'Anna. Ma che faccia'l fiume Crate li capelli biondi, l'afferma anchora l'istesso Ouidio nel quinto decimo delle Metamorfosi, doue così dice.

Anna da Caria gine sepolta inca to al fiume Cra

Crathis, & hunc Sybaris vestris conterminus oris, Electro similes faciunt aurog; capillos.

Plinio nel trentesimo primo libro per testimonio di Teofrasto racconta di questi dui fiunii Sibari, e Crate contrarie virtu; imperò che'l fiume Crate alle pecorelle, le quali beuono le sue acque genera bianchezza, e così medesimamente alli boui; ma l'acque del fiume Sibari generano negrezza; E ciò si comprendeanchora negl'huomini, de' quali coloro, che benono l'acque del fiume Si-

LII 2

Plinio. Teofrasto. Virtu contrarie del fiume Sibarie Crate.

Strabone.

Leonico.

Galeno.

Strabone.

Naui greche bru ciate appresso Crate.

bari, hanno i capelli crespi, neri, e duri, e coloro, che beuono l'acque del fiume Crate, hanno i capelli lisci, biondi, e molli; le parole di Plinio sono in questa forma; Theophrastus ait in Thurys Crathim candorem facere, Sybarim nigritiam bobus, ac pecudibus: quin etiam homines sentire differentiam cam, nam qui Sybarim bibunt nigriores esfe, durioresque, & crispo capillo, qui ex Crathide candidos, mollioresque. ac porrecta coma. Strabone anchora nel setto libro volendo dimostrare, che l'acque del fiume Crate hanno virtu medicatiua, tanto negl'huomini, quanto nelle pecorelle, lequili si bagnano in quelle, dice, queste parole; Crathis hom nes in eo lotos, cesariem candidos estatos facit, ac multis medetur morbis; si qui vero de Sybaride biberint, sternutamentis agitari constat, quamobrem ab eius potu greges amouent. Pecudes morbide si se Crathis aqua madesecerint curantur. Anco Leonico scrisse di questo fiume vna virtù mirabile, cioè, che chiunque beue delle sue acque diniene continente, e casto, e l'istesso scriue Galeno, doue tratta de bonitate aquarum; Sybaris Auuius viros ingeneratiuos facit. 11 fiume Crate sorti questo nome (secondo che dice Strabone nell'ottauo libro) dal fiume Crate d'Acaia, Nella maremma doue entra in mare'l fiume Crate, & anco'l fiume Sibari, furono bruciate molte naui de Greci doppo'l rirorno dalla guerra Troiana: estra di quelle, che furono bruciate nelle maremme del fiume Neeto, imperò che nel lido tra questi fiumi hauendo preso porto le predette naui delli Greci, perch'haueuano in loro compagnia molte donne Troiane, lequali seco haneano menato cattine; lequali sendo afflitte dal lungo viaggio del mare deliberarono più tosto morire, che nauigare; e tanto più che nella terra de' Greci non aspettauano bene alcuno, ma affanni, e mali, come sogliono patire li schaui; si ch'à per uasione d'una donna Troiana per nome Setea, tosto che stesero gl'huomini in terra, elleno diedero fuoco alle naui, per lo che commossi i Greci à graue sdegno, sfogarono l'ira in quella donna Serea, laquale all'altre hauea persuaso'l delitto, c'hauendola inchiodata in croce, la sbatQ V A R T O. 227

sbatterono per quelli marini scogli, & in questo stratio la secero morire, dal nome della quale'l più gran sasso è stato chiamato Pietra Setea; di questo ne dona certezza Licofrone nella Cassandra, doue così canta.

Licofront

Σήταια πλημομ, σοι δε πρός πετραις μόρος, Μίμνα δυσαίων ένθα γυιούχοις πέδας, Οικτιςα χαλκείσιμ ωργνωμένη Θανή πυρι φλεξασα δεσποτών σολόν, Εηβλητον αιάζουσα ηράθιδος πελας. Τρόγοισιν αιωρημα φοινίοις δεμας. Σπίλας δ' έκει η σης Φερωνυμος τυχης Γον Του πρός αυγάζουσα φημιδήσετε. Setea infelix, tibi autem ad lapidem mors Manet infortunata, vbi ligaminibus vinta pedes, Infalicissima areis extensis brachijs, Morieris, igne consumens dominorum classem, Deiectam querens apud Crathim Plagis suspensam mortalibus corpus, Scopulus autem ille tux denominationis infortuni Pontus videre dicetur.

cioè, morirai infelice Setea colle braccia stesee, con i piedi legati, sbattuta nel sasso, perch'appresso Crate hai vo luto bruciare l'armata Nauale de i tuoi Signori, e'l sasso della tua morte riceuerà 'l tuo nome. Per interpretatione delle quali parole Isacio Tzerza racconta quanto di soura habbiamo detto con queste parole. onταία μία τ πρωαδών ω, ή τις αιχμαλωτος άγομένη, ώς έγενετο ποδι συβαριμ, συνεβουλευσε τώς λοιπαίς τρωάσι καζαφλέξαι τας ναύς τ δεσποζών, υποθεμέμη αυταίς τα έν ελάδι μέλλοντα συμβησεδαι αυταίς κακα, Ε του Του γενομένου, οι έλλιωες λαβόντες αυτών, Ενεςανρωσαν, κάι προσπλωσαν πρός πετραν, αφ' ης κου ή πετρα σητεα εκλήθη. κου δ μεν λυπόφεων σκταιαν λέχει, των τουν συμβουλευσασαμ. απολλόδωρος δε τας λαομεδουτος θυγαζερας, αιθήλ Aar, asvoxlu, E und coinaorlie. Setea vna Traianarum erat, quæ captiuis suasit alijs troianis mulieribus, vt naues do-

minorum

Fondatione della città Sibari .

Solina.

minorum gracorum comburerent apud Sibarim, eis recordans ma la, que pati debuissent, si in greciam inisent; quam greci crucifixerunt, & ad petram alliderunt, à qua & petra illa Setaa vocata est, & quidem licophron seteam appellat, que hoc consilium intulit. Apollodorus autem Laomedontis filias Atellam. Aftyochem, & Medesicastem. Tra questi doi si celebri fiu mi, cioè, Sibari, e Crate è stata edificata anticamente vna città chiamata Sibari, laqual'hebbe questo nome dal fiu me Sibarià se conuicino; e per non lasciare anco questa cosa intentata, dirò (secodo che dice Strabone nell'ottauo libro) che questo siume Sibari sortì questo nome da vn fiume chiamato Sibari in Achaia, E stata la Città Si bari antichissima, ben ch'alquanto doppo della guerra Troiana, per quanto credemo à i detti di Solino; doue mi fauorità'l Lettore stare accorto, che Solino genera grandissima contradittione tra gl'antichi historici, perch'habbiamo dimostrato di soura, come la Città Crotone è stata edificata inanzi la guerra Troiana, e nondimeno quando Micilio per l'oracolo venne ad edificare Cro tone la Città Sibari era popolosa, e nobile. dunque potrà 'l Lettore riconciliare gl'historici à questo modo, che tra la prima fondatione della Città Crotone fatta da Ercole inanzi le guerre Troiane infino alla venuta di Micilio, quando egli volle non da i fondamenti principiarla, mà principiata da Ercole farla più magnifica, corse lun ghissimo tempo, nel quale discorso è stata edificata la città Sibari. Attenda anchora 'l Lettore di soluere vn'altra difficultà, che per questo modo di dire sarebbe di biso gno concedere, che Micilio fosse stato doppo le guerre Troiane in Calabria, e vegga in che maniera Micilio, & Archia fondatore di Siracula furono tutti in vn tempo. Vuole anchora Solino, che sia stata edificata la Città Sibari dalli Trezenij, liquali erano sotto'l gouerno del Ca pitano Saggare figliuolo d'Aiace Oileo Locrese: benche Strabone nell'ottauo libro è di contrario parere, mentre dice, che la Città Sibari è stata edificata da gl'Aschiui Trezenij, liquali erano sotto'l gouerno del Capitano Ise liceo

liceo, e non da Saggare; Sybaris fuit condita ab Achiuis Trezenijs, huius autem condenda auctor fuit Iseliceus inter duos fluuios, Crathidem, & Sybaridem. Però si possono i pre detti autori concordare in questo modo, cioè, che Saggare fosse trato Binomio, e c'hauesse chiamato Saggare Ise liceo, che non solamente nell'antiche historie humane vediamo molte persone Binomie, mà etiandio nelle Scrit ture Sacre, come Iacob è detto Israelle, Gedeone Ierobaal, e cosi di moltealtre: Ouero possiamo dire, che Sag gare figliuolo d'Aiace era vno Capitano de gl'Achiui Trezenij, & Iseliceo era vn'altro, e perciò Solino scriue l'vn Capitano, e Strabone l'altro. E stata la predetta Cit tà Sibiri edificata in luogo basso dentro vna valle, doue nel tempo dell'estate di mattina, e sera dimoraua grandiffimo freddo, mà nel mezzo giorno si rinchiudeua gran, dissimo caldo, e giudicauano i Sibariti l'aere rra questi doi fiumi molto giouare alla fanità del corpo, perloch'era nato vn prouerbio, che nella città Sibari niuno poteua morire, eccetto se morir voleua, onero era gionto l'vltimo giorno della vita. Volentem in Sybari ante fatum minime mori .

Prouerbio della città de Sibarità

Come mantenendosi in grandissima felicità la Città Sibari man darono i Sibariti all'oracolo d'Apolline, per sap ere la loro felicità per quanto tempo haueua da durare. Cap. II.

Opdo che nel prederto luogo è stata edificata. la Cirtà Sibari, cominciò ella à vinere con grandissima felicità, e prosperità; mà dubitan do i Sibariti se quella loro felicità; e contentezza con processo di tempo ò da guerre, ò da peste, ò d'al tro infortunio doueua esfere perturbata, e distrutta ( dice Ateneo nel duodecimo libro) che mandarono per pu- Atenes. blica elettione gl'ambasciatori all'oracolo d'Apolline Del fico, tra i quali è stato mandato vn huomo di nome Ami ris, ben che altri e chiamato nelle scritture Isamiris: do-

ne giunti che furono, mentre con sacristij voleuano hauere la risposta dall'istesso Apolline, per quanto tempo si doueua estendere la loro felicità, rispose l'indouino Fitonico, ch'all'hora sarà guerra, & infelicità nella Città Sibari, quando i Sibariti portaranno più honore à gl'huomini, ch'alli Dij: mà mentre ch'eglino saranno molto più gran conto delli Dij, che de gl'huomini, la Città sarà prospera, e selice, la cui risposta (riserisce l'istesso autore) è stata data in questi tre seguenti versi.

Felix tu eris honorans genus Deorum Beneq; venerantes primum hominem Deo, Tunc tibi bellum, & intestina seditio veniet.

Ilche hauendo inteso gl'ambasciatori ritornarono nella città, doue data che su questa risposta crederono i Sibari ti, douere sempre essere felicissimi, perche credeuano mai eglino douere honorare più gl'huomini, che li Dij, mà sempre nel primo luogo hauere i Dij, e nel secondo gl'huomini. Non molto tempo corse, ch'accadè in vn giorno vn huomo Sibarita per vn delitto commesso hauere da battere vn suo seruo, & hauendo cominciato à batterlo, fuggiuà colui timoroso per saluarsi nè tempij delli Dij, doue anco seguitando'l padrone, poco stima facendo dell'honore delli Dij, nel medesimo tempio nelquale colui entrana lo battena; pure quello per scampare le battiture fuggiua, seguendo anco'l suo padrone appresso, e men tre gl'occorse di saluarsi in vn luogo, doue staua sepolto'l padre del suo padrone, colui portando riuerenza alle sepolte ossa del padre cessò di batterlo, & ecco compito'l detto dell'oracolo. E stata intesa questa cosa dalli Sibariti, mà poco aunertita; E ciò non lasciò di considerare quel nobile Sibarita, del qual'hò fatto mentione poco dianzi chiamato Isamiris: imperò che riducendosi à memoria la risposta d'Apolline, e considerando, che quello Sibarita portò molto più honore al morto padre, ch'alli Dij della città, giudicò, ch'all'hora si douea compire'l detto dell'oracolo, e la Città Sibariandare in rouina. Perloche fingendosi pazzo, vendute tutte le sue robbe,

Pronerbio d'Ifa mir is.

229

e raccoltosi le monete andò ad habitare nel Pelopouneso forse nella più intrinseca parte della Grecia orientale, onde da quelti atti d'Isamiris nacque anticamente va Prouerbio, che quando si vedeua vn huomo in tempo, ch'aspettana tribolatione, raccorre le sue robbe, & andare ad habitare altroue, diceuano, Isamiris furit, Isamire è farto pazzo. Racconta anchora Eliano nel terzo libro de varia historia vn miracolo occorso nella città Sibari per lo poco honore, c'hanno portato i Sibariti alla Dea Giunone; doue dice, che mentre in vn giuoco, che si faceua in honore della predetta Dea nella città Sibari, vn certo Musico nell'istesso giuoco colla lira in mano sonando molto eggregiamente cantaua, per lo cui canto, e suono nacque trà Sibariti vna crudelissima seditione, in tal maniera, ch'essendo venuta l'una, e l'altra parte à fatto d'arme,'l musico ornato colla stola della Dea andò à saluarsi nell'altare di quella, ma i Sibariti della contraria parte accesi d'ira, entrando nel tempio incanto'l medesimo altare vecisero quel musico. Miracolo grande apparue (dice Eliano nel predetto libro) che poco tempo doppo com parue nell'istesso tempio di Giunone vn fonte scatorire abondantissimo di sangue, per lo quale atteriti i Sibariti, forse giudicando, che con dimostratione di quel sangue volesse dimostrare la Dea la crudelissima vendetta, la quale doueua fare per lo commesso delitto; mandarono di fubito all'oracolo d'Apolline Delfico, & hebbero que sta risposta per bocca dell'indouino Fitonico Sacerdore con questi versi.

Irriwerenza des le Sibarits.

Eliano. Fonte di sangue ss Ssbaries

Cede meis mensis, manibus, non sanguis adherens, Destillansq; recens probibe tibi limina templi. Non tibi fata canam, magnæ Iunonis ad aram. Non immortales hoc Dij patientur inultum. Si quis enim prudens, scelerata e mente profestum Committat facinus, grauis hunc quoque pena sequetur. Non exorabit, neque si genus ab Ioue summo, Ducunt ipse suo collo collesq; nepotum, Hoc luet, & generi cumulatim dona ferentur. Mmm

Are-

Atenes.

Ateneo anchora nel duodecimo libro racconta vn'altra irrigerenza delli Sibariti vsata contro la Dea Giunone. cioè, che volendo coloro vscire dalla tirannide di Teli. diedero di mano all'arme per vecidere chiunque cercasse mutare la Republica, e fare, che sia soggetta all'istesso tiranno, de' quali molti fugirono per saluare la vita negl'altari di Ginnone, imaginandosi ch'i Sibariti per honore della Dea in quel luogo douessero lor perdonare la morte: ma essendo coloro huomini di pochissima riuerenza, tra quelli medesimi altari vecisero tutti: nel tempo della qual'uccisione la statua della Dea cadde in terra, e'l pauimento apparue tinto di sangue: doue anchora scatori vn fonte di sangue; & i più nobili della città racontauano hauere veduro nella mezza notte la Dea Giunone andare caminando per la città, e dalla bocca vomitare co lera. Vecisero anchora i Sibariti auanti l'istesso tempio di Giunone trenta oratori delli Crotonesi, secondo che riferisce'l preallegato autore; tal che per le predette irriuerenze vlate contro la Dea Giunone, & altri Dij; bench'i Sibariti viuessero in grandissima felicità, nondimeno haueuano (secondo'l giuditio de' prudenti, e sauij cittadini) per cosa certa, che li stauano imminenti l'ultime distruttioni, e rouine.

Della nobiltà, pompa, e felicità delli Sibariti, e dell'antiche monete, lequali nella città Sibari si stampauano, e spendeuano per tutta la Republica... Cap. I I I.

Oppo che dal principio della sua fondatione cominciò viuere felicemente la città Sibari, tanto crebbe nella potenza, felicità, e nobiltà, che dice Strabone hauer ella gouernato quattro sorti di linguaggi di genti, & hà soggiogato al suo do minio venticinque città principalissime, e soura'l siume Crate hebbero i Sibariti habitationi tali, che circondaua'l tenimento di coloro per sei milia, e ducento cinquanta

Q V A R T O. 230

quanta passi; e quando s'armarono contro delli Crotonesi, hebbero nell'essercito trecento milia soldati, e questo apertamente dimostra Strabone in quelle parole. Sy- strabone. baris fuit condita ab Achiuis trezenijs, huius autem condendæ prbis auctor fuit Iseliceus, inter duos sluuios Crathidem, & Sybaridem, que eo excellentia, & felicitatis excreuit, vt quaternas rexerit gentes, & quinque ac viginti vrbes suo subderet imperio, ac contra Crotoniatas trecentorum hominum millium, exercitum duxit; super Crathide vero domicilia habentes sex milliu, & duorum centum quinquaginta passum in circuitu Ma tutta questa felicità delli Sibariti, è stata dalli Crotonesi in ispatio di settanta giorni mandata in rouina, come diremo appresso; e tutto per la molta lussuria, e delitie de' Sibariti, de' quali ragionando Ateneo nel duodecimo libro dice, ch'i Sibariti si nodriuano con tante dilicatezze, e piaceri, che per non essere nel giorno, ò nella notte disturbati del sonno, discacciarono dalla loro città tutte quelle arti, lequali nel lauoro cagionauano strepito, e romore; e non permetteuano, che nella città fossero nodriti galli, per cagione, che sono vccelli troppo tumultuosi; le parole d'Ateneo così dicono; Sybarita primi artes in vrbe Strepitum facientes esse non permiserunt, ne illis somnum interrumperent, somnique vndique penitus intumultuosi essent; quin etiam neque gallos in vibe nutriri licebat, mos erat apud eos. Riferisce Timeo, le cui parole sono criandio portate da Stobeo secondo diuersi propositi in alcunisuoi sermoni, che soleuano i Sibariti nodrire i loro figliuoli delicatissimamente, e mentre erano sbarbati, gli faceuano vestire vestimenta rosse, e portare i capelli trecciati con fili d'oro coperti con alcune scussie, come sogliono portare le meretrici de questi nostri tempi; portauano anchora gli stessi figliuoli certe tuniche & altre sorti di vestimenta dipinte con varij fiori, e doppo cinte con cinture pretiole, ornate di perle, e d'oro; e quando andauano alla scuola s'accompagnauano con i loro serui, liquali menauano seco i cagniolini per dargli spasso, acciò le fatiche dello studio non gli facesse infermare. Riferisce anco Timone, Mmm

Atenes.

Delitie delli Sia

Timee.

Amoro se o serua ze delle donne Sibariles

Proverbio delle donne Sibarite.

che le donne Sibarite non attendeuano ad altro, solo ch'à starsi à piacere sotto le logge nel tempo dell'estade. e sotto l'ombre degl'alberi, & in ogni loro congregatione assisteua vna maestra, laquale insegnaua, in che modo do uessero cattiuate gl'huomini al loro amore, con dirgli che tre cose fanno l'huomo innamorato, la mostra, la carestia. e'l dubbio consenso, la mostra in questo modo, cioè, firsi vedere alcuna volta dagl'huomini in tutta faccia, alcune volte nelle mammelle, ouero spogliare insino al mezzo braccio, & altre volte fingendo di voler fare alcuno seruitio nella propria casa, ò in casa d'altri fare vedere i mouimenti del corpo, la scoperta d'alcune estreme parte de piedi, ò altra cosa simile; la carestia (dice Timone) la qual'insegnaua la maestra era, che tutti questi atti doueuano vsare à gl'huomini molto alla rara, per accendere quelli di desiderio; e'l dubbio consenso era, alcune volte guardare, e poscia frenare lo sguardo, cennare cogl'occhi, e sospirare, e doppo nelle parole essere ritrose; e molte altre cose s'imparauano le donne Sibarite l'una coll'al tra pertinenti al lasciuo amore; per lo ch'era anticamente nato vn Prouerbio, che quando si vedeua vna donna fare lusinghe, e carezze al suo marito; ouero ad vn suo amante, si diceua; apud Sybaritas didicit; cioè, costei è discepola delle donne Sibarite. Riferisce l'istesso autore, che i Sibariti tanto amauano le loro donne, ch'alli feruitij della casa teneuano sempre donne forastiere; & acciò che gl'huomini non s'affannassero nelle fatiche, v na volta l'anno prendeuano per debito del tributo, che doueuano pagare le città soggette al loro dominio, vno diterminato numero d'huomini, liquali doueuano seruire infino al nouo tributo nella coltura delle campagne. Era tanto cresciuta la lusturia (dice l'istesso autore) nelle donne Sibarite, ch'una donna passati dodici anni della sua età se non hauesse trouato sposo, poteua sceglerse vno amante, qual più le aggradaua, e ciò poteua fare fenza fua vergogna. I maestri delli figliuoli insegnauano nelle scuole à suoi discepoli l'honore delli Dij, la riuerenza

Q V A R T O. 231

renza, laquale si deuc portare al padre, & alla madre, l'amore nello studio delle lettere, & tutti quelli costumi, li quali possono fare vn huomo ciuile, & amabile; le donne nelle scuole imparanano farsi delicate vesti, consernarsi la dalicatezza della persona, l'arte di fare innamorare gl'huomini,'l modo di mantenersi la bellezza della faccia, & altri acconciamenti, liquali seruiuano ad incitare gl huomini al lasciuo amore; perche diceuano i Dij hauere creato le donne solo per due cose, cioè, fare che col la bellezza di quelle stiano contenti gl'huomini in questo mondo, & allegri i Dij del cielo. Africano nel libro de re militari dice, ch'i Sibariti erano venuti à tal termine di lussuria, e di delitie, che nelli conuiti facendo venire i Musici à suonare, e cantare, introduceuano anchora i caualli nel ballo, acciò che gl'animali irrationali fosseno partecipi de' loro piaceri: ma l'hauere i Sibariti ammaestrati li caualli à ballare gli cagionò grandissima rouina, come dimostraremo appresso. Furono i Sibariti (dice Timeo) i primi, liquali ritrouarono i conuiti, e'l modo d'apparecchiare delicatamente le viuande; e come gl'altri Greci vsauano di fare statue, & honorare grandemente i valorosi guerrieri, e forti lottatori Olimpionici: i Sibariti haueuano per costume fare statue, & honorare mol to gli inuentori delle dilicate viuande, & i buoni apparecchiatori delle cose da mangiare. V sauano per non vbbriacarsi nel conuito magnare nel principio le brassiche. Quando vno Sibarita voleua conuitare vn suo amico, che vada à magnar seco, l'inuitaua per vno anno inanzi, & in tutto quello tempo con diligentissimo pensiero attendeua à ritrouare noue inuentioni, è delicati ordini d'apparecchiare le cose del conuito : onde anticamente quando si faceua vno conuito, non si poteua più altamen te lodare, eccetto con dirsi in modo di Pronerbio . Sybarisica mensa, cioè, è stato'l conuito nobile, quanto sono no bili le mense de' Sibariti. Ateneo anchora nel sesto libro, per testimonio di Metagene Poeta in lode delli cibi de' Sibariti adduce questi versi.

Africana.

Sibariti inuenso ri delli conuiti,o delicate usuade.

Prouerbio della mensa de Sibariti. Ateneo.

Placenta fertur, magna Crathi flumine, Sua subacta sponte slumen alterum, Deuoluit vndas, carnium cum nastulis, Sybaris vocatus, batides coctas simul Lolagines, tunc parua voluunt slumina, Coctosq; phagros, & locustas alterum, Condita salsa, cum quibus bellaria, Sartagines pericomma, forcimen simul In ora sponte, qua sluebant omnia, Ac ad pedes amirum tuebar circulo.

Lamprido.

Timeo .

Prouerbio dello sforgio Sibarito

Riferisce Lamprido, ch'i Sibariti ritrouarono quel cibo composto d'oglio, & intestini di pesce, chiamato in lingua greca garo, noi altri solemo chiamarlo cauiale, che doppo tanto auidamente soleua mangiare Eliogabalo Im peratore. Racconta Timeo esfere stata la città Sibari tan to nobile, ch'in essa dimorauano cinque millia Caualieri nobilissimi, e tanto deliciosamente sfoggiauano in varie sorti di vestito, che quando si vestiuano in arme, soura i gipponi inaurati di ferro portauano vestimenta gialle pre ciosissime, per lo ch'era vscito vno prouerbio, che quando si vedeua in alcuna città vn giouane pomposo, deliciosamente vestito, & andare vagando per le piazze, come innamorato, diceuano. Sybarita per plateas, era anchora costume alli nobili Sibariti, che quando andauano nel le campagne, quantunque fossero portati dentro i cocchi; nondimeno'l camino d'un giorno faceuano in tre, acciò che la lunghezza del viaggio non affannasse la dilicatezza del corpo: per lo ch'era nato vn prouerbio, che quando si vedeua in alcuna città vn giouanetroppo lasciuo, e dilicato starsi à spasso senza essercitio alcuno, se gli diceua, in umbris Sybarita manet. Solenano anco i Sibariti, (secondo che dice'l preallegato autore) tenere i cellari del vino vicini al mare; ma in alcune cauerne fotteranee, e quando andauano in quelli, ouero andauano di mattino senza'l sole, ouero andauano per sotterranee caue, acciò non potessero essere dall'ardore del Sole mal trattati. Non si dilettauano i Sibariti di caccia d'animali

Q VARTO.

leluaggi, perche quella sorte di caccia era troppo faticosa, ma solamente di caccie d'uccelli presi con la rete, e col visco. Non è vsfitio mio fare passare questi ragionamenti senza implicito, ò esplicato frutto del lettore, e desidero, che dalle lasciuie, e dilicatezze de' Sibariti s'impari à fug gire i dissoluti costumi, perche se à Sibariti doppo tanta lasciuia, e dilicatezza venne quella miserabile rouina, la quale noi raccontaremo appresso, si dimostra apertamen te, ch'il giuditio di Dio tolera per vn pezzo l'infermità, e dissolutioni humane, ma al fine seueramente castiga. Perche la città Sibari era Metropoli nobilissima, si stampauano in essa diuerse sorti di monete, secondo che dice Guidone nel terzo libro, & in alcune monete segnauano dall'una patte Minerua coll'elmo in capo, e soura l'elmo scolpito Tritone Dio marino trombettiero di Nettunno, e dall'altra parte'l fiume Sibari con questa esfigie, cioè, vn toro, che nell'uno piede dinanzi teneua vna canna, e sotto l'altro teneua vn vase riuolto, dal quale discorreua vn fiume d'acqua; ouero scolpiuano dall'una parte vn capo di donna coll'elmo foura, e dall'altra parte vn toro col capo riuolto indietro in figura del fiume Sibari; Oueramente quando non scolpiuano'l toro, segnauauo solamente vn capo di toro, & vn cancro con questa scrittura greca. ou Bapis questo è quanto occorre intorno alla felicità, e pompa delli Sibariti.

Monete delli Sibariti.

Di molti Illustri huomini Sibariti.

Cap. IIII.

En che nella città Sibari s'attendeua molto alle delitie, & alle pompe; nondimeno fiorirono ano in essa huomini molto illustri nelle scienze, & arti mecaniche, intanto che Iamblico nel li- lamblico. bro de secta Pythagorica dice, che molti Sibariti furono discepoli di Pirragora Filosofi dorrissimi, cioè, Diocle, Ispaso, Empedo, Meropo, Menestero, Euanore, Deace, Proscheno, Tirseno, Enea, Timasio, Polemeo, & anco vna donna Filosofa dottissima, chiamata Tirseina, laquale altri chiamarono Tirseine. Ouidio nel terzo libro de

Filosofi Sibariti.

trifti-

LI BARTO

Emiteone poeta Sibarsia . Teoreso . Sibarsis inuento ri delle fauole. F 17 80

Turo Sibarita.

Callistene Si-

Smindiride Sibarita.

tristibus sa mentione d'un Poeta Sibarita chiamato Emiteone. Anchora Teoreto in vn libro intitolato liber exercitamentorum dice, ch'i Sibariti furono primi inventori delle fauole: per lo ch'era nato anticamente vn adaggio, che quando si raccontaua alcun historia, laquale pareua incredibile, s'alcuno voleua dispreggiarla con dire, che non fosse vera, diceua, Sybaritica fabula; Et Atenco nel duodecimo libro dice, che Turo Sibarita è stato inuentore delle fauole. Fiorì anchora nella città Sibari vn'altro Filosofo, & Istorico per nome chiamato Callistene, del quale fà mentione Stobeo nel sermone. Tole vouo, no ¿Dov, delegibus, & consuerudinibus. Anco essendo anticamente la città Sibari adornata d'huomini nobili, e ricchi, vno tra gl'altri è annouerato per ricchissimo chiama to Smindiride, del qual'Erodoto nel sesto libro racconta quetta historia, cioè, che Clistene tiranno di Sicione hauendo da sposare vna sua figliuola chiamata Agarista determinò à niuno sposarla, eccetto à chi hauesse ritrouato più nobile di tutti li Greci: tra questo tempo s'auuicinarono i giorni delli giuochi Olimpici, & occorse che'l medesimo Clistene nel corso del cocchio giocando vinse l'Olimpia, per lo ch'eleuato in superbia, hà fatto dare vn publico bando, s'alcuno si riputasse degno di sposarsi con Agarista sua figliuola, & essere suo genero tra spatio di selsanta giorni, ouero più inanzi andasse in Sicione, perche dal sessantesimo giorno in suori egli determinaua in quello anno cominciare, e finire le nozze della sua figliuola, laqual cosa intesa da tutti gli nobili della Grecia, molti di loro mandarono i paraninfi à Clistene in Sicione, confidandos, à che per la no biltà del sangue, ò per la moltitudine delle ricchezze fos sero degni di riceuere per isposa Agarista figlinola dell'istesso: Mà à tutti questi apparecchiò Clistene lo stecato delle carrette, e delle lotte, doue s'alcuno vincesse, meritasse prendere la sua figliuola per isposa, e mentre da molti luoghi concorreuano gl'huomini, d'Italia solamente andò Smindiride Sibarita figliuolo d'Hippocrate Sibarita

Ippocrate filosofo Sibarita.

### Q V A R T O. 23

Sibarita huomo molto nobile, e secondo Iamblico dotussimo Filosofo. Costui nelle delitie auanzaua tutti gl'huomini della Grecia, & andò con vna Naue aposta, fatta à sue proprie spese, laqual' haueua cinquanta remiganti tutti suoi serui, e seco mer ò non picciola moltitudine di cacciatori d'vecelli, e pescatori di pesci, e cucinie ri molto industriosi; e tutto per dimostrare la sua grandezza; e tanto li dimostrò nobile in Siciona, ch'auanzò nello sfoggio, e nelle pompe l'istesso Clistene; di questo non solamente ne rende testimonianza Erodoto, mà ne parla anchora ampiamente Suida; dono senza dubbio Smindiride stupore in Sicione per la moltitudine delle sue ricchezze. Mà nella città Sibari, se ben egl'era vno dè maggiori, nodimeno haueua vguali nelle ricchezze, impe rò ch'i Sibariti quasi tutti in vniuersale erano ticchissimi: che dice Pausania negl'Eliaci hauere offerio i Sibariti, vn grandissimo tesoro à Gioue Olimpio, che nell'Olimpia è stato collocato incanto'l tesoro ricchissimo degl'Epidau rij. Fiori anchora nella Città Sibari vn valentissimo lottatore per nome chiamato Fileta, che nella quarantesima prima Olimpiade vinse l'Olimpia nel giuoco delli cesti, e nell'Olimpiade precedente, laqual'è stata la quarantesima, essendo armato di ponderose armature, correndo vinse'l giuoco Olimpico, di ciò rende testimonio Pausania ne gl'Eliaci. Fiorì anchora nella Città Sibari Alciste ne Sibarita lauoratore di vesti di seta, e d'oro tanto eccel lente, che lauorò vna veste di seta, e lana rossa di tanto attificioso lauoro, ch'è stata venduta settantadue millia scudi d'oro per essere stata quella (secondo dice Giouan ni Tzerza) ornata di molte pietre preciose, e margarite. Della qualità di questa veste, del valore de l'istessa, e del la sua nobile pittura ragiona Aristotile nel libro de Mira bilibus, doue dice, ch' Alcistene Sibarita hà fatto vna veste di tanta maranigliosa bellezza, che nel tempo (secondo 'l solito) nel quale si celebraua 'l Panegiris, cioè, la so lennità nella quale conueniuano quasi da tutte le parti d'Italia le persone nel Tempio di Giunone Lacinia, ha-Nnn nen-

Suide.

Pausania.

Fileta lottatore Sibarita.

Pausania. Alcistene Sibarua.

Aristotile.

uendola posta per spettacolo conuertì gl'animi, le menti, e gl'occhi di tutti alla consideratione di quella; la qual' in quel tempo è stata comprata dalli Cartaginesi per cento venti tatenti d'oro; era quella di larghezza di quindici gomiri, e per mezzo era lauorata con piccioli animali d'ogni sorte, nella parte superiore staua dipinta la Città Susa, nella parte di sotto la Città Perside, in mezzo stauano dipinti molti Dij, cioè, Gioue, Giunone, Tetis, Minerua, Apolline, e Venere; nell'vna manica era dipinto l'istesso Alcistene; e nell'altra era dipinta la citta Siba ri sua patria. di questa veste parla Giouanni Tzetza nel ventesimo nono Epigramma in questo modo.

Giouanne Tze-

Τοιούτον το ίμαζιον υπηρχεν αντιδένους, Ην σούσον, αλουργές, πεντε & δεκα πκχυαίον, Εχου μεν ζωσα, Εθεούς, η περσικά, η σούσα, Μαργάροις ποπημενάτε, η λίθοις τιμαλφέσι. Xagidi de da Jega pli si xe à avriderlu, Εν δε θατέρα συβαριμ, των πόλιν αντιθέμους. Τουτο δε διονύσιος δ πρότερος πρατήσας, Εις εκαφυ η έκοσι τάλαντα νομισμάτων Καρχιδονίοις έμπολεί. Tale vestimentum fuit Antisthenis, Erat susium purpureum, quinque, & decem cubitorum Habens animalia, & Deos, & Persica, & Susa, Margaritis ornata, & lapidibus praciosis, Manica vero vna quidem habuit Antisthenem, In altera autem Sybarim ciuitatem Antisthenis, Hoc autem Dionysius prior ille cum positus esset, Centum, & viginti talentis nummorum, Carthaginiensibus vendidit.

si leggono anchora appresso molti altri antichi scrittori hauere siorito nella Città Sibari molti altri hucmini illustri, come Alessio Poeta compositore di Comedie principalissimo; Menandro poeta Comico, dal quale Terentio trasserì ducento, e sedici Comedie dal Greco nel Latino, e doppo hauere fatto alcune di quelle recitare in Roma in diuersi tempi de i giuochi de gl'antichi Dij, come l'An

A'esho poeta Sibarita. Menandro poeta Sibarita.

dria -

Q V A R T O. 234

dria, l'Eunuco, gl'Adelfi, & altre; alcuni Romani inuidi dell'ingegno di Terentio, che cosi bene hà saputo traspor tare le Comedie dall'vna, all'altra lingua, gli rubbarono l'altre, perloche disperato Terentio con un capestro nel collo finì la vita. Si veggono infino ad hoggi delle Comedie di Menadro molte, dè quali queste tengo tra quei pochi libri, che la religione mi concede, cioè, 'l Pallace, 'l Teofor, le Pioggie, 'l Gorgia, l'Ira, gl'Adelfi, la Leucadia, d'altri detta Lacasia, la Colachia, 'l Nanne, 'l Kalpizom, il Discolo, 'l Pseudoere, cioè, Falso Amore, 'l Ca tazom, i Gouernatori, l'Epimbramene, la Canefora, l'Aspide, l'Eunuco, l'Epitrepose, l'Homopatria, 'l Pangellomeno, l'Andria, e l'Eutontimorumeno. Fiori anco in Sibari Stefano Poeta comico nobilissimo figliuolo di Alessio Poeta; di questi doi parlano Suida, Stobeo, Aulo Gellio, Aristofane nelle Vespi, e molti altri, mà perche da gl'istessi Autorisono chiamati hor Sibariti, & hor Turini stò in dubbio se sossero natiui cittadini di Sibari, ò di Tu rio: io nondimeno gl'assegno in questo luogo, e la vera as segnatione della ppria patria rimetto à migliore giuditio.

Stefano poeta Sibarita.

Delle rouine della Città Sibari. Cap. V.

Er dichiaratione delle rouine, che doppo tăte sue felicità pati la città Sibari, io non ritrouo più compita historia, quanto quella di Diodoro nel duodecimo libro della sua biblioteca; doue per dichiarare l'origine della città Turio, e la prima edificatione di quella, comincia raccontare le rouine della città Sibari, dicendo, che dalli paesi della Grecia essendo venuti in queste parti d'Italia alcuni Greci hanno edificato la Città Sibari, doue in breue tempo per l'abbondanza, e secondità del paese diuennero ricchissimi, e la loro città benche sù posta tra doi siumi, cioè, Sibari, e Crate; nondimeno si dilargò nelle conuicine abbondantissime, e fruttifere campagne, dalle quali congregò à se tanta ma rauigliosa abbondanza, e copia di ricchezze, che molti

Diodoro .

Sibari, e sua di-

da paesi forastieri veniuano ad habitare in essa, e credeuasi in quel tempo per cosa certissima, che la Città Sibari ananzasse di ricchezze, e di potenza og, i altra Città d'Italia per la numerosa molticudine del popolo, ch'in se stelsa conteneua; ch'in quel tempo hanemo da essere in vn giorno raccontati per volontà del loro Senato i Citta dini Sibariti, furono ritrouati (eftra de n chi ioraffieri) trecento millia cittadini, tutti da potere trattare l'arme. Nella quale citrà essendo in quel tempo vn capitano Ge nerale di tutto'l popolo Sibarito per nome chiamato Te lete, ritrouandosi egli costitutto in suprema autorità, & in molta buona gratia della plebe, commetò con molte calunnie maltrattare alcuni huomini potenti della città, incolpandogli di molte sceleragini, & iniquità, e tutto ciò faceua per dinertire gl'animi del popolo dall'amore di quelli potenti huomiui, fin ch'hauendo compiro 'I suo desiderio, persuase etiandio i Sibariti, che discacciassero dalla Città cinquanta persone delle più nobili, e ricche, e che tutti li beni, e le ricchezze di coloro doppo l'essiglio fosfero poste à publico bando; laqual cosa fra breue corso di tempo sù compita con effetto, che non solo cinquanta dè più nobili cittadini Sibariti furono discacciati, mà molti altri, liquali nel vedersi vagabondi, & essiglia ti dalla propria loro patria ricorsero per aiuto alla città Crotone, doue supplicheuolmente inanzi gl'altari delli Dij s'inginocchiarono dimandando da celesti Numi, e dal. li Crotonesi sauore, e protettione. Laqual cosa intesa dal li Sibariti, tosto mandarono gl'Ambasciatori alli Crotonesi dimandando da coloro imperiosamente, ouero che gli diano i Cittadini fuggitini, ouero s'à questo non consentissero, risolutamente s'apparecchiassero d'allhora inoltre hauere sempre guerre, arme, violenze, e nimicitie; inteso ciò dalli Crotonesi, perche soura quelo si prouedesse maturamente, congregarono'l Conseglio per deliberare, s'i fuggitiui Sibariti si douessero rendere, ouero contro quelli, ch'erano più potenti di loro douessero accettare la guerra. Stauasi'l popolo in questo Conseglio

# Q V A R T O. 23

con diuerso parere; perche la plebe paurosa delle battaglie desideraua, che fossero i fuggitiui resi, & altri de no bili à questa openione non assentiuano, mà voleuano accettare la guerra, al fine presero'l parere di Pittagora Fi losofo sapientissimo allhora primo del Senato Crotonese, che rispose, che quelli huomini Sibariti, liquali con tan ta humiltà erano ricorsi alli Dij sotto la fede dè quali ha ueuano speranza d'essere fauoriti, non doueuano essere dati in mano dè loro nemici, mà più tosto d'essere coseruati, & aiutati; per laquale parola risposero i Crotonesi à gl'Ambasciatori Sibariti, che per la salute de gl'huomii, liquali erano ricorsi per sauore à loro Dij, più tosto voleuano dare di mano all'arme, & accettare la guerra, che ritornare quelli nella loro potestà. Subito che questo intesero i Sibariti, congregarono contro i Crotonesi vn'essercito di trecento milla soldati, & i Crotonesi dall'altra parte s'armarono con cento millia huomini fotto la guida di Milone Capitano dell'effercito, & armigero senza pari, & andarono ad incontrare l'effercito Sibarito. Mà Milone accommodato l'ordine della battaglia coll'inuitta fortezza del suo corpo egli solo hà posto in fuga vn corno de l'essercito nemico ; e perch'egli negl'anni inanzi era stato sei volte vittorioso nelli giuochi Olimpici; hanno voluto i Crotonesi, ch'vscisse in quello essercito coronato, & ornato delle corone Olimpioniche, che nelli stessi giuochi s'haueua acquistato, & à similitudine d'vn'altro Ercole vestito con vna pelle di Leone, & armato con una mazza principalissima laqual'armatura è stata cagione della sua vittoria, e la sua virtù essendo stata in quello esfercito d'una grandezza insolita hà generato grandissima marauiglia à suoi cittadini. Doppo ch'in questa battaglia sù disperso lo nemico esfercito, crudelmente adirati li Crotonesi (hauendo determinato non prendere viuo nemico alcuno) quanti presero delli nemici Sibariti, liquali s'erano posti in suga, tut ti vecisero, per lo che la più gran parte dell'essercito Sibaritano morì tagliato à pezzi. Entrati doppo i Croto-

nesi nella città, ogni cosa mandarono à fracasso, che già ridussero quella quasi à similitudine d'un deserto senza habitatori, e spogliata d'ogni ricchezza, bellezza, e pompa; e così rouinata rimase la città Sibari cinquanta otto anni. Ma doppo quì venne non picciola moltitudine delle genti di Tessaglia; cominciarono coloro iui habitare, e ristorare la città, per quanto era possibile alla prima bel lezza. Questo è quanto scriue Diodoro della rouina della città Sibari. Ma perch'ella è stata due volte da nemici fracassata, doppo la prima rouina è stata riedificata al sopradetto modo, per quanto dice Diodoro. Ma doppo che la seconda volta è stata rouinata, è stata ella in altra parte trasportata, là doue fù edificata la città Turio, che ragionando Strabone nell'ottauo libro della felicità, delle rouine, e della mutatione della cirtà Sibari, doppo hauere detto, ch'ella gouernò quattro sorti di linguaggi, e che teneua soggette al suo dominio venticinque città principalissime, e che contro i Crotonesi armò trecento millia soldati in vno essercito, dice, che per hauersi dall'intutto dato i Sibariti alle delitie, & alla lussuria, in ispatio di settanta giorni tutta la loro felicità è stata delli Crotonesi distrutta; c'hauendo quelli veciso tutto l'essercito Sibarito, entrati nella città drizzarono'l fiume per mezzo, col quale mandarono ogni cosa in rouina; e quelle poche persone, lequali dall'uniuersale distruttione rimasero, cominciarono nella predetta città habitare, ma doppo con interuallo di tempo, farono dagl' Ateniesi, & altre genti dall'intutto estinte. Imperò ch'essendo gl'Ateniesi, e Sibariti venuti in amicitia, e commune habitatione, cominciarono doppo hauersi in odio, e s'haueuano in grandissimo dispreggio; per lo ch'accesi d'ira gl'Ateniesi vecisero tutti li Sibariti, e trasportarono la città in altro luogo, e dal convicino fonte chiamato Turio chiamarono la no uella città Turio; e questo apertamente dimostrano quel le parole di Strabone, lequali dicono. Totam autem l'anc felicitatem intra dies septuaginta Crotoniata interceperunt, adeo delitijs, & luxuria intemperantes difflucbant: vrbe enim potiti,

Strabone.

potiti, inducto fluuio, cuncta demerserunt, pauci ex ea clade superstites adunati cohabitabant, quos temporis internallo, Athenienses, alig; Graci prorsus estinxerunt: nam in societatem ciuita is peruenientes, eos per contemptum habentes, trucidarunt, & vibem alium in locum prope transpositam ædificarunt, & eos Thurios, da lo de fonte vocabulo nuncuparunt. Aggionge anchora Strabone, ch'hauendo in quel medesimo luogo, passato vna felice, e beata età, al fine furono ridotti sotto la potettà, e seruitù delli Lucani. Essendo doppo mal trattati dalli Tarentini ricorsero per aiuto al popolo Romano, dal quale per la pochezza degl'huomini, liquali nella maltrattata città si ritrouauano, furono con gran copia di soldati aiutati. Per lo ch'io m'imagino che la mu tatione, laquale s'è fatta del nome della città Turio, e chiamasi non più Turio; ma Terranoua (come dimostraremo appresso) è stata per la noua mutatione delle genti mandate dal popolo Romano, lequali chiamarono quella Turio nouo, & hoggi per corrottione di vocabolo, è detta Terra noua; ch'anco di questa stessa mutatione di nome, parla Strabone nel preallegato libro, doue dice. Cumque illos Tarentini infestarent, ad Romanorum tutelams confugerunt, qui quidem mittentes pro virorum paucietate acco las, mutato nomine, ciuitatem copias appellauere. Di questa seconda rouina della città Sibari parla Aristotile nel quin to libro della Politica, doue ragionando delle cause, per le quali la città Sibari è stata distrutta, dice, che le seditioni bene spesso sono concitate dalla peregrinità, cioè, dagl'huomini forattieri, liquali fogliono habitare nelle città fin tanto, che tutti fi riducano ad vna stessa conspiratione, perche si come non da qual si uoglia moltitudine si costituisce la cirrà, così nè anco si costituisce in qual si uoglia tempo; e per ciò tutti coloro, ch'hanno riceuuto forastieri nelle loro città, sono stati doppo dalle seditioni mandati in rouina. Si come perch'habitarono insieme nella città Sibari i Trezenij, e gl'Achei; doppo cresciuti li medesimi Achei in numero maggiore hanno discacciato i Trezenij dalla città; le parole del preallegato au-

Strabone.

Ariflotile:

Plinio .

Africans.

Sibari rouinata per lo ballo delli CAHARI.

tore sono apertissime, lequali dicono; Seditiones concitat percgrinitas, donec in eardem simul conspirationem uenenerit. pt enim non ex quanis multitudine constituitur ciuitas, uas etiam, neque in quouis tempore: qua propter quicunque ian inquilinos susceperunt aduenas, omnes fere scattionibus incitati funt, ceu Sybarim vna cum Trezenijs incoluerunt Achei, postea maiorem in numerum crescentes Achei Trezenius pepulerunt. Plinio nell'ottauo libro racconta, che la rouina delli Sibariti accadè per hauer eglino imparato i caualli à ballare. Ma quelto farto è raccontato da Africano nel libro de re militari in miglior modo. Cioè, ch'i Sibariti si diedero à tanta moltitudine di delitie, che nelli conuiti per loro spasso introduceuano etiandio i caualli, liquali in tal modo furono ammaestrati, ch'intendendo'l suono della piua, ò della lira, s'alzauano con i piedi dinanzi in alto al numero delle voci del suono, ch'anco faceuano'l moto, e gesti, e gl'atti del ballo, come sogliono fare i ballatori stelli, mà accade vn giorno nella città Sibari esfere stato maltrattato vn Musico Sibarita, e per le riceuute ingiurie abbandonò la sua città, & andò ad habitare in Crotone città nemica delli Sibariti, per cagione ch'in vna guerra fatta negl'anni inanzi erano stati li Crotonesi dalli Sibariti vinti. (non parlo io di quella guerra fatta forto Milone Crotonese, doue egli con cento millia soldati vinse trecento millia Sibariti, mà d'vn'altra guerra fatta più inanzi) Hora questo Musico promise alli Crotonesi dare la Republica Sibarita nelle loro mani, ogn'or che commettessero l'essercito Crotonese sotto la sua guida, ciò fatto dalli Crot nesi, volendo'l Musico compire conteffetto quel, ch'alli Crotonesi haueua promesso in parole, chiamò à se tutti li Musici della città Crotone, & à loro infegnò à sonare quelle sonate, nelle quali erano auezzi ballare li caualli Sibariti. Venuto'l tempo al fine d'uscire nella battaglia, menò seco tutti quelli medesimi musici, liquali collocò nella prima frontiera dell'essercito Crotonete. Mà non tantosto si dato'l segno à guerra, ch'egli comandò i Musici, che sonassero quelle fona-

suonate, che da lui haueuano imparate; subito ch'i Musici cominciarono à sonare, & i canalli intesero le loro suona te, come doueuano entrare alla battaglia, cominciarono alzarsi, e fare balli, in tal maniera, che gittati à terra li soldati, parte eglino vecisero con i piedi, e parte furono vecisi dalli soldati Crotonesi; tal che per hauere ammaestrati li Sibatiti i caualli à ballare, furono cagione delle loro rouine; le parole dell'autore così cominciano; Sybaritæ eo delitiarum deuenere, vt equos in conuiuia introducerent, ita institutos, vt audito tibia cantu statim se attollerent arrectos, & pedibus ipsis prioribus vice manuum gestus quofdam chitonomiæ motusq; ederent ad numerum saltatorios, &c. Cicerone nel secondo libro de natura Deorum dice, ch'in quello medesimo giorno, nel quale la città Sibari è stata dalli Crotonesi rouinata s'hà sa puto la fama della sua rouina nell'Olimpia: in quel modo, ch'habbiamo det to nel secondo libro hauersi saputo nell'Olimpia nel medesimo giorno la guerra fatta tra Locresi, e Crotonesi appresso'l fiume Sagra, Mà perche (come habbiamo detto più inanzi) doppo le rouine della città Sibari, è stata edificata la città Turio, della stessa città fà di mistiero ragionare.

Cicerone.

Dell'origine, e prima fondatione della città Turio Metropoli, vna delle quattro Republiche di Calabria.

Cap. VI.

Erche (come habbiamo detto nel precedente capitolo) hebbe origine la città Turio dalle reliquie della distrurta città Sibari, sà di missiero stare nella predetta certezza; e se come habbiamo dimostrato'l luogo, nel qual'è stata ediscata la città Sibari, e doppo raccontato l'historie dell'istessa, così nel medesimo modo sà di missiero ragionare in tutto l'ordine dell'historie di questa città. E stata dunque sabricata la città Turio in vn luogo quasi lungo'l colle, tra doi siu mi, cioè, Sibari, e Crate, ma più vicina à Crate, che à Si-

Turio, e sua fondatione.

bari per ispario d'otto miglia lontana dal mare. Hoggi la decra città è chiamata Terra nona, cioè, Toro nono, per la noue menticatione fatta per opra del Senato Romano (come hai biamo detto nel precedente capitolo) ouero per la noua riedificatione, ch'hebbe doppo le rouine vnineissi nente patite nel tempo che tutta Calabria è stata occupata da i Mori nel tempo che viuea'l beato Nilo, delle quali più volte n'habbiamo fin qui fatto ricordo. E ben che dica Trogo nel trentesimo libro, che la citrà Turio sia stata edificata da Filottete, doue anco insino ad hoggi dimora la sua sepoltura, nella quale sono riserbate le sue ceneri, nondimeno dice Suida, ch'è stata edificata dagl'Ateniesi venuti in queste parti di Calabria in numero di due millia huomini; tra liquali venne Lampo huomo indouinatore per potere interpetrare'l luogo, doue gli stessi Ateniesi doueano habitare, secondo che gl'ha uea detto l'oracolo d'Apolline, come da quà ad vn poco dimostraremo, e questo apertamente egli manifesta in quelle parole, Athenienses duum millia virorum ad adisicandum vrbem Thuriam miserunt, inter quos & Lampus fuit vates, qui adificationis rationem explicaret. E Diodoro soura ciò dona più chiara certezza nel duodecimo libro della sua Biblioteca, mentre con apertissime parole racconta l'historia intorno la fondatione, & edifitio della predetta città; doue dice, che doppo la seconda ristoratione della città Sibari essendo in quelli medesimi tempi Prefetto nella città d'Atene vn Prencipe chiamato Callimaco, di nouo cominciò la stessa città habitarsi; mà poco tempo corse, ch'è stata trasportata in altro luogo, e le su dato altro nome; e gl'autori della detta translatione si dicono effere stati Lampo, e Senocrito in questa maniera; ch'essendo discacciari molti Sibariti dalla loro parria) non par lo io di quella prima eiertione fatta sorto Telète, come s'è detto poco manzi, mà della seconda) faggirono gli stessi Sibariti nella Grecia Orientale, de' quali molti an-

darono Ambasciatori per commune volontà degl'altri Sibariti appresso i Lacedemonij, & Ateniesi per piangere

Trogo.

Suida

Diadore ..

238

la loro eiettione dalla propria patria inanzi à quelli, e per dimandare aiuto, che fossero restituiti alle paterne case; e sempre, ch'hauesse piaciuto alli Lacedemonij, & Ateniesi, sosse fatta la loro patria Colonia di quelli. Intelero questa legatione i Lacedemonij, mà da coloro nien te hanno potuto ottenere li Sibariti, per lo che furono astretti riferire le loro miserie, & infelicità à gl' Ateniesi, dalli quali anchora furono benignamente riceuuti; anzi piacque à gl' Ateniesi fare la città Sibari loro Colonia, e dare alli Sibariti ogniaiuto; per lo che di publico, e commune decreto mandarono diece naui cariche d'huomini Ateniesi per sussidio delli Sibariti: lequali naui furono sottoposte alla guida di Lampo, e di Senocrito; ne pure parendogli questo sufficiente, hanno fatto publicare vn'editto in tutto'! Peloponneso, ch'à chiunque piacesse habitare nella città Sibari, andasse sicuramente, perche la medesima città sarebbe fatta commune alli Sibariti, & anco à loro in quello stesso modo, ch'è fatta commune alli Sibariti, & Ateniesi. Questo editto, essendo stato inteso, fù cagione, che non picciola moltitudine delle genti del Peloponneso deliberò partire per venire ad habitare nella predetta città Sibari. Mà prima, ch'eglino dal proprio paese partissero, andarono all'oracolo d'Apolline per dimandare in qual luogo doueuano edificare questa città Sibari così nouella? alli quali l'oracolo rispose, ch'in quella terra doueuano habitare, nella quale beueffero l'acqua à misura, e mangiassero'l cibo senza misura. Haunta questa risposta, nauigarono li Greci verso questa parte d'Italia, e giunti che furono nella distrutta città Sibari, cominciarono inuestigare'l luogo, nel quale doueano edificare la nouella città; & ecco che non molto Iontano da Sibari incontrarono una fontana chiamata dagl'habitatori Turia, laquale mandaua fuori le acque per un canale di bronzo. Tosto che da Greci è stata quella contemplata, su facto pensiero, che quiui era quel luogo, nel qual'eglino douenano habitare, per cagione che'l luogo era abbondante nel produrre i frutti, mà quel fon-

te per quello canale donaua l'acque in carestia. Tal che cominciarono cingere intorno buona parte di quella terra con vn forte muro, e fabricare la città laquale dal nome della fontana chiamarono Turio. Doppo stesero molto spatio della città per lungo, & in quattro piazze costituirono quattro luoghi foresi della Republica, & ad ogn'uno diedero'l proprio nome. Eracleo chiamarono'l primo luogo del foro, Afrodiside'l secondo Olimpiade'l terzo, e'l quarto Dionosiade; bench'altri dicono, che questi nomi non erano delli fori, mà più tosto delle piazze. Nella larghezza stesero anco'l luogo della cirtà in ispatio di tre larghe piazze, ad ogn'una delle quali diedero'l proprio nome, la prima chiamarono Eroa, la seconda Turia, e la terza Turina. Gl'internalli, e spatij tra l'una, e l'altra piazza erano adornati di bellissimi edifitij, tal che pareua la città, e per la bellezza molto commoda, e per gli ben dispotti edifitij molto elegante. Ma non molto tempo dimorarono i Turini in questa concordia, perche con grauissime seditioni, e temerarie presontioni cominciò la Republica essere diuisa, per cagione ch'i Sibariti primi habitatori della città Turio, e paesani di questo territorio cominciarono partire tra di loro i più tupremi vffitij della città, & vsurparsi le maggiori dignità, come se per legge d'heredità lor competissero; anzi cominciarono allontanarsi dagl'aggrauij, e pesi della Republica, e tutte le contributioni, dispendij, e pagamenti saceuano pagare alli nouelli loro concittadini, cioè à gl'Ateniesi, & altri Greci venuti dal Peloponneso. Anco nel fare de' sacrificij, e celebrare de' misterij dei loro Dij hanno voluto, che le prime donne nobili della città della prima origine Sibarita fossero elette, e costituite nel primo luogo, e nel secondo luogo fossero costituite le noue donne, cioè quelle della natione greca Ateniese, e d'altri luoghi del Peloponneso, credendo che quelle erano di peggiore prosapia generate. Ne pur questo gli parue bastante, mà distribuirono tra di loro i più commodi luoghi della cirtà, ne' quali s'elessero d'habitare, & à forastieri Greci han

no dato i più incommodi, e peggiori. Per le quali cose, & altre simili sdegnati gli forastieri Greci habitatori della città Turino concitati tra di loto per quelta maligna iniquità delli Sibariti, & sempre incrudelendosi la discordia tra l'una, e l'altra parte, vedendo ch'eglino erano di maggiore numero, e maggior forze, anzi di maggiore, valorofità d'animo, s'eccitarono in tale tumulto, ch'uccisero dal più grande infino al più picciolo tutta la natione Sibarita, e rimanendo la città in loro potestà, cominciarono con libero gouerno disponere, & ordinare le cose della Republica. Anco vedendo che le campagne erano buone, e copiose molto più di quel, ch'à loro era necessario, chiamarono della Grecia Orientale grande moltitudine dè genti, e coloro vnirono seco ad habitare, e raccontati gl'huomini diuisero le campagne, e territorij vgualmente tanto per testa: nelle quali facendo attenta coltura, & in pace gouernando la città, in breuissimo tem po abbondarono di copiosissime ricchezze. Hanno satto anchora amicitia con i Crotonesi, & hauendo riconciliato tutti gl'odij passati tra Crotonesi, e Sibariti, communemente si seruiuano de' loro artifitij. Distinsero dop po la plebe in diece tribù, ouero in diece popolari fameglie (come dir sogliamo) & à ciaschuna diedero'l proprio nome. Alle tre tribù delle genti chiamate dal Peloponneso ad habitare nella città Turio doppo l'uccisione delli Sibariti, chiamarono Arcadi; all'altre tribù del Peloponneso (perch'erano permiste, di diuerse genti) chiamarono con tre nomi, cioè l'una Beotia, l'altra Amfistrionida, e la terza Dorida, all'altre quattro tribù venute da diuersi paesi della Grecia, chiamarono con quattro nomi, la prima è stata chiamata Lade, la seconda Atenaide, la terza Euboide, e la quarta Esiotine, & in questo modo felicemente si visse nella città Turio. Questo è quanto racconta Diodoro dell'edificatione della detta città; le parole di Diodoro in questa si lunga historia cominciano in questa forma. Thuriorum his causis vrbs condita traditur, quibus seculis superioribus in Italia Graci Sybarim oppidum.

60%-

condidissent, obertate, ac fecunditate soli factum eft, vt breni res, & opes eius coalescerent. Hac inter duo flumina posita Crathim, Sybarima; à quo nomen acceperatoppidum, &c. Ma Trogo nel ventelimo libro, dice (come hò accennato poco inanzi) che la città Turio fosse stata edificata da Filottete, doue infino ad hoggi, cioè al tempo di Trogo, si vede la sepoltura dell'istesso, e le saette d'Ercole appete nel tempio d'Apolline, lequali sono state istimate per vna delle fataggioni di Troia, le cui parole sono queste; Thuriorum vrbem condidisse Philocteten ferunt, ibique adhuc eius monumentum visitur, & Herculis sagita intemplo Apollinis, que fatum fuere Troie. Mà porrà essere, ch'in questo luogo, doue è stata edificata la città Turia, si fosse ritrouata negl'anni inanzi qualch'habitatione picciola fabricata da Filottete senza questo nome Turio, mà sotto altro vocabolo, laquale doppo dagl' Ateniesi è stata edificata in forma di città al sudetto modo, e così potranosi saluare li detti di Diodoro, e di Trogo.

Sepoltura di Filottete nella città Turio.

> Come nella città Turio furono collocate le statue d'Annibale Africano, e d'alcune loro leggi con altre cose degne di memoria, e dell'antiche monete, lequali si stampauano nella predetta città. Cap. V 11.

> Entre cosi felicemente si manteneua la Città Turio, sotto il sauio gouerno di quelli Greci, liquali con tanto eccellente ordine accommo darono il commune viuere nella Città, & in tutta la Republica: occorse (dice T. Liuio nel decimo libro ab vrbe condita) d'essere assediata da Greci Lacede monij venuti in queste parti d'Italia sotto la guida, e'l go uerno di Cleonimo loro Capitano nel tempo del conso lato di Marco Lutio, e Q. Emilio, & mentre in tale assedio staua, giunse'l console Emilio, & al primo assalto del la battaglia hauendo posto in suga il nemico Cleonimo, ridusse la Città Turia nella prima pace, e nell'istessa cossituì tutto'l paese Salentino; le parole di Liuio sanno se

Liuio.

de chiarissima, mentre dicono; M Linio, & Q. Aemilio consf. classis Gracorum duce Cleonimo Lacedemonio ad Italia littora Thurias que vrbes in Salentin s capit, aduer sus bunc ho Rem Conful A Emilius missus pralio vno fugatum compulit in naues, Tharia qua reddi'a veteri cultori, Salentino agro pax parata, &c. done dice Linio, che le Città del paese Turino furono da Cleonimo prese, mà per l'ainto del Console Emilio la Città Turio non pati più altro, che l'affanno del passato assedio; la cagione per laqual'è stata la Città coti aintara dal Console Romano fu, che negl'anni inanzi mentre la detta Città viuea con molta felicità, desiderando i Turini hauere pace con tutti, e vedendosi maltrattati dalli Brettij, e Lucani, ricorsero per aiuto al popolo Romano, dal quale fù mandato Caio Fabritio Co sole, per la virtu del quale la Città è stata disesa; come di ciò rende apertissima testimonianza Valerio Massimo nel primo libro: doppo'l quale tempo la Città Turio è sta ta fatta Colonia del popolo Romano, & al fine Municipio priuilegiatissimo, come chiarissimamente appare ne i Commentarij di Cesare nel terzo libro. Nel tempo, quan do Annibale Africano trapassò colle copie de i soldati Carraginesi in Italia con deliberatione d'occupare tutte le Città del popolo Romano, tra l'altre Città, ch'assediò in questa Magna Grecia, vna è stata la Città Turio, laquale se bene si diede sotto la potestà dell'istesso Anniba le, vna sola volta (laqual cosa non hanno fatta alcune altre Città, lequali molte volte ribellate da Cartaginesi, quando doppo erano assediate, subito si rendeuano) è sta ta degna di grandissima escusatione: imperò che vedendo i Turini, ch'i Tarentini, e Merapontini, liquali più di lo ro abbondauano nelle copie de gl'esserciri, & erano in luogo più forte, si rilalciarono dall'amicitia, e fedeltà del li Romani, e si diedero ad Annibale, forse credendo no potersi mantenere: anco eglino diedero la Città Turio considerando, che s'i predetti popoli, liquali erano della natione d'Acaia appunto come eglino erano, per haue re fatto amicitia con i Cartaginesi niente patirono da co

Valerio Mas-

Turio colonia, e municipio de Romans.

oro

Linie.

Statue d'Annibale nella Città Turio.

Appiano.

Plinio : Turini liberali Yerso i Romani. loro, cosi nè anco eglino erano per patire cosa alcuna di cattiua, sempre che con i medesimi hauessero fatto amicitia. Mà T. Liuio nel quinto libro de Bello Punico. non attribuisce questo rendimento di loro stessi, ch'hanno fatto i Turini à malitia, e difetto delli stessi Turini : mà più tosto à malitia dè Romani, contro liquali stauano gli Turini giustamente adirati, per hauer quelli poco tempo inanzi vecisi li loro ostaggi, che già le parole di Liuio sono apertissime; Thurini ad Annibalem defecerunt, mouit autem eos non tantum Taretinorum defectio, Metapontinorumq; , quibus itidem ex Achaia oriundi , etiam cognatione iuncti erant, quam ira in Romanos propter obsides nuper interfectos. Furono doppo in tre luoghi della Città Turio col locate le statue d'Annibale, come diciò rende testimonia za Plinio nel trentesimo quarto libro, doue dice. Annibalis statuæ tribus in locis visuntur Thurus, intra cuius muros solus hostium emisit hastam. Quando nella Città Romana occorsero le guerre Ciuili, perche la Città Turio s'era congiunta in amicitia strettissima col popolo Romano, seguitarono li Turini le parti di Cesare, e ciò fecero anchora gl'Ipponesi, come habbiamo detto nel secondo libro delle guerre ciuili, doue dice. Pompeius Thurios, & Consentiam obsedit, regionem quoque equitibus attribuit; e dop po alcune altre parole soggiunge, Pompeiani à Thuris reiecti sunt. doue apertissimamenti si conosce, che i Turini combatterono contro i Pompeiani nemici di Cesare, credendo che dando fauore coll'arme à Cesare, come capo dell'Imperio Romano, fauoriuano etiandio tutto'l Senato. Sono stati anchora li Turini di propria natura tanto corresi, e ciuili, che sempre s'ingegnarono di rendere più di pare à pare nelli beneficij: che riferisce Plinio nel tren tesimo quarto libro hauere fatto li Turini alli Romani vn dono d'vna corona d'oro, & à Caio Aelio tribuno del la plebbe oltre'l dono della corona d'oro dedicarono vna statua, & vn'altra statua fecero à Fabritio (del quale poco inanzi habbiamo fatto ricordo) per esfere stati da lui li berati da l'assedio. Talche riceuerono i Romani dalli Turini

Turini per alcuni fatti benefitij vna corona d'oro, e due statue. Honorò anchora moltò la Città Turio Cicerone per essere dimorato molti mesi in quella, & honorò la Città Reggina per hauer in quella inlegnato in alqua to tempo (come habbiamo detto nel primo libro) e doppo scrisse'l libro della Topica, anco in questa Città Turio scrisse molte Epistole ad Artico, come si può chiaramente conoscere dal tenore di quelle. Nel mare sotto la Città Turio era anticamente vn porto fatto non dalla natura, mà per artificio humano fatto per ordine d'Adria no Celare, per quanto credemo alli detti di Pausania ne gl'Eliaci. Furono etiandio li Turini anticamente tanto valorosi, che per due volte hauendo guerra contro de, Lucani, riuscirono gloriosamente vittoriosi sotto la guida d'vn loro Capitano per nome Cleandride Spartano, delche ne dona certezza Polieno nel secondo libro T. Li uio nel quarto libro de Bello Macedonico dice, che nel Territorio Turino furono erette due Colonie latine da Romani, benche l'vna (dic'egli) è stata nel territorio del li Brettij: mà noi la scriuemo nel territorio Turino, perche le Città Brettie con loto Territorij per non confondere i luoghi habbiamo voluto aggregare nel Territorio Turino; le parole di Liuio non possono essere più certe di quel, che sono, poscia ch'anco nomina le persone sotto le quali furono erette quelle Colonie, mentre dice; in exitu huius anni Q. Aelius tubero tribunus plebis tulit ad plebem, plebesq; sciuit, vt latinæ duæ coloniæ, vna in Brettios, altera in Thurium agrum deducerentur: his deducendis triumuiri creati, quibus triennium imperium esfet, in Brettios, Q. Heuius, M. Minutius Rufus, M. Furius crasippes in Thurinum. A. Manlius, P. Aemilius, L. Aprustius. Si gouerno la città Turio: colle leggi degl' Achiui; bench' Ateneo dice essere stato Zeleuco Locrese legislatore delli Turini. Aristotile nel secondo libro delle Politiche dice, che pati molte mutationi la Republica Turina, per cagione ch'hauendo i Turini ordinato per legge non douersi dare la presettura del gouerno à niuno delli soldati, eccetto se prima non

Porto Turino .

Pausania.

Cleandride Capitano de Turio ni.

Colonie nel tero

Ateneo.
Ariliotile.

Ppp cor-

corressero cinque anni d'intermedio. Si trouarono in quel tempo alcuni giouani nelle cose della militia motro esperci, liquali dispreggiando i Signori del gouerno, s'ima ginarono, che rogliendo quella prima legge, e costimen. do van noua facilmente eglino farebbono per confeguire la prefet ura del gonerno; alla quale noua legge, ben che per vn pezzo hauesfero farea refistenza gl'ufficiali, non dimeno perche doppo cessa: ono dalla cominciata resistenza, credendo che se bene questa vna legge si togliefse, nondimeno l'altre rimarrebbono intatte; quando al fine hanno voluto resistere, che non fossero rimosse l'altre leggi, non hanno potuto, perloche lo stato della Republica venne ad effere mutato, e fù ridotto nel gouerno di quelli, liquali costituirono le noue leggi; le parole del preallegato autore sono queste; in Thuriorum Republica id accidit, cum enim legem haberet, per quam non nist intermisso quinquennio militum præfteturam gerere liceret, iuniores quidam rei militaris periti, & apud multitudinem pro custodibus probati, cum cateros qui in rebus gerendis versabantur sperne. rent, ac facile se consequuturos arbitrarentur, legem illam aggressi sunt tollere primum, lata altera lege, vt liceret perpetim eosdem præfectos esse, at cum populum illos prompte admittensem i magistratibus, qui præerant suffragijs, quique appellabantur consultores, commoti sunt prius ad resistendum; tamen poflea destiterunt, putantes hac vna lege quamuis soluta, cateras nihilominus permansuras; postea vero prohibere volentes ne alia mouerentur, nibil proficere valuerunt, sed mutata est eorum respublica in potentiam corum, qui res nouas aggrediebaneur. Stobeo nel lermone me vouwy, wou edw, de legibus, & consnetudinibus porta alcune leggi delli Turini intorno alle venditioni delle robbe addotte da Teofrasto, doue fecondo la tradottione dal testo greco così dice. Thurij neque in foro, ficut alia fieri pracipiunt, sed tribus proximis vicinis, paruum aliquod munisma vna dari iubent, memoria, te-Stimonija; causa, itaque necessarium fit his, vicinos illis magi-Stratum incufare, si rem non acceperint, aut bis ab eodem acceperint, aut habentes non esse de rebus emptis dicant. e perche Stobeo

Stobeo .

Teofraston

na

0

100

Stobeo parla d'alcune altre cose, giungendo più in giù, quali nel fine del foglio, dice : determinatur enim vii apud Thurios, ve arra quidem confestim, pretium vero eodem die exhibebatur : pena igitur statuitur emptori arra prinatio, non recipienti autem pretium soluatur, & hic mos est Thuris, vt ingquali pena mulfentur, pretium enim arram multoties excedit. Si stampauano nella città Turio molte sorti di monete, e perch'è stato costume à gl'antichi bene spesso d'hauere in grandissimo honore gli fiumi, gli fonti, le paludi, & altri simili, per potere coloro con qualche cerimonia honorare, gli dauano alcune imagini d'animali in quel modo, che gl'Egittij sotto figura d'animale adorauano'l gran fiume Nilo; così li Turini perche diedero'l nome alla loro città dal fonte Turio, honorauano'l medesimo sonte forto l'imagine d'un Toro; perloche scolpiuano nella mo neta dall'una parte la fontana Turio sotto imagine d'un Toro, e dall'altra parte Minerua coll'elmo in capo, e soura l'elmo staua impresso Tritone Dio marino con que-Ra scrittura greca intorno. Doverwy Evoa; ma io g udico, che questa vitima parola douesse stare nel caso genitino, come la parola dinanzi, e-fosse stata forse smozzata nella moneta, come hoggidì per isperienza veggiamo in molte reali monete, che douendon dire. Philippus Rex Aragona vtrinsque Sicilia, & Hierusalem, &c. si dice smoz. zatamente Philipp. Rex. arag. vtr. Sicilia Hieru. così nella moneta delli Turini credo, che'l senso era; foverwy èy-Φατωμ; thuriorum clarorum. Questa moneta l'hò hauuta nello Sciglio d'uno torriero del capo del pessolo. Per dimostrare anchora li Turini, ch'erano huomini forti, e dal l'imprese, lequali prendeuano, non si rilasciauano; ma più tosto erano per lasciare la vita, attribuiuano per impresa nello scudo della città quel pesce da noi chiamato Polpo per cagione, che'l detto pesce la cosa, che prende mai lascia; e per ciò in vna loro moneta imprimeuano'l pesce polpo dall'una parte, e dall'altra Minerua con vn'elmo in capo, e soura l'elmo vn delfino, e incanto vn tridente con questa scrittura greca intorno, foveiw. Questa mo Ppp 2 neta

Monete delli Turini.

neta l'hò hauuta in Messina da vno, ch'haueua molte an tiche medaglie. Guidone nel terzo libro oltre le predette monere, fà mentione d'alcune altre, e dice, ch'i Turini segnauano alcune volte nelle monete dall'una parte Minerna coll'elmo in capo, e foura l'elmo vua corona, e dall'altra parte vn toro & vn pesce; & in altre monete scolpiuano dall'una parte'l capitano Cleandride, del quale hauemo parlato poco inanzi, e dall'altra vn trofeo, cioè, doi scudi militari, & vn gippone d'arme.

Come Ottauio Cesare Imperatore Romano portò l'origine sus dalla città Turio, e di molti illustri huomini Turini.

Cap. VIIII.

Vero (per quanto habbiamo detto ne' precedenti libri) che Calabria è stata splendore di tutta Ita

Ottauio Cesare originato da Tu ¥10 .

Suetonio Tranquilla.

Cicevane.

lia per li molti huomini illustri, liquali in essa fio rirono: mà più d'ogni altro l'accrebbe d'altiffimo splendore Ottauio Cesare Imperatore Romano, che quanto più d'humile prosapia nacque, tanto più col suo splendore non solamente ornò la città Turio, ond'egli trasse l'origine, mà etiandio tutta Calabria in vniuersale; che di ciò ne dona certezza Suetonio Tranquillo, doue ragiona dell'origine d'Ottauio Cesare: E Marco Antonio nel tempo, che staua in grauissime nemicitie col medesimo Cesare, volendolo ingiuriare, & auuilire, gli dice tra l'altre ingiurie, che d'un casale Turino portò l'origine,'l cui auo è stato argentiero: Anzi gli dice, che per esfere stato colui di casata humile, nato nella sua fanciullezza gli fù posto'l nome Turino; e questo non per altro, solo perche da Turio portò l'origine. Anchora Cicerone, perche nel tempo quando M. Antonio haueua nemicitia con Cesare, egli era nella medesima maleuolenza, volendo dimostrare nell'epistola, ch'egli scriue ad Ottavio Cesare, che l'istesso Ortanio non portana nobile origine, ma folo d'un'auo argentiero, e che Marco Antonio era molte più nobile di lui, tra molte cose, che dice, in questo modo

gli scriue. Aut quem accipient de suis posteris nuntium illi veteres Africani, Maximi, Pauli, Scipiones? quid de sua patria audient, quam spolys trinmphisq; decorarunt. an esse quendam annos viginti quatuor natum, cuius auus fuerit argentarius, astipulator pater, vterque vero pracarium secerit questum; sed alter vique ad senectutem, vt non negaret, alter à pueritia, vt non posset non confiteri, eum agere, rapere Rempublicam cui nulla virtus, nulle bello subacte & ad imperium adiuncta prouintia, nulla dignitas maiorum conciliasset opem potentium, sed forma per dedecus pecuniam, & nomen sceleratum impudicitie dedisset. Nelle quali parole se bene Cicerone riprende, & auuilisce Cesare; nondimeno non toglie l'honore à Calabria, d'onde l'istesso Cesare portò l'origine: anzi in questo si scorge la sua molta viriù, ch'hauendo egli l'auo argentiero, & essendo stato 'I padre in Roma astipolatore, e tanto egregiamente si por to nell'vffitio, che merito esfere fatto Senatore Romano, e prese per isposa la carnate sorella di Cesare Augusto, dalla quale nacque doppo Ottauio Cesare, che doppo la morte del Zio meritò hauere la corona dell'Imperio; 'I che non harebbe conseguito senza virtù: Si scopre la malitia di Cicerone, ch'ingiustamente colui riprende, e chiama huomo di niuna virtù; e se gl'antichi Romani mai concedeuano cosa d'eterna memoria ad huomo alcu no senza qualche particolare virtù, ch'in colui si fosse conosciuta; come può essere, ch'appresso 'I popolo Romano senza virtù Cesare hauesse conseguito la corona dell'imperio? mà io giudico, ch'essendo quasi vniuersale costume sempre à newici dir male, mentre Cicerone stana in nimiciria con Cefare, qual bene gli potena dire ? però non è da concedere compito credito alle sue parole. Questo donque à me solamente basterà dire che se molti illusti huomini honorarono colle molte loro vittu la prouintia nostra, Cesare l'honorò colla corona dell'-Imperio. Fiorirono anchora nella città Turio molti illu stri huomini, vno de' quali è stato Erodottio historico nel suo tempo celebratissimo, e filosofo dottissimo, del qua

Erodottio histori cu Turino, e Filo sofo.

Cefalo Oratore Turino, e capita no d'esserciti.

Clemente Alessandrino. Patrocle poeta Turino.

Teana filosofessa Turina, e sue opre

Ciromaco filoso.
fo Turino, e sue
opre.
Damono lottatore Turino.

le sa mentione Aristotile nel terzo libro della sua Retorica, In questa Città fiorì Turio Cefalo oratore singolarissimo, nobile di sangue, e copiosissimo nelle ricchezze, e d'vna fortezza mirabile nelle cose della guerra, che liberò gl' Ateniesi dall'assedio di trentatiranni, alli quali in vna battaglia tolse ottocento scudi militari, ma doppo come doueua essere da gl'Ateniesi rimunerato, è stato da loro castigato con pena di mille dramme : di questo Cofalo parla Giouanni Tzetza nel ventesimo Epigramma: Clemente Alessandrino sà mentione di Patrocle Poeta Cittadino di Turio. Platone scriue doi lottatori Turini celebratissimi, l'vno chiamato Eutidemo, e l'altro Dionisiodoro fratelli carnali, ben ch'egli giudica essere stati co storo cittadini di Chio, e che doppo fossero venuti ad habitare in questi paesi di Turio. Fiorì nella medesima città vna donna chiamata Teano, filosofessa, e poetessa molto effercitata nella dottrina Pittagorica, della quale ragionando Suida dice, ch'è stata moglie di Caristo, e fi gliuola di Leofrone filosofi, laquale scrisse molte opere, cioè vn trattato di Pittagora, vn'altro de Virtute, vn'altro chiamato Admonitiones Muliebres, vn'altro intitolato Apophthegmata Pythagoreorum, & vn'altro nel quale trattad'Ippodamo filosofo, del quale ragionaremo appres fo. Fiori anchora in Turio Ciromaco filosofo, che scrisse vn libro de Philosophorum opinionibus. Pausania nelli Laconici sà mentione di Damone lottatore cittadino di Turio, del quale ragionando ne gl'Eliaci, e ne gl'Arcadici dice, che quattro volte vinte nello stadio, cioè nel

fecondo, e quarto anno dell'Olimpiade centesima, prima, e nel secondo, e terzo anno dell'Olimpiade centesima seconda altri illustri huomini siorirono in Turio, dè quali insino à questo luogo non hò potuto hauere piu chiara certez-

Ž4.

# QVARTO: 244

Della dottrina d'Ippodamo cittadino di Turio Filosofo Pittagorico nobilissimo . Cap. IX.

Ra molti illustri huomini Turini fiori negl'antichi rempi Ippodamo filosofo dottissimo, che se bene è stato lungo tempo doppo la vita di Pittagora, nondimeno fiorì si nobilmente nella dot trina Pittagorica, che meritamente dourebbono chiamar lo discepolo di Pittagora. Questo è molto lodato da Cle mente Alessandrino nel secondo stromate in materia del l'amicitia, doue queste parole vsa; ac mihi quidem pulcher rime Ippodamus Pythagoricus videtur describere amicitias, vna quidem ex scientia Deorum, altera vero ex hominum suppeditatione, tertia vero ex voluptate animantium, est ergo vna quidem philosophi amicitia, altera vero hominis, tertia autem animalis. della dottrina d'Ippodamo porta Stobeo tre fra menti, vno nel sermone ποι πολιτέας. De Republica. vn'altro nel fermone rol & Biou or Beaxu's, C'èure-Ans, we peovisor avantesos. De vita quod breuis, & vilis sit, ac plena curis; e'l terzo nel sermone. woi evolacnovias, de felicitate; ma nel sermone de Republica cosi comincia. φάμι δ' έγω εις μοίρας τρείς διεςάθε την συμπασαν ποιλιτέιαν, &c. Dico autem vniuersam Rempublicam in tres ordines diuisam esse, &c. ilquale testo intie ramente porto ne l'Idioma volgare, cioè; io dico che tut ra la republica in tre ordini è distinta, e certamente l'vno ordine è dè buoni, liquali gouernano li negotij publici, 'I secondo è de gl'huomini robusti, e sorti, e'l terzo è di coloro, che compiscono le cose necessarie all'humano viuere; nomino pur io'l primo ordine essere dè Consiglie ri, 'l secondo de Senatori, & Adiutori della cirtà, e'l terzo de gl'Artisti mecanici. Li dui primi ordini fanno la loro vita libera, e'l terzo è di coloro, che colle proprie fa riche s'acquistano'l vitto. Mà l'ordine dè Consiglieri è'l primo, & orrimo, quello dè mecanici, è'l peggiore, e quel lo dè Senatori, & adiutori della Republica è'I mezzano;

Ippodemo filo for for Turino, e suc opre.

Clem. Alessand

Stobee .

anco all'ordine dè Consiglieri appartiene comandare, al mecanico vbbidire, & all'adiutore conviene l'vno, e l'altro vstitio, cioè alle volte comandare, & alle volte vbbidire; nell'ordine dè Consiglieri con sauij Consegli si determina qual cosa giustamente deue farsi: l'ordine de gl' adiutori mentre, che combatte, regge tutta la moltitudine mecanica, & inquanto all'istesso ordine se gli prescrinono li Consegli, e regge se medesimo; di più ogn'vno di questi tre ordini in tre altri si suddivide, perche dell'ordine dè Consiglieri, vna parte è primaria, la seconda rettoria, ouero rettrice, e la terza è Senatoria, ouero con sultrice nella communità de le cose: La primaria presistendo nel suo sopremo grado, inanzi à lei ogni cosa deue consultarsi delle cose, ch'ha da fare, e doppo consultate riferirle al Senato. la parte rettoria, e mezzana, à questo fine è creata, cioè, per reggere debitamente gl'altri. La parte Senatoria, laquale consta dalla rimanente moltitu dine, prende le cose proposte dalla parte, nella quale risie dono gl'huomini primarij, intende le intecessioni, e conferma le cose, lequali vengono in giuditio. Mà per dire con poche parole'l tutto; alla parte, doue sono gl'huomi ni primarij fà di mistiero, che le cose tra di loro vedute, siano al Senato riferite; e'l Senato doppo deue le medesi me cose per mezzo de Pretori fare note al popolo. Similmente dell'ordine di coloro, che sono robusti, e forti, vna parte regge, e gouerna l'essercito, vn'altra è de combattenti, e la terza, ch'è di maggiore moltitudine, e di diuer si huomini mescolata, si dice militare, cioè, della copia de l'essercito. Mà la prima parte è rettoria, dalla quale sono costituiti li Prefetti dell'essercito, li Conduttieri de gl'ordini militari, li Capitani delli squadroni, gl'Antesignani, e quelli, che sono anteposti à qual si voglia nume ro di soldati: la parte dè combattenti consta da tutti robusti, animosi, & audaci dell'essercito; mà la parte promiscua militare consta da tutta la rimanente moltitudine de l'essercito. Anchora vna parte dè mechanici, liquali con fatiche, & arti viuono, esfercita la coltura delle cam-

245

pagne. l'altra attende à lauorare gli stromenti dell'arti, e nelli negotij dona le cose necessarie à la vita, e l'altra peregrina per lo mondo, essercita le mercantie, e da lontani paesi conduce l'abbondanza delle cose nella Città. Dunque la ciuile costitutione da tali, e tante parti consta; doppo disputaremo, ò pure dichiararemo quel, ch'occore intorno alla communione, e congiuntione delle stelle parti. Mà perche ogni communità ciuile riceue in se quali vniforme similitudine colla lira, imperò ch'hà di milliero dell'apparato, dell'acconciamento, e d'ogni pertrattatione Musicale; dell'apparato in questo modo, cioè, da quante, e quali parti consti, 'I che già s'è dichiarato inanzi, rimane dunque hor di parlare della conueniente congiuntione, & vnione delle stesse parti, del ch'affermo la politica communione in tre maniere attamente accom modarfi, cioè, colla dottrina, e ragione, colla consuerudine delli studij, & anco colle leggi; e per queste tre deue l'huomo imparare à diuentare honesto. Perche le ragioni imparano, e vestono gli desiderij dell'huomo alla virtu; le leggi parte colla paura ritenendo costringono, e parte cogl'honori, e doni allettando giouano; mà le consuetudini, & i studij formano l'animo, e quasi cosa di cera lo scolpiscono, e lo rendono imbonato d'un'habito naturale per la continua lettione. Ma fà di mistiero, che tutte queste tre cose conuengano nell'honesto, nell'utile, e nel giusto; e s'è cosa possibile à farsi collimare tutte queste in ogn'una di quelle; e se non può essere à tutte tre, almeno à due, e quando non può essere à due, almeno ad vna, in modo tale, che la ragione, ouero dottrina sia honesta, vtile, e giusta,'I simile anchora è della consuetudine è legge. Deue essere in tutte le cose anteposto l'honesto, all'honesto'l giusto, e nel terzo luogo si deue collocare quel, ch'è vtile; & in tutte le cose deue ogn'uno forzarsi, che per quanto si può la città sia consonante, & accommodata in tutte le sue parti, accioche da seditioni, e contentioninon sia agitata. Ma questo accaderà bene spesso, quando per auuentura saranno bene instituite, e corrette

299 le

le giouenili affettioni, e saranno ridotte alla mediocrità le cose estremamente allegre, & estremamente moleste. Doppo se le ricchezze, e rendite dell'agricoltura saranno mediociemente buone, stiasi al giuditio degl'huomini sauij, per darsi à padroni le rimunerationi abbondanti, & à chi farà'l suo vsfitio, come si conuiene, li debiti segli paghino giustamente. Inoltre la virtù da tre cause si promone, cioè, dal timore, dalla cupidità, e dalla vergogna: La legge può inferire timore, vergogna, e consuetudine; imperò ch'à coloro, che sono soliti vsare buoni costumi, è dishonore vsare in esso loro, qualche cosa turpe, la dottrina partorisce'l desiderio, e come causa alletta l'animo, & à se lo tira; e tanto più quando sarà congiunta con potente essortatione. Aggiongo, ch'i conuenti tanto militari quanto ciuili à tre giouinetti si debbono raccomandare: di modo tale, ch'anco con esso loro habbino i vecchi accoppiati; imperò ch'alle volte sogliono i giouenetti hauere di bisogno di moderatione, e correttione, & i vecchi fogliono hauere di bisogno di beneuolenza, e di conuersatione gioconda. Si deue anchora considerare in qual modo le consuetudini si potrebbono corrompere, e conseruare: e dico ch'in dui modi accader suole la corrottione alla consuetudine: perch'alle volte accade ò per noi, ò per li forastieri: per noi accade, ò perche fuggiamo le cose moleste, ò perche troppo auidamente seguitiamo le cose gioconde; imperò che coloro, iquali schiuano le cose moleste, non sopportano le fatiche, e la cupidità dei piaceri espesse volte causa, che si lascino perdere le cose buo ne. Mà per le fatiche gl'huomini sogliono riceuere molte cose buone. e per lo studio, & attentione dei piaceri riceuono molte cose male; perloche fatti gl'huomini incontinenti, e molli, e negl'animi si fanno più esfeminati, e nelle loro attioni diuengono molto prodighi. Anchora fi rompono le consuetudini da forastieri, quando con esso noi habita vn popolo straniero, ch'abbonda nelle ricchez ze, e nelle felicità; ouero i conuicini della città sono delicatetti, e voluttuosi, e coll'infettioni de' loro mali costu-

mi

mi infettano etiandio'l vicino; e per ciò fà di mistiero, ch'i legislatori, e prefetti della moltitudine con ogni diligenza stiano auuertenti nel vedere, se diligentemente s'osseruano i buoni costumi, & vgualmente in tutti caminino; similmente vedere se la moltitudine compatriota della città stia sincera, e con altre genti non si mescoli; anco vedere se la moltitudine delle ricchezze, & altri beni vgualmente stia, e non vada variandos: imperò che quan do sono possedute cose souerchie, c'infiamma'l desiderio d'acquistarne in più gran numero; hor in questa maniera s'haranno da cultodire, e conseruare nella città le consuctudini, e buoni costumi. Anco la dottrina, e l'oratione allhora apparira vera, quando saranno bene considerati i detti dei Sofisti, e vedere s'eglino parlano secondo le leggi, & instituti ciuili, & anco cose vtili, contenendo in se vn proprio, vero, & idoneo modo di vinere. Perche non mediocre, mà grandissima infelicità ingeriscono à gl'animi le dissertationi, e dispute dei Sosisti, e tanto più, quando prendouo ardire d'innouare alcune cose fuori del commune giuditio tanto delle cose diuine, quanto delle cose humane; laqual cosa vna sol volta permessa, nè la verità potrà più essere maggiore, nè la vita più sicura, & honesta; anzi la virtù, e la vita con maggiore perturbatione dentro le caligini sono per essere inuolte, doue con petulanza, e malignità in diuersi modi l'ingegno humano si rallegra fuor d'ogni timore. Mà noi douemo seruirsi dell'oratione ciuile con vna certa grauità, che non sia simulata, & esca d'ogni affettione d'animo, e sia alquanto ritardata di modo, ch'habbia da isprimereà gl'uditori'l natiuo ingegno di quello, ch'ora, ò parla. Mà sono homai tutte l'openioni degl'huomini in tal modo, che dicono, ouero non ritrouasi diuinità alcuna, ouero s'alcuno Dio si troua, non hauere affettione, & amore alla generatione humana, si che di lei niente cura, mà l'abbandona, dispreggia, e lascia. E certamente se questa sentenza per vna sola volta è riceuuta dalle menti humane, genera à gl'huomini tanta stoltezza, & ingiustitia, quan-

ta con parole è cosa difficile ad isprimersi. Quiui manca vn puoco di questa dottrina, laqual'appresso Stobeo stà notata, mà perch'apertamente si conosce'l testo greco essere faltificato, imperò che nel proposito adduce alcune parole spropositate intorno all'oratione, che si sà al popolo, che dene effere ritardata, e grane, io le stesse parole lascio, & adduco quel, che segue. Di più la Republica colle leggi si confermarà, se sarà acconciata con tutte quelle cose, lequali non sono fuori della natura, mà secondo l'ordine della natura, perche della tirannide niente si deue ritrouare nella città, quantunque sosse la Republica oligarchia, cioè, stato da pochi gouernato. Dunque nella Republica fà di mistiero, che primieramente sia inserito'l regno, e secondariamente l'Aristocratia, cioè, lo stato de' Prencipi, e magnati, liquali gouernano: Imperò ch'l regno è cosa rallomigliara alla diuina imitatione, e malamente si può conservare dall'ingegno humano, che tosto non si dia alla diffluenza delle delitie, e si commuti nelle contumelie. Per ciò niuno di quello si deue onninamente seruire, mà per quanto si può fare sia gioueuole alla Republica. L'Aristocratia, cioè, lo stato de' Prencipi, e magnati, molto più si deue nella Republica inserire; imperò che sono più Prencipi, liquali tra di loro fogliono emularfi, e l'imperio bene spesso dall'uno all'altro si trasferisce. Anchora è necessaria nella Republica la Democratia, cioè, lo stato del principato popolare, imperò ch'al cittadino, ch'è parte della Republica, conuiene hauere premio, grado, dignità, & honore; mà non si deue dare molta libertà al volgo, perche nelle sue opre è troppo precipitoso, & audace.

Dottrina dell'istesso Ippodamo portata da Stobeo nel sermone de vita breui. Cap. X.

V N'altro frammento porta Stobeo della dottrina d'Ip podamo nel sermone de vita breui, doue così comin cia; Γάντα μεν ων τά θνή ζα δι αναγκαν φύσιος εν μετα-

wefaBodais noderderre. &c. omnia sane mortalia propter necessitatem natura in mutationibus voluuntur, &c. mà nella lingua volgare così dice; Certamente che tutte le cose mortali per necessità della natura sogliono riuolgersi in diuerse mutationi, fin ch'ò da migliore stato passino al peggiore, ouero con contraria mutatione dal peggiore va dino al migliore. Perche le cose nate crescono, le cose cresciute viuono, doppo ch'hanno vissuto s'inuecchiano, & al fine inuecchiate si corrompono. Mà accade la corrottione alle cose prodotte della natura, finche per l'istessa natura si riducono al termine indiuisibile, del quale vn'altra volta conuengono allo stato mortale per le commutate vicende della generatione, e corrottione, lequali per vna reciproca circonferenza si riuolgono, e costituiscono nel predetto circolo. Alcune cose (per la stoltezza humana, laqual'arde accompagnata colla lussuria) chiamano à se medesimi la morte, e s'auuicinano alla rouina; perloche molte famiglie, e molti cittadini, ch'abbondano d'ampissima felicità, e di grandissime ricchezze, insieme con tutti gli loro beni vanno alla pressura delle rouine. In oltre ogni prencipato è venuto in vso d'essere circoscritto con tre tempi: l'uno, & è'l primo, che contiene lo spatio d'acquistare ricchezze: nel secondo si dona spatio di fruire quelle; e nel terzo, & vltimo, s'abbraccia'l tempo della perdita: e per ciò i primi, ch'acquistarono le ricchez ze furono infelici; i secondi fatti felici, perche quelle ritrouarono acquistate, diuennero infelici perche quelle persero. Dunque le cose lequali dalli Dij sono gouernate, perpetuamente si serbano incorrotte, perche sono gli Dij d'incorrotta natura. Mà le cose, lequali tra gl'huomini sono mortali con varia mutatione sono da

gl'huomiui sempre trattate. Il fine della petulanza, e saturità è la morte. Ma'l fine della pouertà, e carestia delle cose è la sanità della

vita.

Dottrina dell'istesso Ippodamo portata da Stobeo, nel sermone de selicitate. Cap. XI.

Dduce anchora Stobeo vn'altro frammento di

dottrina d'Ippodamo nel sermone de felicitate, doue così comincia; Τ ໃωωμ τὰ μθά ἐντί SENTING TEC ENSCHOVING, OC. Animalium quadam felicitatem capere possunt, alia non, &c. mà tutto'l tenore nella lingua volgare stà in questa maniera. De gl'animali alcuni sono, liquali possono riceuere la felicità, & alcuni sono, liquali non sono atti à riceuerla; gl'animali, liquali possono riceuere la felicità sono quelli, ch'in loro stessi haueno l'uso della ragione, come da primario fonte; mà quelli, che di ragione mancano, non riceuono felicità. Perche si come quelle cose, alle quali manca l'or gano della potenza visiua, non conseguiscono l'operatione del vedere la nobiltà della bellezza delle cose: così quel, che manca di ragione, nè con opra, nè con eccellenza riceue questo dono, d'essere adornato della felicità; la ragione è come vn organo, l'effetto del quale è la virtu, la cui eccellenza è anco la felicità: Mà degl'animali ador nati di ragione alcuni sono perfetti per se stessi, & altron de non ricercano fauore, nè che siano, nè che bene siano intorno alla predetta perfettione; di tal natura certamente è solo Dio. Ma gl'animali, che per essere perfetti hanno di bisogno del fauore d'altri, non sono da se medesimi perfetti, e di questa qualità è l'huomo. Di più del numero di coloro, che non per se stessi sono perfetti, alcuni sono perfetti, & alcuni sono imperfetti; perfetti certamente sono quelli, che parte hanno le cause proprie, e parte han no le cause estrance; le cause proprie sono quando eglino seco portano vn buono ingegno, & vna buona volon tà, le cause estranee sono quando eglino riceuono buona consuerudine dè leggi, e di prefetti, che gouernano. Le cose imperfette, ouero niuna di queste cose predette haueno, ouero solamente vna, ouero haueno vn maligno affetto

QVARTO. 24

fetto d'animo; della quale qualità molti huomini si ritrouano arricchiti. Mà le differenze degl'huomini sono due. perch'alcuni di loro sono perfetti di natura, & altri sono perfetti nel modo della vita. Perfetti di natura sono quelli, che solamente sono buoni, cioè, possedono in loro medesimi la virtu; imperò ch'ella è eccellenza, e perfertione de la natura di qual si voglia persona. Certamente che la virtù dell'occhio è perfettione, & eccellenza della parte della natura dell'huomo; mà la virtu dell'huomo è perfettione, & eccellenza di tutta la natura dell'istesso huomo. Di più quelli sono perfetti nel modo della vita, liquali non solamente sono buoni, mà etiandio felici; perche la felicità è perfettione della vita humana; e la vita humana consta da molte attioni, e la stessa felicità tutte l'attioni finisce, per ch'ogni attione si fà con la virtù, essendosi anchora accompagnata come duce, e guida la fortuna. La virtù si considera nel viso, cioè, nell'opre, e la fortuna nel successo, ouero nel fine di quelle. Mà certamente Dio senza hauere imparato la virtu da altro diuenne buono, e senza hauere seco accompagnata la fortuna diuenne felice; per cagione ch'egli è di natura sua buono, e di sua propria natura felice, e tale sempre è stato, e sarà, nè mai manca d'essere, essendo ch'egli è di natura incorrottibile, felice, ebuono. Mà l'huomo non è di natura felice; anzi più tosto per la disciplina, che riceue, & hà di mistiero di grandis sima cura soura se stesso : acciò che si faccia buono per la virtù, e diuenga felice per la fortuna. Perloche diciamo, che da queste due cose si fà la felicità humana, cioè, dalla lode, e dalla beatitudine; mà questa nasce dalla for tuna, e quella nasce dalla virtù. Hanno la virtù gl'huomini per lo commertio, e congiuntione della fortuna; nondimeno 'l tutto è con ragione mortale. Le cose mortali è chiarissimo, che sono separate dalli Dij, ò dalle co se diuine, e perciò l'huomo buono, che segue'l volere del li Dij, è felice, e colui che segue le cose mortali è infelice, Imperò ch'à quello ch'è ornato di prudenza, è buo-

na la prospera fortuna, & vtile; buona perche di sei con ragione si serue, & vtile, perche gioua molto all'attioni del la vita. Perloche cosa buona è l'hauere congiunta la pro sperità della fortuna, e la prudenza alla mente. Si come ad vno che corre con prosperi venti, e riguarda alla virtù, cosi possono l'attioni della vita designarsi; Si come 'I gouernatore della naue quando nauiga riguarda'l mo to delle stelle, cosi l'huomo non solamente seguita Dio, mà etiandio instituisce 'I bene humano all'imitatione diuina: & ancoquesto è manifesto, che la diuersità della vita nasce dall'affetto dell'animo, e dalla medesima attio ne; e certamente l'affetto dell'animo è necessario che sia buono, ò malo, e l'attione felice, ò infelice. l'affetto buono è quello, che partecipa della virtu, e l'affetto malo è quello, che partecipa della, malitia. Mà l'attioni nella prosperità sono felici, e massimamente quelle, che risultano dalla sentenza, ò dal determinato pensiero dell'animo, mà sogliono essere infelici, quando nella prosperità ci ritrouamo ingannati del successo, ch'aspettauamo di loro. Perloche non solamente sà di mistiero imparare la virtu; mà etiandio acquistarla, ouero per custodire, e promouere noi altri, ouero (ch'è cosa maggiore) per emendatione delle Città nostre nemiche. Perche delle cose buone non solamente si deue hauere'l frutto; mà etiandio la possessione, e s'ad alcuno occorrerà d'hauere in go uerno vua Città ordinata con buone leggi, tutte queste cose gl'accaderanno: & io direi, tutto ciò douersi chiamare corno d'Amaltea, che vuol dire abbondanza. Imperò che per vna buona ordinatione dè leggi ò nasce grãdissimo bene all'humana natura, ò nato è cresciuto può molto durare. (Quiui si dimostra falsificato'l testo Greco; nondimeno doppo alquante parole Stobeo segue in quello modo. ) Si ritrouano alcune cose insieme più, mà non si possono fare insieme vno; altre si fanno solamente vno, e non vnoin molte, & altre cole sono insieme vno, & insieme molte, e per questo si dicono in vno, per ch'ancora confistono in molte, come appare, che l'harm onia

monia'l concento, & il numero hanno la sua essenza in più, e non si ritroua in essi loro parte, che possa finire'! tutto; mà la felicità, e la virtu dell'anima può stare in vno, & in molti: similmente nel tutto, & in tutte le parti di quello, e perciò si dice in vno, perche stà in molti, e perciò si dice in molti, perch'è nel tutto, & in ogni parte di quello. La perfettione di tutta la natura in vniuer sale hà fatto perfette tutte le parti in particolare, e di più la perfettione di tutte le parti sa perfetto, e sinisce'l tut to, e l'vniuersità di quello; e tutto ciò per tanto cosi acca de, per quanto 'l tutto è primo per natura delle proprie parti; mà non al contrario le parti più prime per natura del tutto. Perche se non sarà 'l mondo, nè anco sarà 'l Sole, la Luna, e le Stelle erranti, e fisse: mà essendo 'I mondo, saranno anchora tutte le parti di quello, del medesimo modo sono anchora le cose nella natura de gl'ani mali, cicè, se non sarà l'animale, nè anco sarà l'occhio, 'I naso, e l'orecchie: mà se sarà l'animale, tutte queste cose vna per vna saranno: che certamente in quel modo, che s'hà Itutto alle parti, s'hà la virtù del tutto alla vir tù delle parti, perche se'l mondo non si reggesse, e gouer nasse coll'harmonia, e prouidenza diuina, le cose, che nel mondo sono, non si potrebbono più mantenere in buo no stato. Similmente se non fiorisse nella Città vna buo na constitutione dè leggi, niuno dè Cittadini potrebbe essere buono, ò felice; anchora se l'animale non godesse della sanità, nen potrebbe la mano, o'l piede essere sano, e forte, perche l'harmonia del mondo è la virtù, l'harmonia della Città è la felicità, e l'harmonia del corpo è la sanità, e la fortezza; e tutte le parti singolarmente vna per vna in se stelle si riiferiscono al tutto, & al loro vniuerso. perchegl'occhi esfercitano'l viso per tutto'l cor po, e medesimamete l'altre parti, e particelle sono costitui te p lo tutto. Qui finiscono i framenti della dottrina d'Ip podamo, ch'habbiamo ritrouato appresso Stobeo E da cre dere, ch'hauesse scritto Ippodamo molte altre cose, dè qua li p l'antichità del tépos'è quasi affatto persa la memoria.

Rrr D'alcuni

D'alcuni altri illustri huomini Turini ; D'on tempio edificato int Turio al vento Settentrionale, e come doppo hauere la detta Città riceunto la fede di Christo è stata sedia Vescoua le, della quale molti Vescoui si ritrouarono pre senti à Consegli generali; si racconta ancora come Telessoro Papa è stato Cittadino di Turio • Cap. XII.

On solamente nella Città Turio, mà etiandio in tutta Calabria fiorirono ne gl'antichi tem pi tanti celebri huomini, che per le loro mol te virtii meritarono essere honorati da Romani con supremi vffitij nella loro città, come più apertamente di quel, ch'habbiamo scritto, apparirà nel segué te libro, doue scriueremo tutti quelli huomini illustri di Calabria, ch'in Roma essercitarono vssitio di Consolato, di Senatore, di Pretore, e d'altri mà per adesso solamen te questo sarà bastante, che siori nella Città Turio Q. Manlio huomo si virtuoso, e nobile, ch'in Roma meritò essere Pretore. Diodoro nel terzo libro sa mentione d'-Erodoto, che fiorì nel tempo di Serse Rè di Persia, e que sto dice essere stato chiamato Turino per hauer habitato in Turio. Tucidide anchora nel settimo libro dice, ch' Erodoto in Turio scrisse le sue historie. Furono sabricati in Turio molti tempij de falsi Dij antichi, mà in particolare di tre si fà mentione appresso l'antiche historie, cioè, del tempio di Giunone, nel quale staua collocata l'antica statua, ch'era nel tempio della stessa Dea nel la Città Sibari. Il tempio di Minerua molto dalli Turini riuerito, e'l tempio del vento chiamato Borea; del qua le ragionando Eliano nel duodecimo libro de varia histo ria dice, che nauigando Dionisio tiranno di Sicilia verso la città Turio per combattere contro di quella; haueua in sua compagnia trecento Naui, & ecco che gli viene da contraria parte 'I vento chiamato Borca, che tutte le Na-

Q. Manlio Tur no Pretore Romano .

Tucitide.

Erodoto histori-

Tempio di Giunone in Turio.

Tempiodi Minerua in Turio.

Eliano.

ni rompeua, e gl'ordigni di quelle rouinaua, perloche no hà potuto Dionisio assaltare coll'essercito la predetta Cit tà; Laqual cosa saputa da Turini subito fabricarono vn Tempio al predetto vento, nel quale costituirono alcune perpetue facoltà, e perogn'anno gl'offeriuano facrificij; anzi con publico decreto pronontiarono nella Città, che'l vento Borea fosse loro Cittadino, & amicissimo; le parole d'Eliano fanno apertissimo testimonio in questo modo; Aduersus Thurios nauigabat Dionysius, contraq; ipsos trecentas naues agebat, Boreas vero ex aduerso reluctans, nauigia confringebat, vniuersasq; nauales eius copias delebat. ex eo rem dininam Borca faciendam Thury instituerunt, & publicis decretis ciuem sum pronuntiarunt, atque domum certam facultatesq; ei assignauerunt, singulisq; annis sacrifitia obtulerunt, eumq; auxiliatorem, amicumq; scripserunt. Mà doppo che si compiacque la diuina bontà, che si come tutto'l mondo è stato illuminato colla dottrina, e fede di Christo, fosse anchora illuminata la città Turio, e prendesse'l vero modo d'acquistare la vita, tanto eccellentemente siorì, che non solo è stata fidelissima in vniuersale; mà etiandio produsse huomini, liquali si compiacque Dio fare maestri della fede, e capi della sua santa Chiesa. Imperò che nacque nella città Turio S. Telesforo Sommo Pontefice Ro mano, e Martire glorioso di Dio, ch'è stato huomo di gran dissima santità, e prudenza, e visse nel tempo dell'imperio d'Antonino Pio intorno gl'anni del Signore cento venti sette, e resse'l Sommo Pontificato vndici anni, tre mesi, e ventidui giorni; di questo se ne ragiona con molta lode appresso'l Platina, & Eusebio Cesariense nell'historia Ecclesiastica al quarto libro capitolo decimo, e nella Summa Conciliorum, e nelli decreti, doue s'hà la sua epistola decretale, nella quale si comanda alli Clerici, che per sette compite settimane inanzi'l santissimo giorno della Pasca debbano digiunare con astenersi di mangiare carne, perche la vita dei Clerici deuz essere discreta, doue anco vsa queste parole; Sic ergo à carne, & delitis ieiunent, & hymnis, & vigilis, atque orationibus Deo inherere die, noctuq; stu-Rrr

Tempio del ven so Settentrionale in Turio.

S.Telesforo Papa, e Martire ci tadino di Turio.

deant. Hà ordinato questo santo Pontefice, che nella notte del Natale di Christo nostro Signore, si celebrino tre Messe, & in ogn'una di quelle si canti l'hinno degl' Angioli, perch'in quella notte è stata annunciata la natività di Christo dall'Angiolo alli Pastori, mà negl'altri tempi non si douessero celebrare le Messe inanzi l'hora di terza, perch'in quell'hora Christo nostro Signore è stato Crocefisso, & in quell'hora si lege anco essere disceso lo Spirito Santo soura gl'Apostoli, e molte altre cose ordinò questo santo Pontesice, come appare ne' decreti, e con fegli; è stato coronato del martirio, e su sepolto incanto'l glorioso corpo di S Pietro, nel quale tempo vacò la sede Papale sette giorni. E stata la città Turio anticamente sede Vesconale, mà per le rouine, ch'ella pati, è stata la sede trasferità in Rossano. Teofilo Vescouo di Turio è stato presente al confeglio Costantinopolitano sesto. Gionanni Vescouo di Turio è stato presente al conseglio Ro mano celebrato sotto Simmaco, e doppo sotto Ilario Som mi Pontefici Romani. Stà adornata hoggi la città Turio di molti nobili huomini, appresso liquali si mantengono molte antiche casate. Dell'altre cose di minore momento della città Turio ragionaremo nella descrittione del territorio, quando nel discorso dell'historie ritornaremo di nouo alla predetta città.

Teofilo Vescous dr Turis. Giouanni Vesco nadi Turio.

> Descrittione del territorio Turino con tutte l'habitationi e luoghi di quello cominciando d'Aiello insino à Lapano vno delli Casali di Cosenza. Cap. XIII.

Vero per quanto habbiamo detto nel precedente libro, che'l tertitorio Crotonese si stendeua dall'antica città Cleta hoggi chiamata Pietra mala, insino al siume Ilia d'altro nome detto Trionto; però sà di mestiero dire, che s'appresso'l territorio Crotonese seguitaua anticamente'l territorio della Republica Turina,'l territorio della stessa e siniua nelli fini del territorio Crotonese, giungendosi

anco

anco con i fini del territorio di Lucania, cioè, Basilicata, come dimostraremo nel seguente discorso. E perche doppo la città Cleta, cioè Pietra mala, la prima habitatione ch'occorre, è vn castello chiamato Aiello, da questo fà di mistiero dare principio al territorio della Republica Tutina. Ben che questo castello, secondo la verità del fatto è stato sotto'i dominio della Republica delli Brettij, con molte altre città, e castelli conuicini in questa parte Occidentale della Prouintia. Mà perche quattro furono le principali Republiche di Calabria, come habbiamo detto à dietro, noi per non confondere l'ordine, tutte le città Brettie, & Enotrie, estra di quelle ch'habbiamo raccontate, collocaremo in questa Republica Turina. Però diciamo, che doppo Pietra mala occorre vn castello edificato in luogo alto, lontano dal mare, intorno à quattro miglia, ch'anticamente era chiamato Filesio, mà hoggi è detto Aiello; del promontorio Tilesio, nel quale stà hoggi edificato'l predetto castello, e del promontorio Lino. ne parla Licofrone nella Cassandra, come da quà ad vn poco dimostraremo; mà'l promontorio Tilesio hoggi è chiamato'l capo di Corica. Il particolare da notarfi in Aiello è, che'l castello stà edificato soura vna rocca dotata d'inespugnabile fortezza, non per arteficio humano, mà per opra della natura: Gli huomini, e le donne d'Aiel lo sono d'acuto ingegno; nel monasterio del nostro ordine si riposa'l corpo del beato Martino di Besignano monaco dell'ordine stesso dè minori. In questo territorio sono doi casali, cioè, Serrato, e la Serra. Stà adornato Aiello di nobilissime selue fruttifere, come di castagne, e ghiande atte à dinerse caccie; nel medesimo territorio si ritroua'l marmo, e'l gesso marmoroso. Appresso'l predetto castello incontra'l fiume Turbido, e doppo'l fiume Olina, passato'l quale vediamo vn picciolo castellotto chiamato Laco, dal quale scendendo al mare incontramo'l promontorio Tiletio, e più oltre si fà inanzi vna città molto nobile chiamata Amantea anticamente detta Nepetia, per cagione della quale Strabone di mente

siello .

Cafali d' Aiello.

Laco castello. Promontorio Ti lesco. Amantea.

d'An-

d'Antioco chiama tutto questo golfo di mare, che si sten de dalla predetta città insino al capo di Vaticano, mare Nepetino; stà ella fabricata soura'l mare, & in alcun luogo è sbattuta dall'onde;'l castello è fortezza quasi inespu gnabile, per cagione del quale hanno potuto i cittadini mantenersi forti nel tempo, ch'i Francest occuparono'l Regno, contro dello Rè Ferrando figliuolo dello Rè Alfonso d'Aragona: Si che dimostrarono allhora gl'Amanteoti con espressi effetti la fedeltà dell'animo, ch'haueuano verso lo Rè Ferrando; perloche ragioneuolmente à questa città segli dona lode nelle croniche del Regno. E lo Rè Ferrando concedè alla predetta città molti priuileggij, & in particolare, che goda quelli priuileggij, che gode la città Lipari. In confermatione della fedeltà dell'Amantea verso lo Rè Ferrando si conserua nell'istessa città vna lettera del predetto Rè tanto pietosa, & amoreuole, che non dimostra lo Rè in quella trattare gl'Amanteoti da vassalli, mà da carissimi fratelli, ò figli; laquale lettera si originata da un generosissimo atto de gl'Amanteoti verso lo Rè degno d'eterna memoria per tutti gli secoli: Ch'essendo lo Rè Ferrando ridotto nell'Isola d'Isca, come discacciato, e priuo del Regno per la venuta di Carlo di Francia, stando in quelle estreme tribolationi, & affanni da niuna città del Regno è stato riuerito, solo che dall' Amantea, doue ritrouandosi in quell'anno sindico Cola Baldachino huomo di molta prudenza, e virtù poco curando delli pericolofi incorsi, che poteuano succedergli per viaggio, armò vn vassello di mare, e quello caricò di diuerle gentilezze come frutti, & altre cose simili, & andò co'l delicato dono à dimostra re la robusta fideltà dell'animo, ch'egli, è tutta la città teneua verso lo Rè: Si ch'ammirato Ferrando d'un tanto amore per fermo credè, che la fedeltà dell'Amantea doueua essere principio delle sue vittorie, e di racquistarsi'l Regno, come già si dimostrò doppo, cogl'effetti: E per ciò Ferrando oltre l'hauere scritto à gl'Amanteoti dolcissimamente, gli concedè, ch'in segno della loro fedeltà potef-

potessero fare la cotona soura l'arme della città, e che niuno Rè petesse vendere, ò dare la predetta città, che stia sotto altro vassallaggio, solo che sotto'l dominio Reale; e s'alcuno Rè pretendesse venderla, ò darla, che gl' Amanteoti si pollino difendere coll'arme senza incorrere in pena di ribellione; e molti altri prinileggij gode la detta città, de' quali non giudico necessario farne lungo discorlo: questissoli hò nominaro, acciò si conosca la fedeltà della città: Et in ciò non voglio, ch'i Signori Amanteoti mi ringratijno, perche'l debito mio è di scriuere, mà debbo io ringratiare loro, che m'hanno dato notitia delle predette cose, come già autenticamente appareno nella propiia forma dell'originali, che si conseruano nella detta città. Quini fiorirono huomini d'illustre memoria honorati con supremi vsfitij nella corte reale di Napoli. E stata l'Amantea sede Vesconale, nella quale visse'l beato Iosue Vescouo sepolto nel monasterio del nostro ordine fotto'l titolo di S. Bernardino: Mà nel tempo dell'uniuer sali rouine di Calabria fatte da Saraceni, è stata la sede Vescouale di questa città aggregata alla Catredale di Tropea. Nel monasterio di S. Bernardino predetto si riposa anchora'l corpo del beato Antonio Scocetto monaco del nostro ordine dè minori. Produce questo territorio in abbondanza frutti diuersi; nascono spontaneamente i cappari, e si sà abbondantissimo oglio; ne' colli alla città conuicini nasce la lunaria, e la scorpionera, ch'è vna spetie d'aconito. Si ritroua quiui vn casale detto S. Pietro. Nel conuicino della città discorre'l fiume Catocastro. Lontano dall'Amantea per ispatio forse d'un miglio incontrano doi scogli nel mare à rimpetto del promontorio Verre; ma'l detto promontorio anticamente era chiamato Lino, incanto'l quale discorre'l fiume Verre: del promontorio Lino, e del promontorio Tilesio detto'l capo di Corica così parla Licofrone nella Cassandra.

Αλλοι δε πεώνας δυσβάτους τυλλησίους , Λίνου θ' άλ<sup>η</sup>σμίητοιο δειεώαν άπεαν . Αμαζόνος συγηληςον άρσονται πέδον B. to sue Vescous dell' Amantea.

B. Antonio delli Amantean

Promenterio Lino

DOUNNE

Αόυλης γυναικός ζεύγλαν ενδεδεγμένοι ε Ημ χαλκομιτρου βποσαν ο τρηρούς πόρης Γλαμπτιν άξει πυμα πρός ξενην χθόνα. Aliq autem colles in accessor Tyllesios, Linique marini verticem altum, Amazonis consortem munient ciuitatem, Scruæ mulieris iugum recipientes, Quam ferream mitram habentes strenuæ puellæ Errantem ducet vnda ad peregrinam terram.

Cioè, molti verranno nel paese Tillesio, doue è l'altezza del promontorio Lino, liquali hauendo l'elmo ferreo della valorosa donzella Amazona, sotto'l giogo della quale dimoraranno, faranno forte la città di quella. Et Isacio Tzetza isponendo queste parole di Licosrone dice, che Tillesio è monte, e città, e selua d'Italia, e Lino è promontorio nell'istesso paese; doue Isacio dice, che Tillesso sia monte, città, e selua, perche nel medesimo monte stà edificato'l castello Tillesio, cioè, Aiello, e dall'istesso mon te era anticamente dato'l nome alla selua, e diceuasi selua Tillesia, cioè del promontorio Tillesio; le parole d'Isacio Sono queste; Tunniou, deos in monis, in devuis, έμ Ιταλία. Appresso'l promontorio Lino incontra sù l'altezza d'un monte vn castello, che dalla bella prospettiua del paese, e dalla piaceuolezza, che si riceue dal luogo, done stà egli edificato, è chiamato Bellomonte; quiui si sa abbondanza di diuersi frutti molto diletteuoli nel colore, odore, e sapore; e nasce in questo territorio'l marmo. Quindi per distanza quasi di sei miglia occorre vn'altro castello edificato in luogo alto soura'l mare, incanto al quale discorre vn fiume chiamato fiume Freddo e l'istello nome tiene infinoad hoggi'l castello: cui conuicini sono doi casali, cioè Longouardo, e Falcunara. Fiorirono in questo castello doi huomini di santa vita compagni del glorioso padre S. Francesco da Paula, l'uno chiamato Francesco Maiorana, e l'altro Antonio Buono; e nel casale detto Longouardo fiorì vn'altro compagno del predetto glorioso padre S. Francesco chiamato, Frate Archangiolo

Bellomonte.

Fiume freddo.

Casali di siume freddo.

B.Francesco ma iorana. B.Antonio buono.

Domanice

da Longouardo

Carolei.

Basilio da Care

Mendicina

Donnice. Teßano. Dipignano. Paterno. Maleto. Carlo giardine da Milleto. Crepifito. Altoliza. Scigliano. Carpar. Zano Rogliano. Nicolo deroglia no huomo dotto , e sue opre.

changiolo huomo di santissima vita. Abbonda questo castello, e tutti gli conuicini paesi di lodatissimo vino tra tutti gl'altri vini di Calabria. Più dentro verso le montagne occorre vn'altro castello detto Domanico, e più dentro nel paese mediterraneo incontra vna città antica degl'Enotrij chiamata ne' primi rempi della sua fondatione Inia, ma hoggi è chiamata li Carolei: di questa ne parla Ecateo, & anco Stefano Bizantio di mente d'Ecateo; quiui fiorì vn nobile huomo chiamato Basilio nell'humane lettere dottissimo, e forse ne' suoi tempi senza pare. Incanto li Carolei discorre'l fiume Basento; & à rimpetto incontra vn'altra città antica degl'Enotrij, la qual'è annouerata tra l'altre città mediterranee di questo paese anticamente chiamata Menecina, per quanto dice Stefano Bizantio di mente d'Ecateo, ma hoggi volgarmente è chiamata Mendicino. Più dentro auuicinandoci alla città Cosenza n'incontrano molti castelli, & habitationi, lequali stanno sotto'l gouerno della detta città, bench'in ogni corpo dell'habitationi v'è'l proprio gouerno, lequali terre, & habitationi dourebbono estere da me scritte doppo la descrittione della principal loro città, come s'è fatto in tutte le città, e castelli; ma perche queste habitationi, che stanno sotto'l gouerno sono molte, cagionarei molta confusione à volerle scriuere doppo la loro principale città, e doppo scritte che fossero, saltare nel discorso dell'altre terre del territorio Turino, però si compiacerà'l lettore d'ascoltarle in questo luogo l'una doppo l'altra; Cioè, doppo Mendicino occorre vna habitatione detta i Donnici, e Tessano, e Dipigniano, e Paterno, e Maleto, doue fiorì Carlo giardino huomo nella latina, e greca singua molto dotto, e delle medesime lingue hà tenuto in Roma publiche scuole; doppo incontra Cresipito, Altilia, Scigliano, Carpanzano, e Rogliano, doue fiorì Nicolò huomo nella latina, e greca lingua dot tissimo; hà scritto molte opre, & in particolare quattro ibri delle selue, vn libro in verso heroico delli traungli l'Italia, & vn'altro libro di cose sacre; incontro di Ro-SII

gliano

Mangone.
Figlino.
Aprigliano.
Pietra fitta.
Pedace.

Spa Z. ano
Celuco.
Minera d'oro, e
ferro in Celuco.
Robeto.
Lappano.

gliano discorre'l fiume Basento, del quale poco inanzi s'è fatra mentione; appresso n'occorre Mangone, Figlino, & Aprigliano, incanto al quale discorre'l fiume Crate; doppo n incontra Pietra fitta, incanto à cui discorre'l fiume Ispica; e doppo occorre Pedace, dal quale poco lontano discorre'l fiume Cardone, che si mescola col fiume Crate. Appresso incontra Spazzano, doue fiori Antonino Ponta huomo dottissimo nella latina, e greca lingua; & appresso incontra l'altro Spazzano, e Celico incanto al quale discorre'l fiume Iouino; doue si ritroua la minera dell'oro, e del ferro; & appresso vediamo Robeto, e Lappano. Ma perch'in Celico nacque'l celebratissimo Giouanni Ioachino Abbate, ch'alla santità della vita heb be anchora accompagnato lo spirito della profetia, sà di mistiero, che di lui, come particolare soggetto, facciamo vn singolare ragionamento.

Della natiuità, vita, e morte del glorioso Giouanni Ioachino Abbate, e delli suoi atti, e scritture, e d'alcune sue profetie, e Monaci suoi discepoli.

Cap. XIIII.

L nome di Celico porta da se stesso vn'enfasi altiera, sublime, e gloriosa: ma par che dal Cielo habbia egli sortito questo nome, per cagione ch'in esso doueua nascere vn huomo quasi più celeste, che terreno, e più diuino per imitatione, ch'humano per natura. E stato questo Giouanni Ioachino Abbate miracoloso nella natiuità, nella vita, nell'opre, e nella morte, e che ciò sia vero appare; perche sù egli figliuolo d'un huomo chiamato Maoro, e d'una donna detta Gemma: e nel tem po, ch'ella concepì Giouanni Ioachino non senza miracoloso prodigio della sutura santità di quello, le apparue yn giouane adornato d'una bellezza estrema, mentre ella dormiua, vestito con vestimenta di lino bianchissime, alla quale disse queste parole: Hai conceputo nel tuo ventre vn figliuolo, 'lquale, se tu desideri, che viua, guarda non

B.Giouanne Ioa chino Abbate, e fua bistoria.

permettere, che si laui nel sacro fonte del battesimo inanzi'l tempo di sette anni, e dette queste parole sparue: doppo che fù nato'l figliuolo, e la donna raccontò la visione al suo marito, s'aspettaua'l tempo determinato da potersi battezzare; & allhora che'l fanciullo nacque andò'l padre Mauro in vna chiesiola dedicata à S.Michele Arcangiolo (la quale non era molto lontana dalla fua casa) per rendere gratie a Dio, e gli pareua vedere sù l'altare di quella Chiesa vn fanciullo, 'l cui capo toccaua l'al tezza del tempio, e d'intorno gli staua vn choro d'Angioli vestiti con vestimenta bianche, e cantauano ad alta voce questo verso. Puer natus est nobis alleluia, & filius datus est nobis alleluia; E ciò non fu senza maraueglia, & allegrezza nel cuore di Mauro, e ritornato à casa staua con grandissima aspettatione del suo figliuolo. Patsati che furono i sette anni, determinò'l padre 'l giorno, nel quale si doueua'l fanciullo battezare, ma in quel medesimo tempo cominciò la madre Gemma grauemente infermar si, e per la grauezza dell'infermità mutata l'una vita col l'altra si parti dall'altre donne; tal che per la morte di Gemma si prolongò'l battesimo per tre altri anni, e non sù battezato'l figliuolo insino alli dieci anni della sua età. Ma da quando egli hebbe conoscenza delle cose humane infino al quartodecimo anno attese ad imparare grammatica, ben ch'altri dicono, dal decimo anno infino al quartodecimo hauer egli imparato la predetta scienza: non molto tempo corse doppo, che'l giouinetto Giouanni Ioachino per voto di religione andò in Ierusalemme, e per lo camino essendosi incontrato con alcuni poueri à sue spese quelli nodri per tutto'l viaggio, & egli si vesti dell'habito monacale bianco, ma molto aspro; e d'allhora in poi ritrouandosi nella Terra Santa cominciò seguire la vita monastica: per migliore essercitio della quale esfendo entrato in alcuni luoghi deserti, & vn giorno ritro uandosi afflitto da vna ardentissima sete, imaginandosi che per quella doueua morire hà fatto vna fossa, e si coperse d'arena, acciò che morto, rimanendo senza sepoltu-

ra non fosse deuorato dalle fiere. Mentre in quella arena staua contemplando l'intelligenza della scrittura sacra, stato dal sonno rapito; & ecco gli parena vedere vn fiume d'oglio scorrere, & incanto'l fiume stare vn huomo in piedi, che gli diceua; beui di questo fiume quanto potrai bere, e gli pareua, che beuesse di quel fiume in molta satietà: essendosi doppo dal sonno suegliato, subito gli sù manifestata tutta l'intelligenza della scrittura sacra. Doppo essendosi aunicinato'l tempo della quaresima, ascesenel monte Tabor, soura'l quale si trassigurò Christo nostro Signore, e dentro vna vecchia cisterna chiuso trapassò tutta la quaresima in vigilie, orationi, digiuni, hinni, e salmi, finita la quaresima, gionto che su'l giorno di Pasca, prima che si facesse il di della Domenica nella medesima notte della resurrettione del Signore gl'appar ue vn grandissimo splendore, & vna mirabile chiarezza, & anco è stato così dalla divinità celeste ispirato, & ador nato, che tutta la concordia dell'uno, e l'altro testamento intendeua, e gli furono sciolte, e palesi tutte le difficultà di quelli; per laqual cosa dall'intutto si diede alle diuine lettioni, & allhora cominciò scriuere tre opre, cioè, la concordia d'amendui gli testamenti, vecchio, e nouo; l'ispositione dell'Apocalisse di S. Giouanni, & il salterio decacordo. Doppo partito da Jerusalemme trapassò in Sicilia, doue essendosi chiuso dentro vna spelonca, molto attendeua all'orationi, e digiuni, e nel digiuno questi giorni offeruaua, cioè,'l Mercordì,'l Venerdì, e'l Sabbatodì, ne' quali giorni non gustaua cosa alcuna; dop po trapassò in queste parti di Calabria, & ordinato ne gl'ordini facri è stato eletto Abbate del monasterio di Corazzo; e mentre in questa prelatura viuea, mai cessana nella sua vita d'affaticarsi, perch'ò veramente orana, ò piangena, ò scriuena; e così spesso solena pernottare, intanto che mai donaua requie al suo corpo; faceua orazioni colle ginochia piegate in terra, colle mani, e gli occhi alzati in cielo, colla faccia allegra, quasi mostrando vn volto Angelico, e ragionaua come s'hauesse Christo nel-

l'ora-

l'oratione à se presente : ogni giorno offeriua'l sacro santo mistero dell'altare, e nell'offerire quello santissimo sacrifitio spesso prorompeua à lachrime. Nel monasterio di Pietra lata digiunò tutta vna quaresima senza gustare cosa alcuna di cibo, solo che ne' giorni di Domenica, quan do à pena gustaua vn poco di pane, e d'acqua. Nella sua vita hà fatto molti miracoli, & hà scritto molte opre, cioè, cinque libri della concordia dell'uno, e l'altro testamento, nelli primi quattro manifesta molti occulti secreti delli cinque sigilli, e nel quinto libro dichiara molti capitoli di Daniele, & altri Profeti di Dio. Hà fatto l'ispostione nell'Apocalisse di S. Giouanni distinta in otto par ti, scrisse'l Salterio decacordo distinto in tre volumi, li quali dedicò alle tre diuine persone, il primo al Padre, il secondo al Figlinolo, e'l terzo allo Spirito Santo; la qual'opra è stata da lui cominciata (secondo che nel medesimo libro egli dice) nel giorno della Pentecoste. Hà scritto vn libro nell'Euangelo di S Giouanni, vn trattato contra Iudæos, vn'altro soura Merlino, vn libro nella riuelatione di Cirillo, vn libro intitolato de Flore, doue tratta delli Sommi Pontefici Romani; vn libro de confolatione; vn libro dottissimo soura le sentenze; & vn libro nell'Eritrea. Nel libro, che scrisse'l beato Giouanni Ioachino Abbate soura Isaia Profeta dice, che per essere stato pregato da Enrico sesto Imperatore nell'anno del Signore mille cento nouanta sette hà scritto'l predetto libio soura Isaia Pioseta, & hà scritto soura molti capitoli d'altri Profeti, come Naum, Abacuch, Zacharia, e Malachia. Hà scritto vn'altro libro soura Hieremia Proseta, cui per hauer io con molta attentione letto, ne pur essendo infino ad hoggi satio di legerlo, forza è, che per maraueglia dica, che mandò Dio vn Profeta ad isponere vn'altro Proseta; che se bene Christo Nostro Signore interprerò, e scoperse'l velo alle scritture antiche: nondimeno l'efficio di scriuere in quelle sù commesso ad altri, tra i quali scrittore illustrissimo giudico essere stato l'Abbate Giouanni Ioachino, ilquale nel

Libri del beate Giouane Isachino,

predetto libro soura Ieremia si dimostra Profeta interpre te d'vn'altro Profeta; perch'anco egli profetiza cose assaissime, delle quali parte sono compite, e parte (secondo 'I beneplacito di Dio) sono da compirsi. Tra l'altre cose profetizò i gloriosi Padri principiatori dell'ordine dè Pre dicatori, e dè Minori, cioè 'l glorioso Domenico, e Francesco, liquali disse, ch'allhora quando egli viuea, erano nelle porte della Santa Chiesa: imperò che quando egli profetizò, coloto erano nel mondo nati, benche non si conosceuano anchora douer esfere cosi singolari huomini:mà doppo la detta Profetia poco tempo corse à scoprir si, che coloro doucano essere sondatori dè predetti ordini. Imperò che S. Domenico cominciò'l suo ordine dop po'l corso di tre anni, e S. Francesco cominciò'l nostro ordine dè minori doppo'l corso di noue anni. Per cagio ne dè quali gloriosi Santi, acciò che rimanesse perpetua memoria al mondo della sua Profetia, volle'l predetto Abbate Giouanni Ioachino, che nella magnifica Chiesa di S. Marco in Venetia (della qual'egli teneua particolare pensiero, quando si fabricana, di farla edificare, quasi à similitudine del tempio di Salomone ) fossero scolpiti apunto nel modo dell'habito, e dell'insegne, lequali doueuano hauere, ch'anco nel pauimento dell'istesso tempio, nelle mura, fornici, & altre parti, con diuerse sigure hà fatto scolpire molte profetie, delle quali altre di giorno in giorno si compiscono, & altre in questo tempo sono compite. Nell'istesso libro soura Ieremia si vede la Profetia, ch'egli hà fatto contro i paesi della Grecia Orié tale, liquali per la loro perfidia contro la Santa Romana Chiesa, doueano essere donati sotto la potestà d'huomini gentili, cioè, Turchi. E molte altre profetie di passo, in passo si veggono in quel libro, per lequali si scuopre quanto altamente egli hebbe lo spirito della Profetia, ben che non diceua egli hauere lo spirito profetico; mà più tosto lo spirito dell'intelligenza; e Guillelmo Parisiense dice, che lo spirito del beato Giouanni Ioachino, era'l do no dell'intelletto, che suole dare lo Spirito Santo a gl'huo mini

Guillelmo Parifiense.

minigiusti; le cui parole sono queste: Debes scire, quia do num intellectus tante claritatis est, & acuminis in quibusdam, pt valde assimiletur spiritui Prophetic, qualem crediderunt non nulli in Abbate Ioachino. Passò da questa vita 'l santo Abbate donando prima la benedittione à suoi Monaci nel monasterio del suo ordine di Fiore chiamato volgarmente Canale, el suo corpo è stato doppo trasportato da i Monaci nel suo primo Monasterio dell'ordine Floriacese. Hebbe molti Monaci in sua compagnia mentre visse huomini tutti di santissima vita, tra i quali siorirono questi in particolare, cioè, 'l Beato Peregrino, e'l Beato Bonatio suo fratello: il Beato Luca scriuano del Beato Ioachino, ilqual'è stato doppo Vescouo di Cosenza, il Beato Gerardo Abbate, il Beato Giouanni, & il Beato Ni colao, dè quali l'vno è stato Abbate nel Monasterio di Corazzo, el'altro è stato suo Vicario. Il Beato Matteo, che doppo la morte del Beato Ioachino è stato fatto Ab bate del monasterio Floriacese, e doppo è stato fatto Vescouo di Gerentia. Il Beato Roggiero, il qual'è stato Dia cono nella Chiesa Cathedrale di S. Seuerina. Il Beato Pietro, & il Beato Nicolao, altro da quel, ch'habbiamo soura nominato, e molti altri, liquali solamente sono à Dio noti. Non mancarono pure dè maligni, & inuidi mordere la vita del Beato Padre Ioachino, e tassarlo per heretico, per cagione ch'Innocentio Terzo Sommo Ponte fice Romano dannò vn libro intitolato al predetto Abba te Ioachino, nel quale si conteneua vna ingiusta riprensione contro'l Maestro delle sentenze Pietro Lombardo intorno all'vnita della diuina essenza, che s'hà nella decretale extra de summa Trinitate, & fide Catholica cap. Damna mus, nondimeno contro questa falsa mordacità dè maligni si ritroua vna epistola scrirta da propria mano del S. Abbate, nella qual'egli confessa non tenere altra fede, solo quella, che tiene la S Chiesa Romana, e comanda à suoi sudditi, che tutte quelle opre, lequal'egli haueua scritte fossero portate al Sommo Pontefice, acciò fossero approuate, e corrette dal giuditio della Sede Apostolica.

B. Peregrino.
B. Eonatio.
B. Luca.
B. Gerardo.
B. Nicolao.
B. Matteo.

B.Roggiero.
B. Pietro.
B. Nicolao.

Lettera d'Onorio terzo, sommo Ponte sice, al Vescouo di Cosen-La.

Si ritroua anchora vna lettera d'Onorio terzo à Luca Ve scouo di Cosenza, laqual'è nella libraria Vaticana, doue contro i maledici fauorisce molto l'Abbate Ioachino, 'I cui tenore stà in questa forma: Ad audientiam nostram no ueritis peruenisse, quod cum Abbatem, & monacos ordinis Floris de crimine heretica prauitatis infamas, & à tuis permittis subditis infamari, sumens occasionem ex eo, quod falicis memoriæ Innocentius Papa prædecessor noster libellum, sine tractatu, quem Abbas Ioachinus eiusdem ordinis institutor adidit contra Magistrum Petrum Lombardum, de vnitate, seu de essentia Trinitatis, generali approbante Concilio damnauit. Cum igitur idem predecessor noster, in sententia damnationis expresserit, quod per hoc nolebat Florenti Monasterio aliquatenus derogari, quoniam in eo, & regularis est institutio, & observantia singularis: idemą; Ioachinus omnia scripta sua ipsi pradecessori no-Stro assignari mandaret Apostolica Sedis approbanda iuditio, vel etiam corrigenda, dictans epistolam cui propria manu subscripsit, in qua firmiter confitetur, se illam sidem tenere, quam Ro mana tenet Ecclesia, qua (disponente Deo) mater est cunctorum fidelium, & Magistra . fraternitati tua per Apostolica scripta mandamus, atq; pracipimus, quatenus fratres supradicti, super hereseos crimine, nec ipse infamare prasumas, nec à subditis tuis permittas, seu aliquatenus dissimules infamari. Datum Roma, apud Sanctum Petrum, quarto nonas Decembris Pontificatus nostri anno primo. Talche per le parole di quetta lettera fatta dalla Sede Apostolica habbiamo, che grauemente errarono coloro, ch'intorno à malitia d'iniquità heretica, mormorarono dell'Abbate Ioachino. Hebbe Calabria doi fondatori d'ordini regolari cioè, l'Abbate Giouanni Ioachino institutore dell'ordine Floriacese, e'l Bea to Francesco de Paola institutore dell'ordine dè minimi, come dimostraremo nel discorso di questo libro. Appresso le predette habitationi, ciòè, Celico, Robeto, e Lapano occorre vn'altra habitatione chiamata Zampano; quel, ch'in questo luogo è degno di memoria sa di mistie ronotare, cioè, ch'in esso fiorì'l Beato Giouanni dell'ordine di S. Agostino dè monaci chiamati, Ordinis He-

Zampano.

B. Giouanne da Zampano.

remi-

remitarum, il cui corpo si riposa nella Chiesa, ch'hoggi è monafterio dell'istesso ordine in vna terra detta Souerato, come habbiamo detto nel secondo libro. Tra Zampano, e Castiglione discorre'l fiume Arento, e perciò passato 'l detto fiume occorre Castiglione altro da quello, ch'habbiamo detto nel precedente libro. Sta questa habitatione edificata in luogo molto ameno: in questo luogo fiori Giouanni Antonio huomo dottissimo nella latina, e greca lingua, ch'ha scritto molte opre, cioè, vn libro delle institutioni grammatiche, l'annotationi soura T. Liuio, trasferì l'opra di Plutarco dal greco nel latino intitolata de Immoderata Verecundia, & hà fatto vn'opra nella quale si contengono quattro millia versi. Fiorì anchora nell'istesso luogo Giouan Paolo huomo dottissimo nella latina, e greca lingua, che scrisse alcune opre poe tiche, & anco hà scritto nel primo libro dell'odi d'Oratio.

Castigliona.

Gio. Antonio de Castiglione . o sucopre.

Gio. Paolo da Castiglione, e sue opre.

Dell'antica fondatione della Città Cosenza; e che malamente i Cosentini, & altri della Republica Brettia furono chiamati Brutij; e con falsità Orosio, & altri assegnano la nemicitia tra Brettij, e Romani.

Cap. XV.

N questo luogo occorre di ragionare della città Cosenza nobile, e riccha mediterranea distante dal ma
re d'Occidente quasi per ispatio di dodici miglia,
e dal mare d'Oriente per lo dritto del vallo di Crate per ispatio di quaranta miglia posta tra dui siumi l'vno
chiamato Basento, e l'altro Crate. E stata Cosenza nella
sua prima fondatione sabricata da gl'Ausonij, e doppo ve
nuti gl'Enotrij in questa parte d'Italia, essendosi moltiplicati, cominciarono regnare; talche doppo hauer edificato molte città picciole, e spesse, è stata la città Cosenza con discorso di lungo tempo costituita Metropoli delli Brettij: contro laquale combattendo Annibale Africano vinse, doppo ch'ispugnò la città Petelia; non pure
vinse Cosenza Annibale con assalti d'arme, ma per proTtt messe.

Cosenza.

messe, alle quali credendo i Brettij volontariamente si resero, con molte altre città del loro dominio; ma nella deditione poco dimorarono, perche come dice T. Liuio în molti luoghi delle sue guerre puniche inanzi vn anno la predetta città, e tutte l'altre habitationi Brettie ritornarono nella fedeltà & amicitia del popolo Romano, nel la quale furono tanto strettamente congiunti, ch'in segno d'amore hanno fatto vna statua à Giulio Agrio Con sole Romano. Alcuni meno prattichi di me nell'antiche historie giudicarono, che Cosenza hauesse sortito questo nome dal commune consenso che diedero i Brettij nel darsi volontariamente ad Annibale Africano: mà fanno grandissimo errore: imperò che, chi sape bene misurare i tempi della venuta d'Annibale in Italia, conosce che per molto tempo inanzi Cosenza haueua questo medesimo nome. Giouami anco di dire, che malamente i Cosentini, & altri della Republica Brettia furono chiamati Bru tij; perch'appresso gl'antichi scrittori sono chiamati Bret tij ò da Brento figliuolo d'Ercole, ò da Brettia Reggina, come habbiamo detto nel primo libro. E Strabone nel sesto libro ragionando delli Brettij, e Lucani, chiama i Lucani barbari, e gl'habitatori di questa parte di Calabria Brettij, e non Brutij, in quelle parole; Cumq; Greci vtrumq; simul littus ad fretum psque tenerent, inter gracos, & barbaros diuturnum conflatum est bellum, demum postea barbari, hoc est Lucani à Gracis inde exacti sunt. Bretty autem admodum potentes extitere. Giustino nel ventesimo terzo libro ragionando della venuta d'Agatocle tiranno di Sicilia in Calabria, e de gl'assalti, ch'hebbe dalli Brettij, vsa questo vocabolo Brettij, e non Brutij, le cui parolesono in questo modo; Agathodi Sicilia Regi in Italiam transeunti Breitif primi hostes fuere, qui fortissimi, & opulentissimi videbantur, &c. Aristofane dimostra apertemente, che'l predetto paese si chiamaua Brettia, e non Brutia, mentre vsa queste parole; Nigra grauis lingua brettia est. Alessio Poeta cirtadino di Sibari tra l'altre sue comedie hà fatto vna intitolata Brettia, e T. Liuio, e Stefano, e Iernando, e

Strabone.

Cinfino.

Ariftofane.

Dionisio Afro, & Eustathio sempre ragionano di Brettij, e non di Brutij. Ma gl'huomini maligni, & inuidi dell'altrui honore con questo nome di Brutij cercarono oscurare le nobilissime fortezze delli Brettij; E dissero, che Bruttij significassero bruti, quasi ch'hauessero costume di bruti, e fiere seluagge, per lequali parole si scopre vn'odiosissima iniquità; perche se come hoggi le nobilissime fameglie di porco, di rustici, di villano, & anticamen te de gliasini, come su quella d'Asinio Pollione, e delle bestie come fit quella di Lutio bestia non hebbero questi nomi, perch'hauessero hauuto i loro antecessori costumi di Porci, di Rustici, di Villani, d'Asini, e di Bestie; così ne anco i Brettij hebbero questo nome dalli bruti, ma doue gli antichi scrissero Brettij, gl'ignoranti moderni tallificando i testi, scrissero Brunj. Perloche mi mono anchora à scoprire la maluagità d'Orosio, e di Voloterrano, e di molti altri, liquali dicono: che per hauersi tralasciato i Brettij prima di tutte l'altre nationi dall'amicitia de' Romani, & accostatosi ad Annibale Africano nel tempo, che l'istesso Annibale trapassò colle copie de suoi soldati in Italia, i Romani dichiararono tutta la natione Brettia non più peranica, efedele al popolo Romano, ma per nemica, & infedele, e che douesse seruire negl'uffitij vili della giustitia, come sbirri, manigoldi, & in fare altre simili opre. In confutatione de' quali detti potrei addurre mille scritture antiche, e ragioni formate dalle medesime scritture; nondimeno le seguenti credo, che saranno sufficientissime, à fare chiudere la bocca à chiun que volesse intorno tal fatto, cosi iniquamente parlare. Imperò che s'eglino dicono esfere stati dissociati dall'amicitia de' Romani gli Brettij, perche più prima di tutti si diedero ad Annibale Africano: io loro dico, che quando Annibale trapassò d'Africa in Italia, non hà fatto'l camino per Sicilia, si che dismontato dalle naui nella terra Brettia, habbino con quello i Brettij fatto amicitia; ma venendo per terra scese dall'alpi, e le prime citià, le quali prete di Lombardia furono i Boij, liqual'habitano

Ttt 2 tra'l

era'l fiume Po, e'Ifiume Treuia. Nè furono queste genti da lui prese per battaglia, ma che volontariamente coloro tralasciandosi dall'amicitia de' Romani, si diedero sotto la potestà d'Annibale. Seguendo doppo Annibale'l suo viaggio, la prima città di Campagnia, ch'à lui si diede non per forza d'arme, & asperità di battaglia, ma per semplice amicitia, è stata Capoa; giunto che si doppo Annibale in Calabria, alcune città prese à forza d'arme, & altre prese per accordo sotto finta amicitia, lequali città saluando'l presidio de' Romani nel tempo dell'assedio, come fù la città Locii, & altre, lequali quattro anni inanzi che partisse Annibale d'Italia, ritornarono all'amicitia, e fedeltà del popolo Romano. Quando doppo i Romani volsero risentirsi dell'infedeltà de' Boij, de' Capoani, e delli Brettij, notate di gratia quali furono i castighi. I Boij (dice Liuio nel primo libro de Bello Punico) furono dannati à fare seruitij vili della corte, & essequire gli vltimi atti della giustitia, cioè, esfere carnefici, manigoldi, e simili, perloche solemo anco noi hoggidi chiamarei carnefici, e manigoldi, Boij, le parole di Linio nel preallegato libro fanno fede in questo modo. Ex ca-Stris Romanorum, que Placentie erant. galli auxiliares ad duo millia peditum, & ducenti equites, vigilibus ad portas trucidatis, ad Annibalem transfugerunt, quos penus benign: allo. quutus, & spe ingentium dono um accensos, in ciuitatem quenque suam, ad sollicitandum popularium animos dimisit : quare Boij ipsi, pulso Italia Annibale, à Lutio Valerio Consule fusi funt, ac grauiter à Romanis muletati fuere, nam lorary, & li-Horis, carnificisq; offitijs attributi sunt. Tal che per queste parole hauemo che non furono i Brettij ordinati à questi vsfitij, per hauere fatto amicitia con Annibale, ma i Boij, ch'habitano oltre'l fiume Pò. I Capoani furono anco castigati da Romani in dinersi modi, perch'altri furono incatenati, altri carcerati, altri battuti, altri tagliati à pezzi, altri venduti, & altri in diuersi modi vecisi, e di ciò fanno tede le parole di T. Liuio nel sesto libro de Bel lo Punico, doue cosi dice; Senatores campani catenati, in cu-Stodiam

Linio.

Stodiam missi, inde ad palum deligati, virgis cesi, & securi percussi sunt; multi venundati; multi per latinas vrbes in custodiam missi varys supplicis interfecti sunt; delli Calabresi altro castigo non si lege, solo che la morte d'alcuni cittadini Locresi fatta per ordine di Scipione, come s'è detto nel secondo libro, e tutto perche tosto ritornarono le città di Calabria all'amicitia, e fedeltà del popolo Romano, il che non hanno fatto l'altre nationi. Et anco perch'i Calabresi non si diedero ad Annibale tutti di commune, e propria volontà, ma astretti dalla necessità: imperò ch'essendo assediate le città Brettie dalli soldati d'Annibale, & hauendo ricorso al popolo Romano per aiuto, hauendo coloro negato in quel tempo poterci dare presidio alcuno, i Brettij per non venire all'ultime proue della guer ra si diedero ad Annibale. Che i Romani negarono dareainto alle città di Calabria nel tempo dell'assedio, hab biamo l'essempio in Perelia, laqual'hauendo sostenuto l'assedio d'undici mesi, ricorse per aiuto al popolo Romano, dal quale su risposto, ch'ad amici di si lontano pae se non poteuano in quel tempo soccorrere, perloch'essendo con molto sparso sangue vinta d'Annibale Petelia, molte altre città atterrite, si diedeto in accordo al loro nemico. E di ciò fà fede T. Liuio nel sesto libro de Bello Linie. Punico, doue dice queste formali parole; Annibal Roma eicetus, in Brettios proficifcens, repentino aduentu illos populos incautos oppressit. Anzi gl'Ipponesi, Reggini, Locresi, & altri patirono mille rouine da Annibale nelle loro campagne per non volersi dissociare dall'amicitia, e fedeltà de' Romani; bench'i Locresi, come hò detto, degni d'ogni scusatione al fine si diedero. Se dunque i Brettij secero resistenza ad Annibale infino al possibile, non deuono i maledici dire, che furono dannati à pena alcuna. Ben vero è, che per alcuni sdegni, liquali patirono alcune città Brettie dal popolo Romano, haueuano occasione di rilasciarsi dall'amicitia delli stessi Romani nel tempo della venuta d'Annibale in Italia, che già altre per la giusta occasione si rilasciarono, & altre no; come sù la città Lo-

eri laquale doppo essersi riconciliata alli Romani, haucua occasione di rilasciarsi per hauere spogliaro Pleminio'l famoso Tempio di Proserpina, ch'era appresso di loro, e per le crudeltà vsate dall'istesso Pleminio, e suoi soldati. contro i Locresi; e nondimeno dimandò solamente giustitia dal Senato Romano contro Pleminio, e non lasciò l'amicitia, e fedeltà. Anchora la città Crotone hebbe spo gliato'l famoso Tempio di Giunone Lacinia da quinto Fuluio Flacco Censore, e con tutto ciò non si sdegnarono i Crotonesi à rilasciarsi dall'amicitia de' Romani. E se la città Turio nel tempo d'Annibale si diede à quello. la cagione sù data da Romani, liquali negl'anni inanzi haueano veciso i loro obsidi, come ben riferitce T. Liuio nel quinto, e nono libro de Bello Punico. Anzi Eutropio dice, che Petelia, Colenza, Pandolia, e molee altre città Brettie, furono d'Annibale à forza d'arme combattute, e non da loro stesse date al nemico, e l'istesso dice Liuio nel precedente allegato libro. Se dunque delle città Bret tie altre furono d'Annibale combattute, altre all'improuiso occupate, altre assediate, come surono Reggio, & Ippone, ma non prese, & altre sotto finta amicitia doppo l'essere assediate si resero, inanzi che partisse Annibale d'Italia, di nouo ritornarono al popolo Romano; non haueuano occasione i Romani dico dannarli à pena, come furono condannati gli Boij, e li Capoani. Perloche fà di mistiero dire, che malamente alcuni moderni scrittori attribuiscono questa ingiuria à Calabress. Et acciò che non dica alcuno, che la deditione, ch'hanno fatto di loro stesfi, Boij, e Capoani ad Annibale, fosse da me imaginata. acciò che fotto questo velo potesse maggiormente iscusare la natione Brettia, ecco che porto le formali parole degl'antichi scrittori, liquali di sì fatte deditioni aperrissimamente ragionamo. Plutarco in Annibale dice queste parole. Boy legatis Romanorum per fraudem captis, Manlio pratore magno clade affecto, sollicitatis insubribus ad penum defecerunt, quem fluctuante animo in Italiam transire, an aduersus Cornelium Consulem Massilia commorantem exercitum. duce-

Entropio.

Plutarco.

ducere, legati Bojorum in eam partem traxerunt, vt omnibus rebus postpositis, in Italiam concederet. Ecco come apertissimamente dimostra Plutarco, ch'i Boij tralasciaronosi da Romani, e si diedero ad Annibale. Anzi Plutarco dice, ch'i Boij diuennero nemicissimi à Romani, più che non erano i Cartaginesi in quelle parole; Satis constat magnam multitudinem ligurum, & gallorum ad Annibalem confluxisse, qui non minori odio in Romanos, quam peni ardebant. dimostrarono anco i Boij vna nemicitia crudelissima contro'l popolo Romano, quando hauendo veciso Lutio Postumio Console, hanno fatto vn vaso dal coccalo del capo di colui, e tutti vi beuerono dentro, come di ciò ne fà testimonio Liuio nel terzo libro de Bello Punico, doue dice; hi exercitu Romano deleto poculum ex calua L. Posthumij consulis fecerunt. e se più testimonianze mi facessero di mi stiero à prouare la nemicitia, e ribbellione delli Boij con tro'l popolo Romano, grandissima certezza donarebbono le parole di Liuio nel primo libro de Bello Punico in diuersi luoghi, e nel quinto libro dell'istesso, e Polibio nel secondo libro, e molti altriscrittori, lequali nemicitie mai versarono tra Brettij, e Romani; perloche non è ben det to essere stati condannati à penitenza i Brettij dalli stessi Romani; e della seditione, ch'hanno fatto i Capoani ad Annibale, chiarissi maméte ne parla T. Liuio nel sesto libro Linie. de Bello Punico, done inducendo le parole di Q Flacco, che teneua chiusi in custodia li cittadini di Capoa dentro le mura della città, vsa questo modo di dire; Nulla in terris gens est, nullus infestior populus nomini Romano, ideo eos menibus inclusos babeo, quia si qui enaserint aliqua, velut feræ bestiæ per agros vagantur, vt lanient, & trucident, quodcunque eis obuium datur, nam aly ad Annibalem transfugerunt, & alij ad Romam incendendam profesti sunt: e molte altre cose dice Liuio in quel medesimo libro per dimostrare, che non solamente si rilasciarono i Capoani da Romani, ma etiandio hebbero contro quelli nemicitia acerbissima, che Plutarco in Annibaie dice. Campanitase submiserunt peno, vt quasi libertatis obliti, non socium in vrbe,

Linie.

Polibio.

Either.

sed dominum accepisse viderentur; e T. Liuio nel primo libro de Bello Macedonico in persona di Lutio Russo Legato ragionando della maluagità delli Capoani via quette parole. Capua quidem sepulchrum, & monumentum campano populo data, extorri, elato, & eiecto populo superest vrbs trunca, sine Senatu, sine plebe, sine magistratibus: prodigium relictas crudelius habitanda, quam si deleta foret. Doppo per dimostrare, che da molti beneficij fatti dal popolo Romano à Capoa, resero i Capoani ingrata mercede, per hauersi dall'amicitia romana rallentati, e fatto amicitia con Annibale Cartaginese, vsa questo modo di parlare. An campanorum penæ de qua neque ipsi quidem quæri possunt nos peniteat? hi homines cum pro eis bellum aduersus Samnites, per annos prope septuaginta, cum magnis nostris cladibus gessissemus, ipsos federe primum, deinde connubio, atque inde cognationibus, postremo ciuitate coniunxisemus, tempore nostro aduerso, primi omnium Italia populorum prasidio nostro, fede interfecto, ad Annibalem defecerunt; deinde indignati se obsideri à nobis, Annibalem ad oppugnandam Romam miserunt. Horum si neque prbs ipsa, neque homo quisquam superesset, quis id durius, quam pro merito ipsorum statutum indignari poset? plures sibimetipsi conscientia scelerum morte consciuerunt, quam à nobis supplitio affecti sunt; lequali cose mai furono tra Romani e Brettij. Anzi aggiongo, che se i Brettij da buo na volontà s'hauessero dato ad Annibale, non harebbono patito dagl'Africani tanti incommodi, e rouine, quante patirono; delle quali si fà larghissima testimonianza ap presso T. Liuio in diuersi luoghi, & appresso Plutarco, e Polibio, e molti altri. Perloche concludiamo, che malamente i moderni scrittori ingiungono questa infamia alli Brettij, poscia che solamente gli Boij, e li Capoani furono posti al publico castigo; e che gli Brettij inanzi vn anno, dop po la fatta deditione ad Annibale di nouo ritornarono all'amicitia del popolo Romano, & ciò è stato quattro anni inanzi la partita d'Annibale d'Italia, ne fà certissimo testimonio Eutropio nel terzo libro, che dice; Q Cecilio, & L. Valerio consulibus, omnes ciuitates qua in-Brettijs

Entropie.

Brettijs ab Annibale tencbantur anno quarto ante Annibalie recessium, Romanis se tradiderunt, anno tertio decimo post quam in Italiam venerat, abijt autem ex Italia anno decimo septimo. Et altre autorità non mancarebbono a questo proposito, lequali lascio per osseruare la breuità. Si che per concludere da quanto s'è detto in somma tre cose habbiamo, cioè, che Cosenza, non sù con questo nome chiamata per lo commune consenso, che diedero i Brettij nel rimettersi sotto la potestà d'Annibalc, ma questo nome hebbe per lungo tempo inanzi; ne pure i Cosentini surono chiamati Brutij, ma Brettij, e finalmente grandissima fassità dicono coloro, ch'attribuiscono infamia alli Brettij per essersi dati ad Annibale Africano.

Dell'antiche monete, che si stampauano in Cosenza, e si spendeuano in tutta la Republica Brettia. Cap. XV.

I stampauano anticamente in Cosenza molte sorti di monete, secondo che dice Guidone nel terzo libro, & vna moneta dall'vna parte haueua scolpi ta Minerua con vn elmo in capo fatto à modo di coppa di Cancro, e dall'altra vn Cancro, & vn capo di Toro. In altra moneta scolpiuano i Cosentini dall'vna parte la faccia del Capitano del loro esfercito, ò Duce. che gouernaua la republica con vn'elmo in capo, e foura l'elmo vn vccello chiamato Griffone, e dall'altra parte la vittoria con due ale sù le spalle, co'l corno della capra Amaltea, & vn trofeo, che consisteua in doi scudi militari, & vn maltello. In altre monete scolpiuano dall'vna parte'l loro Capitano, ò Duceal predetto modo, e dall' altra parte Minerua con vna linza, & vno scudo, & in canto vna nottola, ò vna lira, ouero vna lanterna. In altra moneta segnauano dall'vna parte Gioue soura vna lettica, che nella mano destra, e sinistra teneua folgori, come volesse menarli al mondo, e dall'altra parte la Vittoria. In altre monete scolpiuano dall'vna parte Gioue, e dall'altra vn' Aquila con vn lampo sotto i piedi, & in-

Monete qualise stampauane in Cosenza

Vuu canto

canto alcuno delli strumenti di Vulcano, come'l martel lo, l'incude, la tanaglia, ò altro. Ouero ponenano soura l'Aquilla vna ttella, & incanto'l corno d'Amaltea. Que to legnavano incanto l'Aquila vna figura di sei angoli. laquale fi sa con serlinee in doi triangoli intricati. Altre volte dall'altra parte dell'imagine di Gione scolpinano Marte colla lanza, e collo scudo, e nello scudo vn lampo. In altre monete scolpiuano dall'una faccia Marte co un velo in capo, e nelle mani la lanza, e le vestimenta milita ri, e dall'altra parte'l capo della Vittoria coll'ali. In altre monete scolpinano dall'vna parte vn gioninetto con vna pelledi Leone nel capo, & vna mazza à similitudine d'Ercole, ouero di Milone Crotonese, e dall'altra parte Minerua riuolta colla faccia indietro, e collo scudo, e lanza in mano; Et alcune volte incanto le scolpiuano vn lampo, ouero l'istesso lampo scolpiuano nella mano in cambio dello scudo. In altre monete segnauano dall'vna parte Apolline, e dall'altra vn cocchio col cocchiero, e soura'l cocchio vn lampo. In altre monete segnauano dall'vna parte la Vittoria, e dall'altra Gioue, coll'vna mano tenente vn lampo, e coll'altra vno scettro, e dall'vno canto di Gioue'l corno d'Amaltea, e dall'altro vna stella. In altre monete stampauano dall'vna parte Giue none, & incanto la farfalla, e dall'altra parte vn Cancro, ouero Nettunno col tridente in mano tenendolo appoggiato all'incontro del capo d'vn toro. Queste sono le monete, lequali della Republica Brettia hò potuto raccorre, nelle quali sempre si vedeua scolpita intorno quefta scrittura greca. Beeทีเฉีย. ouero, Beeทีเฉีย บหหม .

D'alcune rouine della Città Cosenza, e guerre in essa occorse. Cap. XVII.

Acconta Iernando nel libro intitolato de Rebus Gethicis, e'l medefimo dice anchora Pandolfo Collenuccio nel secondo libro del compendio dell'historie del Regno di Napoli, che intorno à gl'anni di Christo nostro Signore quattrocen-

to, e sei Alarico Vescigotto Christiano successore di Ra dagaso suo Zio nel Regno dè Gotti con essercito di ducento millia di loro per la via di Frioli entrò in Italia per passare in Francia, mà offeso dalla perfidia di Stellicone Vandalo Capitano d'Arcadio, e d'Onorio Imperatori figliuoli di Teodosio Magno voltò l'essercito verso Ro mu, e nell'anno 412 Imperando Onorio solo, & essendo nel Pontificato Innocentio primo, assediò, e prese Ro ma per forza, e la pose à sacco, non perdonando à persona, saluo à quelli, che s'erano ridotti nelle Chiese. E sta to tre di solamente in Roma passò con tutto l'essercito nel Regno di Napoli, e pose in preda, e rouina tutta Cãpagnia, e Basilicata, e Calabria. Doue stando in Reggio con deliberatione di passare in Sicilia, e fattone qualche proua, ributtato in terra da naufragij, finalmente in Co senza morì. I suoi Gotti di molti, & eccessiui honori ce lebrarono le sue essequie: e tra l'altre cose fecero à prigioni, ch'haueuano, deriuare dall'vsato suo corso'l fiume Basento, & in mezzo del letto del siume cauata la sepoltura collocarono dentro'l corpo d'Alarico con infinito tesoro; doppo fecero ridurre'l fiume nel suo proprio letto, e ricoprire la sepoltura; Et acciò che mai si potesse riuelare'l luogo d'essa, crudelmente vccisero tutti gli miseri prigioni, ch'à quella opra erano stati condotti, & eglino di nouo ritornarono in Roma, e posto in preda quello, ch'era rimaso con Attaulfo parente d'Alarico da loro crearo Rè andarono in Ispagna. Questa si crede la prima calamità, che per opra humana pati Calabria, e tutto questo Regno doppo la Natiuità di Christo Nostro Signore. Occortero anchora altri grani accidenti in Cosenza; imperò che nel tempo quando Otone primo Imperatore era in Germania, e Giouanni terzodecimo Poniefice era confinato à Capoa, i Saraceni partirono d'Africa, evenendo in Calabria occuparono Cosenza, laquale posero à sacco, e bruciarono tutto; essendo doppo venuto in Roma Otone primo, & hauendo seco menato Otone suo figliuolo, ch'è stato doppo Otone secon

Morte del Rè Alarico in Cosenza.

Cosenza brucia tu da saraconi.

Vuu 2 do,

do, e posto in sede Giouanni XIII. Pontefice vn Pandolfo capo di ferro Prencipe di Capoa persuase l'Impera tore essere facil cosa discacciare i Saraceni d'Italia, se l'essercito de Germani, ch'haueua menato seco, si mandasse lor contra ; l'Imperatore hauea ricercata per isposa del suo figliuolo Otone Teofania figliuola di Niceforo Imperatore Greco, mà Niceforo ricusaua dargliela. Perloche sdegnato non minore voglia haueua di discacciare i Greci d'Italia, che gli Saraceni con proposito di difendersi contro di lui; onde accettò l'impresa, e con Pandol fo mandò Otone giouane suo figliuolo virtuosissimo, e di grandissima speranza nel Regno di Napoli; mà poca fatica sù leuarne i Saraceni, però che subito, ch'intesero i Germani venire lor contra, rubbarono quanto è stato possibile, e facendo vela si partirono: non cosi hanno fatto i Greci, liquali difendendofi, Otone, e Pandolfo doppo molte battaglie, e varie vccisioni fatte in molti luoghi, coloro discacciarono da Puglia, e da Calabria. Perloche'l popolo di Costantinopoli giudicando hauere persotutte queste prouintie d'Italia per cagione, & ostinatione di Niceforo loro Imperatore l'hanno veciso, & in suo luogo crearono Imperatore Giouanni suo figliuolo. e Teofania sua sorella fù data per isposa ad Otone gio uane. Mà per le guerre, lequali mossero doppo Basilio, e Costantino figliuoli del predetto Giouanni Imperatore per ricuperare queste prouincie astretto dalla necessità Otone venne con Teofania da Francia in Roma, doue ad vn dì deputato si cogregarono tutte le genti di Ger mania, dè Galli, dè Longobardi, e d'altri paesi d'Italia, ch'haueua fatto comandare, e mouendo con vn grande essercito si fermò à Beneuento, doue congregò anchora i Beneuentani, & altre genti deputate da Capoani, Napo litani, e Salernitani, e con tutti si pose in viaggio; doppo ch'entrò in Puglia ordinatamente coll'essercito quadrato, trapassò in Calabria, & arriuato in vn luogo chiama to Bassanello (che dal Barrio è dichiarato per lo fiume Baiento, che passando per questa Città Cosenza irriga

tutta

tuttà la riuiera) con Greci, e Saraceni fece vn gran fatto d'arme nell'anno del Signore, 983. gli Romani, e gli Beneuentani, non che combattessero, ma fuggirono inan zi che giungessero alla battaglia, abbandonando le bandiere, talmente che l'essercito d'Otone sù rotto, e quasi all'vitimo esterminio tutti morti con tanto danno, & abbattimento di tutta Italia, che se i Greci hauessero saputo vsare la vittoria, facil cosa lor sarebbe stata allhora sog giogare Roma, e tutta Italia. Otone si pose in suga verso la marina, e volendo saluarsi notando, su preso incognito da marinari Greci; pur essendo stato riconosciuto da vn mercadante Schiauone, secretamente hà fatto intendere la sua cattura all'Imperatrice, & à Theodorico Vescouo Metense, iquali erano in Rossano ad aspettare'l fine della battaglia; con grandissima disficoltà scappò Otone la mano di coloro, imperò che stando occupati i marinari à volere vn gran dinavo, ch'era stato portato per esligenza, egli tosto asceto soura vn cauallo si tolse loro inanzi, & entrato in vna barchetta per fuggire in Sicilia, fù preso da Corsari, e condotto nell'Isola, doue riconosciuto da Siciliani, con gran fatica, e con promessa d'una gran somma di danari è stato da loro liberato, e condotto in Roma. Vn'altro Rè d'Africa, che non lungo tempo doppo hauea occupata grandissima parte di Calabria con i suoi Mori, mentre hauea posto in ordine l'essercito, e staua per combattere la città Cosenza, percosso dal Cielo con un lampo miseramente finì la vita. Quando doppo i Normandi cominciarono farsi grandi nel dominio, volendo Roberto soggiogare queste prouintie del Regno andando in Reggio fortificò per via S. Marco città di Calabria, della quale ragionaremo appresso, e caminando più inanzi fermato'l campo al fiume Moccato appresso l'acque calde soggiogò la città Co senza, e Martirano; doppo andò à Squillace, & indiper la via del mare si pose nell'assedio in Reggio, e mentre iui dimoraua hebbe per accordo Nicastro, la Mantea, la Scalea, e molte altre terre, fin che compi'l suo disegno,

Otone secondo vinto, nelle riute re di Cosenza.

Cosenza sottope sta à Roberto Guiscardo.

come già s'è detto nel primo libro. Nel tempo de' Francesi è stata liberata dalla potestà di quelli per mano del gran Consaluo Capitano, come dice'l Giouio.

Di molti huomini illustri, liquali fiorirono nella città
Cosenza. Cap. XVIII.

Arebbe stata cosa indegna ad vna città Metropoli come Cosenza, s'hauesse mancato in essa lo splendore de gl'huomini illustri, però oltre quell'antiche illustrezze de' Colentini, lequali dispersamente legiamo apprelso l'antiche historie, giudico cosa necessaria, non solo che ragioneuole'l fare singolare ricordo di molte persone degne di memoria, lequali fiorirono in Cosenza, doppo ch'ella riceuè la fede di nostro Signore Giesù Christo. Et acciò che le cose vniuersali precedano le singolari, sà di mistiero dare testimonianza di quella antica statua fatta da Cosentini à Giulio Agrio Console Romano, inanzi'l tempo dell'uniuersale redentione, laqual'infino ad hoggi si vede in Roma adornata di que ste lettere nella parte superiore; Iulij Arciani, V. C. & in L. nella basse della statua sono scolpite queste parole; Iulio Agrio Tarrutenio Marciano V. C. & in-L. nobilitate, iustitia, clementia conspicuo, & à primo atatis store probato, Quast. candidato, proconsuli Sicilia, proconsuli Orient. Legato amplissimi ordinis tert. V rbi Iudici sacrarum cognitio. Iteruo ab egregia eius in Sena quod illis summus, in cuius loc. per annos triginta, sententia vetustate prælucet, ei quæ ea honesta, seu iu-Sta Consen. nobilissimus ordo Consent. Statuam, meritam eius perpetua etate primus agens cum suis. E stato Cosenza doppo la riceuuta fede di Christo sede Vescouale, della quale Giuliano Vescouo è stato presente al conseglio Costantinopolitano sesto sotto Agatone Reggino Sommo Pontefice Romano; ma hoggi è sede Arciuescouale nobilissima. Il beato Giouanni Ioachino Abbate, del quale hauemo in questo libro ragionato, nel libro, che fà soura Isaia Profeta, fà vna profetia per la Chiesa di Cosenza, nella

Statua fatta da Cosentini à Giu lio agrio Romano .

Giuliano V escouo di Cosenza.

nella quale dice, che ne' tempi da venire sarà ella oppressa, nondimeno dall'Angiolo del gran conseglio sarà ordinata alla via dritta; le cui parole sono quelte; licet opprimi habeat in futurum Ecclesia Consentina, que cum Iezrael Carmelo tertio Regum concordat in spiritu, ad eam tamen ac si ad alteram Bethleem Angelus sani consilii dirigetur, qui filios eius ad interiora solitudinis transferat, & saculares Aegyptios tyrannorum furijs derelinguat. E stato natiuo cittadino di Cosenza Telesforo prete, & heremita huomo molto dotto, e di marauigliosa santità adornato, ilquale doppo, ch'ascese all'ordine sacerdotale, per fuggire la conuersatione de gl'huomini, andò nell'eremo, doue di giorno, e notte con grandissimo feruore di spirito attendeua al ser uitio di Dio. Costui stando in vn luogo solitario appresso la città Tebe in Calabria (laquale città è hoggi nella parte Occidentale della Pronintia volgarmente chiamata Luzzi, come dimostraremo appresso) molto desideraua sapere alcune cose da venire, perloche con n olta con tritione d'animo dolendosi instantemente con orationi, digiuni, e lachrime pregaua Dio, che volesse essaudirlo, e si degnasse rinelargli alcuni mali, pericoli, e trauagli, li quali stauano imminenti per partirsi nella Chiesa; e mentre in queste asprezze s'essercitaua, nella mattina della resurrettione di Christo nostro Signore nell'anno mille, trecento cinquanta sette apena fatto'l giorno, mentre egli leggiermente dormiua, gl'apparue vn' Angiolo in for ma d'una Verginella d'altezza di doi gomiti ornato di due splendidistime ale, e vestito d'una veste virginale, che communemente nelle scritture è chiamata veste talare bianchissime, ilquale parlando con dolcissime parole gli manifestò quanto egli desideraua sapere. L'istesso Telesforo dice hauere ritrouato nella città Tebe predetta i libri composti da Cirillo, & alcune opre di Giouanni Ioa chino Abbate, e l'historie scritte dal beato Luca Vescouo di Cosenza. E stato questo beato Luca vno di quelli monaci discepoli dell'Abbate Ioachino, de' quali n'hò fatto ricordo di soura; costui per la sua molta santità è

Profetia soura Cosenza.

B. Telesforo des

B. Luca Vesceuo Cosentino.

Libri del B.Telesforo.

Pietro Paolo parife dottore cosen tino, Cardinale, e sue opre.

Coriolano martirano Vescouo, cittadino Cosentino, e sue opre.

Gio. Antonio padosio Vescono, cuttadino di Cosenza, e sue opre

Gasparo Lososso Archinescono, cittadino Cosentino.

Iano Parrasio Oratore, e Poeta Cosentino, e sue opre.

flato eletto Vescouo Cosentino, e con molta santità resse, e gouerno quella Chiesa. Scrisse Telesforo vn libro intisolato de Statu Ecclesia, & de tribulationibus futuris; vn'altro nel quale si contengono alcune historie cominciando dalla natiuità di Christo nostro Signore insino all'anno mille trecento, e sedici, & alcune cose dell'Abbate Ioachino. Fiorì nella città Cosenza Pietro Paolo Parise Dottore nell'una, e l'altra legge singolarissimo, ilquale publicamente per molti anni lesse le stesse leggi in Padoua, & in Bologna. Scrisse vn libro molto illustre nel'quale si contengono i consegli della legge ciuile; e per le sue molte virtil è stato da Paolo terzo Sommo Pon tefice Romano vestito coll'habito del Cardinalato Estato natiuo cittadino di Cosenza Coriolano Martirano Vescono di S.Marco città di Calabria, della quale ne ragionaremo appresso, huomo molto dotto nella greca, e latina lingua; scrisse costui molte opre, cioè, vn libro d'epistole, molte Tragedie, come la Medea, l'Elettra, l'Hippolito le Bacche, le Fenisse, il Ciclope, il Prometeo, il Pluto, e le Nubbi; ha scritto i dodeci libri dell' Vlissea, la Batrachomiomachia, cioè, le guerre delle rane, e delli sorci; hà scrit to l'Argonautica, e molte altre opre. Fiorì anchora in Cofenza Giouanni Antonio Pandosio Vescouo di lettere in Campagna; scrisse vn libro de Prædestinatione, & gratia, & vn'altro de libero arbitrio & operibus; vn'altro de vera Christi carne & sanguine; & vn'altro de Cena Domini. Fiorì in Cosenza, ò pure in vno de' suoi Casali Gasparo Lososso Arciuescouo di Reggio Theologo di molta dottrina, che si trouò presente al Conseglio Tridentino. E stato cittadino Cosentino Iano Parrasio huomo dottissimo nella greca, e latina lingua, Poeta, & Oratore eccellentissimo, ilquale mentre publicamente in Bologna legeua, è stato da Leone decimo Sommo Pontefice Romano chiamato in Roma, doue publicamente resse le schuole dell'una, e l'altra lingua, e scrisse dinerse opre; cioè, i Commentarij soura l'Ibin d'Ouidio; scrisse nell'epistole dell'istesso Ouidio; hà scritto vn libro distinto in

venticinque libri di cose molto difficili, e secrete, il cui titolo è de rebus per epistolam quæsitis: di questo libro ne fà anco egli memoria nelle scritture soura la prima epistola d'Ouidio, doue dice. Copiosius, & distinstius oftendam in eo opere, cui nomen feci, de rebus per epistolam quesitis; hà scritto i Commentarij soura l'epistole di Cicerone ad Attico; hà scritto i Commentarij in Claudiano; hà scritto vn libro di Rettorica; hà fatto alcune institutioni della lingua latina; hà scritto i Commentarij nella Poetica d'Oratio; & hà scritto molte altre opre, lequali homai si sono perse. E statto cittadino Cosentino Antonio Tilesio huomo molto dotto, che scrisse vn libro de coloribus; hà scritto vn libro d'Elegie; & hà composto vna Tragedia intitolata, Pioggia d'oro. Fiorì anco suo nipote figliuolo del suo carnale fratello cittadino Cosentino per nome Bernardino Tilesio huomo molto dotto nella greca, e latina lingua, Filosofo singolarissimo, ch'imitando quelli antichi maestri della filosofia Stoici, Academici, Peripaterici, & altri hà fatto anco egli in Napoli, e quasi in tutta Calabria la setta della sua filosofia, della quale viuono infino ad hoggi molti fuoi discepoli, e da giorno in giorno s'aumentano i defensori della sua dottrina, che forse vn gierno distrutta la Peripatetica, ogn'uno seguirà la verità della Filosofia Tilesiana, in quel modo, ch'anticamente era seguitata la dottrina Pittagorica, ch'in fatto mai si poteua conoscere la filosofia d'Aristotile essere difertuosa nell'esperienze sensate, le non nasceua, al mondo Bernardino Tilesio à fare conoscere'l falso, e'l vero. Scriffe egli delli prencipij della natura, e di tutte quelle cose, che possono fare vn huomo vero filosofo. Fiorì in Cosenza Giouan Battista d'Amico Filosofo dottissimo, che scrisse vn libro delli moti de' corpi celesti senza partirsi dalla dottrina peripatetica, e quel, che gl'antichi Peripatetici non hanno potuto fare, egli hà fatto, imperò ch'in tale scrittura, e dichiaratione de' celesti moti non si serue punto delli circoli eccentrici, & epicicli. Adornò anchora la città Cosenza Giouan Tomaso Pandosio ni-

Antonio Tilesto Cosentino, e suo opre.

Bernardino Tilesio silosofo Cosentino, e sue opre.

Gio. Battista d'amico filosofo Co fentino, e sue opre.

Gio. Tomaso P.i. dosio Cosentino, e sue opre.

Sertorio quattrimano filosofo Co
sentino, e sue
opre...
Cosmo Morello
Cosentino, e sue
opre...
Gio. Battista ardoino Cosentino,
e sue opre...
Rotilio benincasa astrologo Cosentino, e sue
opre...

Carlo Frontiera Dottore Cosensino.

pote di Giouanni Antonio Pandosio Vescouo predetto figliuolo del suo carnale fratello, ch'hà scritto molte opre, cioè, la dichiaratione nell'opre d'Archimede; doi libri intitolati de speculo comburente; vn libro d'Arithme tica; vn libro de Geometria, & vn libro d'arte mechanica Viue Sertorio Quattrimano cittadino di Cosenza Filosofo Tilesiano, che scrisse la filosofia del Tilesio raccolta in breue compendio in lingua volgare. Cosmo Morello cittadino di Cosenza hà scritto molte Rime. Giouanbattista Ardoino cittadino di Cosenza hà scritto vn libro di cose Poetiche in Rima. Rotilio Benincasa d'un casale di Cosenza Astrologo, e matematico hà scritto mol te cose prattiche d'Astrologia, e d'Arithmetica. Marcello Cornelio Cosentinoscrisse de Christianorum victoria. Molti altri huomini degni di memoria fiorirono in Cosenza, e fioriscono insino ad hoggi, de' quali s'io puntalmente vno per vno volesse raccontare, sò che fareiall'orecchie di chi mal volentieri ascolta troppo fastidioso discorso; e tanto più, ch'à me non sono tutti noti, nondimeno per obligo d'amore fà di mistiero in questo luogo fare ricordo di Mosignore Carlo Frontiera dottore nell'una, e l'altra legge molto singolare hoggi Vicario dell' Abbatia della Santissima Trinirà di Mileto, cui per le molte sue virtù non potrà mancare altissimo grado di dignità, & honore nella Chiesa Santa. Conosco anchora'l P. F. Agostino Cauallo Teologo dottissimo dell'ordine di S. Domenico. Quanto alla nobiltà della città Cosenza lascio, ch'ogn'uno la consideri dalle pompose, e ricche foggie d'apportamenti, liquali vsano i Signori, e Signore Cosentine, & ella, che meriti'l nome di prencipessa di tut te l'altre città di questa parte di Calabria, non solo si conosce dal dominio, ch'ella tiene soura molte habitationi à se soggette, delle quali parte habbiamo raccontate, e parte sono da raccontarsi appresso, ma etiandio dal gouerno reggio, ch'ella tiene soura tutta questa inferiore Calabria.

D'alcuni Santi cittadini di Cosenza, e di Santo Ilarione Eremita, che partito dalla propria patria con sette compagni hà fatto nelli deser ti vita solitaria.

Cap. XIX.

Oueuo per ogni ragione prima ragionare delli Santi di Cosenza, e doppo de gl'huomini illustri, però sarò iscusato per quella regola, che'l certo all'incerto si deue anteporre; e per che sono stato certo de gl'huomini illustri cosentini poco inanzi nominati, e de' seguenti Santi non hò certezza se fossero stati della città, ò de casali, hò scritto nel primo luogo quelli, e nel secondo questi. Nondimeno Dio, che conosce i meriti, hà pensiero di dare ad ogn'uno'l proprio luogo, & à noi donarà perdono de gl'errori. Scriue Prospero Parise Dottore nell'una, e l'altra legge cittadino di Cosenza, in vna sua tauola impressa in Roma, che quelli SS. Monaci discepoli del beato Giouanni Ioachino Abbate, delli quali io faceuo ricordo di soura, fossero stati cittadini Cosentini, cioè'l beato Peregrino monaco, il bea to Bonatio monaco, il beato Luca Velcouo, il beato Gerardo Abbate, il beato Giouanne Abbate, il beato Matteo Vescouo, il beato Roggiero diacono, il beato Telesforo Eremita, il beato Nicolao monaco, el beato Pietro monaco. D'alcune altre scritture ritrouate da nostri amici in Beneuento hauemo raccolto questi seguenti Santi nati in questa parte di Calabria, cioè 'I glorioso Santo Ilarione Eremita ilquale partito da Calabria con sette compagni di questo medesimo paese andò in Sannio, cioè nella valle beneuentana nei connicini d'Abruzzo in Frentane, nella valle del monte Auentino in vn luogo chiamato Plata conuicino à doi castelli, Casulo, e Lama, & iui con suoi compagni per longo tempo hà fatto vita eremitica, e fiori in molta santità. Morto che su Ilarione i Santi suoi discepoli vedendosi senza Pastore, e Rettore, desiderauano hauere chi lor reggesse nella vita, e ne' co-XXX 2 ftumi:

Prospero Parise Dottere Cosena uno.

S. Ilarione Eremita Calabrese. . . .

Aumi, ma per la molta loro humiltà ogn'uno rinontiaux la prelatura, & il carico del gouerno: nondimeno concor datisi l'uno coll'altro secero patto di gittate tutti le lancelle dentro vna fontana, e se nella lancella d'alcuno di coloro entrasse vn pesce, il padrone della lancella accettasse la prelatura: gittate dunque le lancelle dentro l'acque, Dio mandò vn pesce dentro la lancella di Nicolò, perloch'egli intendendo la diuina volontà accettò d'essere prelato, e con molta santità visse infino al centesimo anno della sua età. Passò da questa vita'l beato Nicolò n'el rempo d'Engenio quarto Sommo Pontefice; fi riposa'l suo corpo nella Chiesa di Vardagiela, done da giorno in giorno per dinina virtu dimostra innumerabili miracoli, e la sua festiuità si costuma celebrare nel nono gior no d'Agosto, cioè, nella vigilia di S. Lorenzo martire. Il secondo compagno di S. Ilarione è stato'l beato Falco, il cui corpo fi riposa nella Chiesa di Palena, doue i Sacerdoti questa antifona cantano continoamente in sua lode. O proles Calabria splendor septem syderum, nouum Vardagrelæ decus nobile depositum, fer à Iubar gratia Christi benefitium, ne breue venia tempus inane defluat. il terzo compagno è stato'l glorioso beato Rinaldo, il cui corpo si riposa nella Chiefa di Falascosa, e la sua festiuità si suole celebrare nel di settimo di Maggio; il quarto compagno è stato'l beato Franco il cui corpo si riposa nella Chiesa di Francauilla. e la sua fettiuirà si costuma celebrare nel medesimo giorno settimo di Maggio. Delli nomi de gl'altri tre compagni non hò potuto infino. ad hoggi hauere certa notitia. In

S.Franco Eremi

S. Rinaldo Ere-

mita.

S. Nicolas Ere-

S. Falco Eremitiere sua Antif.

19211a v

del beato Giouanni monaco dei nostro ordine de minori.

S. Francesco di Cosenza si riposa'l cor-

B. Giouanni Monaco. Sila di Cosenza, vede doue de mo unel compession

Asciando la città Cosenza colle sue grandezze incontra appresso vn castello detto Cirisano antichissimo fabricato da gl'Enotrij, per quanto dice Ecateo, e Stefano ragionando di mente d'Eca teo dice, che Cinsano, è città mediterranea de gl'Enotrij, dal nome della quale gl'habitatori sono chiamati Citerini, e questo accade, perch'anticamente'l predetto castello era chiamato Citerio; che già sotto nome di Citerio è scritto da Ecateo, e da Stefano; le parole d'Ecateo appres so Stefano sono in questa forma; Cyterium Oenotrorum. vrbs est mediterranea, à qua oppidani Cyterini. Stà egli edificato in luogo alto, nelle pendici dell' Apennino, ma dalla parte di soura gli stà imminente vn'altissimo monte, chiamato monte Cucuzzo, nel quale per la moltitudine dell'herbe medicinali, lequali nascono, concorrono quasi da tutte le parti del mondo herbaroli à fare di quelle rac colta per rimedio delle infirmità humane. Si ritroua anchora in questo monte'l volo. Quindi partendoci n'incon tra l'antica città Pandosia, hoggi volgarmente chiamata Castellofranco, bench'altrifalsimente giudicano Pandosia essere stata done hoggi è Mendicino, del quale n'hauemo fatto ricordo ne' precedenti discorsi E stata questa città Pandosia Merropoli, e città regale de gl'Enotrij, nella quale dimorauano tutti gl'antichi Reggi Enotrij; incanto la predetta città discorre'l fiume Acheronte molto celebrato da gl'antichi scrittori, per cagione del quale siì ingannato Alessandro Rè d'Epiro dall'oracolo di Gioue Dodoneo, e nell'istesso siume della città Pandosia è stato dalli Brettij vcciso, nel tempo che gl'istessi Brettij teneuano in assedio la città Taranto, e dalli Tarentini'l predetto Rè Alessandro era stato chiamato in aiuto. Del quale fatto ragionando Giustino nel duodecimo libro di

Cirifano.

Stefano.

Monte Cucuz-

Caffello franco. Pundo la Città distrutta.

Fiume Ache-

Giustine.

mente di Trogo racconta, ch' Alessandro Rè d'Epiro à prieghi delli Tarentini, liquali stauano assediati dalli Brettij trapassò in queste parti d'Italia con tanta cupidità, che s'imaginaua tutto'l mondo douer esfere diuiso in oue parti, delle quali, la parte Orientale fosse d'Alessandro Magno, figliuolo d'Olimpia sua sorella, e la parte Occidentale toccasse à se medesimo, quasi per ragione, credendo non ritrouare minore materia in Italia, Africa, e Sicilia, ch' Alessandro Magno ritrouò, & era anco per ritrouare in Asia, e nelle parti della Persia, & altri orientali paesi. Accade doppo, che si come Alessandro Magno ingannarono i dubbiofi oracoli d'Apolline delfico, cofi fù ingannato questo Alessandro dall'oracolo di Gioue di Dodona nel predire i suoi incorsi nella città Pandosia, e fiume Acheronte, laquale città, e fiume ritrouandosi anchora in Epiro, non sapendo, ch'in queste parti d'Italia si ritrouaua vn'altra città Pandosia, celebratissima tra tutte l'altre città d'Italia, e'l fiume Acheronte, che discorreua nel conuicino dell'istessa, per suggire i pericoli predetti dall'oracolo, menò i suoi esserciti in questo à se foraltiero paese, per fare guerra contro i soldati Brettij, liquali teneuano assediato Taranto, & ecco che gionto nella Città Pandosia, e'l fiume Acheronte, dè quali non conosceua anchora ch'hauessero questi nomi, è stato veciso; onde 'l pericolo, che s'imaginaua fuggire nella propria patria, hà patito in casa d'altri. Morto che su'l predetto Rè Alessandro su'l suo corpo dalli Turini per publico consenso comprato, e collocato in ho norata sepoltura: Le parole di Giustino nel predetto libro cosi cominciano; Alexander Rex Epyri in Italiam à Ta rentinis auxilia aduersus Brettios precantibus sollicitatus, ita cupide profectus fuit, &c. Strabone nel quinto libro ragionando di questo fatto anco porta informa le parole dell'Oracolo, per lequali s'ingannò'l predetto Alessandro, e dice in questo modo; Supra Cons ntiam paulum Pandosia est validum propugnaculum, vbi Molossorum Rex Alexan. der trucidatus est Dodoneo deceptus oraculo Acherontem, atq; Pan-

Morte d' Alessan dro Rè d'Epiro.

Strabone.

# QVARTO. 2

Pandosiam cauere iubente, cum similis appellationis loca in The sporico monstrentur agro. triuertex autem ipsum est propugnaculum, cui Acheron amnis præterfluit, aliud insuper fraudauit oraculum; Pandosia perdes populum quandoque triuertex. talche dall'vno e l'altro Oracolo ingannato Alessandro, nella predetta Città perse la vita. E stata questa Città Pandosia con alcune altre terre conuicine per alcun tem po sottoposta al dominio delli Lucani, mà doppo discacciati i Lucani da Calabria per mano delli Brettij si rimase nella sua libertà, e di ciò ne fanno sede Teopompo, e Plinio. Si stampauano anchora nella Città Pandosia le fue monete, lequali tutte haueuano'l sigillo d'vna sorte, cioè dall'vna parte Apolline, e dall'altra parte vno Tripode senza scrittura alcuna; perche diceuano i Pandosini, che lo scriuere'l nome delle Città nelle monete, dona segno che la Città sia ignobile, e senza fama; mà per che la Città Pandosia era nominatissima tra tutte le Città d'Italia, non era necessario che fosse scritta nelle monete, perche da se stessa si faceua à tutti nota; mà Persio Parise nella sua tauola scriue intorno la moneta di Pandosia questa scrittura ταντοσιεώμ: E credo che ciò egli facesse per fare conoscere à moderni, che quella era la mo neta Pandosina, mà secondo la verità questa scrittura non si trouaua nella moneta. Furono chiamati gli Pandosini Acherontini (dice Plinio) per cagione del siume Acheronte, che discorre incanto la Città. Altri s'imagi narono, che tra Pandosia e Lametia si fosse trouata anticamente vna Città chiamata Acheronta, però io non ve do con verità altra Acheronta nel Regno di Napoli solo che quella di Puglia chiamata hoggi Matera; pure se questa Città Acheronta si fosse trouata in Calabria, lo rimetto à coloro, ch'hanno veduto più libri di quelli, ch' hò veduto io. Appresso Castellofranco, cioè, l'antica Città Pandosia incontra l'antica Città Arinta, della quale ragionando Stefano dice, che sia stata edificata da gl'-Enotrij; stà collocata tra doi siumi, vno chiamato Sordo,e l'altro Emola. In questo territorio si ritroua la pie

Teopompo.
Plinio.

Monete di Pandosia.

Persio parise.

Arinta .

S. Niceto Ca-Hello. B.Nicolao da S.Niceto.

Paola .

tra d'acutare ferri in acqua, la pietra filice bianca, e nera, e la pietra calamita perfettissima. Quiui si sa abbondanza di bambaggio,e si raccoglie la manna; quiui è vn casale detto S. Fili. Doppo scendendo al mare incontra vn Castello in luogo alto fabricato per nome detto S. Niceto, mà da altri è detto S. Lucido, doue fiorì vno delli com pagni del glorioso Padre S. Francesco de Paola per nome chiamato Nicolò. In questo territorio oltre l'abbondanza dè perfettissimi vini, e delicatissimi frutti di diuerse forti, si fanno varie caccie d'vcelli, nasce'l gisso, la pietra filice, e si ritrouano le pietre d'acutare i ferri in acqua. Appresso'l predetto Castello si tralascia in mare'l fiume Leudo, e più oltre vn'altro chiamato la Tunnara, appres so'l quale scorre'l fiume di Paola, e nel vicino dell'ittesso fiume si vede hoggi l'antico Castello fabricato da gl'Eno trij chiamato nè primi tempi della sua antica fondatione Paticos, per quanto credemo alli detti di Stefano. Questo Castello non è tanto celebre per la sua antichità, qua to perche nacque in esso'l glorioso Francesco fondatore dell'ordine dè minimi, la cui vita perch'è stata in tutte le sue opre singolarissima, dona occasione, che di quella fac ciamo vn particolare discorso. Il mare di Paola è abbon dantissimo d'ogni sorte quasi di pesci, dè quali si fà gran dissima pescaggione, e si prendono anchora dè coralli per fettissimi : quiui le donne lauorano principalissimi lauori difilo, è seta, dè quali si fanno gl'ornamenti alle sopel lettili di casa.

Della Vita, e Morte, & alcuni Miracoli, liquali per gratia di Dio oprò'l glorioso Francesco da Paola. Cap. xxi.

O che della Vita, e Morte, e Miracoli del glorioso Padre S. Francesco da Paola sarebbe di mistiero scri uere vn libro particolare, essendo stata la sua Vita, e Morte miracolossissima, e piena di grandissime dottrine, & essempij di santità, nondimeno conoscendomi impotente à scriuere tanto, mi ristringo alla breuità,

e quel

e quel solo quini notarò, ch'appresso Tomaso da Trug- 8. Francesco gillo nella seconda parte del suo libro intitolato Thesaurus Concionatorum hò titrouato, doue in questo modo egli comincia; Constat in Regno Neapolitano, inter Brectios, & Lucanos Paula oppidum situm este, &c. Laqual historia intieramente nella lingua volgare cosi suona. E cosa chia rissima, che nel Regno di Napoli tra Brettij, e Lucani fi ritroua situato vn Castello chiamato Paola, ch'è lontano da Cosenza metropoli di quella Provincia per camino d'vna giornata; indi dunque diciamo, che portò l'origine sua quetto beato Confessore di Christo Francesco sigliuolo di Padre, e Madre Christiani, e pietosi, liquali s'ingegnarono molto bene ammaestrarlo, & istruirlo nel le virtu. Mà essendo l detto loro figliuolo inferuorato del lo spirito di Dio, deliberò nella sua patria edificare vna Chiefa, & egli è staro'l primo, che cominciò cauare i fon damenti. Laqual'opra essendosi dinolgata tra quelli connicini popoli, d'ogni parte cominciarono concorrere à giouarlo. Alcuni stauano intenti all'esfercitio dell'opra, altri portauano pietre, calce, legni, & altre cose necessarie all'edificio, & egli anchora, benche fosse molto estenuato dalle vigilie, e continoi digiuni, non cessaua porta re sù le proprie spalle pietre, calce, legni, & altre cose necessarie alla fabrica. Nel parlare era tanto piaceuole, & affabile, che mai persona alcuna à lui s'accostò, laquale non si fosse tutta consolata dalle sue dolci, e mellate parole, e presa d'una indicibile dolcezza del suo parlare, equel che più importa, quasi ripiena dello spirito di Dio. Anchora la sua humiltà si conosce dal cognome del suo instituto ordine, perche sicome egli voleua tra tutte l'altre esfere riputato minimo, cosi anco determinò, & instituì che'l suo ordine fosse chiamato dè minimi. Anco essendo egli institutore, e generale correttore del suo ordine, per quanto poteua si dimostraua inferiore à tutti, enon si sdegnaua inchinarsi à fare tutte l'opre seruili, acciò che donasse à gl'altri essempio d'humiltà; che già seruiua à suoi discepoli mentre mangianano; spesso scopaua Yyy la

da Paola.

la Chiela, e gl'Altari, & accommodaua i paramenti, & altre cose necessarie al culto diuino; colle proprie mani lauaua le vestimenta dè suoi fratelli, etiandio ch'anchor fossero coloro Nouitij nell'ordine; e mentre egli era giouane caminando per Calabria, sempreandaua à piedi scal zi soura giacci, neui, monti, acuti sassi, triboli, e spine : e quantunque spesse volte fosse oppresso da grauissimi pesi, mai nei piedi essendo scalzo ha sentito afflittione, il ch'era cagionato dall'ardentissimo amore, che portaua à Dio. Anzi publicamente consta, che con i piedi nudi spesse volte calpestrò'l fuoco, e colle nude mani portò le pietre ardenti. Era certamente l'austerità della sua vita ammirabile, laquale perciò si deue istimare marauigliosis fima, perche nella fanciulezza, nell'adolescenza, nella gio uentu, nella vecchiezza, e nella sua decrepità tra le fatiche, vigilie, digiuni, astinenze, e molte altre macerationi del proprio corpo sempre quasi hà tenuto vn medesimo modo di viuere. Per queste, e per moltissime sue altre opre tanto è stato abbracciato dalla gratia dello Spirito Santo, che per gli suoi pietosi meriti, e prieghi sono stati nel nome di Christo spesse volte discacciati i demonij dal li corpi humani; e molti infermi oppressi da diuersi morbi da medici abbandonati per esfere coloro vicinissimi alla morte, furono alla prima fanità ritornati. Il medesimo beato Padre molti altri infermi di sensi di ragione, e d'intelletto restituì alla sanità. A molti zoppi hà dato la potestà del caminare, à sordi l'udito, à muti la parola, & à ciechi hà ristituito'l lume de gl'occhi. Mondò leprosi,e molti morti; ouero per morti giudicati ritornò al lume della vita. De' quali miracoli spargendosi la sama quasi per tutto'l mondo, & essendo venuto all'orecchie di Pao lo secondo di felice memoria Sommo Pontefice Romano, mandò vn suo cameriero à Pirro di buona memoria Arcinescouo di Cosenza, alquale comandò, ch'intorno questi miracoli prendesse diligentissima informatione; & all'istesso persuase, che di propria persona con vn compagno, ch'egli gl'affegnò andaffe al beato huomo, e che del-

Miracoli di S. Francesco da Paola.

la vita di colui, della fama, e de' miraeoli strettamente s'informasse. Il detto cameriero confidato al conseglio dell'Arciuescouo andò al beato huomo, e mentre che nel salutarlo volle baciare la mano al Santo, egli totalmente si ritirò, e lo pregò, che più tosto egli si degnasse porgergli la mano à baciarla, affermando, che questa sarebbe assai più cosa giusta, e conueniente, perch'era came riero del Papa, e Sacerdote di trenta tre anni; laqual cosa volgendo nella memoria'l cameriero, conobbe che tutto ciò era vero, e molto si marauegliò dello spirito del beato huomo. Doppo andò à parlare con esso in camera, doue essendo'l primo ragionamento della sua vita tanto ardua, e difficile, della quale'l cameriero diceua da niuno potersi soffrire, eccetto se fosse huomo robusto, e forte,'l beato Padre intesa la parola di quello, auuicinandosi al fuoco, e prendendo senza lesione alcuna i carboni ardenti nelle mani, disse; à colui, che serue Dio con perfetto cuore tutte le cose create vbbidiscono. Stupito quello del miracolo gli dimandò perdono, e mentre voleua humilmente baciare i piedial beato huomo, colui ricusò. Ne' tempi inanzi vn certo huomo nobile chiamato Iacomo de Iarsia barone d'una terra detta Bellomonte essendo dall'acerbissimo, e grauissimo dolore d'una Apostema quasi insanabile per lungo tempo nella gamba trauagliato, vedendo, che da Medici, e Chirurgi niuno profitto si faceua, ma più tosto 'l male della piaga s'aggrauaua, & applicato qual si voglia rimedio la cosa era ridotta fuori d'ogni speranza di salute, commosso dalla fama della santità, e de' miracoli del beato huomo, ch'allhora era à Paola non senza grande sua fatica portato, s'appresentò inanzi à quello, alquale dimostrato la sua piaga, diuotissimamente si raccomandò, e primieramente veduto'l male non solamente dal Santo, ma da tutti gli circostanti'l beato huomo ammonì colui, ch'hauesse ferma fede in Dio, e speranza certa; perche sarebbe per conseguire la sanità; e subito mandò vno de' suoi fratelli, che douesse saccorre alcune frondi d'herba, ch'è chiamata onghia

Y y y 2 ca-

cauallina, ch'ini nasce, e colle stesse frondi portasse alcui ne polueri, che l'huomo di Dio teneua nella cella. Mentre che'l frate essequiua quanto dal beato huomo gl'era stato comandato, egli si volse ad vna vicina imagine del Crocefisso, e piego ch'à quello barone, che confidaua molto nella gratia della sua divinità, si degnasse mostrare la sua dinina misericordia; non molto tempo corse, che portate le frondi, e le polueri, come egli haueua comandato, fatto 'l fegno della croce hà potto quelle sù la piaga, e con tre foglie di quella herba l'istessa piaga coperse, & ogni cosa legò insieme ponendo la sua speranza in Dio, che colui riceuerebbe la fanità, e gli comandò, che ritornasse nella propria casa. Doppo hauere colui caminato soura'l cauallo per ispatio fo: se meno di dui miglia, si volse alla sua sposa Gionanna, laqual'in quello camino sempre gl'era stata in compagnia, e gli disse; mi pare, ch'io sia sano, perche non sento più quell'acerbo dolore, e pessimo fetore, ch'io sentiua, & hauendo trapassato vn certo monticello Iacomo auidamente desiderando conoscere se poteua caminare, scendendo dal cauallo cominciò con i proprij piedi caminare, e coll'infermo piede cal pestrando fortemente la terra, e non sentendo più dolore conobbe essere sano. Dunque rendendo gratie à Dio, & al beato Francesco da Paola lo sposo, e la sposa contenti del loro defiderio ritornarono à casa. In quelli stessi giorni è stato nella città Cosenza vn huomo chiamato Marcello di Cardilla con i piedi, e mani in se contratti, e tutto leprofo, in tal modo, che quafi persa tutta la voce, apena la sua parola si potena vdire, ch'essendo menato da suoi parenti al monasterio di Paola, e rappresentato inan zi al beato huomo, quello mosso à compassione alquanto secretamente orò, doppo ritornato dall'oratione, colla sua mano lo solleuò, e subito l'hà fatto sano del contratto delle membra, & anco mondato dalla lepra. Essendo anco l'huomo di Dio nel monasterio di Paterno, ch'allhora s'edificaua; venne à se vn'huomo nobile da Cosenza chiamato Guidone Lupanto inferto d'una grauissima

lepra, e subito li ristituì la sanità. Quando l'istesso beato Padre cominciò la fabrica del monasterio, incanto la sua patria Paola è stato portato à se vn giouane muto dal padre, e dalla madre di quello, alli quali l'huomo Santo disse, che tre volce gridassero'l nome di Giesù, ch'in questo modo segli apricebbe'l senso, il beato Padre cominciando, & i parenti di quello seguitando, similmente'l muto con alta voce disse Giesu, talche libero, e sano nella parola si mantenè insino al giorno della sua morte. Anchora Giulia figliuola d'Antonio Catalano, ch'allhora habitaua à Paola, essendo dalla sua natiuità cieca senza poter vedere cosa alcuna, essendo menata dal padre, e dalla madre inanzi all'huomo di Dio, ch'allhora era forse nell'hor to del monasterio, l'istesso beato huomo suelse vna certa herba, e fatto'l segno della Croce hà posto quella ne gl'occhi della cieca figliuola, laquale di subito cominciò vedere, & hà posseduto 'l senso del viso mentre, ch'ella visse. Nella fabrica del monasterio di Paterno, doi giouani mentre dalla fossa cauauano la terra, furono dall'istessa fossa coperti per essere la terra caduta soura di loro, & essendo istimati morti, è stato chiamato'l Santo à soccorrere, ch'hà fatto dall'una, e l'altra parte cauare la terra, & i medesimi doi giouani vscirono viui senza lesione alcuna. In quella stessa scrittura racconta'l predetto autore molti altri miracoli del Santo, cicè, che senza fuoco hà cotto i faui per dare da mangiare ad vn maestro chiamato Antonio, che le fabricaua nel monasterio di Pa terno. Vn'altro, che mentre s'haueua da celebrare la Mes sa, non ritrouandosi faoco in Chiesa, egli prese la corda per scendere la lampa, laqual' in aria nel mezzo descenso miracolosamente s'accese. Vn'altro d'un giouanc, ch'elsendo per la graue infermità ridotto quasi all'estremo della vita, è stato dalla morte liberato, e restituito nel lume della sanità. Vn'altro, ch'essendo egli nel monasterio di Paterno con acqua benedetta, e calce viua sanò l'albugine de gl'occhi ad vno, che patiua. Vn'altro d'un huo mo morto dentro la neue, che su portato per essere sepolto,

polto, e dal Santo è stato risuscitato. Vn'altro, che stando la fornace della calce (mentre coceua) per cadere, egli entrò per mezzo le fiamme, e l'acconciò, che non cadelse. Vn'altro, che liberò vn huomo dalla rouina, che gli poteua fare vn pezzo d'artiglieria. Vn'altro, ch'in presenza d'un frate Antonio del nostro ordine prese i tizzoni del fuoco viui, colle mani nude simile al predetto miracolo delli carboni, e molti altri miracoli si leggono dell'istesso Santojappresso diuersi autori. Soggiunge doppo Thomaso da Truggillo in quella sua scrittura, e dice, che per questa moltitudine di miracoli essendo assai celebre 'l beato huomo, peruenne la sua fama all'orecchie di Lodouico Rè di Francia, ilquale desideroso di vederlo di presenza ottenne da Sisto Papa quarto di questo nome, ch'in virtù della fanta vbbidienza 'l beato huomo da Calabria andasse in Francia; doue'l predetto Rè con singolare dinotione prendendolo, e dimandando da lui esfere benedetto gl'hà vsato grandissimo honore, e riueren za, come ad vn huomo di Dio; finalmente hauendo egli conosciuto la santità dell'huomo, gli assegnò vn luogo per se, e suoi fratelli nella città Turone vicino al palazzo reale, doue gl'edificò vn'ampio, e magnifico Monastezio colla Chiesa vnitamente, laqual insino ad hoggi stà edificata per habitatione, & vso del beato Francesco da Paola, e suoi frati. E stato anchora 'l Santo di tanta gran continenza, ch'appariua non composto di carne, ma di solo spirito. Prima ch'egli passasse da questa vita ad honore, lode, e gloria dell'omnipotente Dio, e propagatione della sua religione ammaestrato dalla diuina ispiratione (come piamente si crede) hà instituito tre regole, vna de fratelli, la seconda delle sorelle, e la terza de tertiarij, nella quale si comprendono gl'huomini dell'uno, e l'altro sesso, e se come egli era amatore dell'humiltà, e desideraua, che l'istessa fosse molto da suoi riuerita; ordinò ch'i suoi fratelli si chiamassero minimi e le sorelle minime. E comandò à coloro, ch'osseruando i dieci precetti di Dio, e comandamenti della Chiesa fedelmente vbbidisQVARTO.

sero al Romano Pontefice, ch'in ogni tempo sarà; e che facessero professione, sempre di viuere sotto'l voto dell'ubbidienza pouertà, castità, e vita quaresimale, giungen do anchora capitoli alle regole de' fratelli, tanto per la direttione, & informatione delle persone, quanto anchora per l'aumento dell'honore diuino, e debita institutione, & osseruanza. Le stesse regole de' fratelli, sorelle, e tertiarij con sette capitoli ordinate furono approuate da Giulio secondo Sommo Pontefice Romano, ch'allhora viueua, come consonanti alla Christiana religione, & haue adornato'l medesimo ordine di diuersi privileggij, gratie & indulgenze, come hanno fatto anchora molti altri Pontefici, si come appare per le loro lettere. Conoscendo doppo'l Santo essere vicino 'l fine della sua vita per diuina inspiratione vn giorno inanzi la sua morte, che sù'l Giobbiadì Santo, essendo presenti molti frati, liquali da diuerse Prouintie, e Regni erano à lui venuti, nella Messa conuentuale hauendo prima preso'l Sacramento della penitenza dalle mani d'un Sacerdote del suo ordine, battendosi'l petto con molta effusione di lachrime prese 'l Santissimo Sacramento dell'Eucharistia; doppo hauendo rese gratie à Christo nostro Signore, alla beata Vergine sua Madre, & à tutti Santi, essendosi celebrata la Messa, quantunque per la vecchiezza fosse debole, & infermo, appoggiato nondimeno al bastone, che sempre soleua portare nelle mani, ritornò con i proprij piedi in cella; nel seguente giorno, vedendo 'l fedele, e vero seruo di Dio, che già gli staua imminente'l tempo di partire da questa valle di lachrime, comandò, che fossero chiamati à se i suoi fratelli, e quelli confortò alla fraterna pace, & al reciproco amore con dolcissime parole, e con molto salutifere ammonitioni, e secondo'l solito costume hauendo data la benedittione, hauendo già com pito 'l nouantesimo primo anno, nell'anno del Signore mille cinquecento, e sette, nel giorno secondo d'Aprile, ch'è stato 'l Venerdì Santo circa l'hora, nella quale Chri sto per noi pati in Croce, fattosi'l segno della Santa Croce,

Croce, & adornato debitamente con i Santissimi Sacramenti, essendogli letta inanzi la passione di Giesù Christo, abbracciando più volte, e baciando'l legno della Cro ce, e dicendo quelle parole del Salmo. In manus tuas domine commendo spiritum meum, & altre diuote orationi, senza dolore, ò segno alcuno di mortalità, alzando gl'occhi in Cielo, passò da questo mondo all'altro. Il suo corpo essendo stato vndici giorni senza sepoltura non si mutò, nè cagionò fetore, ma più tosto odore soauissimo. Cominciarono doppo per dinina virtu, e per gli meriti del Santo apparire tanti miracoli, che Leone decimo Sommo Pontefice Romano, nel sertimo anno del suo Ponteficato, ch'è stato l'anno del Signore mille cinquecento, e dicenoue, l'hà canonizato, e scritto nel numero dei Santi. Questo è quanto in breuità habbiamo raccolto del glorioso Francesco de Paola.

Si notano anco quiui alcune altre città, castelli, & habitationi in ordine dell'altre predette confistenti nel territorio della Republica Turina, cominciando da Montalto infino à Roggiano. Cap. XXII.

Oppo ch'habbiamo dichiarato quel tanto, ch'era necessario dirsi in questo castello Paola, è da sapere ch'appresso occorre vna città antichissima chiamata hoggi volgarmete Mon talto anticamente detta Vssugo, laqual' è annouerata da T. Liuio tra quelle città, che doppo la deditione, che secero i Brettij delle loro città ad Annibale Africano inan zi vn anno ritornatono alla sede, & amicitia del popolo Romano. E stata Montalto Sede Vescouale, ma per l'occorse rouine è stata congiunta alla catedrale di Cosenza. In questi campi discorrono doi siumi, cioè, Manigliano, e Secumio, liquali si giungono al siume Crate insieme con molti altri siumi, liquali diremo appresso, per i quali si s'i siume Crate nauigabile quasi vn pelago. Sono in questo territorio doi casali S. Vincenzo, e S. Sosto; si ri-

Montalto.

Cafali di Mon-

QVARTO.

troua la minera del piombo; nasce 'l virriolo, il sale rerà restre, & il solfo; si tellono in Montalto nobilissimi panni di seta, e lana, e si sà abbondanza di persettissimo vino. Appresso'l fiume Fineto incontra vn antico castello fabricato da gl'Enotrij, secondo dice Stefano; parlando egli di mente d'Ecateo dice, ch'anticamente si chiamaua Erino; Herinum est Oenotrorum prbs mediterranea; ma hoggi volgarmente è chiamato la Reggina; stà fabricato in luogo alto, & è nel paese mediterraneo: perche doppo'l castello Paola, ch'è habitatione maritima, per dentro la via delle montagne incontra Montalto, e più dentro la Reggina; nel conuicino di quelto castello scorrono doi fiumi, cioè, 'I fiume Neia, e'l fiume Perditio; nasce in que se campagne la pietra d'acutare sern in acqua, & anco la pietra d'acutare ferri in oglio perfettissima; si fà abbondanza d'oglio; nasce'l solso, e l'alabastrite, e la pietra silice bianca, e nera; e si produce'l nitro perfettissimo; nascono anchora spontaneamente i terebinti. Appresso incontra'l fiume Turbido, e doppo vn'antico castello fabricato da gl'Enotrij anticamente detto Dapetia, ch'è annouerato da T. Liuio tra l'altre città, lequali doppo la deditione delli Brettij ad Annibale inanzi vn anno ritornarono all'amicitia del popolo Romano, hoggi è chiamato, secon do l'uso volgare Torano. Doppo 'I quale occorre vn'al- Torane. tro antico castello annouerato da T. Liuio tra quelli, che zitornarono al popolo Romano, hoggi chiamato Lattaraco, ma anticamente era detto Etricolo. Quiui si ritroua'l gesso, e la pietra silice, e le campagne abbondano di vittouaglie, e frutti. Et appresso n'incontra vn castello chiamato Fiscalda, isposto all'affacciata del mare; quini se Fiscalda. fà perfettislimo zuccharo, vino, e mele; & in questi luoghi conuicini si ritroua la pietra frigia, laqual' in ogni mese produce i fonghi. Scendendo doppo soura'l mare si, vede un castello chiamato la Guardia, habitato da gente Guardia. oltramontana, doue gl'habitatori questi anni passati per loro sciocchezza ingannati da alcuni Lombardi, liquali habitano oltre 'I fiume Pò, si lasciarono infettare dell'ere-12 13 4

Stefam .

Reggina, ca-

Lattaraco .

Bagni nella Cuardia

Licofrone.

Citraro .

Alaanesi e loro VsanZe in Calabria.

sia di Lutero, e Calnino, ben che con prestissima provisio me è stata istirpara. Gl'habitatori di questo castello ragio nano tra di loro nella propria natiua lingua, ma con noi altri ragionano in Italiano; quiui si ritrouano bagni molto salutiferi, e medicinali; nasce'l gisso, & il paese è delitiolo per le molte selue di castagne, e giande, che si ritrouano. Non molto lontano da questo castello incontra l'antica città Lampetia, della quale ne parla Plinio, e Pom ponio Mela, e Stefano, e Polibio; anzi Licofrone nella Cassandra per quanto credemo alli detti d'Isacio, crede. che Lampetia sia stata cosi detta, perch'è stata edificata da Lampetia forella di Faetonre; hoggi secondo l'uso volgare è chiamata lo Citraro; stà in luogo pendente coll'affacciata sua verso Occidente soura vn sasso molto imminente al mare, & incanto gli discorre vn fiume, ch'è detto fiume del Citraro. In questi conuicini paesi habitano molti huomini, e donne, da noi chiamati Albanesi, liquali tra di loro parlano secondo l'uso della loro natiua lingua, ma con noi parlano secondo'l nostro vso, di questi popoli habita gran moltitudine in questa parte della prouincia, che cominciando dal fiume Lameto, da altri detto Lamato per tutto 'l territorio Crotonese, e Turino dentro queste montagne spesso occorrono questi popoli, li quali non tengono case fabricate, ma tugurij pastorali, e capanne di tauole. Sogliono tenere dentro i loro tugurii alcune profonde fosse, dentro le quali ascondono boui, porci, vitelli, pecore, & ognialtra cosa, ch'acquistano nelle campagne: le loro donne sono anco gagliarde poco meno che gl'huomini, e perche fanno la vita faticosa nelle campagne, sono vniuersalmente brutte. Sogliono fare conuiti, e cuocono, vitelli, montoni, e giouenchi incieri, perche scorticano la bestia, laquale cuoprono di felci, & altre herbe grosse, e cosi inuolta gli gittano terra Soura, d'oppo circondano 'I monticello fatto di terra con molti legni, e fanno vn grandissimo fuoco, indiad vn pezzo aliontanati i carboni, e scoperta la bestia riesce cotta molto bene, e con molta dilicatezza. Nella loro Chiesa fogliono

# QVARTO.

sogliono dare nella mattina della Domenica'l pane benederto, ma s'alcuno nella notte harà conosciuto la moglie, ò altra donna non entra in Chiesa, nè meno riceue dal Caloiero I pane benedetto: quando tra di loro alcuno sarà Caloiero, che vuol dire buono Sacerdote, chiama compari, e commari tutti gl'huomini, e le donne, anchor che non gli fossero compari, e commari, e pote entrare, & vscire dal tugurio d'ogn'uno senza che tra di loro se cagioni sospitione alcuna per lo molto credito, e fede, che tutti gl'haueno, laqual casa non è vsata tra noi, liqua li siamo homai giunti à tal termine di falsa openione, che s'alcuno vuole conseruarsi l'honore, e'l credito, gli fà di mistiero astenersi etiandio della conuersatione de' parenti. Vestono le loro donne di vestimento aspero dal cinto. in giù, e dal cinto in sù'l vestito è di panno di vario colore; perch'in vn corpetto di vestimento pongono alcune pezze, l'una incanto l'altra di diuersi colori; le scarpe non sono di pelle delicata, ma di pelle rozza, in quel modo, che calciano i mariti, le nouelle spose sogliono parare con maniche di seta allacciate con vitte di seta di diuersi colori: soleuano costumare in questi anni passati, che'l padre del marito dormina colla sposa nella prima notte, e nella seguente dormina'l marito, e cosi la sposa era sempre sua; ma non cred'io, che passaua tra di loro alcuno atto cattiuo, ma ciò faceuano per dimostrare la loro fideltà, & vbbidienza, che portauano à i padri; quando celebrano i sponsalitij,'I padre dello sposo, ò altro parente mena seco la sposa per la mano in Chiesa, & vno de gl'amici, ò parenti caualca soura vn giumento, & và inan zi con vna bandiera in mano, il compare porta vna girlanda di mirto, ò alloro acconciata con fiori, e la nouella sposa porta vn velo inanzi la faccia, e mai si può vedere eccetto quando è giunta nella porta della Chiesa, se le toglie'l velo, & il compare le pone la corona, ò girlanda nel capo. Quando sono giorni di festiuità 'l Carniuale, & altri, vsano fare alcuni giuo hi alla moresca, e si prendono coll'una, e l'altra mano huomini, e donne, e fanno

vn giro, & hor si stringono, & hor s'allargano, e ballando tutti cantano nella loro lingua Albanesca. Rassomiglia: questa lingua alla lingua Moresca, Persica, & Arabica, &. haueno molto al raro mescolati alcuni vocaboli greci. Eglino mai habitano in paese piano, ma solo detro le motagne, e boschi, e no fabricano case, acciò no stiano sogget ti à Baroni, Duchi, Prencipi, & altri Signori E fe per lorte nel territorio doue habitano il Signore volesse alquato lor maltrattare, eglino donano fuoco alli tugurij, & van no ad habitare nel territorio d'altro Signore. Tutti effercitano l'arte di coltiuare le campagne, & hauere cura de i greggi, & armenti, e tra loro non si troua huomo nobile, mà tutti fanno vita vguale; niuno impara lettere, eccetto colui che vnote farsi caloiero. & alcun altro molto ra ro. Fanno gl'vffitij della Chiefa secondo l'vso della loro lingua, laqual'è molto differente dall'vso latino, e gre co; haueno anchora molte altre vsanze, lequal'io per breuità non racconto; di questi popoli non si troua picciolo namero, perche si come nel territorio della reputblica Reggina habitano affaissimi Greci, cosi nel territorio della republica Crotonese, e Tutina senza comparatione alcuna in più gran numero habitano questi popoli Albanesi. In questi conuicini luoghi del Citraro nasce. spontaneamente la vitice, e si vitroua'l gesso. Nel paese dentro terra n'incontra vn Castello detto Faggiano, incanto'l quale discorre'l fiume Calabrice, che si mescola col fiume Sibari; quiui sono amenissime selue arte ad ogni caccia, e tantopiù, ch'in esse si genera perfettissimo visco; fi trouano in questo territorio le pietre frigie, e na scono spontaneamente i fragoli. Appresso incontra l'an tica Città Argentano, laquale (dice T. Liuio) ritornò col l'altre Città Brettie all'amicitia, e fedeltà del popolo Ro. mano; hoggi la predetta Città è chiamata S Marco, nellà cui Chiela cathedrale si ris osano i corpi di quattro glo riofi martiri di Dio, cittadini della stessa terra, cioè, Santo Senatore, S. Viatore, S Cassiodoro, e S. Dominata loto madre: di questi si fà ricordo nel martirologio di Car

Faggians.

S. Marco.
S. Senatore.
S. Viatore.
S. Cassiodoro, e
S. Dominata
martirs, cittadia
in di S. Marco.

Jo magno, doue sono scritte queste parole; Decimo octavo calendas Octobris apud Caiabriam Sanctorum mariyrum Sene toris, Viatoris, Cassiodori, & Dominate eorum matris: mà cre do ch' V suardo torse per non hauer hauuro chiara notitia della propria patria di questi Santi marriri ragiona co si confulamente con dire, che furono in Calabria, e non nomina'l luogo. Pati questa città grauissime rouine in tutti i tempi che pati Calabria, & in particolare nel prin cipio che cominciarono fignoreggiare in questo regno i Normandi; è stata rifarta dalle rouine per ordine di Roberto Guiscardo, per quanto accena Pandolfo Collenuc cio nel secondo libro del compendio dell'historie del regno di Napoli. Incanto la città discorre'l fiume Folone, e poco indi lontano scorre'l fiume Malosa, che si mescola à Folone. In questo territorio sono questi casali, Ceruicato, Casaleto, Mucrasano, Caualato, Circeo, S Iacomo, Cafilenono, S Martino, e S. Domenica. Quiui si ritrouano selue amenissime, molto commode alla caccia, e si raccoglie la manna. Più dentro nel paese mediterraneo incontra l'antica Città Vergia fabricata da gl'Ausonij, e doppo habitata, e posseduta da gl'Enotrij; della quale ragionando T. Liuio dice, che medesimamente coll'altre città predette ritornò all'amicitia dè Romani; hoggi vol garmente è chiamata Roggiano, doue si raccoglie la man na; e si fà abbondantissimo vino; e si produce perfettissimo melle.

Pandolfo Colla-

Cafali di S. Marco.

Roggiano.

5i descriuono altre habitationi, e terre della Republica Turina cominciando dall'antica Città Temesa insino ad Al omonte. Cap. XXIII.

Er distanza di quattro miglia in circa da Roggiano scendendo al basso incontra l'antica Città Temesa hoggi detta Melusto, della quale si si mentione appresso Tolomeo nella tauola di Calabria. Questa Città è molto lodata da gl'historici, e da i poeti, per cagione, ch'in essa si ritrouauano le minere, dell'

Meluito.

Ptolomeo.

Temesa Città
distrutta.

Omera .

Ouidio .

Licofrone.

dell'oto finissime: di questa Città parla Omero nel primo dell'Vlissea in persona di Minerua consultante Telemaco, come habbiamo detto, doue ragiona uamo del pro montorio Stortingo, ne ragiona Ouidio in diuerse sue opre, e Licostone nella Cassandra, doue dice, che Menelao appresentò à Minerua vna tazza d'oro temessino, come habbiamo detto nel terzo libro, mentre ragionando del promontorio Stortingo hauemo portato quelli versi.

Et dona dicabit virgini prædatrici,

Temesaum poculum, & bouinum Clypeum.

Strabone.

Tempio di Polite, in Temesa.

Strabone ?

E stata questa Città edificata da gl'Ausonij per quanto riferisce Strabone nel sesto libro, doppo è stata posseduta dalli compagni di Toante d'Etolo, liquali furono dalli Brettij discacciati. Vicino à questa Città si ritrouaua 'I tempio di Polite compagno d'Vlisse, ch'è stato dalli Temesini veciso per hauere stuprato quella donna vergi ne, della quale parlauamo nel secondo libro, la cui histo ria stà apieno raccontata negl'atti d'Eutimo Locrese: essendo doppo questa Città posseduta dalli Locresi, Eutimo scacciò 'I demonio, che prendeua in ogn' anno vna vergine offerta per placatione dell'veciso Polite; delche ne parla Strabone oltre'l testimonio di Pausania in questo modo: A Lao prima vibs Brectiorum Tempsa, quam Ausonij condiderunt, nostre autem atatis homines Tempsam etiam vocitant, post illos eam habuerunt Thoantis comites Etoli, quos eiecere Brettij prope Tempfam sacellum est, oleastris cir cumseptum, Polita Vlissis socio dicatum, quem barbarorum frau de trucidatum, graues excitasse iras tradunt, adeoque extare prouerbium: heroem Temesa ingruere sibi dicat nemo. Locrensibus autem zephirijs ipsa vrbe potitis, Eutimum fabulantur pugilem, post quam ad eum descendisset, victorem euasisse pugna, atque vt finitimos ab eo tributo absoluere coegisse: doue anco Strabone fà ricordo del fiume Lao, che sparte que sta prouintia dalla Lucania, e dice, ch'appresso'l fiume Lao la prima città, ch'occorre è Tempsa, cioè, Temesa, che già appresso diuersi autori hor è chiamata Tempsa, & hor Temesa, ma'l proprio vsato nome era Temesa; e

non dice, che sia prima quanto all'ordine, perche vediamo altre Città antiche di quà dal siume Lao, mà prima quanto alla principalità: imperò che Temesa era vna del le Città nobilissime di Calabria, ilch'anco vsa dire Tolomeo nelle sue tauole, doue non nomina tutte le città maritime, mà solo Temesa, Terina, & altre delle città maritime più principali di Calabria. Licostone anchora nella Cassandra dice, che la Città Temesa è stata habitata dalli Focesi compagni di Schedio, e d'Epistraso in quelle parole.

Licofrone

Τῶν ναβολείῶν δ' εις τεμέσαν εκχονῶν, Ναὐται καταβλώξουσιν, ενθα λαμπέτης, Ιππωνίου πρηῶνος εις τηθύν κέρας, Σκληρὸμ νενέυκεν, ἀντί κριοσης όζωμ, Κροζωνιάτιν ἀνζιπορθμομ ἄνλακα. Βοῶν ἀροτρεῦσουσιν ολκαίω περώ . Naboliorum autem in Temesam ex filis, Nauta peruenient vbi Lampetes Hipponij cacuminis in mare promontorium. Asperum adest, contra Crissamontem, Crotoniatam mari contrarium sulcum, Boues arabunt acuto vomere.

Cioè, verranno i figli di Naubolo in Temesa nel promon torio Lapete all'incontro di Crissa posta nell'altezza del promontorio Ippone. Et Isacio Tzetza isponendo queste parole dice, ch'i figliuolo di Naubolo è stato Esito, i figliuoli del quale sono stati Schedio, & Epistraso Capitani delli soldati Focesi nella guerra Troiana, liquali esfendo in quelle battaglie vecisi, doppo l'espugnatione d'Ilio i loro compagni spinti da contrarij venti venuti in queste parti d'Italia habitarono nella città Temesa, laqua le Città è in Calabria, doue nasce vn nobile, e generoso oro: e la stessa Città alcune volte da Licostrone è chiama ta Tempsa, altre volte Temeso, & altre state Temesa: di ce l'istesso Isacio isponendo quelle parole, vbi Lampetes, che Lampete sia vn promontorio vicino alla Città Teme sa, doue stà fabricata la Città Lampetia: isponendo ancho

ra quelle parole, Hipponij cacuminis, dice, ch'Ippone è cit rà d'Italia, & Ipponio è anco promontorio nel medesimo paele: e dechiarando quelle altre parole, contra Crissa mon tem, Crotoniatam mari oppositum sulcum, dice, che Crissa è Città delli Focesi nel promontorio Ippone fabricata dà Crisso fratello carnale di Panopeo à rimpetto nel dritto della città Crotone. Noi habbiamo detto nel secondo libro che questa Città Crissa, hoggi è chiamata la Rocca dell'Angitola; talche dalle predette parole di Licofronc, e d'Isacio habbiamo che questa Città Temesa è sta ta habitata dalli Focesi, & in essa si ritrouarono le minere dell'oro finissimo. Cicerone nell'oratione quinta in Verrem dice, che spesse volte è stata perturbata questa Città da Verre con mille incommodi, che li hà dato, e furti, ch'hà commesso. T. Liuio nel quarto libro de bello Macedonico dice, ch'è stata la città Temesa Colonia de Romani eretta da Cornelio Merola; fiorì in questa Cit tà Lutio Tempsano, ch'in Roma essercitò l'vestitio di Pre tore. E stata Temesa sede Vescouale, imperò che quan do sotto Agatone Papa è stato congregato'l conseglio Co stantinopolitano sesto, Abbondantio Vescouo Tempsano interuenne cogl'altri Vescoui del Conseglio; e nel quarto Conseglio Romano è stato presente Ilario Vescouo Tempsano: hoggi vaca la predetta Città di sede, perch'è stata trasferita nella Città di S. Marco per cagione dell'antiche guerre, e distruttioni, ch'ella patì, & in particola re nel rempo de Mori ; e per le stesse rouine , e guerre manca del proprio nome, perche come anticamente era detta Temesa, hoggi è chiamata Meluito lontana dal Mare intorno à sei miglia nel conuicino della quale scen de'l fiume Isauro. Stampauano i Temesini vna moneta, laquale dall'vna parte haueua impresso'l disegno d'vn Tempio con vn Idolo in mezzo, e dall'altra parte haueua l'imagine di Polite compagno d'Vlisse quiui veciso con questa scrittura Greca intorno, Temerem. Stà fabricara questa Città in luogo alto in aria molto salutife. ca, e diletteuole, doue si ritroua yn Castello quasi inespu-

gnabile

Cicerone :

Liuio .

Temesa colonia de Romani.

Lucio temprano Pretore.

Abbondantio Ve Scouo Tempsano.

Ilario Vescono Tempsano.

Moneta delli Temesini.

gnabile tanto nelle fabriche quanto nel fito della natura. In questo territorio si trouano nobilissime selue atte ad ogni caccia; si ritrouano le pietre frigie, 'I gesso; si racco glie la manna, e si ta'l bambaggio; e Plinio nel quarto libro tra gl'altri vini di Calabria, loda 'l vino Temesino; quiui si fà abbondante oglio, e mele; e si produce quasi ogni sorte di frutto; anzi'l paese è tanto ameno, ch'io non mi confido potere scriuere più, eccetto queste cose cosi superficiali. Appresso scendendo al mare c'incontra'l promontorio Lampete, del quale ne sà mentione Licofrone, come poco inanzi s'è detto; quindi comincia'l golfo del mare Terineo. Appresso occorre l'antico castello chiamato hoggi Bonifate, che'l Barrio giudica, che sia l'antica Iela fabricato dalli Focesi in questa terra Eno tria, e porta in suo fauore'l testimonio d'Erodoto in Clio, doue dice l'autore; Hyela ciuitas est quam Phocenses Rhegium cum liberis, & vxoribus peruenientes in agro Oenotrie condiderunt; & argomenta bene'l Barrio, perche non legiamo nell'antiche historie hauer edificato i Focesi città con questo nome Iela nel conuicino di Reggio, dunque facil cosa è, ch'in queste riuiere, doue legiamo hauer habitato i Focesi, fosse stata edificata questa città Iela, che noi diciamo Bonifate. Abbondano gl'habitatori di questo paese di copiose greggi per li commodi pascoli, ch'in questo territorio sono. Lontano da Bonifate per ispatio quasi di quattro miglia in circa occorre all'affacciata del mare l'antico castello Blanda hoggi chiamato Beluedere fabricato da gl'Ausonij posseduto da gl'Enotrij, e doppo la guerra Troiana fatto sotto'l dominio delli Focesi. Questo castello è collocato da Plinio tra la città Temela, e'l fiume Lao, e l'istesso luogo gli dona Pomponio Mela, nel vicino del quale discorre'l fiume Soleo. T. Liuio nel quarto libro de Bello Punico colloca questo castello nella Lucania, ma dice bene'l Barrio, che non è difficil cosa à credere, essere stato ingannato Liuio da qualch' antico scrittore come vediamo hauersi ingannato Plutarco, che medesimamente scriue la città Vibone

Plinie ?

Promontorio Lampeto.

Bonifate.

Erodote .

Belwedera.

Plinio .

Liuio .

Aaaa ef-

8. Daniele marvire, da Beluedere.

B. Ciriaco Mo-

Bombicino .

Gineto .

Stefano.

3. Agata Ca-

Polone.

Policaftrello.

essere in Lucania. Da questo castello v'è fama essere stato nativo cittadino S. Daniele Martire monaco del nostro ordine de' minori, del quale ne ragionaremo più distintamente nella discrittione di Castrouillare, sono lodati di questo paese i vini, e gl'ogli, i fichi, e'I bambaggio, quiui si fà anchora perfettissimo zuccharo Appresso incontra vn antico monasterio dell'ordine di S. Basilio. nella cui Chiesa si riposa'l corpo del beato Ciriaco monaco dell'istesso ordine e poco lonzano incontra vn'altro castello chiamato Bombicino, done si produce perfertissimo zuccharo. Indin'occorre di vedere vn castello detto Gineto antichissimo in se stesso, perch'è stato fabricato da gl'Enotrij, & habitato da non picciola parte delli Focesi, per quanto crediamo alli detti di Stefano, ma da lui è chiamato Tiella, quantunque da gl'altri fosse chiamato Tieto; Thyella Oenotrorum prbs, in qua pars Phocensum habitauit. Nel vicino discorre'l fiume Ginero, che si tralascia in mare strepitoso, e sonante più d'ogni altro fiume di queste riniere, si ritroua in questo territorio la minera del ferro,'l vitriolo, la pietra ofite, e si fà 'l zuccharo. Doppo n'incontra l'antica città Artemisio, sabricata (per quanto dice Stefano) da gl'Enotrij, questa è vna delle città noue, ch'eglino fabricarono in queste parti d'Italia, doppo la venuta, che fecero dal Peloponeso in compagnia d'Enotro, perche gl'Enotrij (come habbiamo detto) altre città edificarono noue, & altre edificate da gl'Ausonij hanno fatto loro colonie; hoggi è chiamata la detta città S. Agata, nelle campagne della quale nasce'l fiume Isauro, del quale hauemo parlato poco inanzi. Quiui nasce 'l vitriolo, si ritrouano le pietre frigie; si raccoglie la manna; si ritroua la robrica fabrile; e per le fruttifere selue si fanno dinerse caccie, d'uccelli, e fiere. Doppo incontra l'antica città Arianta fabricata dalli Focessi (dice Stefano) tra doi fiumi, liquali hoggi sono chiamati Rosa, & Acida; la predetta terra è hoggi detta Folone circondata di nobilissime selue di castagne, e ghiande Quindi partendoci n'incontra Policastrello antichissimo.

in se stello, per quanto dimostrano gl'antichi vestiggi de' suoi conuicini luoghi, nelli cui monti nasce'l christallo nobilissimo; e si ritroua anchora in questo tetritorio la pietra d'acutare ferri in acqua principalissima. Appresso n'occorre vn castello detto S. Donato, ch'anticamente era chiamato Ninea, secondo che dice Stefano, fabricato da gl'Enotrij; Ninea vrbs Oenotrorum mediterranea est. nelle cui campagne nascono doi fiumi, liquali si mescolano col fiume Isauro, l'uno chiamato Grondo, e l'altro Acidat ne' monti appresso Donato nasce'l fiume Tiro: quiui si ritroua vn monte detto Mula adornato di nobilissime herbe, ma l'importante di questo monte è, che quiui nasce'l christallo persettissimo; si ritroua in questo territorio'l sale terrestre; nascono i berilli, la pietra silice, e la pietra frigia; si generano spontaneamente i terebinti, e le selue sono commodissime ad ogni sorte di caccia. Tra'l predetto castello, & Altomonte, del quale ne ragionaremo quindi à poco, occorre in mezzo quelle campagne vn antico monasterio dell'ordine Cisterciese, la cui Chiesa Rà sotto'l titolo di S. Maria acqua formosa, dal quale poco lontano stà vna valle, per mezzo della quale scorre vn picciolo fiume, doue si vede vn opra mirabile della natura, che l'una parte della vale stà tutta coperta di castagne, e l'altra tutta coperta di cerri, & in quella parte delle castagne mai nasce vn cerro, & in questa parte delli cerri mai naice vna castagna. Doppo'l predetto monasterio incontra l'antica città Balbia fabricata da gl'Enotrij, cosi chiamata da Plinio, e da Ateneo, laquale hoggi secondo l'uso del volgo è chiamata Altomonte; quel ch'è più lodato in questo paese da gl'antichi scrittori è'l vino, del quale Ateneo ragionando nel primo libro vía queste parole; Vinum balbinum generesum, & admodum austerum, & semper seipso melius nascitur. L'istello Acenco nel primo libro n'assegna la ragione, per laquale noi giustamente lodamo'l vino di Siracusa di Sicilia, mentre che dice, generarsi quello dalle medesime viti balbine, lequa li da Balbia furono trasportate in Siracusa, le cui parele

S. Donate .

Monte Mula, de ue nasce il christallo, e si tronano i berilli.

Monasterio di S. Marsa acqua formosa.

Plinie : Altomonte : Atenee.

Aaaa 2 lono

B. Paolo da Mileto .

Minere d'oro, d'argento, e di ferro in altomon te, doue anco si troua'l chrisialla. sono queste; Hippias Rheginus vitem illam vocatam suisse balbinam asseruit, quam Polis Arginus, qui Syracus regnauit, primus ex Italia ad Syracus detulit. Nella Chiesa di S. Maria in questo castello si riposa'l corpo del beato Paolo da Mileto monaco dell'ordine de' Predicatori; in queste campagne si ritrouano le rocche del sale terrestre; si ritroua la minera del ferro, dell'argento, e le minere dell'oro si ritrouano in dui luoghi; si caua'l gesso, e la pietra dalla quale si sà'l colore ceruleo; le selue sono commodissime à diuerse caccie di siere, & vccelli; nelli monti si ritroua'l christallo nobilissimo, e le capagne abbondano di frutti diuersi.

Si descriuono tutte le habitationi, lequali incontrano doppo Altomonte, cominciando dalla Saracena, insino ad vuo castello chiamato Roseto. Cap. XXIIII.

N questa medesima parte della Prouincia appresso Altomonte per distanza di cinque miglia in circa incontra l'antico castello Sestio cosi chiamato secondo l'antico nome fabricato da gl'Enotrij, ch'è annouerato tra l'altre città Enotrie mediterrance di questo paese da Stefano in quelle parole; Sestium prbs Oenctrorum mediterranea, hoggi secondo l'uso commune è chia mato la Saracena, incanto 'Iquale discorre'l fiume Garga, In questo territorio si rittouano le minere dell'oro, e del piombo; si produce in abbondanza vino delicatissimo, & oglio molto perfetto; si fà'l bambaggio; e si raccoglie la manna; nel monte Caritore di questo paese habitano molte fiere feluagge, & in particolare i lupi ceruieri, ò lincei; doue anco nascono heibe medicinali quasi senza numero. Partiti dalla Saracena n'incontrano per queste campagne gl'antichi vestiggi della distrutta città Sifea; & appresso n'occorre Morano, castello molto nobile, del quale si fà mentione nell'itinerario d'Antonino Pio; del quale argomenta bene'l Barrio, mentre giudica hauer hauuto principio dalle rouinate reliquie della città Sifea 3

Saracena.

Monte Carito-

Sifea Città di-Strutta. Morano.

Sifea, della quale ragionando T. Liuio dice, ch'ella insieme coll'altre città Brettie ritornò all'amicitia, e fedeltà del popolo Romano. In questi luoghi nasce quel samoso fiume Sibari, del quale fin qui più volte habbiamo fatto ricordo: si tessono in Morano le frondine bianche, nere, e bigge: in questo territorio si raccoglie la manna, e nascono i berilli perfettissimi: si ritroua'l campo Tenese, & il monte Pollino, doue si ritrouano le pietre frigie; e nascono herbe medicinali di marauegliosa virtù, e preciosità, per lequali concorrono gl'huomini da lontanissime parti del mondo, e non molto tempo è, ch'hò io veduto doi huomini dell'inferiore Armenia, essere venuti per raccorre herbe nel predetto monte, e confessauano hauere ritrouato herbe di maranegliosa preciosità, lequali non haneuano potuto vedere in molte parti d'Oriente, doue eglino industriosamente haueuano cercato; da quali hò imparato vn secreto mirabile, che per essere da me ritrouato nell'esperienza perfettissimo voglio publicarlo per honore di Dio, e sanità dei pouerelli, liquali spesso miseramente muoiono per non hauere commodità di medicine, e medici, che le ordinassero; dunque'l secreto è questo; s'alcuno patisse'l freddo cotidianamente, ouero harrà terzana, ò quartana, prenda la celidonia, e tritata nel mortaio, la metta dentro vn vaso per quattro, ò cinque giorni, fin che si corrompa, doppo la facci destillare nell'elambicco, e l'acqua elambicata si dia à bere al patiente con altretanto d'acqua vite mescolata insieme, ch'in due ò tre volte diuerrà sano perfettissimamente: però questo rimedio sana i patienti del freddo, ma se l'ac qua della celidonia sarà destillata tre volte, mescolata coll'acqua vite sanarà la terzana, e se sarà destillata quattro volte sanarà la quartana, essendo però l'acqua vite perfetta da buono vino, e non vitiata; Certo che questo è vn medicamento esperimentato, e molto buono. Nascono nel monte Pollino tra le molte herbe queste in par ticolare; nell'affacciata d'Oriente si ritroua'l reobarbato, il reopontico, e'l piretro; in diuerse parti del monte na-

Monte Polline

Secreto medicinale molto nobile.

ce, I

sce'l targio, il camaleone di due sorti,'I meo, il dauco, la nardo celtica, l'anonide, l'anemone, il peucedamo, il turbit, l'imperatoria, la stellaria, la lunaria, la sferracauallo di cinque sorti, lequali hò veduto stando nel conuento del pizzo in vna sera, ch'hauemo riceuuto in hospitio quelli doi armeni nominati soura; l'una spetie dello sferracauallo è simile alla veccia seluaggia, laquaie sole nascere nelle campagne dentro le biade, nondimeno haue le frondi circolate à modo di terro di cauallo; la seconda è simile alla veccia predetta, nondimeno haue la fronde più larghe, e se vi la ponere inanzi gl'occhi verso'l Sole, vedere in mezzo la fronde dipinto vn ferro di cauallo; la terza haue le frondi, come quelle della menta, & è di sapore pontico senza odore, nondimeno sempre che tron cate la radice, vedete in mezzo dipinto vn ferio di cauallo; la quarta è simile alla predetta, & hà la fronda più liscia, della quale troncata la radice sà l'istesso effetto; e la quinta è più marauigliosa, perch'haue la radice grossa; apunto come l'herba carlina, e dentro la sua fronde longhetta e liscia si veggono i lineamenti sembrare quasi l'effiggie d'un corpo humano, e troncata la radice, non solo si vede dipinto vn ferro di cauallo, ma molti, e picciolissimi. Nasce nel predetto monte'l citiso, la dracagante, la centaurea maggiore, e minore, & altre, lequali taccio per non fare lungo discorso di parole. Appresso Murano incontra l'antico Aprusto cosi chiamato da Plinio, hoggi volgarmente detto Vernicario circondato di nobilissime selue arte à diueise caccie. E doppo occorre yn castello edificato soura vn sasso in luogo alto chiamato Chisaora; nelle cui campagne si ritrouano i berilli, le pietre fiigie, e le selici; nasce'l terebinto, e la vitice, e le selue abbondano d'uccelli, e fiere. All'incontro di Chrisaora si vede un altra habitatione chiamata Macherate abbondante di perfettissimo vino, e nel suo territorio si trouano i berilli. In questa parte del mare Occidentale appresso Macherate si tralascia in mare vn fiume chia. mato Diamante, doue scriue Plinio'l porto delli Focesi, del

Vernicario.

Chrisaora.

Macherate.

Porto delli Fo.

del quale ne parla anco Isacio Tzetza in Licofrone, doue dice, che finite le rouine di Troia, essendo venuti mol ti Focesi in Italia, non potendo dimorare in Reggio, presero porto in questo luogo, ilch'anchora habbiamo noi accennato colle parole d'Isacio più di soura. Appresso'l predetto porto fi ritroua in mare vn'Isoletta, laqual'hog gi è chiamata l'Isola di Cirella, & all'incontro stà nell'af facciata del mare, in luogo alto edificaro vno cattello antichillimo, chiamato Cirella, è stato questo castello fabricato da gl'Aulonij, doppo habitato da gl'Enotrij, & al fine posseduto dalli Brettij. Erodoto nel primo libro dice, ch'in questo paese, oltre gl' Ausonij, Enotrij, e Brettij habitarono i Focesi greci venuti dalla città Focide, & altri paesi della Grecia Orientale; di questo castello parla Stra bone nel sesto libro, doue dice, che la strettezza della terra, ch'è da Cirella, ouero dal mare Occidentale sotto Cirella insino al mare Orientale sotto la città Turio, non si stende più ch'à trenta sette miglia, e mezzo; Isthmus à Thuris in cerillos extenditur prope talaum, ipsius autem ishmi milliaria sunt triginta septem cum dimidio. Il vino di Cirella è lodatissimo per tutte quasi le parti d'Italia; quiui si fà'l zuccharo, & abbondanza d'oglio, e oltre i diuersi pesci, liquali si prendono in questo mare, si sà abbondante pescaggione di tunni,'Iche si fà in tutto questo mare Occidentale di Calabria. Appresso Cirella entrando nel paese mediterranes incontra Orsomarso castello chiamato da Tolomeo anticamente Albistro fabricato soura vn sasso posto nelle radici dell' Apennino; il fiume d'Orsomarso si mescola col fiume Lao, del quale ne ragionaremo, quindi à poco: quiui si ritrouano selue commodissime per ogni caccia, e si cana dalla terra'l gesso. Più dentro occorre vn castello chiamato Murimanno, nelle cui campagne si veggono i berilli, & appresso incontra vn'al tro chiamato Laino; ma da Plinio è chiamato Lao per ca gione del fiume Lao, che gli discorre à canto; è castello mediterraneo in luogo alto edificato, la cui origine, è stata da gl'Ausonij, e doppo su posseduto da gl'Enotrij. Et accostandoci

Circla

Erodoto.

Strabone.

Or somar so;

Murimanns.

Laine.

Papasidero.

Bato.

Fiume LAS.

Scalea. Acta. Tortord.

Scalea colonia delli Sibariti.

Strabone.

Tempio di Dracone compagno d'Vliffe Porto S. Nicola, e perto di Dine.

eostandoci più verso la parte Orientale vediamo vn castello detto Papasidero edificato in luogo alto, incanto'l quale discorre'l fiume chiamato dal nome del castello Papasidero. Ma ritornando di nouo indietro verso la parte Occidentale, d'onde n'erauamo allontanati, ritrouaremo vn castello antichissimo chiamato Bato fabricato da gl'Enotrij, appresso'l quale discorre'l fiume Bato moltocelebrato da Plinio; in queste campagne si fà'l zuccharo; si ritroua la pietra d'acutare serri in acqua, e le selue sono commodissime à diuerse caccie: appresso si tralascia in ma re'l fiume Lao, che da Plinio, Strabone, Pomponio Mela, Stefano, e molti altri è assegnato per antico termine di Calabria; e fin qui s'estendeua'l territorio della Republica Brettia. Ma da questo fiume inoltre cominciaua'l territorio della Lucania, cioè, Basilicata; pure stà hoggi sepa rata la Pronintia di Calabria da Basilicata per lo fiume Talao, che discorre nel conuicino d'un castello chiamato Tortora per lo dritto del fiume Siri, nella parte Orientale, nel conuicino del quale stà vn castello chiamato la Rocca imperiale lontana dal mare d'Oriente per ispatio di due miglia in circa. Però queste tre habitationi, lequa li si ritrouano tra'l fiume Lao, e'l fiume Talao, cioè, la Scalea, Aeta, e Tortora, ch'hoggi sono sotto'l gouerno di Calabria, mi bastarà solo nominare, perche le loro antichità sono da congiungersi coll'antichità di Basilicata; ma non bisogna tacere, che nella Scalea si ritrouano le minere del piombo,e si fà"l zuccharo, & ella è stata colonia delli Sibariti, per quanto crediamo alli detti di Strabone, che dice; Talaus amnis, & talaus tenuis sinus, & Vrbs Talaus paululum à mari semota, Lucania, postremo Sybaritarum colonia: nelle quale parole dimostra Strabone, ch'anticamente la Scalea si chiamaua Talao dal siume Talao à so vicino. In questo luogo (dice l'istesso Strabone) si ritrouaua vn Tempio edificato, e dedicato à Dracone compagno d'Vlisse. Dalla Scalea insino ad Aeta si ritrouano doi porti in mare, il porto di S.Nicola, & il porto di Dine in Aeta si ritrouano le pietre frigie, e nel lido del mare

si ritroua la pietra indice perfettissima, soura laquale gl'oreficifanno la proua dell'oro, e dell'argento, e nelle sue selue si raccoglie la manna; il vino è tanto nobile, ch'appresso i Romani hoggi è in gran prezzo: In Tortora altro per adesso non occorre, solo che per le selue è commodissima di caccie: l'altre habitationi nella parte Orientale della Prouintia cominciando dal fiume Siri infino al fiume Acalandro deuono in questo libro esfere taciure, perche le loro antichità si deuono congiungere coll'antichità de' Tarentini; però basta, che siano semplicemente nominate, e sono queste, la Rocca imperiale, Fabulio, Noa, Riolo, Nucara, Canna, e Boleto. Perche'l retritorio Turino benche nella parte Occidentale della Prouintia poco toccaua, essendo che la detta parte era posseduta dalli Brettij; nondimeno perche noi habbiamo congiunto la terra Brettia colla Turina, per non porre confusione all'ordine delle città Brettie, Enotrie, e Turine, hauemo stefo'l predetto territorio d'Aiello infino al fiume Lao; perche dal fiume Lao in fuori era'l territorio de' Lucani: e nella parte Orientale, doue come possessione propria signoreggiaua la città Turio, hauemo steso'l territorio dal fiume Trionto insino al fiume Acalandro, perche dal fiume Acalandro in fuori signoreggiauano parte i Tarentini, e parte i Lucani; e non senza ragione habbiamo fatto questo, ma appoggiati à gl'antichi scrittori, come hauemo dimostrato ne' precedenti discorsi; e Strabone nel sesto libro ne sa fede. Però doppo i soura nominati castelli dal fiume Lao troncando nella parte Orientale al fiume Acalandro, che scorre appresso quel castello chiamato Boleto, occorre vi altro castello

Pietra indice in

Rocca imperiale Tabulio. Noa. Riolo Nucara. Canna. Boleto.

Fiume acalan-

Roseio.

detto Roseto in picciola distanza lontano dal mare,
e'l fiume Acalandro gli discorre à canto, si che
si vede in mezzo di Roseto, e Boleto,
come partimento, e termine,
di Calabria, e Lucania.

Seguita la stessa descrittione del territorio Turino, cominciando dall'Amendola a insino à Castrouillare. Cap. xxv.

Er distanza di quattro miglia in circa dal predet to Castello Roseto incontra l'antica città Eracleopoli cosi chiamata ne gl'antichi tempi, cioè città d'Ercole, forse perch'in questo luogo Ercole edificò la predetta città, dal nome del quale ella hebbe la dinominatione, ouero perch'in questo paese Ercole habitò, & hà fatto atti di generose fortezze, come quindi à poco dimostraremo; hoggi tiene cambiato'l nome, e chiamasi l'Amendolara: di questa ne parla Strabone nel sesto libro, doue dice; Post Lagariam Heracleopolis est supra mare paululum. Quiui nacque Pomponio Leto huomo di grandissima sapienza, che mentre nello studio publico in Roma leggeua, hauea tanta frequenza d'ascoltanti, che ben damattino andauano coloro nell'Academia à prendersi'l luogo, remendo che fatto 'l giorno no fossero tutte le sedie occupate; hà scritto molte opre, & in particolare hà fatto un libro pertinente all'eruditione della latina lingua; scrisse nelle leggi; hà fatto vn libro de Magistratibus Romanorum; hà scritto de Sacerdo tibus, & Iurisperitis; scrisse vn libro nel quale si contengono le vite de gl'Imperatori, che signoreggiarono dal principio dell'Imperio infino al tempo, ch'egli viuea: è stato egli mandato da Alessandro Sesto sommo Pontesice Romano nelli paesi di Germania à ritrouare libri de scrittori antichi, de quali doppo hauerne ritrouato molti, quelli portò seco in Roma. E stato tanto amato l'istesso Pomponio dal predetto Alessandro, che quando egli dop po hauere finito 'l corso di settanta anni, passò da questa vita, andò l'istesso Pontesice ad accompagnare'l corpo morto con tutta la sua fameglia vestita di rosse vestimenta, e'l morto corpo era portato nel cataletto dà nobili Romani suoi discepoli; la sua sepoltura su adornata di molti versi, dè quali questo epigramma hò ritrouato appresso

Amendolara.

Pomponio leto, e sue opre.

presso 'l Pontano portato anchora dal Barrio.

Pomponi tibi pro tumulo sit laurea sylua.

Ossa maris rores, myrrheaq; vmbra tegant. Teque tegant, arctosq; tuos, violæq;, rosæq;. Ver habeat, zephiros spiret, & ipse cinis.

Stillet & ipse cinis, qua & Parnasus, & antra Thespia & ipsa suas sacra ministrat aquas.

Abbonda l'Amendolara di vino, e d'oglio; si sà 'l zasarano, l'aniso, e'l cimino, e nascono spontaneamente i cappari. Appresso incontra vn Castello antichissimo chiamato ne primi tempi della sua antica sondatione Leutar
nia, mà hoggi è chiamato Aluidonia; di questa terra ne
parla Licosrone nella Cassandra in questo modo.

Alasdonia. Licofrone.

Γολλοί δε σῖ ειν ᾶμφί, κοὰ λευταενίαυ Αεουεαμ οἰκίσουσιν. Multi autem Sirim circa, & Leutarniam Terram habitabunt.

Cioè, molti habitaranno intorno Siri, e la rerra Leutarnia. Et Isacio Tzetza isponendo queste parole, dice che Siri, e Leutarnia sono città d'Italia, nelle quali habitarono le reliquie dè Troiani, che per iscampare la morte nel tempo delle rouine d'Ilio suggirono in queste parti d'Italia: l'istesso Isacio isponendo quelle parole di Licosrone,

Troiani habitarono sa Calabria

κάλχας ολύνθων σισυφεύς ανπείθμων κείται, dice, ch'in questi luoghi Podalirio figliuolo d'Esculapio è stato veciso da Ercole con vn pugno, e doppo dall'istesso Ercole è stato sepolto incanto la sepoltura di Cal cante Secerdote, & indouino dell'essercito greco nell'assedio di Troia: per lequali parole sà dimissiero assermare, che Calcante finite le guerre troiane errando venne con molti altri greci in queste parti d'Italia, & hauendo le donne Troiane bruciate le Naui nel lido del siume Ne to, e nelle maremme del siume Sibari; forza sù, ch'i Gre ci si diuidessero per questi luoghi ad habitare: trai quali ritrouandosi Calcante Sacerdote, mentre nella città d'Ercole habitaua, si morì, doue sù sepolto con honorata sepoltura secondo'l costume de gl'antichi, nel conuicino Bbbb 2 della

Podalirio uccifo d'Ercole in Calabria.

no nella guerra Troisna sta fipolio inCulabria 10 LOITBIR OO

della quale è stato seposto. Podalirio. Di questo Calcan te spesso agiona Omero, e Virgilio, e Dictis di Creta, quando sa mentione del sacrificio d'Isigenia, che douea farsi à Diana. E stato anchora Podalirio vno delli Prencipi Greci, liquali andarono alla guerra Troiana, & insie me con Maghaone suo fratello menò seco trenta Naui di soldati, come riferisce Dictis di Creta, & Omero nel secondo dell'Iliade in quelli versi.

Dyctis. Omero.

> Τῶν, αῦθ ἡγέιδιν ἀσκληπίοῦ δύο παιδε Ιητιβ ἀγαθώ, ποδαλέιριος ἐδὶ μαχάωμ. Τοῖσδε τριικοντα γλαφυραὶ νέες ἐςιχοωντο. Hi rurfus duces erant Acfculapy duo fily, Medici boni Podalyrias, & Machaon.

His triginta concauæ Naues ibant .

Cioè, Capitani erano i dui figli d'Esculapio medici perfetti Podalirio, e Macaone, liquali haueano seco trenta naui. Venuti doppo in queste parti d'Italia per le inimicitie occorse, Podalirio da Ercole con vn pugno è stato veciso. Le campagne d'Aluidonia abbondano di fromen to; quiui si fà copia di mandorle; si raccoglie la manna; e nascono spontaneamente i cappati. Appresso incontra vn'altro Castello della medesima antichità chiamato nei primi tempi Vicenumo, che gia questo nome tiene ap presso l'Itinerario d'Antonino Pio; mà hoggi volgarmen te è chiamato Tribisazze, che giudica 'l Barrio esfere stato edificato da Peucentio fratello d'Enotro, ouero da Filottete: nascono in questo territorio spontaneamente i cappari; sifà 'l zafarano, & il bambaggio. Quindi non molto lontano discorre'l fiume Saraceno; e più oltre occorre l'antico Castello Arponio, ch'hoggi è chiamato Cer chiara fabricato dalli Peucentij: perche come habbiamo detto nel primo libro, questa parte della prouincia è stata chiamata Peucentia, per cagione che Peucentio fratello d'Enotro, doppo che venne dal Peloponneso, occupò sotto 'l suo dominio questo paese, nel quale fabricò molte città noue, tra lequali vna è stata Arponio, della quale ne fa mentione Diodoro: è stata doppo la morte di Peu

TribifaZze.

Cerchiara.

Dionoro,

centio

# QVARTO. 285

centio posseduta da gl'Enotrij, per cagione ch'Enotro doppo la morte di Pencentio occupò al suo dominio tutta la prouincia dall'uno, all'altro mare. Sotto questo castello prende l'origine sua 'l fiume Caldana d'altro nome detto Ciro, del quale parla Licoftone nella Cassandra, come dimostraremo poco più in giù: si ritroua in questo castello'l sale terrestre; si fà 'l bambaggio, la sesama, e'l zafarano; e nascono abbondantemente i cappari. In questi luoghi mancano due città antichissime, vna chiamata Lagaria, e l'altra Grumento: è stata la città Lagaria edificata sù l'altezza d'un monte chiamato Cirnistafo più da quà del fiume Racanella, ch'anticamente era chiamato Cilistarno per distanza quasi d'un miglio: di questa città parlando Strabone nel sesto libro dice, ch'è stata edificata da Epeo Focese, nella quale loda'l vino, come cola particolare; Post Thurios Lagarici est oppidum ab Epeo, & Phocensibus edificatum, vnde Lagaritanum vinum nobile, dulce, ac molle à medicis mirifice commendatum. Stefano loda questa città come fortezza inespugnabile, per cagione che staua sù l'altezza del monte. Si vede que sta città molto celebrata da Licofrone nella Cassandra, doue cosi dice.

Lagaria città d Strutta. Monte Cilistare

ο δ' ιπποτέπτων λαγμαςίας εν άγκάλαις, Εγχος πεφεικώς κοὰ φαλαγμα θουείαν,

Et post aliqua.

Oς ἀμφί κίζιν κοὰ κυλισαρνου γάνος Επηλις ὅικους τῆλε ναος εται πατρας. Equi autem fabrefactor lagaric in brachüs, Lanceam timens, & phalangen fortem, Qui circa Cirim, & Cylistarni aquam Peregrinus domos longe habitabit à patria.

Peregrinus domos longe habitabit à patria..

Cioè, lontan dalla sua terra, e peregrino, intorno l'acque del fiume Cilistarno, e Ciro temendo i valorosi esserciti del paese habitarà 'l fabricatore del cauallo troiano. Et Isacio Tzetza isponendo queste parole di Licofrone di-

ce, ch'Epeo, che nella città Troiana fabricò 'l cauallo di legno per essere quella coll'intrinseco inganno distrutta, fabricò

Stefano.

Licofrone.

Plinio.

Atenes.

Grumento città distrutta.

Plinio.

Cofano. Cofa colonia de' Romani,e doppo municipio.

fabricò la città Lagaria nel vicino del fiume Cilistarno. & i ferramenti della sua arte dedicò nel Tempio di Minerua, e di Medea; le parole d'Isacio, cosi cominciano. δίπποτέκτων έπείος τω λαγιαρίαν ιταλικών οἰκήσει. πλησίου το κυλισάρνου ποταμού. &c. Sorti questò nome la città Lagaria, perch'è stata edificata soura vn monte, nel quale Lagaride pastore soleua pascere le sue pecorelle, tal che da Lagaride hebbe ella questa denominatione à chiamarsi Lagaria. Plinio nel quartodecimo libro, volendo lodare'l vino della città Lagaria vsa quese parole; Omnium vero corum lagaritana maxime illustrata Messala potu, ac salute. Ateneo lodando'l vino lagaritano dice; Lagaritanum vinum, tenue, & optimum est, validum, & densum. Di questa città Lagaria solo si veggono alcuni antichi vestiggi. L'altra città, che manca in questo paese detto Grumento era vn pezzo più dentro terra, e dal ma re lontana, che non era la città Lagaria, laquale solamente dal mare non era più lontana, che per ispatio di sei miglia in circa. Di questa città Grumento ne ragiona Plinio, che per cagione, ch'in questi luoghi habitarono anticamente i Lucani, come hò detto nel primo libro, la chiama città mediterranea di Lucania in quelle parole; Grumentini, qui & Lucanorum mediterranei sunt. Entrando per vn pezzo nel paese mediterraneo nella distanza del mare per ispatio di dodici, ò tredici miglia occorre vn altra città antica chiamata Cosa della quale ragionando Stefano di mente d'Ecateo dice, che sia stata edificata da gl'Enotrij, ch'hoggi volgarmente è chiamata Cosano. E stata la città Cosa colonia del popolo Romano secondo che recita Plutarco eretta da T. Quinto Flaminio; doppo è stata fatta Municipio per quanto riferisce Cicerone nel settimo libro in Verrem; doue con particolare affettione spesso nomina Publio Gauio municipe di Cosa. Nel tempo delle guerre ciuili seguitò Cosa la parte di Cesare Imperatore, come hanno satto molte altre città della magna Grecia, che già da Quinto Pedio pretore è stato veciso appresso la città Cosa Milone Capitano

dell'essercito Pompeiano, mentre cominciaua oppugnare le città della Republica Turina, come si legge nel terzo libro delli Commentarij di Cesare, e Celio perche non vsaua in quel tempo buon vsfitio à Cesare, ma s'accostaua alla parte nemica, è stato dalli Cosani vcciso. Velleio patercolo anco nel primo libro dice, che riceuè molti doni Cola dalla città Romana. Incanto questa città discorre'l fiume Eiano. E Sede Vescouale, della quale l'Abbate Ioachino nel libro soura Isaia Profeta sà vna profetia di questa Chiesa, doue cosi dice: Cosana Ecclesia quadriformis, ac si cauda Calabria in cunclis suis sedibus conycitur precidenda præ meritis; sed postmodum reparanda, vt 60 flagellum gravius subeat, quo patientius interim ad sidem pramium expectatur. Etsi sub aquila terra hæc insana consilys malis astuantibus undique concuti habeat: maiora tamen dispendia perferet, cum post illius occubicum, leuari non potest à ruina. Si ritrouano in Cosano bagni medicinali, e doi fonti, vno d'acqua dolce, & vn altro d'acqua solsorea. Quiui nascono i terebinti, i cappari, la siliqua seluaggia, e la vitice; si fà'l bambaggio, la sesama; e si rrccoglie la manna; si ritroua anco in questo territorio la calamita. Caminan do più dentro nel paese mediterraneo incontra vn nobile castello chiamato Castrouillare, il cui nome anticamente era Aprusto, cosi scritto da Plinio fabricato da gl'Ausonij, e posseduto da gl'Enotrij, ma doppo le rouine della città Sifea, e Grumento, delle quali s'è fatto ricordo poco più sù è da credere, che fosse stato molto magnificato, & accresciuto nella nobiltà, e grandezza. Il particolare da notarsi, che'l conuento de' Frati minori in questa terra è stato fondato da vno de' compagni del nostro Padre S. Francesco d'Assis; e nella medesima Chiesa si riposa'l corpo del beato Pietro monaco del nostro ordine: in questo monasterio nel tempo, che viuea in terra'l glorioso nostro Padre S Francesco, si ritrouaua'l Padre Fra Daniello ministro di questa Prouintia cittadino di Beluedere maritimo (per quanto riferisce à noi l'antica fama) monaco del nostro ordine, doue anchora dime-

Velleio pat.

Profetia per la Chiesa di Cosa. no.

Bagni solforei, e calds in Cosano

Castronillare.

B. Pietro da Ca stronillare.

rauano

rauano sei altri Frati monaci dell'istesso ordine, liquali disiderando, ch'alla santità della loro vita sosse congiunto anchora'l martirio coll'ubbidienza di Frate Elia in quel tempo ministro generale del predetto ordine meritarono tra Saraceni essere di Dio gloriosi martiri: L'historia de' quali si notarà nel seguente capitolo. Si tessono in Castrouillare le frondine, come in Morano; e nel suo territorio si raccoglie la manna; nasce'l cardo che produce la massice; si sa abbondanza di bambaggio, e sessama.

Si racconta'l martirio di sette martiri monaci dell'ordine di S.Francesco d'Assis, liquali dimorauano nel monasterio di Castrouillare. Cap. XXV I.

Acconta S. Antonio da Padoua, & altri scrittori nelle croniche antiche della nostra religione, che sette Frati di Calabria s'unirono insieme in Toscana, doue dimandarono licenza à Frate Elia Vicario Generale dell'ordine per andare in Ispagna è predicare à i Mori la fede di Christo, i nomi de quali sono questi, Fra Daniello, Angelo, Samuello, Donolo, L'eone, Nicolò, & Vgolino fratelli commoranti nel conuento di Castrouillare; liquali giunsero nel Regno d'Aragona hauendo tra loro per prelato Fra Daniello ministro della Prouintia di Calabria, & hauendo eglino ritrouato la commodità del passaggio mai hà potuto ottenere Fra Daniello di potere imbarcare tutti gli compagni, imperò che'l padrone della naue non voleua portare più che tre, onde gli fù forza di lasciare altri tre adie tro, e giunse solamente con tre alla città di Cettà, nè si pose à predicare à i Mori insino che non giunsero gl'altri compagni, laqual cosa sit all'ultimo di Settembre. Ma tra questo mezzo s'essercitauano à predicare à i Christiani mercadanti da diuersi luoghi, che quiui concorreuano. Quando doppo furono tutti vniti insieme, con grandissimo feruore di spirito, e zelo della salute delle

8. Daniello mar.
5. Angiolo m.
5. Samuello m.
5. Donolo m.
5. Leone m.
5. Nicclao m.
5. V golino m.

delle anime scacciato fuori dal cuore ogni timore humano cominciarono discorrere tra di loro in che modo potessero far frutto all'altrui anime, e riceuere la corona del martirio. Cosi essendo stati per alquanti giorni fuori della città insieme co gl'altri Christiani, alli quali non era lecito entrare nella città, deliberarono coloro d'introdurli secretamente senza dir niente à persona alcuna, acciò nè da Christiani fossero disturbati, che non lor lasciassero andare, nè anco da Mori, che lor non permettelsero entrare. Animatisi dunque l'un coll'altro nel Signore vn venerdì s'apparecchiarono con caldiffime orationi, & il sabbato si confessarono i sei al Prelato loro Fra Daniello, & egliad vn di loro, e consumata quella notte in lauarsi i piedi, l'uno coll'altro, e raccomandarsi à Dio, la mattina della seguente Domenica riempiti della gratia dello Spirito Santo entrarono à buon hora nella città, e cominciarono ad alta voce predicare à i Mori, che lasciassero la falsa fede di Maometto, e che prendessero la vera del nostro Saluatore Giesti Christo. Ilche veggendo i Mori cominciarono anchora eglino prima riprendere i Santi di Dio, e doppo offenderli con grauislime ingiurie; nè pur cessando coloro per questo dalla santa predicatione della fede, cominciarono i Mori à dare delle guanciate, pugni, e calci, e legati gli menarono inan zi allo Rè, doue coloro continouando'l predicare lo Rè con tutti gli circostanti istimando loro per pazzi à quelli habiti poueri ordinò, che fossero carcerati, perc'haueuano parlato contro del loro Profeta, doue furono legati con catene di ferro, chiusi per otto giorni continoi, & iui patirono diuersi stratij. Ma per non istare nella carcere ociosi scrissero l'infrascritta lettera à quelli Christiani che stauano in Cetta drizzandola al padre Frate Vgo Sacerdote Vicario de' Genouesi, & à doi altri Frati, vno dell'ordine de' Predicatori, e l'altro de' Frati Minori, ch'attendeano alla cura dell'anime di quei Christiani, & crano arrivati in quelli giorni dall'Africa.

Martirio di serte martiri da Calabria,

Tenore della lettera.

Lettera delli set te murtiri.

Benedetto sia Dio Padre di Giesti Christo nostro Signore, padre di misericordia, e Dio di rutte le consolationi. che ne consola tutti nelle tribolationi moitre, & insegnò al padre nostro Abramo'l montone nella macchia da far gli'l sacrificio, e fece ch'egli andasse peregrino per la terra, e gli riputò la fede à Giustitia, la onde meritò 'I ritolo d'amico di Dio; insegnandoci in ciò da diuenire pazzi inanzi al mondo per compiacere, & esfere sauj nel cospetto di sua diuina Maestà. E però ei ne disse, andate à predicare l'Euangeiio à tutte le creature, perche non hà dà essere'l seruo maggiore del padrone, nè'l discepolo maggiore del maestro, e se sarete perseguitati, considerate, che prima hanno perseguitato me. Delle quali parole mossi anchora noi suoi minimi, & indignissimi serui, lasciamo la nostra patria, e siamo venuti à predicare in que ste parti per gloria di Dio, e salute dell'anime nostre, ad edificatione de' fedeli Christiani, e confusione de gl'infedeli ostinati, come dice l'Apostolo; esfendo noi vnodore buono à Dio ad alcuni semo odore di vita, ad altri odore di morte, nè potendosi lasciare ciò di fare, perche dice'l Signore; s'io non fosse venuto, e non hauesse predicaro. eglino non harebbono peccato. Noi entrammo in questa città di Cetta predicando'l suo nome, e legge santissima inanzi all'istesso Rè, che riputandoci pazzi n'hà fatto incarcerare, & hor n'è parso d'auuisarui, qualmente per

la gratia diuina, con tutto che quiui patiamo assai, semo però confortati dal Signore grandissimamente, tenendo gran fiducia in sua di uina maiestà, che si degnarà d'accettare la nostra vita in sacrificio accetto, à cui è solo gloria, & honore per sempre.

Amen.

Come i fette Martiri furono prefentati inanzi allo Rè,e gli predicarono costantemente la fede,e come per la confessione di Christo furono condannati à morte, e decapitati .

Cap. XXVII.

A Domenica seguente, che su a' dieci d'Ottobre, furono, cauati la mattina di prigione i Santi Mar tiri, e condotti inanzi allo Rè, alla preseaza del quale furono grandemente pregati, che fi volesfero disdire dalle parole dette contro del loro Profeta, e contro la sua legge. Ma eglino allegramente, e costantetemente risposero, che non poteuano dire altrimenti da quello, ch'haueuano detto, essendo che quella è l'istessa verità, anzi gli cominciarono per lo cotrario ad esfortare, che lasciata homai tanta cecità, che lor tenea nelle mani del demonio in questa vita, e che lor conduceua nella dannatione perpetua nell'altra, abbracciassero la vera, & vnica fede di Giesù Christo nostro Saluatore, che per amore di tutti gl'huomini, essendo Dio, velle farsi huomo, e morire nel legno della Croce per liberare tutti dall'eterna morte, e ch'ascendendo al Cielo n'apparecchiò la gloria sempiterna. Ma i Moti sordi à tutto ciò, che si diceua, deliberarono separare i Santi di Dio, ogn'uno da per se, & à ciaschuno di loro cominciarono offrire argento, & oro, e dignità da parte del loro Rè, & vltimamente à minacciate tormenti crudelissimi insino alla morte, se non si conuertissero alla loro legge. Tutta però in vano era questa persuasione, e questo minaccio di morte: perche'l Signore hauea si saldamente fermato la mente loro con quel chiodo dolcissimo del suo amore, che tutti diceuano dentro del loro cuore le medesime parole di S. Paolo. Chi ci separarà mai dalla charità di Christo? Nè coltello, nè tribolationi, nè fiuori, nè ricchezze del mondo, nè diletto della carne, nè altro mai. Perloch'eglino rispondeano audacemente, e ributtauano i loro colpi acculando Maomerto per malederto, e la sua legge sporca, Cccc 2

carnale, e dannabile. Douc mentre al superiore loro Fra Daniello fù data da vn ministro di giustitia vna grandissima coltellata in testa, e poscia scrimendoli colla punta della spada verso la faccia, e'l cuore, connertiti (dicea) traditore, se non che morirai crudelissimamente: E tutto ciò facea colui per dare terrore à gl'altri sei, che pur seguitando, & il giudice, e certi huomini vecchi loro sapienti d'essortargli à non volere sprezzare la gratia del loro Rè, e le loro misere vite; risposero saldamente, riprendendo coloro, ch'essendo vecchi, & hoggi mai nella bocca della morte, e che poco più poteano godere in que sta vita, anchor voleuano essere cosi ostinati, che si lasciamano condannare l'anime per sempre nell'inferno per appoggiarsi alla falsa credenza de gl'huomini di questo mondo, & à quella legge, che l'istessa conscienza loro gli dittaua per falsa, e che chiarissimamente lo poteuano toc care con mani, ch'eglino sono deliberati di voler morire per la fede di Christo. Perloche diede'l Giudice la sentenza, che fossero decapitati come nemici della legge di Maometto: e perch'i Santi di Dio allegri, e subilanti con infocato spirito s'animauano l'un coll'altro, egli pareua mille anni quell'hora della morte, riuoltisi i sei verso'l loro Padre Fra Daniello gli baciauano le mani, che gl'hauesse guidati à quelle nozze, e ciaschuno dimandana la sua benedittione, e gratia d'essere 'l primo ad osserirsi alla. morte per amore del Signore, il quale con molte lachrime. ringratiando Dio di tanto dono, benedicea tutti, dicendo figliuoli miei carissimi rallegriamoci tutti nel Signore in questo giorno di festa, che s'è degnato di fare, che sia'I fine della nostra peregrinatione, ne vi sgomentiate gia mai, perche gl'Angioli Santi suoi sono quiui pronti tutti à darci aiuto, & hanno aperto le porte del Paradiso, doue hoggi vnitamente andaremo tra le corone anchora noi de' Martiri, à godere la loro gloria in sempiterno. Apena. erano finite queste parole, ch'arrivati i ministri cominciarono spogliare i sette inuitti Cauallieri di Christo, e legate le loro mani dietro, e menarono coloro fuori del

palaggio colla trombetta inanzi come malfattori. Ma eglino come mansueti agnelli andauano al macello colla mente eleuata al fommo Dio, tuttauia per la strada predicando, e gionti al luogo della giustitia s'inginocchiarono, e raccomandandosi à Diotutti allegramente riceuerono 'l santissimo Martirio, offerendo l'innocenti anime loro vestire della preciosissima porpora del loro stesso san gne con grande ammiratione insino de' medesimi Mori, liquali non contenti di questo fatto, come rabbiati lor pa rendo non d'hauer vinto, ma d'essere stati vinti, comincia rono tato stratiare quelli santissimi corpi strascinadoli per le strade, infino che furono stracchi. Ma i Christiani dop po sacraméte raccogliédo i Sati corpi, quelli custodirono nella loro villa, doue hoggi si veggono, e si vedrano mol ti miracoli, che'l Signore hà fatto per i metiti loro, dè qua li non si ritrouando altra memoria, solo che quella de gl' huomini di quel luogo, non gl'hauemo voluto mettere in scrittura, per non inserire cosa in queste Croniche, che non sia più che vera. E tanto più che mi ritrouo cir condato d'inuidi, e maledici; basta che da Papa Leone decimo sù concesso à frati Minori, che facessero la loro se sta nel medesimo giorno, nei quale surono Martirizati, che fù nel decimo giorno d'Ottobre dell'anno 1237.vn anno doppo la morte di S. Francesco; e così hoggi fi celebra nell'Arciuescouato di Praga, se bene nell'vffitio Bracarense per errore della stampa è posto l'anno-1221.

Nell'istesso territorio Turino si descriuono molte altre habitationi cominciando dal fiume Sibari insino à S. Maria dello Patir Monasterio dell'ordine di S. Basilio .

Cap. XXVIII.

Assato ch'habbiamo Castrouillare scendendo al basso incontra'l siume Sibari, del quale più volte là bbiamo in questo libro satta mentione loda tissimo da historici, e poeti; e doppo'l siume incontra l'antica città Turia originata dall'antica Sibari me tropoli

Terranoua di Tarsia.

Eliano.

Fiume Lusia, co

Plinio.

tropolidi questa Republica, della quale à lungo n'habbiamo ragionato nel principio di questo libro, hoggi la prede tta città è chiamata Terranoua, cioè, Turio nouo, come già del tutto s'è parlaloapieno. Mà non deuo qui tacere, ch'Eliano nel terzo decimo libro de Historia Ani malium dice, che si ritroua nel vicino di Turio vn fiume chiamato Lusia, ilquale se bene porta l'acque lucide, non dimeno produce i pesci molto neri, le cui parole sono que fle; in Thury's fluuius Lusias appellatus, tametsi perlucidos li quores habeat, nigerrimos tamen pisces creat. Plinio nel quar todecimo libro lodando i perfetti vini di Calabria non ta ce di lodare'l vino della città Turio, mentre dice queste parole; longinquiora Italia ab Ausonio mari non carent gloria vina Seueriniana, & Confentia genita, & Tempfa, ac Balbiæ, Lucanag; antecedentibus Thurinis, omnium pero eorum ma xime illustrata messalæ potu, ac salute Lagaricana, non procui d Grumento nascentia: nelle quali parole loda sei vini, che na scono in Calabria, cioè'l vino di S Seuerina, di Cosenza, di Temesa, di Montalto, di Turio, e di Lagaria: & in vn altro luogo del medefimo libro loda alcune vue di Turio, mentre dice; Capnias, & baccaniata, & Tarrupia in Thurinis collibus non ante demetuntur, quam gelauerit: L'vua capnia è mezza tra'l bianco, e'l nero, ch'hoggi volgarmente da altri è chiamata ruggia, e da altri prunesta; la baccaniata è quella, che noi chiamiamo zibibo, e la tarrupia è vna certa vua nera, laquale si mantiene per tutto l'inuerno sù la vite, communemente chiamata oliuella. Stra bone nel sesto libro loda mirabilmente 'l vino Turino, in quelle parole; Vinum Thurinum inter vina nobilissimum. Teocrito nel quinto idilio, nomina di queste campagne Turine, e Sibarite'l cinosbato herba, l'anemone, il citiso, l'egilo, le fragole, il melle, l'oglio, e l'abbondanza del vi no, e la molle lana. L'oglio Turino è molto lodato da Ateneo nel secondo libro di mente d'Amfi, e d'Alessio poeta. Plinio nel trentesimo primo libro sà mentione della salimora Turina, e nel trentesimo sesto nomina 'l gesso Turino in quelle parole; Gypsum calci cognatum è la pide

Strabone.

Teocrito.

Ateneo.

pide coquitur Thurys. Varrone nel primo libro delle cose Varrone. rustiche loda mirabilmente la fertilità delle capagne Turine, e Sibalite, mentre dice; in Sybaritano agro ingerum modium centesimum redere solitum dicunt. Appresso Terra noua incontra vn Castello in luogo alto fabricato chiama to S. Lorenzo, incanto 'l quale discorre'l fiume Sibari, e con ello si mescola forto'l Castello 'l fiume Isauro : repiù oltre occorre vn'altro castello posto tra'l finme Crate, e'l fiume Ilauro anticamente chiamato Caprafe, che già sotto questo nome stà notato nell'itinerario d' Antonino Pio; mà hoggi volgarmente è chiamato Tarfia. Quini le cam Tarfia. pagne sono fertilissime; nasce la siliqua siluettre, e'l cerebinto. Più dentro occorre l'antica città Befcia cosi chiamata da Stefano Bizantio; ben che da gl'antichi habitato ri è ttata chiamata anchora Besidia, mà hoggi secondo l'vio commune è chiamata Besignano: di questa setà men tione apprello T. Liuio nel decimo libro de Bello Punico, done stà scritto, ch'ella insieme coll'altre città, che s'haueno date ad Annibale Africano, spontaneamente ritornò alla fedeltà del popolo Romano nel consolato di P. Seruilio. E sede Vescouale, & in esta è stato natiuo cittadino'l beato Martino monaco del nostro ordine, il cui corpo si riposa nel nostro monasterio d'Aiello. Qui ni si raccoglie la manna; si fà la sesama, el bambaggio: in quette campagne stà edificata l'antica Chiesa di S. Adriano, laquale dal principio della sua fondatione è stata monasterio dell'ordine di S. Basilio, doue si riposa'l corpo del beato Giorgio di Rossano monaco del medesimo ordine discepolo di S. Nilo abbate, e nell'istesso monasterio cambiò per la morte questo mondo co 'l cielo: in questo monasterio fiori'l beato Proclo da Besignano, monaco del predetto ordine di S. Basilio discepolo di S. signano, e sua hi Nilo; perche stando in questo luogo'l beato Nilo tra mol ti monaci discepoli, c'haueua huomini tutti di santissima vita,'I beato Proclo gl'era molto caro : di qu'esto scriue S. Bartolomeo monaco nella vita del Beato Nilo, ch'è sta to huomo di grandissima sapienza, versatissimo in diuer-

8. Lore To castel

Besigniano.

B. Martino da Besignano

Mouasterio di s. Adriano.

B. Proclo da Be-Storia.

se sorti di dottrine: prima ch'egli riceuesse l'habito mona cale essendo anchora giouinetto, e stando nella sua patria, tanto esfercitaua se stessonelli seruitij di Dio, ch'in ogni giorno digiunana, & infino alla fera attendena allo studio, & alla lettione, e s'asteneua molto dalli cibi, e be uande, che sogliono accendere la libidine; dalla sera insino allhora di mattutino visitaua tutte le chiese della pa tria sua, e recitaua tutto'l salterio, & inanzi ogni porta di Chiesa faceua quella penitenza, che à se dettaua la vo lontà, e la conscienza, tutte queste cose soleua egli fare occultamente. Hauendo egli doppo abbracciato la vita monastica sotto'l gouerno del beato Nilo, e dall'istesso es sendo ammaestrato ad vna perfettione di vita mirabile; tanto con acerbe penitenze castigò le sue membra, ch'è stato vno specchio di continenza, e nelle mortificationi della carne hà fatto resistenza insino all'vltimo di questa sua vita mortale; siche doppo tante sue virtù ricene da Dio'l dono della gloria. Doppo'l predetto monasterio incontra vn Castello in luogo alto edificato chiamatoRo sa; nelle cni campagne si ritroua'l vitriolo, & iui scorre 'I fiume Iauiso, che si congiunge al fiume Crate. Appres so incontra l'antica città Tebe in luogo alto edificata, ch' hoggi è chiamata li Luzzi: di questa ne fà mentione Plinio, e Teopompo, che dice essere Città di Lucania, non perche fosse dentro la prouincia di Lucania; mà perch'in questi conuicini luoghi negl'antichi tempi hebbero i Lucani molte colonie, come habbiamo dimostrato nel primo libro: nel conuicino di questo Castello staua anticamente quel monasterio, la cui Chiesa è hoggi sotto'l titolo di S. Maria, nel quale lungo tempo dimorò'l Beato Giouanni Ioachino Abbate, e nel medesimo è stato Abba te'l beato Bernardo, che doppo è stato fatto Vescouo Ge rentino, & è stato anchora Abbate'l Beato Luca discepolo, e scrittore dell'Abbate Ioachino, che doppo è stato fatto Vescouo di Cosenza. In questo monasterio (dice Telesforo Eremita cittadino Cosentino) hauere ritroua to alcune scritture dell'Abbate Ioachino, e di Cirillo. In queste

Rosa.cast.

0

Luzzi. Plinio. Teopompo.

queste campagne di Tebe nasce la vitice; e si raccoglie la manna. Appresso n'occorre vn Castello edificato in luo go alto chiamato Acra, del quale ragionando Stefano di ce, ch' Acra è Città del paese Iapigio in Italia; Acra vibs Japygie altera Italie: e già nel primo, e terzo libro habbiamo dimostrato, che tutto questo paese anticamente era chiamato Iapigia: nel conuicino della quale discorre'l fiu me Moccone, doue le pecorelle infette lauate si guarisco no, delche non solo dona testimonianza Stefano, mà l'esperienza stessa; e quasi per due miglia lontano dal Castello discorre'l siume Cotile, & amendui si mescolano al fiume Crate. In questo territorio si ritrouano selue com modissime ad ogni sorte di caccia; nascono vini mirabi li, & ogli perfettissimi; & i casali della predetta terra sono, S. Cosmo, la Macchia, e Baccaro. Più oltre verso la via del mare per distanza da quello forse da tre miglia in circa incontra vn'altro nobile castello ne gl'edifitij suoi antichissimo fabricato da gl'Ausonij, e doppo habitato da gl'Enotrij detto Coriolano, ma nell'uso commune è chiamato Corigliano, incanto'l quale discorre vn fiume del nome dell'habitatione, & appresso scorre'l fiume Lu cino, che diuide 'I territorio di Corigliano da quello di Rossano. Le campagne di Corigliano sono abbondantis-Ame quasi d'ogni cosa necessaria al viuere humano; nasce la vitice siluestre, il terebinto; si sa 'l bambaggio, la sesama; e ne' giardini si sa abbondanza di diuersi frutti; & il territorio è molto commodo à diuerse caccie d'uccelli. Appresso n'incontra'l fiume Coleneto, e dentro le campagne di Rossano, non molto lontano dalla città stà edificato l'antico monasterio dell'ordine di S. Basilio, la cui Chiesa è chiamata Santa Maria del Patir, doue fiorirono molti Santi Padri monaci del predetto ordine, de' quali perche le virtù furono quasi innumerabili, sà di mistiero, che di loro facciamo particolare ragionamento. In questa Chiesa mai entrano donne, e se per sorte entrassero inauedutamente, si conturba'l Cielo, si che le pioggie, folgori, tuoni, e terremoti par ch'ogni cofa man-Dddd dino

Acra. Stefans.

Fiume moccone. Stefano.

Cafali d' Acra

Corigliane.

Monasterio di S. Maria del pa tir.

dino in rouina, secondo ch'à Dio piace; ilch'accade, perch'haueudo Maria Vergine gloriosa insegnato à S. Niso monaco 'l disegno della Chiesa, quale si douea sabricare, ella accompagnaua S. Niso nel luogo della Chiesa, ma sempre caminaua da suori del disegno de' sondamenti, e perch'ella non caminò per dentro la Chiesa, ordinò à S. Niso, che mai sacesse in quella entrare donne, ma ch'ascoltassero la Messa nelle crati da suori, il misterio di que sto satto solamente à Dio, & à Maria Vergine è noto.

Della solitaria, e santa vita del Beato Nilo Abbate cittadino di Rossano monaco dell'ordine di S. Basilio, e d'alcuni suoi atti. Cap. XXIX.

8. Nilo abbate e sua historia E. ...

El predetto monasterio fiorirono anticamen-te molti Santi Padri monaci dell'ordine di S. Basilio, ma perche come primo, e maestro de gl'altri n'incontra 'l glorioso S. Nilo Abbate, forza è che di lui, come da principale capo cominciamo à ragionare. E stato'l Beato Nilo cittadino di Rossano città di Calabria, della quale ne ragionaremo quindi à poco, monaco dell'ordine di S. Basilio, del quale S. Bartolomeo monaco del medesimo ordine vinto dall'amore per hauerlo haunto suo maestro, e spinto dalla molta santità del detto glorioso Padre hà scritto la vita non solamente del Beato Nilo, ma etiandio di molti altri Santi Padri. liquali fiorirono nel medesimo tempo; il cui libro si ritroua nel monasterio di Grotta ferrata posto tra Marino. e Friscato nella prouintia di Roma, doue anco si ritroua vn'altro nel quale stà scritta la vita di S. Bartolomeo scrittore della vita di S. Nilo; dice dunque S. Bartolomeo. in quella sua scrittura, che nacque? l Beato Nilo nella cit tà Rossano da molto nobili parenti, al quale essendo mor ti'l padre, e la madre, e'l beato Nilo rimaso anchora fanciullo, è stato alleuato dalla sua sorella carnale, e dal prin cipio della sua età tanta buona indole dimostraua, ch'à. tutti donaua stupore, e marauiglia; haueua nelle dottri-

ne vn ingegno tanto eccellente, che nella sapienza ananzaua tutti gli suoi condiscepoli, e con tanta sauiezza, e prudenza ascoltaua i suoi maestri, ch'eglino stessi si stupiuano, e marauigliauano, d'onde era accaduta tanta acu tezza d'ingegno al prudentissimo figliuolo. Tanto era amico della dinotione, e delle cose contemplatine, che quasi sempre legeua le vite de' Santi Padri, & in particolare di S. Antonio, di S. Ilarione, di S. Sabba, e di S. Arsenio: ma mentre con tanta modestia, e virtu viuea nel secolo, tentato dal demonio commise vn atto carnale con vna donna vergine, dalla quale hà fatto vna figliuola; doppo'l qual' errore essendosi accorto, e conuertito à Dio dolendosi grauemente del peccato fatto tosto deliberò d'abbandonare'l mondo, i piaceri, e le ricchezze, e perch'hauea da debitori à riscuotere non picciola quantità di monete, con molta sollecitudine quelle hà essatto fingendo di voler comprare vna vigna, ma intieramente dispensò'l dinaro à poueri; hà venduto anchora l'altre sue robbe, & ogni cosa dispensò per l'amor d'Iddio. Dop po andò al monasterio di S. Mercurio, done allhora habitanano i monaci di S. Basilio per vestirsi dell'habito monacale. Questo è quello monasterio poco lontano da Parma nel territorio di Seminara come io diceuo nel primo libro, nel quale dimorauano quelli Santi Padri, ch'iui nominaua, cioè, S. Fantino, S. Luca suo fratello, S. Zacharia, e molti altri, nel conuicino del quale monasterio staua vn'altro, del quale ragionando S. Bartolomeo in questo luogo, doue scriue la vita del Beato Nilo, non dimostra'l nome, nel quale monasterio era Abbate'l Beato Giouanni, il corpo del quale si riposa in Sulo, come s'è detto nel secondo libro. Giunto che sù dunque'l Beato Nilo in questo monasterio, vedendo quelli Santi Padri molto si consolò con allegrezza estrema. Mà perche'l demonio nemico della generatione humana, sempre s'ingegna d'insidiare, & impedire tutte l'opre buone, anco s'ingegnò d'impedire questa opra buona del Beato Nilo; & ecco che subito sono portate le lettere dal Signore di

Dddd 2 quel

### LOIT BIR 100

quel paese alli monaci del monasterio, per le quali si comandaua, ch'in modo alcuno non douessero riceuere Ni lo all'habito monacale, ch'altrimente facendo egli farebbe per tronçar loro le mani. Perloch'atterriti quelli Santi Padri mandarono Nilo al monasterio di S. Nazario, doue habitauano anco monaci del medesimo ordine. (quelto è'I monasterio di S. Filareto, nella valle sotto Seminara anticamente chiamato S. Nazario) nel quale monasterio prese'l giouane con grandissima diuotione (non hauendo anchora compito 'l trentesimo anno della sua età) l'habito monacale, e nell'istesso monasterio dimorò quaranta giorni senza magniare pane, ò bere vino, ò qual si voglia altra cosa cotta, ma solamente si pasceua di frutti d'alberi, & herbe terrestri; perch'in fatto cosi conueniua ad vn buono soldato di Christo, che con vna austera mutatione, e forma di viuere passasse dalla vita secolare alla vita religiosa; mentre egli in quello monasterio dimoraua gl'occorse di vedere vn Signore, ò Prencipe mondano molto maligno, che nella sua malitia si gloriaua, e diceua hauere anchora oltre di quel che visse di viuere per dieci altri anni, à cui disse Nilo, che solo dieci giorni di vita gli rimaneuano, e così è stato, che nel decimo giorno doppo la fatta profetia, è stata da suoi stes si cittadini veciso. Doppo che surono passati quelli quaranta giorni, ne' quali si trattenne nel monasterio di S. Nazario, di nouo hà fatto ritorno al monasterio di S. Mercurio, acciò visitasse, e riuedesse quelli Santi Padri; liquali doppo hauere veduto si dilettò, & allegrò con; vna beniuolenza estrema, e con vn reciproco amore tra se, e quelli Padri mirabile. Hauendo dunque'l Beato Nilo stabilito nel cor suo suggire onninamente la conuersatione de gl'huomini, e ritrarsi nelli deserti, acciò ch'emulando vn'altro Giouan Battista facesse vita solitaria, & eremitica, si riducesse in vna grotta poco lontana dal monasterio di S. Mercurio, doue allhora'l Beato Giouanni era presidente (stà questa grotta nell'altezza d'un monte soura Parma come s'è detto nel primo libro) la qual

## Q V A R T O. 291

qual'allhora haueua vno altare dedicato à S. Michello Arcangiolo, ma hoggi stà dedicata à S. Elia Abbate, come s'è derto nel primo, e secondo libro; questo luogo dun. que s'elesse 'l beato Nilo attissimo alla diterminata solitudine, doue di giorno, e notte (perche pochissimo dormiua) attendena alle vigilie, all'orationi, alle contemplationi, digiuni, recitationi di Salmi, diuini vffitij, alle lettioni della scrittura sacra, & altre opre buone innumerabili. Portaua'l capo scoperto, caminaua con i piedi scalzi, vestiua d'una sola tunica, fatta d'aspra lana, andaua cinto con vna corda, & vna sola volta l'anno caminaua discinto. Teneua l'inchiostro per scriuere in vn vase fatto di cera, perche la sua pouertà era estremissima, intanto che non possedeua cosa alcuna, ne di molto, ne di poco. valore. Il più frequente essercitio, ch'egli hauea nell'opre manoali, era lo scriuere libri, e tanto minutamente partiua'l tempo, che pure non gl'auanzaua vn momento di vacanza: perche dall'hora di mattutino infino à terza egli scriueua libri, cioè, i Salmi di Danid, & in ogni giorno finiua vn quaterno d'affacciate, cioè, vn foglio intiero; dall'hora di terza insino à sesta, quasi in persona di Maria, e Giouanni assisteua inanzi al Crocisisso legendo'l Salterio di Dauid, e mentre l'istessi Salmi recitaua, quasi mille volte s'inchinaua inginocchiato à terra. Dall'hora di festa insino à nona eglisedeua contemplando, e nella contemplatione fortemente piangeua, & in quelle sue contemplationi sempre staua meditando la legge del Signore, la scrittura sacra, e le scritte dottrine de' Santi Padri. Doppo ch'era gionta l'hora di vespro, & egli hauea compito di dire le lodi vespertine, caminando, e recitando Salmi donauasi alquanta ricreatione; fatta la not te apena gustana vn poco di sonno al corpo necessario. Perch'egli era molto versato nella scrittura sacra, isponeua spesso quella à suoi fratelli, e per la sauia interpretatione studiaua l'opre di S. Giouanni Chrisostomo, S. Basilio, S. Gregorio Nazianzeno, e molti altri Dottori gre ci, e latini. Soleua egli mangiare soura yna pietra gran-

de, e per scudella teneua vn frammento di vase di terra. Il cibo suo alcune volte era di pochissimo pane, e'l bere, di pochissima acqua, alcune volte era di legumi cotti, & altre volte di frutti non domestichi, ma seluaggi, come siscelle, mortelle, acommare, pomi seluaggi, & altri. Nel tempo della sua vita trapassò vndici continoi mesi senza hauere gustato punto di mangiare cosa liquida, ò cotta. Staua bene spesso doi giorni continoi, e tre, & alle volte cinque, & altre tante notti senza mangiare, e senza bere. Hà fatto la santa quaresima ordinata dalla Santa Chiesa senza cibarsi, eccetto che della picciola collatione. V n'altra volta digiunò sessanta giorni continoi senza mangiare, solo che due sole volte in tutto questo tempo; e tanto attendeua alla santità dell'opre, che tante forme di viuere egli osseruaua, quante legeua essere state osseruate dal li Santi Padri. Tanto si compongeua nell'oratione, che non pareua mandare da gl'occhi gocciole di lachrime, ma pioggie, e riuoli; nelle contemplationi era tanto intento, ch'è stato moltissime volte rapito in estasi: quando dalla tentatione della libidine era assaltato, castigaua, e raffrenaua quelli incitamenti con flagelli di spine, e d'urtiche. Egli non solamente hà patito asfanni, e tentationi inuisibili dalli demonij, ma etiandio molti assalti visibili, e da tutti (mediante la diuma gratia) è stato liberato. Vn giorno stando'l Beato Nilo nel monasterio, è stato dal demonio percosso con vna mazza nel capo, per lo quale colpo riceuè vna crudele, e dolorosa ferita, dalla quale per virtu diuina, nella notte de' SS. Pietro, e Paolo, mentre che con Santo Fantino staua nella Chiesa cantando i Salmi, è stato miracolosamente guarito. Vn'altra volta'l diauolo gli donò vna mortale ferita, ma dall'Angiolo di Dio à stato sanato. Hà fatto per diuina virtù molti miracoli, perche liberò assediati da spiriti maligni, esanò. diuerse infermità. E stato anchora dotato da Dio dello spirito profetico, e molte cose hà profetizato, e molti secreti delli cuori humani hà dichiarato: imperò che tra molte altre sue profetie, hà egli profetizato la miserabile roui-

## QVARTO.

rouina, che douea patire tutta Calabria da gl'Agareni, e Mori. E quando doppo quelli giunti in queste parti cominciarono diltruggerla, fin che giuntero nella circà Tau riano, doue era'l monasterio di S. Mercurio, vedendo egli, che già la provintia andava in rouina; fuggendo andò nel monasterio di S. Adriano, ch'allhora era picciolo oratorio, & iui per vn pezzo dimorò con dodici discepoli. Stà questo monasterio infino ad hoggi nel conuicino di Besignano, come s'è detto. E stato'l Beato Nilo tan to amico, & osferuatore dell'humiltà, che mai volle pren dere ordine sacro. Mentre eglistaua in S. Adriano, occorle che passò da questa vita'l Vescouo di Rossano,& egli con volontà vniforme di tutti, & applaulo grande del clero, e del popolo è stato eletto Vescouo di quella città. Ma egli guidato dall'essempio di Christo suggi in vno occolto deserto, fin ch'è stato in luogo suo eletto vn'altro Vescouo. Fuggina quasi come vna peste la connersatione delli Prencipi, e Signori, & altre persone gran di del mondo, quantunque egli per la fama della sua san tità fosse noto à tutte quasi le persone nobili del mondo. Fuggiua anchora come dalla faccia del serpente, e come dal mortale veleno l'amicitia, e conuersatione delle donne, e diceua à suoi fratelli ; dice dime'l diauolo, questo monaco è luto, lo bagnarò coll'acqua, cioè, colle lachrime delle femine, e lo farò liquido, intanto che di lui farò quel, che mi sarà in piacere. Mai hà sopportato egli, che le donne entrassero nelle sue Chiese, e monasterij. Solamente mandando lettere à presidenti, & vstitali del la giustitia moltissime volte hà liberato huomini dalle carceri, e dalla forca. Mentre ch'egli vn giorno staua ingenocchiato inanzi al Crocefisso pregando Christo, che lo liberasse d'una certa tentatione, e che si degnasse dargli la sua benedictione, l'imagine di Christo leuando la mano dal chiodo, col quale staua inchiodata nel legno, gli diede la sua benedittione. Partendosi doppo da Calabria, andò più oltre della prouintia di terra di Lauoro, e per i prieghi dell' Abbate, e monaci di monte Cassino dimorò

dimorò molti anni in quello monasterio: doppo andato nel monasterio detto Valleluccia dimorò quindici anni; del quale partendo andò nel monasterio detto Serpere, del suo ordine, che stà nelle campagne di Gaeta, doue con sessanta Monaci, ch'iui dimorauano di fameglia consumò dieci anni. Occorse in quel tempo, cioè, nel fine delli dieci anni, che Filogato di Rossano, Vescouo di Piacenza, huomo molto riccho, e nelle lettere dottissimo, per sauore d'vn Console Romano chiamato Crescentio, con consenso del popolo Romano, & anco del Clero (perch'à loro competeua in quel tempo l'elettione del sommo Pontefice) è stato eletto Papa con discac ciare dalla sede Papale Gregorio quinto sommo Pontefice, ch'anchora viuea; e fù egli chiamato Giouanni decimo sesto, ben ch'altri lo scriuono decimo settimo: s'inter pose doppo contro questo fatto l'Imperatore Otone terzo, e con la sua potenza essendo restituito Gregorio quin to nel Pontificato troncò la lingua, e'l naso, e cauò gl'occhi all'adulterino Pontefice, & anco lo rinchiuse in oscu rissime carceri. Per lagual cosa'l Beato Nilo partito dal predetto monasterio andò in Roma, se forse lo potesse li berare; Questo intendendo'l sommo Pontefice, el'Imperatore vicirono infino alla porta Afiniana della Città ad incontrarlo, e mezzo tra loro dui, hauendogli prima baciato le mani con esso loro menarono al palazzo, doue lo pregarono instantemente che si degnasse dimorare in Roma, e gli prometteuano dare qual monasterio hauesse egli voluto, concedendogli anchora di liberare Filogato adulterino Pontefice carcerato (benche doppo del carce rato non gl'attesero la promessa ) mà egli rinontiando di rimanersi in Roma si partì, & hà fatto ritorno nel suo monasterio, dal quale s'era partito. Tra pochi giorni Gregorio Papa con infelice morte passò da questa vita. Mà Otone Imperatore conoscendo'l gran delitto, ch'hauea fatto nella persona di Filogato pentito del proprio errore, in segno di penitenza, e per altro suo religioso. voto andò à visitare la Chiesa di S. Michaello Arcangelo

in Puglia, che stà edificato nel monte Gargano, e nel ritorno andò ad alloggiare nel monasterio del Beato Nalo, e mentre dà lontano vidde quel monasterio, disse: ecco nell'eremo i tabernacoli d'Israele; ecco i cittadini della Celeste hierarchia; costoro non come cittadini, mà come viatori habitano in questi luoghi Mà'l beato Nilo veden do che l'Imperatore s'accostaua, vsci con tutti gli suoi Monaci ad incontrarlo colla Croce in processione, e con grandissima pietà, & humiltà hà honorato l'istesso Impe ratore, e l'hà accompagnato sin dentro'l monasterio. Dop po ch'egli, el'Imperatore hebbero di molte cose ragiona-10, tra l'altre offerte promisse l'Imperatore darli in qual si voglia luogo, ch'egli volesse del suo Regno vn mona-Rerio dotato di moltiflime entrate; mà'l beato Nilo rinon tiò affatto quelta si fatta offerta: perch'egli mai hà voluto riceuere da qual si voglia huomo del mondo temporali ricchezze. Mà l'Imperatore vedendo ch'egli nonaccettaua la prima promessa, & offerta, soggiunse dicendo; dimanda dunque da me qual si voglia cosa desidera'l tuo cuore, come se la chiedesse da vn tuo proprio figliuo lo, ch'io volentiermente la concederò, e'l Beato Nilo rispose; io non hò dibisogno ò Imperatore di cosa alcuna del tuo Regno, eccetto della salute dell'anima tua: perche quantunque sei Rè; nondimeno sei mortale come ogn'vno de gl'altri huomini del mondo, e ti sarà necessario farti presente inanzi al giuditio del gran Rè Dio, & ini rendere ragione di tutti gli beni, e mali, ch'hai oprato. Ilch'intendendo l'Imperatore tosto cominciò à pian gere, e togliendosi la corona diede quella nelle mani del Beato Nilo, e da quello riceuendo la benedittione si par tì per andare in Roma. Doppo alquanti giorni che l'Im peratore entrò in Roma, nacque nel popolo Romano una crudele seditione, per laquale partito l'Impecatore dalla città, metre fuggiua, dall'istesso popolo è stato vccifo. Doppo che questo intese'l Beato Nilo, partito da quel monasterio andò in Frescate città convicina à Roma, acciò ch'iui consumasse quell'altro poco di vita, che gli Eeee rima-

rimanena, & iui facesse (secondo') suo costume) il seruitio di Dio, doue edificò vi monasterio chiamato Grotta Ferrata, & iui dimorò infino al fine della sua vira doppo hauere consumato'l corso di nouantacinque anni trapas fando da questo mondo volò glorioso in Cielo; la cui sestiuità si celebra alli ventisei di settombre.

Della vita, e santità del glorioso S. Bartolomeo da Rosano Abbate monaco dell'ordine di S. Basilio, e discepolo molto diletto del Beato Niló. Cap. XXX.

S.Bartolomeo abbate,da Roßa no.

Rosano, da nobili, e pietosi parenti vn figli uolo, che doppo sii chiamato S. Bartolomeo Abbate, la cui vita da va monaco discepolo dell'istesso S. Bartolomeo & stata scritta in lingua greca, e ritrouasi hoggi in vn libro nel monasterio di Grotta-Ferrata; perche, come ho detto, in quel monasterio tra gl'altri libri se ne trouano doi, nell'uno de quali stà scrit ta la vita del Beato Nilo per mano di S. Bartolomeo, e nell'altro stà scritta la vita di S. Bartolomeo, per mano d'vn Monaco suo discepolo, doue stà notato, ch'essendo: 'I padre, e la madre di S. Bartolomeo nobilissimi, pietosif simi, & ardentissimi nell'amore di Dio, diedero dalla sua fanciulezza'l figliuolo ad effere infegnato da domitlimi maostri; imperò ch'era'l figliuolo d'vna indole eccellenrissima, e d'uno ingegno molto illustre, & haudua una mente molto fauia, e non attendena à giuochi, vanità, & altre cose leggiere, delle quali l'età fanciullesca molto se diletta: mà volentieri attendena, all'oratione, & alle lets tioni. Attendena anchora molto al digiuno come à suo efferento principale, e da lui, mentre ville, fu con molta: diligenza offeritaro, tal ch'essendo egli di tante buone qualità, è stato dato dal padre, e dalla madre al monalle no dell'ordine di S. Basilio condicino à Rossano, acciò son to la fanta disciplina di quelli Padri fosse bene ammae. strato. Quinil gionanetto talmente si porto, che di faniezza

Q V A R T O. 294

niezza, prudenza, e costumi pareua, ch'auanzasse i vecchi di quel monasterio, doppo hauendo inreso la fama del B. Nilo, ch'allbora dimorava nel monasterio di Serpere nel territorio di Gaeta andò à ritrouarlo; E non tantosto sil veduto dal Beato Nilo, e molto diligentemen te nel volto confiderato, e contemplato, che colle mani inalzateal Cielo allegramente à se l'hà riceuuto, credendo tra se medesimo per cosa fermissima, che doueua lascia re vn perfertilimo imitatore della sua virtà. Doppo hauendo egli riceuuto l'habito monacale dalle mani del B. Nilo, tanco s'hà dimostrato perfetto imitatore del mae-Aro, che moueua ogn'vno à grandissima marauiglia, e tut to perche austeramente attendeua alle vigilie, digiuni, oracioni, contemplationi, & ascoltationi delle parole di Dio; anco con grandissima humiltà polina la sua mente, e con vna profonda vbbidienza l'illustraua: Scriueua i sacri libri molto egregiamente, e per le tante sue virtu era dal B Nilo internamente amato, come cola à se voica. e più si consolana, e rallegrana della vita di quello, che non faceua di sessanta Monaci, ch'egli teneua nel monasterio. Quando'l B. Nilo andò in Roma, e da Roma si trasferì in Frescate, egli sempre è stato suo compagno. Hebbe anchora vna gratia particolare nel componere, che molto dottamente, & elegantemente hà composto di uersi hinni, e lodi della gloriosa Vergine, e d'altri Santi, Doppo che da quella vita trapassò nell'altra 'l Beato Nilo, egli col consenso di tutti gli Monaci del monasterio di Grotta Ferrata è stato eletto Abbate, questi sendo anchora gionane (benche contro sua voglia) prese'l ponderoso gouerno; allhora edificò 'l tempio alla Gloriosa Madre di Dio; e mensre crescena si diuolgana la fama del la sua santità, che non solamente i volgari popoli con gradislima riuerenza l'honorauano, mà etiandio i Prencipi, e Signori mondani. In quel tempo'l Sommo Pontefice Romano spento dalla gionenile età commisevo molto gra ne peccaro, delquale ritornando à se stesso pentito cercò do Dio perdono, & elesse per suo intercessore appresso 0.4 Ecee 2

la diuina maestà il B. Barrolomeo, sperando che per mezzo suo egli si riconciliarebbe con Dio. E per ciò lo chiamò à se, alquale con molta riverenza, & humiltà manifestò 'l suo peccato, e da colui dimandò la conueneuole medicina della penitenza. Ma'l Beato Bartolomeo non atterrito dalla maiestà pontificale, non hauendo riguardo alla dignità dell'honore, non contemplando l'altezza delli doni, come sogliono fare alcuni, ma solo al rimedio, & alla sanità del male, ch'era molto difficile à guarirsi; ingiungendogli la penitenza disle; non è lecito à te celebrare la Santa Messa, ma di questa alta dignità sà che vachi, se desideri hauere la maiestà diuina à te fauoreuole, laquale tanto grauemente con i tuoi peccati hai concitato ad ira: laqual cosa intendendo'l Sommo Pontefice, subito lasciata la catedra Pontificale da se stesso si spogliò del Papato. (Giudicano alcuni che questo fosse Itato Benedetto nono, & altri credono che fosse stato Clemente secondo.) Stando'l Santo nel predetto monasterio di Grotta Ferrata occorse vna crudelissima same, e carestia, per cagione della qual'egli dispensò à poueri, e peregrini quante cose haueua nel monasterio, e non hauendo doppo che cosa più da distribuire, nè potendo per pietà vedere tante calamità de' bisognosi, parti dal monasterio, e drizzò 'l camino verso Roma, e mentre per lo camino stanco si pose vn puoco à dormire, gl'apparue in sogno S. Gregorio Papa, e grauemente lo riprese per hauer egli abbandonato 'l monasterio, e lo confortò, che ritornasse indietro al detto monasterio, e che ponesse tutta la sua speranza in Dio,e gli diede vn vasetto, dal quale spiraua soauissimo odore. Suegliato che sù dal sonno ritornò nel monasterio, alquale vn huomo di Frescate diede cento tumuli di grano, & egli intieramente lo dispensò à poueri. Visse doppo'l Beato Bartolomeo molti anni con grandissima santità di vita, e doppo hauere dato enidenti segni della sua santità, volò glorioso in Cielo. Lo rimanente della vita sua apunto come quel monaco scrisse, si ritroua in quel libro, ch'io poco inanzi

4.0

Q V A R T O. 295

hò nominato nel monasterio di Grotta Ferrata, che per non hauerlo potuto hauere à mia volontà, è stato cagione, ch'io non hò scritto più del rimanente, ch'occorse alla vita del predetto glorioso Santo.

Della vita, e santità del glorioso, e Beato Stefano da Rossano monaco dell'ordine di S. Basilio, e discepolo di S. Nilo Abbate. Cap. XXXI.

Stato cittadino di Rossano nel tempo del Beato Nilo'l Beato Stefano monaco dell'ordine di S. Basilio discepolo dell'istesso Beato Nilo. Costui nacque d'humili, e bassi parenti, e dal principio della sua fanciullezza cominciò esfercitare la vita sua nelle campagne; essendo doppo giunto all'età d'anni vent'uno innamorato della vita monastica andò à ritrouare'l Beato Nilo, & à quello aperse 'I suo pensiero; ciò intendendo 'l Beato Nilo, e sapendo, che colui hauea la madre, e la sorella, lo confortò, che ritornasse in casa à nodrir quelle; alquale Stefano rispose; non ritornarò altrimenti, perche non son so, che loro nodrisco, ma Dio è colui, che loro mantiene inuita, e pasce. Vedendo'l Beato Nilo che questo era huomo semplice, l'accettò in sua compagnia, e doppo 'l secondo anno in quella grotta con uicina al monasterio di S. Mercurio lo vestì all'habito monacale. E stato questo Stefano tanto semplice, che'l Beato Nilo per molto, che s'ingegnasse ammaestrarlo, e farlo isperto, ciuile, & accorto nelle sue opre, mai hà potuto fare profitto alcuno. Doppo che passarono treanni, e vidde'l Beato Nilo, che costui non poteua imparare cosa alcuna: acciò che dall'intutto non si rimanesse igno rante, cominciò con parole aspre, con ingiurie, & alle volte con battiture riprenderlo. Ma egli di buono animo, e con allegrezza mirabile ogni cola sopportaua, e non curando quel durissimo esfercitio di farica, che faceua nelle molte vigilie, nelle quali s'essercitaua, in tutte le cose emulaua, & ingegnauasi imitare'l Beato Nilo.

B.Stefano da Rossano.

Per la qual cosa mericò hauere ranto aiuto da Dio, che mai è stato rentato da qual si voglia (ben che minima) centacione diabolica; & bene spesso dal Beato Nilo era dimandato, da qual tentatione, ò pensiero era perturbato, & egli diceua, non sono perturbato da quanto fosse vna tentatione, ma perche dormo molte, alcune volte mi turbo, e prendo cordoglio; al quale'l Beato Nilo hà farto vno scabello per sedere, ch'haueua vn solo piede, e gli disse. Ecco ch'io ti dono questo scabello, ch'haue vn piede, e tu hai doi altri, tal che doi piedi tuoi, & vno dello scabello sono tre, e per ciò potrai sedere in esso commodamente, e fà che sedendo in questo scabello, e non in altro habbi à fare senza negligenza'l tuo vifitio: doppo che questo intese Stefano prese lo scabello, e mai più in altro hà seduto, solo ch'in quello; perloche molte volte occorrena, che nell'istesso icabello occupato dal sonno cadeua in terra. Di costui si seruiua'l Beato Nilo in tutte le fariche, & opre basse del monasterio. Passò da questa vita 'I Beato Stefano circa I fertantesimo anno della sua età nel monasterio di Serpere; ilquale ben che nella sua vecchiezza sosse infermo, debole, & incuruato. nondimeno mai cessò d'affaticarsi. Stando egli nell'estre mo di sua vita infermo in quel povero suo letticello, andò 'l Beato Niloà visitarlo, e gli disse; Stefano, & egli subito lego le mani l'una coll'altra, & alzato à sedere, voltò la faccia, e l'animo à riguardare'l Beato Nilo, & il Beato disse; dona la tua benedittione à Frati perche già muori, & egli stendendo la mano hà fatto quanto dal Beato Nilo gl'è stato comandato; à cui di nouo disse'l Beato Nilo; ripofatialquanto, perche non hai più forza, e quello facendo l'ubbidienza si corcò, enell'hauersi cor cato mandò l'anima à Diosal quale 'l Beato Nilo cominciò con abbondantissime lachrime piangere, dicendo. O buono Stefano, che mi sei stato coajutore, e collaporato. re, & ecco che doppo ranti anni l'uno dall'altro ne separamo, e prinamo. Tu certamente vai alla requie, che col le tue buone opre t'hai preparata, ma 10 mi resto tra le pene;

# Q V A R T O. 296

pene; tu sei stato lottatore potente, e martire, ma io sono stato il tuo carnesice. Queste parole dicena il Beato Nizlo, perche da quell'hora quando lo ricenè nell'habito; perche lo conosceua cosi rustico, e semplice infino all'enstremo della sua vecchiezza non cesso d'affigerio. Questo è quanto del predetto giorioso padre nelle seritture hò ritrouato.

Del Beato Giorgio da Rossano monaco dell'ordine di S. Basilio discepolo di S. Nilo Abbate; e della Beata Teodora monaca madre spirituale del Beato Nilo.

Cap. XXII.

Tori ne medesimi rempi del Beato Nilo nella cit tà Rossano vn nobile huomo, che doppo sir det to'l Beato Giorgio monaco; è stato egli nel secolo ricchiffimo, e di nobile fangue, e nella sua vecchiezza con molta diuotione prese l'habito monacale, sotto 'l quale fiori con molta santità, non minore di quella, ch'egli effercitaua nel secolo, doue mentre santamente vinea, meritò vedere gl'Angioli di Dio, & vdire le loro musiche, concenti, & harmonie; e satto monaco è stato tanto vibidiente alle cose della religione, che à qualunque cosa gli fosse stata comandata, egli prontillimamente vbbidiua. Occorfe in quél tempo che vn gioninerro da Besignano vecise vn certo huomo Gindeo, e mentre che volle fuggire è stato dalli giudici preso, e d'hora in hora staua per effere dato in mano de Giudei, accid ch'in pena del morto Giudeo fosse veciso in Croee; del quale farto essendo stato I Beato Nilo autisato da vn parente dell'homicida giouinetto, tosto scrisse vna let tera alli giudici, e quella diede in mano del Beato Giorgio per esfere da lui portata à quelli, nella quale queste parole si contenenano. Voi, che sete Giudici offetuate la legge, che comanda, che per sette Giudei vn' solo Chriftiano muoia; dunque ò veramente sei altri Giudei s'han: no da vecidere, ouero douete questo vno Christiano li-

B. Giergio da Rossino.

Lettera del B. Nilo abbate.

berare;

berare, ma se non volete osseruare la legge, inchiodate in Croce questo, ch'io vi mando colla lettera, per pena del morto Giudeo, e quello, che tenete in carcere liberate. acciò possi colla moglie, e figli viuere, e dargli le cose alla vita necessarie. Li Giudici haunte le lettere riferiscono'l tutto, che si conteneua al Beato Giorgio; imperò ch'egli non sapeua quel, che nelle lettere haueua scritto'l Beato Nilo: e l'addimandarono, se volentieri egli di ciò si contentasse; à i quali rispose essere pronto ad essequire, quan to dal suo maestro Nilo veniua à loro scritto: Anzi soggiunse, che se non si fosse trouato maestro di sapere lauorare la Croce, egli la sapeua lauorare buonissima. V dendo questo i Giudici, e liberarono l'huomo carcerato, e rimandarono'l Beato Giorgio al Beato Nilo; e tanto profitto hà fatto nella religione in compagnia del Beato Nilo, che se bene mai hà imparato lettere, nondimeno cantaua co gli altri Frati i Salmi in Chiesa, ch'à tutti cagionaua marauiglia, tanto recitaua quelli perfettamente. Visse con perpetua continenza, afflittione, vbbidienza, humiltà, e negatione della propria volontà, e con molta santità, da questa vita trapassò nel Regno del Cielo nel monasterio di S. Adriano, che stà nel conuicino di Besignano, come s'è detto più soura; di costui prendeua gran dissima consolatione'l Beato Nilo rallegrandosi, ch'hauea hauuto in sua compagnia questo tanto buono, e fedele serno di Dio. E stata cittadina di Rossano la Beata Teodora Vergine à Dio gratissima ornata di grandissime virtu, e nelle sue opre prudentissima; laquale da fanciulla vesti dell'habito monacale, e cominciò sare santa vita, e nell'opre di Christo s'essercitaua molto attentamente in vn luogo chiamato Arenoso, doue era Abbatessa, e presidente d'alcune altre verginelle, laqual' essendo homai vecchia, prese per suo figliuolo spirituale'l Bea to Nilo, alquale infino dalla sua giouentu, come vn caro figliuolo haueua amato, e santamente amaua; laquale bene spesso dal Beato Nilo come madre era visitara, riuerita, & honorata; e da lui fù fatta Abbatessa in vn monaferio

B.Teodora vergine da Rossano. Q V A R T O. 297

sterio dedicato à S. Maria Vergine madre di Christo nostro Signore, ch'è stato edificato nel convicino di Rossano da Euprassio giudice regio di tutta Italia satto dall'Imperatore; doue tra l'altre verginelle ch'ini 'l Beato Nilo collocò, vna è stata la sorella del Beato Stefano, doue anco si rinchiuse la madre di quella.

Si descriuono alcune altre habitationi del territorio Turino cominciando da Rossano insino al siume Trionto sine dell'istesso territorio. Cap. XXXIII.

Oppo'l predetto monasterio, nel quale siorirono tanti Santi Padri, quanti soura habbiamo nominato, e molti altri de' quali 'l numero solamente à Dio è noto, nel mare incontra'l promontorio Rossia, del quale parlando Dionisio Alicarnasseo dice, che sia chiamato porto di Venere, è statione estiua, doue lasciò Enea molti Troiani ad habitare. Doppo soura'l mare per distanza di tre miglia in circa incontra vna città antichissima chiamata Rossano fabricata in luogo alto soura vn sasso, e circondata da profondi precipitij, laquale per coniettura dicono alcuni essere stata edificata da gl'Enotrij; ma Procopio nel terzo libro de Bello Gothico dice, ch'è stata edificata da Romani in quelle parole; iuxta lambulam vallem, angu-Stumque aditum ad littus Russia est promontorium Thuriorum, supra id ad milliaria passuum septem, cum dimidio, presidium validissimum construxere Romani. T. Liuio non dice essere stata la città Rossano edificata dalli Romani, ma ben si eretta Colonia di coloro; & il Beato Giouanni Ioachir.o nel libro, che fà soura Isaia dice, che Rossano è stata Co-Ionia delli Rodiani. Procopio Gazzeo nel terzo libro de Bello Gerhico, e Pandolfo Collenuccio nel secondo libio del compendio dell'historie del Regno di Napoli riferiscono, che mentre dimoraua in Ciotone Bellisario, doue era andato per accettare Valerio, e Vero Capitani di Giultiniano Imperatore, non hauendo di che pascere i

Promontorio Rossia.

Rossano.

Procopie.

Rossano colonia
de Komani.
Nacque in Rosa
sano Filogaio V e
so ou piacentino, Papa fallo,
etiranno, detto
Giouanni xvij,
perche discaccio
dalla sedia Gregorio quinto.

Ffff ca-

Rossano preso da Totila . -caualli ritenendosi ducento fanti, ch'hauea, mandò sei cento caualli nella valle di Rossano con intentione d'aspettare quiui Giouanni, ch'haueua vna parte dell'essercito dell'Imperatore, che venisse ad vnirsi seco. Ma Totila Rè de' Gotti mouendo con tre milla caualli assaltò questi sei cento e preseli, & vecise i doi loro capi. Doppo assediò Totila la città Rossano, e per non poter esfere soccorsa da Bellisario, salue le persone sù data in preda à i Gotti: nel tempo ch' Otone Imperatore fù rotto dall'essercito di Basilio, e Costantino, come habbiamo accennato più soura, l'Imperairice in questa città Rossano staua aspettando l'esito della battaglia: Scriue anchora S. Bartolomeo di Rossano, del quale poco fà n'hauemo parlato, che quando nelle vniuersali rouine di Calabria fatte in tempo del Beato Nilo la città Rossano sù isposta alle prede de' Mori, non però patì trauaglio alcuno per l'aiuto, e fauore della gloriosa Regina del Cielo, laquale difese quel luogo; imperò ch'hauendo gl' Agareni più volte assaltato quella città, e tentato d'ispugnare la fortezza del castello, con hauere appoggiato le scale alle mura di quello, e della città per entrare à saccheggiarla, vna donna apparue vestita di porpora con vna fiamma in mano dalla parte di soura, laquale loro discacciaua, & impediua, si che tutti turbaua, e faceua ritornare indietro; e questo testificauano molti Christiani, liquali dalli stessi Mori fuggiuano; dice l'istesso S. Bartolomeo, che nel medesimo tempo del Beato Nilo la città Rossano è stata sbattuta da diuersi terremoti ingrauandosi anchora di notte, e giorno tempestose pioggie, ma concorrendo'l popolo di Rossano al Santo tempio della pace, & entrato in quello, cessarono i terremoti, e le tempeste, si che ne anco vn picciolo animale si perdè, nè huomo pati nella persona danno mortifero. E hoggi Rossano sede Arcinesconale, e nel conseglio Costantinopolitano sesto interuenne Valerio Vescouo di Rossano. Abbonda queflo territorio d'oglio perfettissimo; nasce'l terebinto, la vitice, il cappare, l'oleandro, il zafarano seluaggio, il dittamo,

Valerio Vescouo di Kossano.

## Q V A R T O. 29!

tamo, l'anonide, il centaureo maggiore, e molte altre herbe medicinali. Discorrono in queste terre dui fiumi, cioè, Celano, e Calonato, & appresso incontra Cropalato castello, doue fiorì 'l Beato Bernardino huomo di santissima vita, compagno del glorioso Francesco da Paola; quiui si ritroua'l gisso, il vittiolo, la vitice, la siliqua siluestre, l'oleandro, e'l zafarano seluaggio Più oltre si vede vn castello detto Longobucco, doue fiori Bruno medico chirurgo principalissimo, che scrisse nella chirurgia doi libri molto nobili; stà'l castello nelle radici della Sila, doue hoggi s'adoprano le minere dell'argento; discorre in queste terre'l fiume Lorero, dal quale per distanza quasi d'un miglio incontra I castello Calouito. nelle cui selue si ritroua l'agarico, nasce la vitice, il terebinto, il zafrano seluaggio, e la siliqua siluestre. Quindi non molto lontano discorre'l fiume Ilia detto Trionto, ch'anticamente divideua la Republica Turina dal territorio della Republica Crotonese. Quiui dunque finisce l'ordine delle città, habitationi, e luoghi di Calabria con

quelle antichità degne di memoria, ch'al miglior modo, che da Dio n'è stato concesso, habbiamosecondo l'antiche scritture raccontato, doue se bene hò detto, tutto sia in lode di Dio, e se disetto occorresse, sia iscusato, perche gl'occhi

> d'un huomo

folo non possono yedere ogni cosa; pure quel, ch'hò mancato, mi ssorzarò supplirlo nel seguente compendio.

Il Fine del Quarto Libro.

Cropalato.

B. Bernardino da Cropalato.

Longobucco.
Bruno medico
d.s Longobneco.

Finme Triente .



# LIBRO QVINTO

del Reu. Padre Fra

## GIROLAMO MARAFIOTI

DA POLISTINA

Teologo dell'Ord. dè Minori Osseruanti;

Nel quale in compendio si raccontano tutte le cose di Calabria degne di memoria, dè quali altre sin'hora furono dichiarate, & altre sono da dichiararsi.



D'alcune cose vniuersali di Calabria.



Vero che'l perfetto paese è quello, al quale niente manca delle felicità na turali, & abbonda d'ogni cosa neces saria all'vso della vita humana. Paese tale giudico io che sosse tra i tre quartieri del mondo solamente l'Eu ropa, come terra più soggetta al Sole, e dell'Europa la più eletta parte

fosse Italia, e dell'Italia, quella ch'auanza ogni conditione di terra credo che fosse la prouintia di Calabria. Perche quanto di buono si produce in tutta Italia per vso di se stessa, in maggior copia si produce in Calabria per vso di se medesima, e di tutta Italia; che per ciò inostri antichi la chiamarono Calabria, da Calo, e Brio, che vuol di re, di buono essubero, & abbondo; come chiaramente conosce chiunque considera la fertilità e l'abbondanza di

Lala-

Calabria in tutte le cose. Per ch'essendo ella cinta dal destro, e dal sinistro lato dal mare d'Oriente, e d'Occiden te, hauendo anchora dalla parte dinanzi 'I mare di mezzo giorno; forza è ch'ella abbondi in tutte le sue parti di marine delicie. Perche le terre conuicine all'vno, e l'altro mare, si godono, e pascono dall'abondanza de' pesci di varie sorti. E perch'i luoghi delle montagne stanno isposti all'affacciata dell'vno, e l'altro mare, con abbondan. te copia sono pasciuti di pesci marini dalli stessi maritimi luoghi ministrati; mà i luoghi delle montagne auanzano i maritimi, perche si pascono in abbondanza dell'anguille, a trotte, lequali in tutti gli fiumi di Calabria si pesca no in grandissima copia, delle quali in tutta Italia nè si prendono migliori in qualità, nè maggiori in quantità. E perche tutte l'habitationi conuicine alle montagne per la vicinanza delle ghiandifere selue, amenissimi boschi, e pascolosi monti sono mirabilmente commode alla caccia di varij vecelli, e di fiere seluagge di diuerse specie; in tanta copia le dette fiere, & vecrlli con istrumenti di caccia per arteficio de gl'huomini sono presi, ch'in quel modo, nel quale godono i paesi maritimi per la caccia d'ani mali aquatici, questi godono delle caccie d'animali terre stri; e si come quelli trasportano per guadagno i pesci ne i luoghi delle montagne; questi trasportano gl'vcelli, & animali seluagi nelle marine : tal ch'e l'vna, e l'altia parte gode dell'vna, e l'altra abbondanza di delicie. E anchora la terra di Calabria tanto feconda nelli pascoli, che d'ogni parte irrigata dalla Celeste roggiada, e dalla natu rale abbondanza dell'acque mantiene pratt herbosi, sioriti, & odoriferi, ch'ò vero ingannano l'occhio humano co, fargli vedere nella loro bellezza'l terrestre paradiso, ouero dal bellissimo lovo essere facilmente si moue l'inteller to alla contemplatione del deliciosissimo giardino pianta to da Dio, e dato in guardia à gl'huomini; ch'in fatto ogn'vno vedendo l'herbole campagne, fioriti prati, & ame nissimi pascoli di Calabria, da se stesso s'incita à lasciare le habitationi delle Città, e Castelli, & attendere alla cura

delle

delle greggi, & armenti, & essercitare la coltura delle bia de. Gl'armenti per la temperata aria si mantengono sani, e grassi, e le pecorelle in tanta copia producono'l latte buono, e perfetto, che cascio migliore di quello, che si fà in Calabria, non si ritroua in parte alcuna del mondo ; come per esperienza appare , ch'alli Signori forastieri di Calabria, par che non se gli possa fare miglior do no, quanto che dare vn puoco del cascio di Calabria. Che già della bontà del detto cascio, e del vino Calabre se Cassiodoro nel duodecimo libro delle sue epistole scri ue vna lettera intiera ad Anastasio cancelliero di Lucania. E nobile Calabria per gl'armenti di Caualli, delli quali altri sono sotto la potestà Regale, & altri sotto'l do minio di particolari Signori, e dicono le forastiere persone, che vengono in questi luoghi, in niuna parte del mon do vedersi caualli simili nella grandezza, bellezza, bontà, e perfettione, che perciò eglino nelle copre eccedono i prezzi di tutti gli altri canalli d'Italia. Le vigne, e giar dini di Calabria, perche sono irrigati da perpetui fonti, producono in tanta abbondanza diuersi frutti, che della loro bontà non voglio altra testimonianza, solo che quel la dell'esperienza stessa, imperò che manca la virtù della penna nello scriuere, e la forza dell'ingegno nel pensare gl'odori, le soauità, i colori, le tenerezze, e'l gusto mirabile, ch'apportano i tanti diuersi frutti, come sono pomi, peri, persici, proni, meligranati, grisomoli, albergi, percuochi, iuiubi, azaroli, nespoli, fichi, citrangoli, citri, lomie, forbi, vue, noci, castagne, mandorle, nocelle, oliue, cerasi, mori, fragoli, mortelle, & altri innumerabili, ch'in Calabria con souerchia abbondanza si produconc. Ne pure deuo tacere i dattili liquali dalle diletteuoli palme si producono in molte terre dell'affacciata orientale della prouintia. Sono tanto temperate in Calabria le staggioni per l'alito delle sponde marine, che le Api mai ces sano dal loro continuo lauoro, si che gl'aluearij del mele producono vna tanta abbondante vindemia, che nel mese d'Aprile, e di Settembre, soura ciò si fanno particola-

ri negotij . E non appare'l mele grosso, & aspro; mà dilicato, odorifero, bianco, e d'vna piaceuolezza estrema. Nelle campagne conuicine alle spiaggie del mare (perche dalli mediterranei monti scendono copiosissime acque, che già cominciando dal promontorio Cenide, quasi per tutta l'affacciata orientale di Calabria incanto al lido del mare nascono acque dolcissime, e soauissime) si produce'l zuccharo in tanta copia, che si trasporta colle fregate per tutte le prouintie, città, habitationi, e luoghi di questo regno, ed'altri stranieri paesi. Crederò anchor io, che portassero inuidia à Calabria, non solo i paesi d'Italia; mà etiandio di tutto'l mondo nel vedere, che si compiace Dio fare questo paese in vna cosa simile al deserto, nel quale dimorò'l popolo d'Israele. Perche sicome in quel li luoghi per quaranta anni hà piouuto dal Cielo la man na, cosi in Calabria in ogni anno cade l'istessa manna, la quale si raccoglie dalle frondi, dei rami, e dalli tronchi degl'alberi, cosa molto necessaria alla sanità humana. Chi può raccontare l'abbondanza, e la poi fettione dell'oglio di Calabria, del quale ne più lucido, ne più perfetto si produce in tutta Italia? che per questa cagione anti camente non era Città in Calabria, laquale non hauesse in se vn tempio dedicato à minerua Dea dell'oliue, e della sapienza: E tanta dell'oglio la copia, che con supersui tà s'vsa nelle terre di Calabria, e con abbondanza grande si trasporta nelle città del Regno, e fuori. Oltre che le bacche dell'oliue sono tanto saporose, e carnose, ch'al le volte crescono alla grossezza maggiore della mandorla: delle quali molta copia si sala, e nell'acqua salsa si con serua dentro i vasi per potersi l'huomo pascere di coloro con soauissimo gusto. Le vigne di Calabria si dourebbo no chiamare arborei fonti, perch'oltre la dilicatezza, e saporosità dell'vue, par che con viui canali mandassero fuo ri l'ondose vindemie; ch'alle volte per l'inondante copia del mosto essendo pieni tutti i vasi, il mosto à vilissimo prezzo non si può smaltire. Mà che'l predetto vino fosse d'estrema persettione, mi bastarà la testimoniaza di Pli

## QVINTO.

nio, che con grandissima lode magnifica, & aggrandisce'l vino Lagaritano, Balbino, Messalo, Seueriniano, Cosentino, e d'altri paesi di Calabria. E Cassiodoro scriuendo ad Anastasio par che non si renda satio di lodare 'l vino di Squillace, e d'altre terre Brettie: In Roma, in Napoli, & in altre città dell'Italia, s'haue in grandissimo prezzo'l vino di Calabria, & in particolare di Cirella, di Montalto, e di tutti gl'altri conuicini paesi; l'acque delli fiumi, e delli fonti di Calabria sono dolcissime aurifere, e sanatiue; ilche si dimostra per l'esperienza stessa; imperò che l'anguille sono bionde come l'oro, e'I tutto accade perche si crescono, e nodriscono dentro l'orifere acque delli fiumi di Calabria; e quelli fiumi, liquali non sono oriferi, non producono trotte stillate di soura colle machie d'oro; mà producono solamente anguille di color negro. Ma di questi fiumi senza trotte pochi ne sono in Calabria, perch'in vniuersale quasi tutta la prouintia è orifera, argentifera, e minerale; come apparirà appresso quando in breue raccontaremo alcuni luoghi, nei quali si ritrouano le minere dell'oro, argento, piombo, ferro, argento viuo, solfo, vitriolo, azzuro, alume, nitro, minio, volo, e tante diuerse pietre, come marmi, porfidi, mischi, granite, agate, ofitiche, frigie, obsidame, smiride, etite, ematite, berilli, & insino à i perfettissimi christalli. Non pure hà mancato la natura di ptodurre fonti caldi, ne' quali gl'huomini, e le donne fanno i loro bagni ò per potere generare figli, ò per conservatione della sanità, ò per rimedio dell'infermità. Dell'herbe medicinali, non giudico che si ritrouasse pur vna, ch'essendo necessaria alla vita humana, non nascesse ne' monti, telue, e boschi di Calabria, come si potrà vedere nel seguente discorso. Anchora in Calabria se la superfluità non lo vetasse, e la commune humiltà lo permettesse, senza l'uso della lana, tutti potrebbono vestire sontuosamente di seta, perch'ogn'uno per pouero ch'egli sia, sa in ogni anno nella propria casa tanta seta, che potrebbe commodamente vestire; nondimeno perche la conditione non lo permette, le

Gggg pre-

preciosissime sete di Calabria sono trasportate per l'uso delle mercantie in quasi tutte le parti del mondo. Si tessono in Calabria drappi di seta di diuerse sorti, la cui tessitura è ingeniosissima, si tessono panni di lana, e frondine bellissime. Si fà tanta copia di lino, e cannauo, che dalli lini si fanno le tele finissime, e'l cannauo è trasportato in parte lontane, doue si fanno le corde, e sarti di naui. Per farsi anchora le stesse naui trapassano gl'huomini da Calabria in Sicilia, e da Calabria in Napoli copiosissime machine di legnami. Ne pure mancano in Calabria diuersi artificij, come opre di ferro principalissime d'ogni sorte, lauoratori di vasi di rame, bronzi, piutri, ttagni, argenti, ori, e lauori di legnami, quanti sono all'huomo necessarij. Le donne di Calabria sono destrissime, & ingeniosissime ne' loro massaritij, perche non attendono'l giorno ad acconciarsi la faccia, e farsi biondi i capelli, ma attendono à lauorare tele, touaglie di varie sorti, & altri suppellerili di casa; non sono vbbriache, ma pare che dalla natura habbino questo dono particolare, che niuna beua vino, e si mantenga sana, e bella. Sono tutte virtuose, honeste, affabili, piaceuoli, e corresi, tanto nelle parole, quanto nell'opre; e sono tanto prudenti, accorte, & industriose, che mai si lasciano trouare in fallo da loro parenti, ò mariti, ma più tosto per sospitione si publica l'errore. Ma per accostarmi all'altre grandezze di Calabria posso con buona fronte dire, ch'ella tra tutte le parti d'Italia (rimota l'alma città Roma) porti I primo luogo, e prima palma; perch'in essa furono eretti noue Municipij di Romani, tra trenta che coloro haueuano in tutta Italia: eressero anchora molte Colonie, & hebbero da Calabresi in segno d'amore moltissime statue. Ornò Calabria Ottauio Cesare Augusto Imperatore Romano, che portò l'origine sua da Turio città di Calabria. Fù honorata Calabria dalli Romani con hauer dato à Calabresi in Roma molte volte'l consolato, la pretura, & altri vshcij. Nacquero in Calabria molti Reggi, habitarono in essa altri Reggi, e Prencipi forastieri. Fiì adornata

questa

## Q V I N T O. 302

questa prouintia da Capitani d'esserciti illustrissimi, d'an tichi, e moderni Filosofi, da inuentori d'atti liberali, e mecaniche, da Legislatori, Scrittori, Medici, Poeti, Musici, Lottatori, Olimpionici, Statuarij, & altri artesici, da Santi, Beati, Sommi Pontesici, Cardinali, Arciuescoui, Vescoui, Abbati, Generali d'ordini, & altre persone illustrissime, de' quali gran numero siorì ne gl'antichi tempi, & altri sioriscono insino ad hoggi.

#### Quanto sia lodata Calabria nell'antiche scritture.

Oltre l'altre lodi, che di Calabria habbiamo dette, acciò ch'ogn'uno conosca, ch'io non vinto da proptia passione lodo la mia patria; ma istigato dall'autorità delle scritture antiche, mi sono compiacciuto in questo luogo addurre le lodi, lequali diuersi Illustri personaggi secondo diuerse occasioni, diuersamente hanno donato alla nostra prouintia. Cassiodoro nell'ottauo libro delle sue epistole nota vna lettera d'Atalarico Rèscritta à Seuero, nella quale quanto altamente viene ad essere lodata Calabria, potrà ogn'uno conoscere dalle parole del testo, lequali sono in questa forma. Redeant possessores, & curiales Brettij ad civitates suas, coloni sunt, qui agros iugiter colunt, patiantur se à rusticitate divisos, quibus & honores dedimus, & actiones publicas probabili estimatione commisimus In ea prasertim regione, vbi affatim proueniunt inelaborata. delitia, Ceres vbi mulcta fecunditate luxuriat, Pallas etiam non minima largitate congaudet. Plana rident pascuis fecundis, erecta vindemijs, abbundat multifarijs animalium gregibus, sed equinis maxime gloriatur armentis. Merito quando ardenti tempore tale est neruum syluarum, vt nec muscarum aculeis animalia fatigentur, & herbarum semper virentinm satietatibus expleantur. Videas per cacumina montium riuos ire purissimos, & quasi ex edito profluant, sic per alpium summa decurrunt. Additur quod vtroque latere copiosa marina possidet frequentatione commercia: vt & propris fluctibus affluenter exuberat, & peregrino penu, vicinitate littorum complean-

Gggg 2 tur.

tur. Viuunt illic rustici epulis vrbanorum, mediocres abundantia prapotentum, vt nec minima ibi fortuna copijs videtur excepta. Hanc ergo prouintiam ciuitatibus nolunt excolere, quam velut in agris suis se fatentur omnino diligere. Ecco con quan ta piaceuolezza ragiona questo Rè della nostra prouintia; E nelle sue parole dimostra certamente amarla tra tutte l'altre prouintie del suo Regno; e tanto più ch'haueua allhora nella sua corte Cassiodoro cittadino di Squillace huomo di tanta prudenza, che l'istesso Atala. rico, e Teodorico Rè giudicarono di lui non hauere huo mo migliore nel regno, come hauemo dimostrato nella descrittione di Squillace. Doppo per non cessare dalle lodi di Calabria Atalarico Rè, nel fine della lettera conclude in questo modo; Sed ne vlterius in eandem consuetudinem mens aliter imbuta relabatur, datis fidei iussoribus tam possessores quam curiales, sub extimatione virorum, pena interposita, promittant anni parte maiore, se in ciuitatibus mancre, quas habitare delegerint, sie fiat, vt eis nec ornatus desit cinium, nec voluptas denegetur agrorum. Ancol'istesso Cassiodoro nel nono libro delle sue epistole adduce vn'altra lettera d'Atalarico Rè scritta à Bergantino, nella quale quanto lodasse Calabria, potrà da ciaschuno essere conosciuto per le proprie parole, che sono in questa forma; Qua propter ad massiam ruris nostri ad rusticanam in Brettiorum prouintia constitutam, magnitudinem tuam iubemus Cartarium de-Stinare, & si vt ab artifice harum rerum (Theodoro dicitur) moderatis rebus terra fecunda est, officinis sollenniter institutis, montium viscera perquirantur, intretur benefitio artis in penetrale telluris, & velut in thesauris suis natura locuples inquiratur. E per non addurre tutte le parole della lettera, lequali ragionano d'altre cose, porto queste quattro altre righe, che sono nel medesimo testo; Proinde quicquid ad exercendam buius artis peritiam pertinere cognoscitis, ordinatio vestra persiciat, vt & terra Brettiorum ex se tributum quod dare possit inueniat, que fructibus copiosa luxuriat; decet enim vt inter tanta bona, nec illa defint, que putantur effe pracipua. Cur enim iacet sine vsu, quod honestum potest effe com. pendium?

Q V I N T O. 303

pendium? altri frammenti di scritture, lequali lodano la nostra provintia, sono portati nel duodecimo, e terzodecimo libro dell'epistole di Cassiodoro degni da vedersi da chi disidera quelle vedere nel proprio sonte.

Antiche Città Metropoli di Republiche in Calabria. Reggio, Locri, Crotone, Sibari, Turio, Petelia, Cosenza, e Pandosia.

Municipi, e Colonie di Romani, & altre genti, secondo l'ordine alfabetico.

Cassano, Caulonia, Crotone, Ippone, Locri, Mamerto, Petelia, Reggio, Rossano, Squillace, Scalea, Temesa, Tiriolo, Turio, & vna colonia latina nel territorio Brettio, altra che Mamerto.

Città antiche, e distrutte.

Carcinio, Casignano, Columella, Grumento, Itone, Leonia, Lagaria, Loreta, Mistra, Mallea, Melea, Pandosia, Sibari, Sifea, Scunno, Tauriano, Temesa, Terina, Trischene.

Città nelle quali si stampauano monete.

Catanzaro, Caulonia, Cosenza, Crotone, Ippone, Loeri, Mamerto, Pandosia, Petelia, Sibari, Siberinia, Temesa, Terina, Turio.

Reggi, & altre persone illustri, de' quali altri nacquero in Calabria, & altri forastieri habitarono per alcun tempo in questo paese.

Achille Rè delli Mirmidoni, Agatocle Rè di Sicilia, Alessandro Rè d'Epiro, Alarico Rè de' Gotti, Amilcare Cartaginese, Anna sorella della Reggina Didone, Annibale Africano, Annone Cartaginese, Antistene Rè di Reggio, Astiochen, & Atilla figliuole di Laomedonte Rè di Friggia, Bellisario Capitano di Giustiniano Impe-

105

ratore, Brettia Reggina della quarta parte di Calabria, Brento figliuolo d'Ercole, Calcante Sacerdote, & indouino dell'essercito Greco, nella guerra Troiana, Dionisio primo, e secondo, Tiranni di Sicilia, Eolo Rè di Lipari creduto per Dio delli venti, e del mare così dipinto das Poeti, Enotro figliuolo di Licaone Rè del Peloponneso, Enea Troiano, Ercole fondatore di Crotone, Euante Capitano Generale della Reggina delli Locresi Naritij, Federico Imperatore, Federico Rè di Sicilia, Feace Ambasciatore de gl'Atenesi, Ferrando d'Aragona Rè di Napoli, Filottete Rè di Melibea, Giouanni nipote di Giustiniano Imperatore, Idomeneo Rè di Creta, Iocastro sigliuolo d'Eolo, Italo Rè di Calabria, Medeficaste sorella del Rè Priamo, Menelao Rè di Micena, Morgeto Rè di Calabria, Mnesteo Capitano nella guerra troiana, Narse Capitano di Giustiniano Imperatore, Neneo Capitano Greco, Numa Pompilio primo Rè di Roma, Oreste sigliuolo del Rè Agamenone, con Ifigenia sua sorella, Otone secondo Imperatore, Peucentio figliuolo di Licaone Rè dell'Arcadia, Platone Ateniese, Polite compagno d'Vlisse, Podalirio figliuolo d'Esculapio, Roberto Guiscardo, Ruggiero Guiscardo Rè dell'una, e l'altra Sicilia, Valeriano Capitano de gl'Armeni, Tifone Eginese. Ma per compimento d'honore dimorò in Calabria S Paolo Apostolo, S. Dionisio Areopagita, e S. Stefano da Nicea; per gl'altri si veggano i precedenti libri.

Capitani d'esserciti.

Caio Antistio Reggino, Callistene Sibarita, Cleandride Sibarita, Cefalo Sibarita, Formione Crotonese, Failo Crotonese, Filippo Butacide Crotonese, Giouanni Andrea Mezzatesta Tropeano, Leonimo Crotonese, Lodouico Volcano da Tropea, Milone Crotonese.

Filosofi Antichi.

Acrione Locrese, Alcmeone Crotonese, Aggea Crotonese, Aggiro Crotonese, Ameristo Metauriese, Androdamo

QVINTO.

damo Reggino, Arginoto Crotonele, Aristide Locrese, Aristocrate Reggino, Aristeo Crotonese, Aristide Reggino, Adico Locrese, Arginote Samia sorella di Pittagora, Astilo Crotonese, Astone Crotonese, Biscala nipote di Pittagora Filosofessa Crotonese, Briante Crotonese, Boithio Crotonese; Bulgara Crotonese, Brontino Crotonele, Calais Reggino, Calcifone Crotonele, Callibrato da Caulonia, Callicrate Crotonese, Califonte Crotonese, Callistene Sibarita, Cleostene Crotonese, Cleofrone Crotonese, Ciromaco Turino. Damea Filosofessa Cro tonese figliuola di Pittagora, Deace Sibarita, Demostene Reggino, Damode Crotonese, Dimante Crotonese, Damode Crotonese, Democide Crotonese, Diocle Crotonese, Dicone da Caulonia, Diocle Sibarita, Dinone Socera di Pittagora Filosofessa Ctotonese, Demetrio Crotonele, Diotima Crotonele, Ecfante Crotonele, Elicaone Reggino, Emone Crotonese, Enea Sibarita, Enandro Cro tonese, Erigona Crotonese Filosofessa figliuola di Pittagora, Eradortio Turino, Erato Crotonese, Empedo Sibarita, Euanore Sibarita, Euricle Reggino, Euticrate Locrese, Eurito Locrese, Eutemo Locrese, Euete Locrese, Eutifilio Crotonese, Egone Crotonese, Ficiada Crotonese, Filodamo Locrese, Filolao Crotonese, Filtis Filosofessa Crotonese, Fitio Reggino, Glauco Reggino, Glauco Locrese, Gratida Crotonese, Gittio Locrese, Ipparco Reggino, Ippostene Crotonele, Ippia Reggino, Ippocrate Sibarita, Ippodamo Turino, Ispaso Crotonese, Leofrone Crotonese, Lico Reggino, Mamerco Crotonese figliuolo di Pittagora, Mamertino Metauriese, Maia Samia sorella di Pitragora, Mian Crotonese figliuola di Pittagora, Mennone Crotonese, Menestero Sibarita, Metopo Sibarita, Mnesibolo Reggino, Mea Filosofessa Crotonese, Millio Crotonese, Millone Crotonese, Melisso Locrese, Neocle Crotonese, Obsimo Reggino, Onomactito Locrese, Onato Crotonese, Pirragora Samio, Pitone Reg gino, Parmenide Locrese, Polemeo Sibarita, Proscheno Sibarita, Rodippo Crotonese, Saleto Crotonese, Seli-

nuntio.

nuntio Reggino, Silio Crotonese, Sosistrato Locrese, Stenida Locrese, Stenonide Locrese, Teana moglie di Pittagora Filosofessa Crotonese, Telauge Crotonese, figliuolo di Pittagora, Teeteto Reggino, Teocle Reggino, Tersin Crotonese, Teana Turina, Timeo Locrese, Timare Locrese, Timica Filosofessa Crotonese, Timasio Sibarita, Tirseno Sibarita, Tirsena Filosofessa Sibarita, Xenone Locrese, Zeleuco Locrese.

Legislatori.

Androdamo Reggino, Caronda Locrese, Elicaone Reggino, Fitio Reggino, Gittio Locrese, Ilianasta da Metauro, Ipparco Reggino, Onomacrito Locrese, Saleto Crotonese, Stenida Locrese, Teeteto Reggino, Zeleuco Locrese.

Inuentori di cose noue.

Alcmeone ritrouò le fauole, Agostino Niso vn nouo siruppo, Ibico Reggino la Sambuca, Pittagora Reggino, la musica, & aritmetica, Prassitele Locrese i specchi, Stessicoro il choro, i Sibariti le comedie, e diuerse sorti di viuande, Vicenzo Voiano il modo di fare i nasi tagliati noui, come quelli della natura.

Medici .

De gl'antichi Democide Crotonese, Filistione, e Timeo Locresi, delli moderni, Agostino Niso da Ioppole, Ambrosio Carpanzano da Scilla, Antonio Giglio, & Aloisio Giglio dallo Zirò, Bruno da Cropalato, Francesco Soprauia da Seminara, Giulio Iazzolino da Montileone, Girolamo Sannio da Tropea, Nicolao Reggino, Pietro, e Paolo Voiani da Tropea, Quintio Bongiouanni Tropeano, Vincenzo Voiano da Maida.

Poeti Antichissimi .

Alesso Sibarita, Arginote Crotonese, Cleonimo Reggino, Erigona Crotonese, Emiteone Sibarita, Ibico, &

# Q V I N T O. 305

Ippia Reggini, Maia da Samo, Menandro Sibarita, Orfeo Crotonele, Patrocle Turino, Senocrate Locrele, Steficoro, e le sue figlie da Metauro, Stefano Sibarita, Teana Locrele, Turo Sibarita.

#### Scrittori Antichi.

Alcmeo Crotonese, Androdamo Reggino, Arginote Crotonese, Ascone Crotonese, Brontino Crotonese, Cleo nimo Reggino, Ciromaco Turino, Democide Crotonese, Ecfante Crotonese, Erigona Crotonese, Ennio del quale scriue Giouanni Raussio nel trattato; Viri celebres queste parole; Ennium Calabrum tumulauit Roma. Filtis Crotonese, Filolao Crotonese, Glauco Reggino, Glauco Locrese, Ibico Reggino, Ipparco Reggino, Ippodamo Turino, Maia Crotonese, Menandro Sibarita, Orseo Crotonese, Pittagora Samio, Prassitele da Peripole, Patrocle Turino, Stesicoro da met. Teana Crotonese, Telauge Crotonese, & altri delli quali s'è fatto ricordo nel discorso di queste precedenti historie.

#### Scrittori Moderni .

Agostino Nifo da Iopole, Agatio guidacerio dalla Roc ca, Antonio Tilesio cosentino, Bernardo Tilesio cosentino, Bernardino Mandile da tauerna, Bruno da Cropalate, Cassiodoro da Squillace, Coriolano martirano cosentino, Colmo Morello cosentino, Domenico Vigliarolo da Stilo, Fabio Montileone da Ierace, Gabriello Barrio da Francica, Giulio Iazzolino da Montileone, Gio. Simota, Gio. Lorenzo anania da Tauerna, Gio. Iacomo Pauisio da catanzaro, Gio. Chrisostomo da Gimigliano, Gio. Antonio da Castiglione, Gio. Paolo da Castiglione, Gio. Antonio Pandosio cosentino, Gio. Battista d'amico cosentino, Gio. Tomaso Pandosio cosentino, Gio. Battista Ardoino cosentino; Ianno Parrasio cosentino, Lodonico Ca rerio reggino, Marco Filippi dalla bagnara, Mattheo colaccio da feroleto, Nicolò Carbone da Sinopoli, Nicolò da Rogliano, Nicolò medico da reggio, Pietro da Penti-Hhhh

dattilo, Pietro Vigliarolo da Stilo, Pietropaolo parise co sentino, Prospero Parise cosentino, Pomponio Leto, Quin tio Bongiouanni tropeano, Rotilio Benincasa cosentino, Sertorio Quattrimano cosentino, S. Tomaso d'Aquino da Belcastro, B. Telessoro cosentino.

Musici Celebratissimi.

Aristone reghino, Eunomio locrese, Euritomo locrese, Glauco reggino, Ibico reggino, Orseo crotonese, Pittago ra reggino, Stesicoro metauriese; Xenocrate Locrese.

Oratori.

Cefalo Sibarita, Demostene Reggino, Iano parrafio Cosentino.

Lottatori Olimpionici .

Aggesidamo locrese, Astilo crotonese, Creso da caulo nia, Damone turino, Dicone da caul. Diogeneto crotone se, Dionisiodoro turino, Egone crotonese, Eutimo locrese, Eutidemo turino, Failo crotonese, Fileta sibarita, Filippo butacide crotonese, Glauco crotonese, Isomaco crotonese, Milone crotonese, Tisscrate crotonese, Timasiteo crotonese.

Statuarij Antichi.

Alearco reggino, Cessisodoro sigliuolo di Prassitele da Peripole, Damea crotonese, Patrocle crotonese, Pittagora reggino, Pittagora nipote del predetto reggino, Prassitele da Peripole.

Tempij di Dij antichi, cioè, Idoli.

In Reggio, I tempio di Nettunno, d'Eolo, d'Apolline, di Diana fascelide, di Venere, di Gioue, di Mercurio, della Vittoria, della Fortuna, di Minerua, & altri. In Scilla I tempio di Minerua. In Locri di Proserpina, di Venere, d'Apolline, e di Gioue. In Cinquestrondi I tempio delle Muse. In Tropea di Marte. In Mesiano di Cibele. In Ippone

Q V I N T O. 306

Ippone di Proserpina. In Caulonia di Gioue. Nella Grottaria di Minerua. Nel promontorio Lacinio di Giu none Lacinia. In Crotone 'Itempio d'Ercole, di Cerere, delle Muse. Nello Zirò d'Apolline Aleo. In Lagaria 'I tempio di Medea. In Macalla di Filottete. In Sibari di Giunone. In Turio di Minerua, di Giunone, e del vento Borea. In Temesa 'I tempio di Polite; E nella Scalea, di Dracone, amendui compagni d'Vlisse.

#### Huomini Illustri, ch'in Roma essercitarono'l Consolato, & altri vssitij della Città.

Perche delli Consoli Romani molti surono Calabresi natiui, & altri nati in Roma da padri Calabresi, & alle volte i padri, e sigli haueno'l medesimo nome, & appres so T. Liuio, Sesto Pompeio, e Cassiodoro non trouò altra distintione, solo che delli tempi, ne'quali esfercitarono i loro vsstij, forza è ch'io scriua quelli nel medesimo modo, con il solo nome, e cognome, & anni de gl'vsstij, de' quali si sà ancora mentione nel Codice delli Signori Le gisti, verso'l sine. Nell'anno donque 301. doppo l'edisticatione di Roma è stato cosole Sesto Quintilio Varone. Nell'anno 304 Antonio Merenda.

310 . T. Cecilio Reggino.

314 L. Menenio Lanato.

315 Agrippa Menenio Larato.

320 Q. Sulpitio Cosso. e di più nell'ano 328

332 Q. Antonio Merenda.

340 Cn. Cornelio Cotto. e di più nell'anno, 345.346.348.

341. A. Cornelio Cosso.

350 M. Emilio mamertino, e di più nell'l'anno, 363.

353 Cn. Cornelio Cosso, figliuolo dell'altro Cornelio.

355 L. Titinio Longo.

359 P. Cornelio Cosso.

Hhhh 2 364

364 Q. Sulpitio Longo ..

366 - L. Emilio Mamertino, e di più nell'anno 368. in compagnia del seguen te Licinio, e nell'anno. 372. 373

368 Licinio Menenio Lanato.

375 L.Emilio Mamertino, e di più nell'anno 388. 391.

411 A. Cornelio Costo.

415 T. Emilio Mamertino figliuolo di L. Emilio.

417 Claudio Sulpitio longo, e di più nell'anno 431. 440.

450 P. Sempronio Sofo longo.

479 Seruio Cornelio Merenda.

497 Q. Ceditio Longo.

535 T. Sempronio Longo.

537 Cn. Seruilio Musitano. 560 S. Sempronio Longo.

Estato anchora in Roma Lutio Reggino tribuno della plebe, Lutio Tempsano Pretore, e Q. Manlio Turino Pretore: De gl'vssitij di Cassiodoro s'è ragionato nel secondo libro.

#### Santi, nati in Calabria.

S. Agnere martire da Reggio.

S. Antonio confessore da Ierace.

S. Antero Papa, e martire da Petelia.

S. Angiolo martire da Castrouillare.

S.Bartolomeo Abbate da Rossano. S.Cipriano Abbate da Reggio.

S. Cassiodoro martire da S. Marco.

S. Daniello martire da Beluedere.

S. Domenica Verg. e martire da Tropea.

S. Dominata martire da S. Marco.

S. Donolo martire da Castrouillare.

S. Elia Abbate da Boua.

S. Falco Eremita incognito di patria.

S.Fan-

S. Fantino Abbate da Tauriano.

S. Felicita martire da Reggio.

S. Francesco Confessore da Paola.

S. Franco Eremita incognito di patria.

S. Giouanni Abbate da Stilo.

S. Ieiunio Confessore da Ierace.

S. Ilarione Eremita incognito di patria, altro da S. Ilarione Abbate.

S. Leone Papa da Reggio.

S. Luca Abbate da Tauriano.

S. Leone Monaco da Boua.

S. Leone martire da Castrouillare.

S. Nicodemo Confessore da Ierace.

S. Nilo Abbate da Rossano.

S. Nicolò Eremita incognito di patria.

S. Nicolò martire da Castrouillare.

S. Perpetua martire da Reggio.

S. Rinaldo Eremita incognito di patria.

S. Senatore martire da S. Marco.

S. Samuele martire da Castrouillare.

S. Suera Vescouo, e martire da Reggio.

S. Tomaso Abbate da Reggio.

S. Tomaso d'Aquino Confessore da Belcastro.

S. Telesforo Papa, e martire da Turio.

S. Venera Vergine, e martire da Ierace.

S. Vgolino martire da Castrouillare.

S. Viatore martire da S. Marco.

S.Zacharia Papa, da Siberina.

S Zosimo Papa, da Mesuraca.

Beati ch'hanno essercitato vita santissima.

B. Antonio dall' Amantea.

B. Antonio Buono da S. Niceto.

B. Arcangiolo da Longouardo.

B. Bernardino da Cropalato.

B. Bonatio da Cosenza.

B. Bernardo Vescouo di Cerentia,

B, Ciriaco

- B. Ciriaco da Beluedere.
- B. Francesco Maiorana
- B. Gerardo: da Cosenza.
- B. Giouanni da S. Niceto.
- B. Giouanni Ioachino da Celico.
- B. Giouanni da Zampano.
- B. Giouanni Vescouo di Tauriano.
- B. Giorgio da Rossano.
- B. Giorgio Vescouo di Tauriano.
- B. Iosue Vescono dell' Amantea.
- B. Luca Vescouo di Cosenza.
- B. Martino da Besignano.
- B. Matteo da Mesuraca.
- B. Matteo da Cosenza.
- B. Nicolao da Cosenza, & vn altro.
- B. Nicolao.
- B. Paolo da Sinopoli.
- B. Paolo da Mileto.
- B. Pietro da Castrouillare.
- B.Pierro da Cosenza.
- B. Pietro da Crotone.
- B. Peregrino da Cosenza.
- B. Proclo da Besignano.
- B. Randisio da Borrello.
- B.Roggiero da Cosenza.
- B.Stefano da Rossano.
- B. Teodora Vergine da Rossano.

B. Telesforo da Cofenzasa san Tanada S. S.

De gl'altri Beati, e Santi non posso fare altro ricordo, perche solamente Dio sape i nomi, e'l numero di coloro.

Sommi Pontesici Romani nati in Calabria.

Agatone Reggino, Antero da Petelia, Leone secondo Reggino, Giouanni settimo da Rossano, Giouanni decimoottauo da Cariate, Stefano terzo Reggino, Zaccharia da Siberina, Zosimo da Mesuraca, alcuni altri non sono qui notati perche sono appresso me dubbiosi.

Car-

#### Cardinali Calabresi Moderni.

E da credere, che si come molti surono i Sommi Pontesici Romani nati in Calabria, così anco molti surono i Cardinali, ma perche gl'antichi non hanno posto ogni cosa in scrittura, sono astretto sare solamente ricordo di questi tre moderni, cioè, Guillelmo Sirleto da Verde valle, Pietro Paolo Parise da Cosenza, e Vincenzo Laoro da Tropea.

#### Vescoui presenti à Consegli Generali.

Abbondantio Vescouo di Paterno. Abbondantio Vescouo Tempsano. Costantino Vescouo Reggino. Decio Vescouo di Trischene. Giouanni Arcinescono Reggino. Giouanni Vescouo di Tauriano. Giouanni Vescouo di Vibone. Giouanni Vescouo di Crotone. Giouanni Vescouo di Turio. Gaudentio Vescono di Squillace. Gasparo Arciuescouo Reggino. Giuliano Vescouo di Cosenza. Ilario Arciuescono Reggino. Ilario Vescouo Tempsano. Lorenzo Vescouo di Tropea. Lorenzo Vescouo di Boua. Lucio Vescouo di Trischene. Marco Arcinescono Reggino. Menecrate Vescouo di Cariate. Paolo Vescono di Squillace. Pietro Vescouo di Crotone. Sergio Vescouo di Nicotera. Stefano Vescouo di Ierace. Stefano Vescouo di Vibone.

Stefano Vescouo di Tropea. Teodoro Vescouo di Tauriano. Teodoro Vescouo di Tropea. Teofilo Vescouo di Turio. Valerio Vescouo di Rossano. Zacharia Vescouo di Squillace.

#### Minere pretiosissime di diuersi metalli, e pietre.

Le minere dell'oro, dell'argento, & altre si ritrouano in questi luoghi di Calabria, cioè, in Sinopoli v'è vna minera d'argento, vn'altra d'argento viuo, & vn fonte che produce'l nitro; in Bosongi, d'oro; in Polia d'oro; in Squil lace d'oro, d'argento, & argento viuo; in Stilo d'oro, argento, e ferro; in Castello vetero d'oro, argento, e piombo; nella Roccella d'oro; nella Grottaria, d'oro; in Verzine d'argento; nella Sila di Cosenza d'oro, argento, e ferro; in Celico d'oro, e ferro; in Montalto d'oro, argento, ferro, e christallo; nel monte Mula si trouano i Berilli, e'l christallo; in diuersi altri luoghi di Calabria si trouano le dette minere, come s'è detto ne' precedenti libri; nondimeno in molti luoghi della stessa prouincia, liquali furono nominati ne' precedenti discorsi, si troua'l sale terrestre,'l solfo,'l marmo, l'alabastro,'l mischio, le pietre d'oglio, d'acqua, le calamite, la pietra ofite, frigia, piombina, etite, ematite, marchasita, smiride, obsidama, gagate, indice, e l'agate, laquale si ritroua in Ierace.

#### Fonti celebrati, e fiumi.

I fiumi, e fonti più nominati di Calabria sono questi, il fiume Alece, Acheronte, Acalandro, Cecino, Crateia, Crate, Crotalo, Esare, Gallico, Lao, Lameto, Locano, Lubono, Lusia, Medama, Metauro, Moccone, Neto, Siro, Sibari, Targe, Taurocino, Trionto 'l fonte Aretusa, Meliteo, Nereo; alcuni sonti d'acqua salsa, e molti bagni d'acque solsure, e calde.

Pro-

#### Promontorij, e porti di mare.

I Promontorij, e porti di mare, da quali Calabria è cin ta sono questi; il promontorio Brettio, Cenide, Cocinto, Chrimissa, Dine, Ercole, Lacinio, Leucopetra, Lampete, Lano, Nicola, Oreste, Posteriono, Rossia, Stortingo, Tileso, Turino, Vaticano, Zambrone, Zestrio.

### Monti, selue, e boschi di Calabria.

Habbiamo per quanto à noi è stato possibile, ne' precedenti libii dimostrato quanto sia commoda questa nostra prouintia, & adornata di monti, selue, eboschi, che quasi non si ritroua città, castello, ò villa, laquale non habbia luoghi attissimi alle caccie d'ogni sorte. Perche se le città, castelli, ò ville sono conuicini al mare oltre la cac cia delli pesci quasi d'innumerabile sorti, ch'apena sono dalli pescatori stessi conosciuti, perche dalla parte superiore haueno le campagne, ouero i monti, godono anchora delle caccie de gl'animali terrestri, e volatili. Le habitationi, lequali sono nelle pianure, godono sopra modo delle copiosissime caccie di varij vecelli, e le città, castelli, ò ville, lequali sono nel conuicino delli monti, perche dalla parte inferiore haueno le pianure, e dalla parte superiore le montagne, abbondano di caccie d'uccelli, e d'animali seluaggi. Ma per dimostrare alcuni luoghi di caccia, come particolari, e degni di sapersi, così in breue compendio, questi monti, selue, e boschi in queste quattro righe noto. Il monte Apennino comincia dall'estrema parte di Calabria, e le sue falde cominciano dal lido del mare incanto Parma, & eglistendendosi quasi per mezzo circolo diuide Calabria in tal maniera, che le dona due affacciate vna dalla parte del mare d'Oriente, & vn'altra dalla parte del mare d'Occidente: Ma dalla cima del medesimo Apennino sempre si vede l'uno, e l'altto mare; questo monte è nobilissimo per le diuerse herbe

Iiii me-

medicinali, lequali in esso nascono; è nobile anchora perche molte delle soura nominate minere sono nelle sue falde. Habita in esso monte quasi ogni sorre d'animale filuestre, e cicurale, e quasi ogni sorte d'uccello in esso fà'l suo nido; anco tutte le selue, e boschi di Calabria sono nelle sue cime, ò nelle faldi accommodati da diverse sorti di legni, come quercie, faggi, aceri, frassini, castagne, platani, cedri, pini, abbeti, pinastri, pigne, allori, tiglie, tassi, olmi, pioppe, viti filuestre, mirti, scini, cerri, farne, ischie, foueri elci, galle, nocelle, ciprelli, marelle, cerali seluaggi, acommeri, agromili, nespoli, pruni seluaggi, melicuchi, buffi, fichi seluaggi, iuniperi, carpini, terebinti, tamarici, mirabolani, ranni, ruui, rosamarini, salci, sambuchi, esculi, & altri, liquali apena si possono numerare. Nelli giardini, liquali sono nelle falde dell'istesso Apennino, e nelle pianure appresso le predette falde infino à i lidi dell'uno, e l'altro mare per la celeste irroratione, e per l'abbondanza dell'acque, lequali dall'istesso Apennino scendono, si gouernano diuersi alberi domestichi, liquali producono quasi ogni frutto desiderabile al gusto humano.

Soura Calanna sono alcune selue, e boschi giandiseri, e castagniseri, liquali si stendono per tutti gli confini di Sinopoli, S. Christina, Oppido, Terra noua e S. Giorgio abbracciando anchora grandissima parte dell'affacciata

Orientale.

Nella pianura di Rosarno si ritroua vn bosco nobilissimo di quercie, & adornato di diuerse herbe medicinali.

Cominciando dall'Amendolia per lo dritto della maremma Orientale occorrono da passo, in passo in quelli monti selue di quercie, e di castagne, e d'altri alberi diuer si, tra lequali dimorano siere seluagge di varie sorti.

Tra le maremme Orientali, & Occidentali di Calabria nel paese mediterraneo d'Arena, Filogase, Panaghia,

eS Stefano, si trouano boschi, e selue nobilissime.

Nel convicino di Simare castello del Prencipe di Squil lace cominciano i monti della Sila di Cosenza della qua le ragionano diuersi antichi scrittori, dalli quali è chia-

mata

mata selua Brettiana; e tra tutte le selue del mondo credo douere essere ragioneuolmente lodatissima, che se bene nel tempo dell'inuerno per i giacci, e neui è aspera, nondimeno nel tempo dell'estate è amenissima, e piaceuolissima, nella quale tra molte deliciose valli discorrono diuersi fiumi abbondanti d'anguille, e trotte dilicatissime. Stà ella adornata d'alberi marauegliosi nella grandezza, qualità, e varietà delle spetie; quiui abbondano le castagne e le ghiande in tanta copia, che per loro si dona com modissima pastura à porci, & animali seluaggi; dalli pini di questa selua si fà pece nauale in abbondanza mirabile, soura laquale s'essercitano mercantie particolari. Si sà la pece greca chiara à guila dell'elettro, si fà anchora la resina, e la torbentina perfettissima. Plinio nel quarro decimo libro, e nel quinto decimo in diuersi luoghi loda la pece della selua Brettiana per cosa attissima in diuersi medicamenti; e l'istesso afferma Ætio, nel quinto decimo libro. In vn luogo di questa Sila detto la Macchia si ritro ua la minera dell'oro, & in vn altro luogo chiamato Miliano si ritroua 'l sale terrestre.

Nel territorio di tutta la Calabria inferiore si ritrouano monti, boschi, e selue molto celebri; come le selue gian
disere di Belcastro, il monte Clibano soura la Rocca bernarda, le selue giandisere di Verzine, d'Vmbriatico, di
Bocchigliere, d'Acra, il monte Cucuzzo, i monti di Montalto, i castaneti di Lattaraco, di Faggiano, di S. Marco, di
Meluito, di S. Agata di Brettia, di Folone, i monti di Policastrello, il monte Mula appresso Nineto, i Castaneti
d'Altomonte, le selue di S. Maria d'acqua formosa, della
Saracina, di Vernicare, il monte Pollino, il monte Cirnistaso, & altre selue, boschi, e monti assainimi, de' quali
non è necessario fare lungo discorso.

Herbe medicinali diuerse, lequali nascono in Calabria.

Sarebbe troppo dura fatica 'l volere scriuere puntalmente tutte l'herbe salutifere alla vita humana, secondo

tutti i luoghi, nelli quali nascono in Calabria, e sarebbe di mistiero che per lo scriuere de' luoghi spesso replicasse le medesime herbe, si che cagionarei fastidio all'orecchio di chi mal volentieri ascolta, e tanto più perche anco noto alcune herbe, lequali appresso'l volgo appaiono hauere del vile, ma ciò faccio perche l'altre nationi quelle haueno in carestia, & in prezzo. Dunque non si conturbi 'l lettore leggendo quiui molte herbe, à noi troppo famigliari, e communi; I luoghi fono questi; Aspromonte posto nel territorio Reggino,'I bosco di Rosarno posto nel territorio Locrese; i monti di Ierace infino à Squillace;'I monte Clibano nel territorio Crotonese;'I monte Cucuzzo nelli conuicini di Cosenza;'I monte Mula vicino Nineto;'l monte Pollino ne' confini di Morano; e'l campo Tenese; ne' medesimi luoghi, nascono le infrascrit te herbe, delle quali si ritroua anchora molta copia nelle campagne, & altre riuiere di Calabria dispersamente; le virtù delle quali non hò giudicato necessario scriuere in questo luogo, perche di quelle apieno tratta Galeno, Dioscoride, Plateario, Costantino, Mesue, Plinio, & altri Medici, e per cominciare dal Reubarbaro, come cosa prin cipalissima tra i medicamenti questo solamente nasce nel monte Pollino, & in alcuni luoghi isposti al mare Orien tale delle montagne convicine à Ierace, & è perfettissimo niente meno del reobarbaro d'Oriente; Nasce ancho ra nelli predetti luoghi, e per tutta l'affacciata della marina Orientale 'I reopontico finissimo; nasce la scorsoniera, la fcorpioide, l'elitropio minore, e maggiore, 'l polipodio di due sorti, la mercorella maschio, e semina,'l driotteri,'l cinocramo,'l cinico, la vitice bianca, e nera, apio, alipo, ebolo, epitimo, coloquintida, latiri, timelea, peplo, piriufa, camelea, titimalio di quattro sorti, ricino, stafisagria, narcisso, sparsio, cocomero seluaggio, tassia, elleboro bianco, e nero, camedafne, alloro alessandrino, sferracauallo di cinque sorti, osiride, egilopa, santhio, ipoglossa, tricomane, antirrino, adianto, buglossa, cinoglossa, viole, rose, gigli, gelsomini, cirsio, aster, mirofillo, meo, lappa,

ver-

verbasco, elleborina, loto seluagio, e domestico, mosco ma rino, semperuiua, gallio; galiopsi, anthillio, efemero, apocino, aconito, folatro di quattro forti, pfillio, mandragora, papauero, iusquiamo, agerato, iacinto, chrisantemo, astragalo, verbenaca, paronichia, targo, belicrisio, basilicò, eupatorio, achillea, cinque foglio, elfine, siderite, echio, ancufa, erino, ocimoide, firide, gladiolo, sparaganio, fassifragia, periclimeno, limonio, consolida, clematide, Issimachia, poligono, betonica, eufragia, androsemo, camepitio, ipericon, asciro, cori, anagiri, alcea, cepea, cannauo, litospermo, altea, lonchite, rubbia, partenio, peonia, camomilla, aspleno, buftalmo, emionite, ormino, onosma, edisaro, testicoli di cane, di volpi, & altre specie, emerocalle, tifa, geranio, coniza, scordio, artemisia, tossilagine, trifoglio, melissa, stacchi, marobio, fillitide, camedrio, leontopetalo, teucrio, chinopodio, peucedamo, vescoferola, piretro, dauco, smirino, apio, cimino siluestre, aniso, pestinaca, panace, farfarella, serpillo, saturcia, calamento, timo, dittamo, origano, puleggio, steca, abrotano, isopo, assentio, aloe, eringio, tragacanta, zafarano seluaggio, acanto, anonide, amomo, centaurea, gentiana, celidonia, gligoritia, anagollide, ranunculo, scilla, dragonetta, valeriana, melo terragno, terratufo, cicorea, sio, pentineruo, porcellana, asparago, & altre herbe di molto numero. Tutte queste si trouano dispersamente nelli preallegati luoghi, dell'altre herbe medicinali, lequali nascono ne gl'horri, non giu dico necessario fare annotatione alcuna, perche sono da tutti conosciute.

Abbondanza d'vue diuerfe, grano, e legumi, liquali si trouano in Calabria.

Se Calabria hauesse quanto si contiene in tutte le par ti della terra, credo che non crescerebbe nella preciosità più di quel, ch'ella è per essere soura l'altre cose anco abbondantissima di grano di diuerse specie, e legumi di varie sorti. Et acciò che si sappiano i luoghi fruttiseri del

grano, e de' legumi, distintamente, non mi bastarà solamente dire questa vniuersalissima verità, cioè, che tutte le terre di Calabria cominciando dal paese Iapigio nella maremma Orientale della prouintia, e girando per lo mare di Sicilia, ch'è'l canale del faro, e scendendo nella parte Occidentale per tutta la terra Enotria, e Brettia le terre, e campagne sono abbondantissime in ogni sorte di vettouaglia, che per ciò Sofocle nel Trittolemo in persona di Cerere questi paesi nomina atti alla coltura delle biade; ma assegnarò alcuni luoghi, ne' quali si produce in abbondanza quasi ogni terrestre bene, cioè le campagne di Terranoua, d'Oppido, le pianure di Sitizano, le campagne di Rolarno, e Medama, l'ampillime pianure di Mileto, e di Montileone, i campi di Lametia, tutte le terre montuose di Brettia,'I campo Tenese, le campagne della Valle di Crate, I campo di Gadella, le fecondissime pianure di Crotone, per tutto'l dritto della maremma Orientale infino à Squillace, tutte le terre montuose da Squillace insino à Stilo, tutte le pianure, e monti da Stilo insino à Pentidattilo, e molte larghe campagne d'Aspromonte posto nella parte superiore della città Reggio. Questi sono quelli luoghi di Calabria nelli quali si producono con tanta abbondanza le biade, che se l'iniquità di mercadanti nata dall'auaritia, e l'insatiabile fame delle maggiori città del Regno, non attendesse à distraere le dette biade fuori di Calabria, si potrebbe dire, che questa sia la terra da Diobenedetta nella prodottione del frutto del fromento, vino, & oglio; imperò che nascono in Calabria frumenti di varie specie, come'l grano bianco commune, la sagria, carosa, dimini, trimini, germano, si produce'l miglio, l'orgio la zea, la sesama, 'l riso, si produce grandissima quantità d'auena, e di loppini, con i quali s'ingrassano gl'armenti, e greggi; ben che nasce in Calabria la copiosissima herba chiamata solla, per laquale da gl'armenti hauemo le saporosissime carni, e dalle pecorelle 'l copiosissimo latte, dal quale si sà quel celebratissimo cascio, che s'haue in grandissima stima in tutte le

parti

## QVINTO.

312

parti d'Italia. Oltre che nel monte Pollino, perche gl'armenti, e greggi si patcono d'herbe aromatiche, dal magna re del cascio si conosce quanta sia grande la perfertione del monte, nella prodottione dell'herbe; imperò ch'è tan to soane l'odore, e sapore di quel cascio, che par esfere vn profumo composto da varie cose arcmatiche. Sono anchora i legumi, liquali si producono in Calabria, graffi nella sostanza, facilithmi nel cuocere, e saporosissimi nel mangiare, e non credo, che si trouasse legume in terra, ch'in Calabria non si producesse in abbondanza, come sono le faue, lenti, fasuoli, cicercole, ceci, veccie domestiche chiamate poselle, & ogni altro legume buono da mangiarsi. L'vue di Calabria non solamente sono abbondanti nel vino, ma sono anchora copiosissime in diuerse specie, diletteuoli molto nel mangiare, come la moscatella, ieppolla, infolia, coda di volpe, greco, corniola, montana, vernaccia, duraca, coccarina, mantonica, greca, laurifa, magliocca, zibiba, pronesta, oliuella, roggia, maluasia, & altre vue di diuerse sorti, lequali seruono à produrre '1 vino. Dell'oglio di Calabria hò fatto ricordo à dietro, tal che l'honore di Calabria è illustrissimo tra tutte l'altre prouincie d'Italia, e lo suo splendore nasce dalle nobilissime città in essa fabricate, da tante sue città, lequali furono metropoli delle Republiche Calabresi, d'altre molte città, lequali furono Municipij, e Colonie di Romani, dalle dinerse monete, lequali nelle città di Calabria si stampanano, da gl'Imperatori, e Reggi nati dalla natione Calabrese, da gl'Illustri Reggi, e Prencipi antichi, liquali habitarono in Calabtia, da tanti illustri Calabresi, liquali meritarono hauere in Roma'l consolato, & altri vsfitij, datanti Capitani d'efferciti, antichi Filosofi, Legislatori, Scrittori, Medici, Poeti, Oratori, Musici, Lottatori Olimpionici, inuentori d'arti liberali, e mecaniche, tempij di Dij antichi, guerre languinose, statue fatte in dono à Ro mani, Santi, e Beati, Sommi Pontefici, Cardinali, Velcoui, Abbati, huomini illustri nell'arme, e nelle lettere, & altre cose nobilissime, lequali produsse la natura, quasi

per miracolo in Calabria, come le minere di metalli, le pietre preciose, promontorij, monti, campagne, selue, boschi, siumi, fonti, herbe diuerse, abbondanza di frutti, e copia d'ogni bene, ch'altro non le sa mistiero solo, che la maestà di Dio si degni conseruarla, e moltiplicarla infine al sine di questo presente secolo. Amen.

# IL FINE.

In Padoua, Appresso Lorenzo Pasquati.

M. D. C. I.

Ad Instanza de gl'Vniti.

Con Licenta de' Superiori.



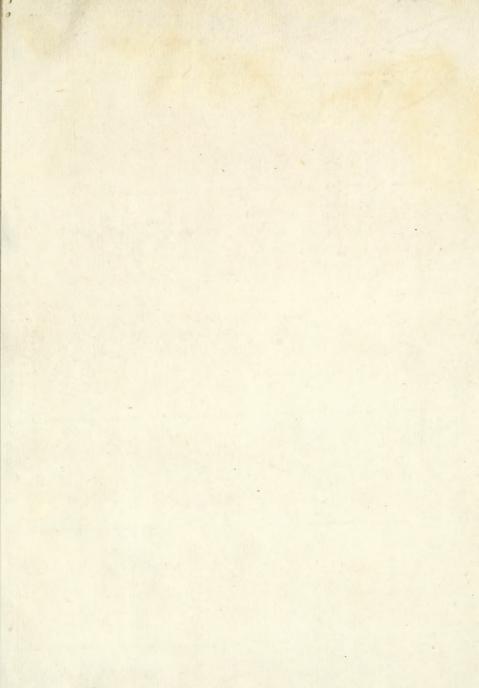

Porgto 21. Klief. Vmo

SPECIAL 85-B 4676

THE J. PAUL GETTY CENTER LIBRARY

